..159....

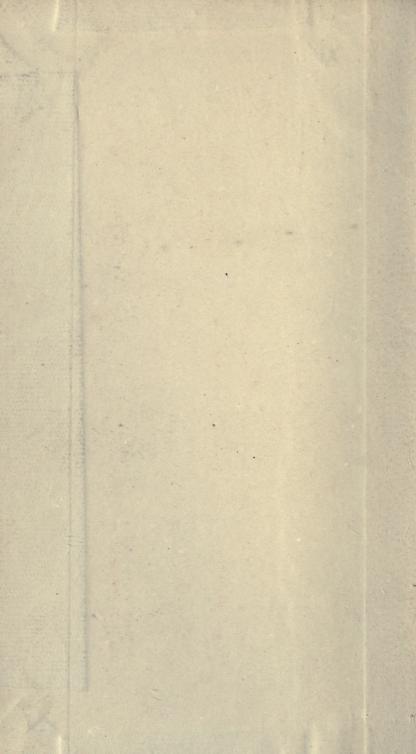





ber

Sohenstaufen und ihrer Zeit.

3 weiter Band.

Hobenstaufen und ihrer Zeit.

3 weiter 20 and

ber

# Hohenstaufen

und ihrer Zeit

von

Friedrich von Raumer.

Zweite verbefferte und vermehrte Auflage.

In feche Banben.

3meiter Band.

Leipzig: F. A. Brochaus.



390-

# Hoben fiaufen



Zweite verbesserte Me vermebrie Unstage.

In seche Banben.

Imeiter Mand.

Leipzig: F. A. Brodbons.



## Mains, bon Mapire, while Richard in his Shaffand

and descention

(1137-1185)

# Viertes Buch.

| bis zu bem Ende feines erften italien. Buges (1152-1155) Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | te 3  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3weites Sauptftuc. Deutsche Angelegenheiten, Rormannen, Griechen, Combarben und Streitigkeiten mit bem Papste, bis jum zweiten italienischen Buge (1155-1157) -                                                                                                                                                                                                     | id 53 |
| Drittes Hauptstud. Der zweite Heereszug nach Italien,<br>Mailands Bezwingung, neuer Streit mit habrian IV,<br>Belagerung und Einnahme von Erema (1157—1160) —                                                                                                                                                                                                       | 1110  |
| Viertes Hauptstück. Tod Habrians, zwistige Papstwahl,<br>Kirchenversammlung in Pavia, Zerstörung von Mailand,<br>Kirchenversammlung in Lodi, Papst Alexander III in Frank-<br>reich, Zusammenkunst Friedrichs und Ludwigs VII in<br>Launes (1160—1162)                                                                                                              | no B  |
| Fünftes Sauptstück. Deinrich ber Lowe und bie Glaven,<br>Lübeck, banische Angelegenheiten, Unruhen in Maing, ans<br>bere beutsche Angelegenheiten (1154—1163) —                                                                                                                                                                                                     |       |
| Sechstes Hauptstück Friedrichs britter Zug nach Ita-<br>lien, Biktors Tob, Pisa und Genua, Heinrich II und<br>Ahomas Beitet, Reichstag in Würzburg, Alexanders Rück-<br>kehr nach Kom, Friedrichs bierter Zug nach Italien, Klas-<br>gen der Lombarden, Aufstand derselben, Friedrich siege<br>reich in Rom, Krankheiten, Rückschen nach Deutschland<br>(1162-1168) |       |

| Siebentes Hauptstück. Fehden gegen Heinrich ben Leb-<br>wen, Einnahme von Arkona, die Sohne des Kaisers,<br>kirchliche Angelegenheiten, die Gründung von Alessandria,<br>Lombardendund, Christian von Mainz in Italien, Belaz-<br>gerung von Ankona, Belagerung von Alessandrien, Abfall<br>Heinrichs des köwen, Schlacht bei Legnano, Friedens-<br>unterhandlungen, venetianischer Friede (1166—1178) |                                                  | 221 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| Achtes Hauptstück. Heinrich bes Löwen Fall, lateranische Kirchenversammlung, Tod Alexanders III, Christian von Mainz, konstanzer Friede, Reichstag in Mainz, Zwist mit dem Papste, völlige Aussohnung mit Mailand (1177—1185)                                                                                                                                                                          |                                                  | 267 |
| Neuntes Sauptstüd. Reapolitanische Angelegenheiten, Vermählung Heinrichs VI und Konstanzens, Streit mit<br>bem Papste, Eroberung von Jerusalem (1156—1187)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 300 |
| Fünftes Buch. Erstes Hauptstück. Bom Ende des zweiten Kreuzzuges, bis zum Tode König Balbuins III (1149—1162)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | us sid                                           | 329 |
| 3weites Hauptstück. Bom Tobe König Balbuins III, bis<br>zum Tobe König Amalrichs und Nureddins (1162—1173)<br>Drittes Hauptstück. Die Zeit König Balduins IV<br>(1173—1185)                                                                                                                                                                                                                            | Dapfte<br>ittes<br>Maitai                        | 349 |
| Viertes Hauptstück. Balbuin V. Salabin, Eroberung<br>Jerusalems (1185—1187)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and ne                                           | 387 |
| Fünftes hauptstück. Der Areuzzug Kaiser Friedrichs I (1188—1190)  Sechstes hauptstück. Die Belagerung von Akton, ber Areuzzug Philipp Augusts und Richards, bis zum Tode Saladins (1187—1193)                                                                                                                                                                                                          | An <del>ich</del> ,<br>Cannel<br>nftes<br>Mikeck | 118 |
| Erstes Hauptstück. Die Geschichte Heinrichs VI von dem<br>Aufbruche seines Baters nach dem Morgenlande, bis zu<br>Ende des ersten Zuges wider Reapel (1188—1191)                                                                                                                                                                                                                                       | ereit.                                           |     |
| 3 weites Hauptstud. Bon ber Rudtehr Beinrichs aus Reapet, bis zu beffen Kronung in Palermo (1192—1194)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |     |

| Drittes hauptstud. Bon ber zweiten Rudtehr Beinrichs                                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| nach Deutschland, bis zu beffen und Papst Coleftins III                                             |     |
| Zode (1195—1198) Seite                                                                              | 576 |
| Viertes Sauptstud. Papst Innocenz III und bie ita-<br>lienischen Angelegenheiten (1198-1208)        | 595 |
| Funftes Sauptstud. Deutschland unter Philipp und Otto IV, bis zur Ermorbung bes ersten und bem Auf- |     |
| bruche des letten nach Italien (1198—1209) —                                                        | 623 |

Die in der erften Ausgabe befindlichen biplomatischen nachweifungen über ben Aufenthalt ber beutschen Konige und Raifer, sind biefer zweisten Auflage nicht wieder beigefügt, da sie jest fur ben Kenner und Liebhaber in Bohmers trefflichen Regesten vollständiger enthalten sind.



## Viertes Buch.

Von der Thronbesteigung Kaiser Friedrichs I bis zu dessen Kreuzzuge.

(Vom Jahre 1152 bis 1188.)

## - Werter Carly.

A state of the sta

.

#### Erstes Sauptstück.

Dhaleich bem Konige Konrad III weber Kriegsmuth noch Gewandtheit bes Berftandes fehlte; fo hatte ihn boch ein ungluckliches Bufammentreffen von Umftanben gehindert, alle inneren und außeren Ungelegenheiten bes Reiches nach Buniche zu ordnen'. Die erfte Beit feiner Regierung verfloß in offenen Sehben, bann unterbrach ber Kreuzzug alle bei= mifche Thatigfeit und viele, mabrend ber letten Sahre ber= vorbrechende, Uebel wurden mehr im Einzelnen und nur fur ben Augenblick befeitigt, als grundlich und im Großen geheilt. Diefe grundliche Seilung (baran zweifelte Nie= manb) mußte Konrads Rachfolger versuchen, wenn nicht die Auflofung taglich weiter um fich greifen follte: ja feine Einwirkung mußte fich auch auf bie wichtigen Gegenftande und ichwierigen Berhaltniffe erftreden, welche man feit ben frantifchen Raifern in Rirche und Staat entweber gar nicht, ober mit angstlicher Nachgiebigkeit berührt hatte. bochft tuchtiger Dann konnte bie Lofung biefer Aufgaben unternehmen; und davon war felbst Konig Konrad so febr überzeugt, bag er ben Furften feineswegs feinen fleinen

<sup>1</sup> Conradus, militari virtute strenuus et, quod regem decuit, valde animosus, sed quodam infortunio respublica sub eo labefactari coeperat. Colon. chron. Pantal. 934. Alber. 321. Günther I, 320.

Sohn Friedrich, sondern seinen Nessen Friedrich empfahl, welcher bereits personliche Tuchtigkeit bewiesen hatte, und der Herkunft nach zu den größten Hossnungen berechtigte. In ihm erschien namlich die alte grimmige Fehde der Welsen und Hohenstaufen völlig ausgesöhnt: denn sein Vater war Herzog Friedrich von Schwaben und seine Mutter war Judith, die Tochter Herzog Heinrichs des Schwarzen.

Diefer Abstammung wurdig, verwandelte ber Jungling bald bas Spiel kriegerischer Uebungen in Ernst und funbigte, noch beim Leben feines Baters, bem baierischen Gra= fen von Wolfartshaufen Fehde an'. Aber fo fehr verachte= ten beffen Kriegsleute bie Jugend Friedrichs, daß fie wohl= gemuth unter ben' Mauern bes Schlosses standen und an kein ernstliches Gefecht glaubten, bis fie angegriffen, alles Widerstandes ungeachtet geschlagen und viele, unter ihnen Graf Konrad von Dachau, gefangen wurden. Friedrich nahm fein Lofegelb: ihm genügte bie Ehre bes Sieges und er wußte daß man oft reicher wird durch Berfchmaben, als durch Nehmen des Geldes. Wichtiger als diese erste, erscheint seine zweite Kehde mit bem machtigen Berzoge Ronrad von Baringen?, welcher gegen alles Erwarten von bem noch jungen Manne aus Burich und Baringen vertrie= ben und gezwungen wurde, bei Konig Konrad um Frieden zu bitten.

Als dieser im Sahre 1146 das Kreuz nahm, folgte Friedrich so würdigem Beispiele, obgleich sein bereits kranskelnder Vater Anfangs lebhaft widersprach und verlangte, daß er bei ihm bleiben und nicht das Nächste und Nothwendigste, dem Entsernten und Ungewissen nachsetzen sollte. Aber alle, selbst glückliche Unternehmungen in dem engeren Kreise der Heimath, hätten den Jüngling nicht so bilden und erziehen können, als die großen Unfälle dieses Kreuz-

<sup>1</sup> Otton, Fris. vita I, 25-26. Contin. Martini Poloni 1413. Hochwart 188. Arenpeck de Guelf. 665.

<sup>2</sup> Mullers Geschichte ber Schweiz I, 343. Ischubi I, 65.

juges. Rach feiner Rudfunft übernahm er (benn fein Ba= ter ftarb ichon im Jahre 1146) bas Bergogthum Schma= ben; und als er fich jest im einunddreißigsten Sahre feines Alters' um die Krone bewarb, hatte fich Ginficht und Besonnenheit ichon jum Selbenmuthe gefellt.

Rriedrich? mar mittlerer Große und wohlgebaut, fein Saar blond, furz abgeschnitten und nur auf ber Stirn gefraufelt, feine Saut weiß, feine Wangen roth und fein Bart rothlich, weshalb ihn die Italiener Barbaroffa nann= ten. Er hatte icone Babne, feine Lippen, blaue Mugen, einen heiteren, aber burchbringenden und ber inneren Rraft fich gleichsam bewußten Blick. Gein Gang war fest, bie Stimme rein, ber Unftand mannlich und wurdevoll, bie Aleibung weber gefucht noch nachläffig. Reinem ftanb er auf ber Jagb und in Leibesubungen nach, Reinem an Beiterkeit bei Keften; nie aber burfte ber Aufwand in über= maßige Pracht, nie bie gefellige Luft in Bollerei ausarten. Seine Kenntniffe konnten in jener Beit und bei ber mehr weltlichen Richtung feines Lebens, nicht umfaffent fenn; boch verstand er Lateinisch und las gern und fleißig die romifchen Schriftsteller 3. Ungeachtet großen Felbherrntas lente fab er im Rriege immer nur ein Mittel fur ben boberen 3wed, ben Frieden. Furchtbar und ftreng zeigte er fich gegen Biderftrebende, verfohnlich gegen Reuige, berab: laffend gegen bie Seinen; boch verlor er weber in ber Freude

<sup>1</sup> Ueber Friedriche Alter, Bunau G. S.

<sup>2</sup> Otton, Fris, vita introit. 637. Günther Ligur, J, 283. Radev. 11, 76. Ursperg, chron, 295, 313, Acerb, Morena 1117, Historia brevis 1351. Cinnamus 32. Pipinus c. 7. Bebenhus, annal. 407. Vinisauf, I, 24. Hist, hier. 1162,

<sup>3</sup> Ueber feine Renntniffe im Lateinifchen fiche Rader. 1. c. Saxo Grammat, XIV, 473. Sicardus 598. Es verfteht fich von felbft, baß ein Raifer bamale Patein verfteben mußte, wo alles Deffentliche in biefer Sprache verhandelt ward; und weil man noch feine neueren Sprachen fernte, fehlte ce auch biegu nicht an Beit, und noch weni: ger an Behrern.

noch im Schmerze jemals Burbe und Saltung! Selten trog ihn fein Urtheil, fast nie fein Gebachtniff. Gern borte er Rath; die Entscheidung aber fam, wie es bem Berricher gebührt, ftets von ihm felbft. Unbacht an beiliger Statte. Chrfurcht gegen Geiftliche als Berkunder bes gottlichen Wortes, mochte man Eigenschaften bes Zeitalters überhaupt nennen; Wenige verstanden jedoch so wie er, die übertriebenen Forderungen der Kirche bavon zu sondern und ihnen mit Nachdruck entgegenzutreten. Rucksichtslos die Gefete vollziehen, hielt er fur die erste Pflicht des Fursten, ihnen unbedingt gehorchen, fur die erste des Unterthans. Ueber= all ftarkte er seinen Willen und seine Rraft baburch, baß er nur das unternahm was nach feiner Ueberzeugung bem Rechte und ben Gesegen gemäß war, und daß er auf große Borbilder fruherer Zeiten mit der Begeisterung hinblickte. welche felbst ein Zeichen ber Tuchtigkeit ift. Insbesondere hatte er Karl ben Großen 2 zum Muster genommen und erklarte: ihm nachstrebend muffe man das Recht ber Kirchen, bas Bohl bes Staates, die Unverletlichkeit ber Ge= febe im ganzen Reiche zu grunden und berzustellen fuchen. Aber felbst in spåteren Sahren, wo er bem wurdigen ihm verwandten Geschichtschreiber Otto von Freisingen. Nachrichten über seine, mahrlich nicht unbedeutenden Thaten mit= theilte, fugte er, von eiteler Gelbstliebe fleiner Geelen weit entfernt und fast wehmuthig, bingu: "im Bergleich mit bem was jene herrlichsten Manner ber Borzeit leisteten, find dies vielmehr Schatten, als Thaten 3!"

<sup>1</sup> Gemuthebewegungen und indignationem mentis risu colorans, Gesta Trevir. Mart. 217, ein Augenzeuge.

<sup>2</sup> Ad Caroli imitationem jus ecclesiarum, statum reipublicae incolumem et legum integritatem per totum nostrum imperium servaremus. Harzheim concil. III, 399.

<sup>3</sup> Ad similitudinem priorum gestorum, quae ab excellentissimis viris edita sunt, magis dici possunt umbra, quam facta. Otton. Fris. vita 635.

Ginem folden Manne konnte fich kein Underer als . Thronbewerber gegenüberstellen, weber ber jungere und in mancher Rudficht bedrangte Beinrich ber Lowe, noch ein ofterreichischer Babenberger, noch einer ber übrigen Fürften. Much entstand bas Gerucht, Friedrich habe gegen feine Bertrauten geaußert: "er werbe bas Reich gewinnen, felbft wenn Alle ihn nicht wollten;" worüber ber Erzbischof von Mainz gurnte' bis ihn ber Erzbifchof von Koln beruhigte und, wie es fcheint, bie Unwahrheit jenes Geredes barthat.

Schon am 17ten Tage nach bem Tobe Konrade, am fünften Marz 1152, verfammelten fich die geiftlichen und 1152 weltlichen Fürften bes Reiches in Frankfurt am Main, und erwählten ben Bergog Friedrich von Schwaben, um feiner Abkunft und perfonlichen Burdigkeit willen, einstimmig gum beutschen Konige?. Das in großer Bahl aus allen Gegen= ten verfammelte Bolf und einige jufallig gegenwartige italienische Mannen 3, stimmten laut und freudig diefer Bahl bei. Funf Tage nachher erfolgte in Uchen die feierliche Kronung durch den Erzbischof Arnold von Roln. In die: fem Augenblicke allgemeiner Freude hoffte ein, wegen fcme= rer Bergeben von Friedrich verstoßener Diener Gnabe gu finden und warf fich mitten in ber Kirche vor ihm nieber; aber ber Konig sprach mit Ernst: "ich entfernte bich nicht aus Sag, fonbern ber Gerechtigfeit gemäß; beshalb ift tein Grund jum Biberrufe vorhanden." - Es mochte Friedrich ben Glauben hegen: bag die Milde des Privat= mannes, felbft burch Schwäche herbeigeführt, nichts Uebeles

<sup>1</sup> Regem ab intentatis excusans, et Moguntinensis molimen annullans. Pantal, chr. Würdtw.

<sup>2</sup> Otton. Fris. vita II, 3. Chron. VII, bas leste Rapitel. Chron. mont sereni. Bosov. annal. Wibaldi epist. 344, Colon, chr. 935. Ussermann, episc, Würzburg, 67, episc, Bamberg, 105. Gine genaue Bergleichung biefer Stellen bebt gwar nicht alle Abweichungen, giebt aber genug Grunde gur Entscheidung über ben Tog ber Baht.

a Die Italiener maren weber berufen, noch bevollmachtigt, noch ftand ihr Unrecht feft. Dan tieg fich ihre beifallige Acctamation gefallen,

1152 von Bedeutung zu erzeugen vermöge; unzeitige Nachgiebig= keit der Herrscher dagegen, unmerklich die Ordnung des gan= zen Staates zu allgemeinem Verderben auflöse.

Hillin von Trier und Eberhard von Bamberg murben fogleich nach ber Kromung Friedrichs mit einem höflichen Schreiben an ben Papft Eugen III abgefchickt', ber Bor= schlag aber, unter Benugung der von Konrad bereits ge= troffenen Borbereitungen, fogleich ben Romerzug anzutre= ten, aus bem richtigen Grunde verworfen: bag man vorber in Deutschland die Berrschaft befestigen, Unbilden befeitigen und Unruhen zuvorkommen muffe. Deshalb ging ber König zuerst von Uchen nach Utrecht2, welche Stadt Ronrads III Entscheidung über eine zwistige Bischofswahl, theils im Uebermuthe ihres Reichthumes, theils aus Ge= borfam gegen ben romischen Stuhl nicht anerkannt hatte. Sie mußte sich jest unterwerfen und außerdem betrachtliche Strafgelber einzahlen. — Bon hier manbte sich Friedrich burch Westfalen nach Sachsen und hielt um Pfingsten einen großen Reichstag in Merfeburg3. Der erfte hier verhan= belte wichtige Gegenstand betraf die danische Krone. Nach bem im Sahre 1147 erfolgten Tobe Konig Erichs bes Lamms 4, ward Sueno (ber Sohn Erichs II) von ben Seelandern, Kanut V (ber Sohn des bei Flotwich erschlagenen Magnus) von ben Suten zum Nachfolger ermahlt. Beide geriethen fogleich in einen Rrieg, welcher burch ben Rreuzzug gegen die Slaven zwar auf furze Zeit unterbrochen marb, nach beffen unglucklichem Ausgange aber bald mit verdop= pelter Seftigkeit wieder anfing. Durch die Bulfe Balbe= mars I (beffen Bater Bergog Kanut ber Fromme von Schles= wig, von Magnus, bem Bater Kanuts V war erschlagen

<sup>1</sup> Wibaldi epist. 344, 345. Günther I, 450. Pertz monum. IV, 89.

<sup>2</sup> Wilhelm. Egmond, 455,

<sup>3</sup> Wibaldi epist. 347.

<sup>4</sup> Langebek I, 386; II, 521. Saxo XIV, 399-410. Helmold. I, 73. Chron. mont. screni.

worden'), besiegte Gueno diefen bergeftalt bei Wiborg, bag 1152. er zu feinem Stiefvater, bem Ronige Swerker von Schweben, entflieben mußte. Uber weder hier, noch bei ben Bermandten feiner Mutter in Polen, noch bei bem Bergoge von Sach= fen und bem Erzbischofe von Bremen, fant er genügende Sulfe; deshalb mandte er sich nunmehr an Friedrich I und versprach fein Lehnsmann zu werben, wenn er ibn gum Befige Danemarts verhulfe. Gern ergriff ber neue Ronig bie Gelegenheit feinen Ginfluß auch über biefes Reich geltend zu machen; und Sueno (welcher fich ritterlicher Uebungen halber lange an Ronig Konrads Sofe aufgehalten und mit Friedrich, ber gleiches Alters war, Freundschaft geschlossen hatte) fand bessen Worladung um so weniger bedenklich, ba fie neben bem Sauptgegenstande auch ben Bunsch ausbrudte, ihn zu sehen und zu sprechen. Er wurde mit feinem Gefolge freundlich in Merfeburg aufgenommen, bann von Kanut angeklagt und ihr Streit nach grundlicher Berathung bahin entschieben: "Kanut solle bem Throne entfagen und Secland von Sueno, biefer hingegen fein ganges Reich von den Deutschen zu Lehen nehmen. Friebrich werbe ben, ber fich widersete, mit Beeresmacht an= greifen, ober ihm gar die Rudtehr verweigern." Diefer Spruch, welcher keineswegs unbillig war sobald man bem beutschen Konige überhaupt bas Recht ber Entscheidung qu= gestand, ergurnte und erschreckte Gueno nicht wenig; boch unterwarf er fich jest nebst seinem Mitbewerber, empfing bie Belehnung und trug bem Kaifer als Bafall bas Schwert vor?. Raum aber hatte er Danemark wieber erreicht, fo erklarte er bie übernommenen Berbindlichkeiten für erzwungen und ward von Balbemar, bem Burgen bes Bertrages,

I Band I, G. 542.

<sup>2</sup> Auch unterschrieb er öffentliche treunden gleich anderen Reichs: fürsten. Wibaldi epist, append. 615. Ludwig reliq. II, 191. Baben 1, 167. Suhm Sifterie af Danmart VI, 115. Dahtmann Geschichte von Danemart I, 261.

1152 nur mit Muhe dahin gebracht daß er statt der Insel Seeland an Kanut Güter überließ, welche ihn der Einnahme nach zwar entschädigten, allein ihrer zerstreuten Lage wegen, keine kriegerische Macht oder Sicherheit gewährten. Wahrscheinlich hatte Kanut hierüber bei Friedrich I Beschwerde erhoben, jedoch ohne Ersolg: denn dieser fand in Deutschland und balb nachher in Italien so viel zu thun, daß er die nordischen Angelegenheiten zurücksehen mußte, ja fast ganz aus den Augen verlor.

Buvorderst beschäftigte und bekummerte ihn ber Streit Beinrichs bes Lowen, und Beinrichs von Desterreich und Baiern. Jener hatte, als feine Mutter Gertrud biefen bei= rathete, den Unfpruchen auf bas Bergogthum Baiern ent= fagt; kaum aber war sie neun Monate nach ihrer zweiten Bermablung, am 18ten April 1143 geftorben', fo erneuerte er biefelben, weil jene Entfagung nur fur ihre Lebenszeit ertheilt und bei feiner damaligen Minderjahrigkeit ohnedies ungerecht und ungultig fen. Mit Bulfe feines Dheims Welf und Konrads von Zaringen (beffen Tochter Klementia er im Sahre 1148 heirathete) erhob er Fehbe gegen feinen Stiefvater und Ronig Konrad; aber weber Mittel ber Gewalt, noch bazwischen eingeleitete Unterhandlungen führten gang zum Ziele: weshalb Beinrich ber Lowe feine Unspruche bem neuen Konige in ber bestimmten Soffnung balbiger Unerkenntniß vorlegte. Diefer befand sich aber hiebei in einer doppelten Berlegenheit: benn einmal ma= ren beide Beinriche, Alager und Beklagter, ihm gleich nabe verwandt und beider Freundschaft gleich wunschenswerth; bann konnte er nicht unberucksichtigt laffen was fein Dheim, Ronig Ronrad, in diefer wichtigen Sache bereits ausge= sprochen ober gethan hatte. Nichts schien unter biefen Um= ftanden angemeffener, als bag bie ganze Sache nochmals im Wege Rechtens auf einem Reichstage untersucht werbe.

<sup>1</sup> Pantal. chron. Würdtw. hormanr Beitrag gur Geschichte Beinriche bes Bomen, S. 5.

Beinrich von Desterreich fant sich indeg mehrer Borlabun: 1153. gen ungeachtet nicht ein: theils weil feine berfelben auf gehorige und gefetliche Weife ergangen, theils weil fein Unrecht auf Baiern, durch Ronig Konrads Belehnung, fo außer allem Zweifel fen daß jede weitere Untersuchung un= paffend, ja widerrechtlich erscheine. Um biefes Ungehor= fams, diefer Berlegung ber Form willen ward bem Ber= 1154. zoge', ohne in die Rechtsfrage felbst tiefer einzugehen, auf einem Reichstage in Goslar bas Bergogthum Baiern abgesprochen und feinem Gegner verliehen. 3mar blieb jener fur ben Mugenblick noch im Befige bes Landes, allein Bein= rich ber Lowe vertraute um fo gewisser auf ben kunftigen Beiftand bes Koniges, ba biefer feine Bunfche bei anderen Gelegenheiten ebenfalls unterftutte. 2118 g. 2. zwischen ibm und feines Saufes altem Gegner, bem Markgrafen Albrecht, eine heftige Fehde über bas Erbe ber Grafen von Wingen= burg und Plopkau ausbrach 2, verglich fie Friedrich, obgleich nicht ohne Muhe, bahin bag ber Bergog bes erften, ber Markgraf bes letten Guter erhielt3.

Bichtiger und bedenklicher waren bie Streitigkeiten , in welche ber Bergog icon vor einigen Sahren mit bem Erg= bifchofe Sartwich von Bremen über bie flavischen Lander gerathen war. Dach bem Miglingen bes tuhnen Planes, alle nordifchen Reiche wieder feinem Stuhle zu unterwerfen, befchloß hartwich (bamit es ihm nicht gang an untergeord: neten Pralaten mangele) bie Berftellung ber gerftorten fla= vifchen Bisthumer Rageburg, Medlenburg und Altenburg. Das lette verlieh er mit Recht an Bicelin's, burch beffen

0

<sup>1</sup> um Oftern 1154.

<sup>2</sup> Helmold I, 73. Erfurt. chr. S. Petrin. Günther I, 632, 707.

<sup>3</sup> Db und in wie weit biefer Bergleich ben Bergog mehr als ben Martgrafen begunftigte, lagt fich nicht genau angeben.

<sup>4</sup> Albert. Stad. at 1149. Gummedyk 395.

<sup>5</sup> Compend, vitue Vicelini, Vers. antiq. de Vicelino. Er ftarb

1154, große Milbe und helbenmuthige Ausbauer die Bahl ber Christen in diesen Gegenden hauptsächlich zugenommen hatte. Sobald Bergog Beinrich hievon Nachricht erhielt, erklarte er zornig: "bei aller Achtung bie er vor Bicelins perfonli= chen Berdiensten habe, werde er ihn boch erst anerkennen, wenn er die bischöfliche Belehnung aus feiner Sand empfange." Sieruber in Berlegenheit, holte fich Bicelin Rath bei feinem geiftlichen Borgefetten bem Erzbischofe, und er hielt ben Bescheid: "nur ber Raiser hat als Begrunder ber Macht und bes Reichthumes ber Kirche ein Recht auf bie Belehnung, nur vor feiner Sobeit mag man fich beugen um über Undere zu berrichen: wogegen niedere Kursten nach ber Gunft ber Geiftlichen, als nach bem Soberen ftreben, und sich nicht aus Dienern berfelben in ihre herren ver= wandeln follen. Beffer ift es außeres Gut verlieren, als bie Burde und bie Ehre." - Unfangs befolgte Vicelin biefe Beifung; als aber ber Bergog die Ginkunfte bes Bis= thumes einzog (woraus den neu gestifteten Gemeinen gro-Ber Nachtheil erwuchs), so hielt er feine Nachgiebigkeit ge= gen ihn fur entschuldigt. Ueber biefe Unsprüche, biefe Maagregeln Beinrichs bes Lowen, erhub Erzbischof Sart= wich nun Rlage auf dem Reichstage zu Merseburg. "Nicht burch bas Schwert ber Laien (fo sprach er), sondern burch bie Lehre ber Geiftlichen werden die ungläubigen Glaven gebeffert und begluckt. Das Land ift nicht gewonnen um bie Kursten burch Steuern und Dienste zu bereichern, fonbern um das Chriftenthum zu erhohen, und man darf bie Fragen: ob Rirchen gebaut, Gottesbienft gehalten, Geift= liche angestellt und Urme gespeiset werden follen, feines= weas von der Willfur der Laien, von ihrer Freigebigkeit ober ihrem Geize abhängig machen. Die neu gewonnene Beerde steht (bas ist rechtlich und naturlich) unter ihrem geiftlichen Oberhirten, und weltlicher Schut (fo fern fie bessen bedarf) wird ihr burch die Belehnung bes Raifers und Koniges zugesichert. Des Herzogs boppelt strafbares Benehmen geht aber augenscheinlich babin: Die freie Rirche

in schmachvolle Fesseln zu schlagen und die heilsamen Bande, 1154. welche ihn und sein weltliches Treiben an Kaiser und Reich knüpsen, eigenmächtig zu zerreißen." — Hierauf antwortete der Herzog: "nur die geringere Zahl der Slaven ist zum Christenthume bekehrt, und würde entweder abtrünnig, oder von den Ungläubigen vernichtet werden, sobald mein Schwert diese nicht schreckte. Es darf in dieser gefährlichen Gränzemark keineswegs zweierlei Macht und Recht zwiespaltig neben einander wirken, und jenen Einsluß, den Laien in altchristlichen Staaten auf Ausstattung der Kirche und Beschung ihrer Aemter üben, verlange ich nicht unbillig oder unnatürlich in allen den Landschaften, welche ich durch Aussenzuschen vorbe."

Bei biefen Umftanden und Doppelansichten mar bie fcwere Aufgabe: bag ber Konig fich Nichts vergebe, ben Erzbischof nicht beleidige, und bes Bergogs Bunfche ben= noch erfulle. Alle diese scheinbar widersprechenden Zwecke fcbienen erreicht, indem Friedrich erklarte: "ber Bergog foll in ben nordelbischen ganbern, welche er burch unsere Bnabe befint, Bisthumer grunden, ausstatten und bie Belehnung mit bem Weltlichen in unferem Namen fo ertheilen, als wenn es burch uns felbst geschahe !!" - Die Abhangigkeit ber Landschaften Beinrichs vom Reiche mar bamit ausge= sprochen, und ber Erzbischof konnte nicht klagen, ba fur bie Rirche geforgt und ber Bischofe Stand burch eine Belehnung in Bollmacht bes Koniges, nicht erniebrigt marb. Bein= rich erhielt im Wefentlichen Alles mas er fur jest wunschte, auch glaubte Friedrich an beffen Freundschaft mehr zu gewinnen, ale er an ber unmittelbaren Ernennung einiger unbedeutenben Bischofe verlor.

<sup>1</sup> Die Grunte marum biefe Enticheibung nicht ipater gu fegen, find von Bottiger (Deinrich ber gowe 461) und Mafch (Geschichte von Rabeburg 37) gusammengestellt. Auch bie Urfunde in Ludwig, reliq. VI, 230 von 1134, erwähnt schon bes herzoglichen Belehnungerechtes.

1152. Wie wenig fonst ber Konig geneigt war seine Rechte in Bezug auf bas Rirchliche mintern zu laffen, ergab fich junachst bei ber Bahl eines Erzbischofes von Magbeburg'. Denn als die Parteien des Probstes Gerhard und des Dechanten Sazzo, aller Bemuhungen ungeachtet fich nicht vereinigen wollten, glaubte Friedrich bag nach Borfchrift der wormser Vertrage bie neue Wahl eines Dritten naturlich und unerläglich fen?. Er gewann bie meisten Stimmen fur ben Bischof Wichmann von Zeig3, und belieh ihn mit bem Beltlichen ohne die papstliche Bestätigung abzuwarten. Sobald Eugen III burch ben Probst Gerhard von diefem Bergange ber Dinge Nachricht erhielt, schrieb er an die vor= nehmsten Bischofe und Erzbischofe Deutschlands: "ihr habt bie Gunft des Fürsten hober geachtet als die Gesete Got= tes und ber Rirche, und nicht allein in die Verfepung eines Bischofs gewilligt, welche nie ohne dringende Noth und großen Rugen stattfinden barf; sondern auch auf den Man= gel ber geiftlichen Beiftimmung gar keine Ruckficht genom= men. Wir bagegen, auf festerem Felfen gegrundet und von weltlichen Sturmwinden unbewegt, widersprechen fo grund= losen Berwirrungen der Lehre, so willfurlichen Uebertretun= gen beiliger Vorschriften und tragen euch auf bei Friedrich, bem geliebten Sohne ber Kirche, bahin zu wirken baß er bie Freiheit ber Wahlen geftatte und Nichts gegen Gott, bie Rirchengesetze und seine eigenen koniglichen Berpflichtun= gen unternehme." - Nicht minder Bedenken erregten in Rom die, auf große Plane hindeutenden Reden der konig= lichen Gefandten und die Meußerung4: wo bas kaiferliche Schwert treffe, ba folle auch ber Bann treffen. Wenn

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita II, 8—10. Günther I, 556. Lúnig Reichsarchiv XXI, S. 942. urf. 45.

<sup>2</sup> Band I, S. 315.

<sup>3</sup> Das Chron. mont, ser. fagt, Wichmann habe auch burch Gesichenke Stimmen gewonnen.

<sup>4</sup> Johann, Sarisber, epist, 59.

Eugen hierauf auch nicht eingehen mochte, fo erkannte er 1152. boch (und ebenmäßig ber Ronig) bag ungeachtet jener und abnlicher Streitpunkte, einer bes anderen bedurfe und aus nachgiebiger Ginigkeit fur beibe mehr Bortheile entstehen wurden, als aus hartnackigem Widerfpruche. Daher kam ce im Fruhjahre 1153 zwifchen ihnen zu einem Bergleiche ' 1153 folgendes Inhalts: "Friedrich wird die Ehre, die Rechte und Besithumer ber romischen Rirche gegen Jeben vertheibis gen, keinen Frieden mit Roger von Sicilien ohne ben Papft fcbließen, bem griechischen Raifer feine Unfiedelung in Italien zugesteben und babin wirken, baf fich bie Romer nach ber, feit hundert Jahren hergebrachten Beife, bem papftli= den Stuhle unterwerfen. Der Papft wird ben Ronig ohne Biberfpruch und Aufenthalt zum Raifer fronen, feine Gerechtsame auf alle Urt forbern und Jeden ermahnen, ja bannen, ber ihm nicht ben schuldigen Gehorfam leiftet."

Im Bertrauen auf biefe neue Ginigung erschienen zwei Karbinale als papftliche Bevollmächtigte in Deutschland, und Friedrich ließ es gern gefcheben, bag fie ben Bifchof von Eichstädt Alters halben und ben Bifchof von Minben wegen mancher Bergeben absehten2. 3weifelhafter erscheint ihr Benehmen gegen ben Erzbischof Beinrich von Maing, welchen eine Partei ber Laffigkeit, Schlechten Wirthschaft und Unfeufchbeit anklagte; mahrend bie andere behauptete: feine Sanbhabung ber Gerechtigkeit fen ben Ungerechten, feine Milbe ben Leibenschaftlichen ein Mergerniß. Um fich gegen jene Untlagen zu rechtfertigen, hatte ber Erzbifchof icon fruber ben Prior Urnold nach Rom gefchickt, welcher inbeg burch feine Klugheit und fein Gelb nur fur fich Freunde gu

<sup>1 &</sup>amp; unig Spic. eccles. XV, urf. 66. Codex diplom. Ital. II, 705. Wibaldi epist. 383, 385. Murat antiq. Ital. VI, 82. Pertz monum. IV, 92. Bunau 22. Giefeler II, 2, 68.

<sup>2</sup> Dodechin, Bosov, annal, Chron, mont, ser, Erf. chron, S. Petr. Latomus 500.

<sup>3</sup> Conradi chron. Mogunt. 763. Serrarius 556. Chronogr. Saxo

1153 erwerben suchte. Heinrich ward also abgeseht und Arnold sein Nachfolger; während der König schwieg, entweder weil die Unschuld des Verurtheilten nicht so klar am Tage lag wie seine Anhänger behaupten; oder weil Friedrich keinen Streit für den erheben wollte, der bei seiner Königswahl wenig Freundschaft für ihn gezeigt hatte. — Als aber die päpstlichen Gesandten, hiedurch kühner geworden, noch mehr wagten und insbesondere Gerhard Gaetani aus Pisa, ein Mann von rauhem unangenehmen Wesen<sup>1</sup>, sich in die magdeburger Erzbischosswahl mischte, so erhielten alle unserwartet die strenge Weisung das Reich zu verlassen.

Mittlerweile war Eugen III am achten Julius 1153 gestiorben², und schon am solgenden Tage der Kardinal Konzrad, ein geborener Römer, als Unaskasius IV erwählt worden. Damit er weder seinen Rechten etwas vergebe, noch Feindschaft gegen Friedrich zeige, verweigerte der neue Papst dem Erzbischose Wichmann von Magdeburg, welcher unter dem Schuhe königlicher Gesandten in Rom erschien, um so weniger das Pallium, als kein Unkläger gegen ihn auftrat³; er legte es aber um dessen Gewissen zu prüsen, auf den Altar und sprach: "wenn du deiner geseslichen Wahl gewiß bist, so nimm diesen erzbischöstlichen Schmuck von der heiligen Stätte." Wichmann zögerte: der Stiftsberr Dietrich von Hildesleben und ein anderer seiner Begleiter traten aber hinzu, nahmen das Pallium vom Altare und überreichten es ihrem Erzbischose.

Unterdessen hatte der König durch rastlose Thåtigkeit und große Klugheit in ganz Deutschland überwiegendes Unsehen gewonnen, und nun trat ganz natürlich der Gestanke an die alte Majeståt und Würde des Reiches, an die Beherrschung Italiens und an das höchste Ziel irdischer

<sup>1</sup> Er hatte aspre e dure maniere. Cardella I, 133.

<sup>2</sup> Dandolo 285. Chron, mont. sereni.

<sup>3</sup> Wibaldi epist. 382. Lunia R. M. Ih. XV. spic. eccl. Urf. 67.

<sup>4</sup> Fridericus omnia tam sagacitate quam virtute vicit. Alber. 326.

Herrlichkeit, Die Raiferwurde hervor: auch kamen zu biefen 1153 alten Erinnerungen und bem großartigen Chrgeize Friedrichs noch außere Beranlaffungen ber Gegenwart, welche ichon allein, felbft einen Gleichgultigeren und weniger Machtigen, in Bewegung gefett hatten. Bereits auf bem murzburgi= ichen Reichstage von 1152 erfcbienen Bertriebene aus Upulien, und baten flebentlich um Gulfe gegen ben tyrannischen Roger; bie Berhaltniffe gwangen aber zu bem Befchluffe, baß man ben italienischen Bug erft nach zwei Jahren antreten konne. Wieberum fanden fich im Marg 1153 gu= fallig zwei Burger aus Lobi, Albernandus und Somobo= nus auf bem Reichstage zu Ronftang ein, faben wie be= fonnen und ftrenge Friedrich Jebem Gerechtigkeit wiberfah= ren ließ, und wurden aufs Lebhafteste von ber Soffnung ergriffen dag er auch ihre Baterftabt aus bem tiefften Elende erretten werbe. Deshalb eilten fie in eine Rirche, nahmen zwei große Rreuze und warfen sich weinend mit benfelben zu ben Ruffen bes Ronigs und ber Kurften nieber. Alle erstaunten, hießen sie aufstehen und Albernans bus, welcher ber beutschen Sprache vollkommen funbig war, rebete alfo ': "Beiligfter Ronig! Bir armen Burger aus Lobi flagen vor Gott, vor euch und eurem gangen Sofe über bie Mailander, weil fie uns und unfere Mit= burger vertrieben, Beiber wie Manner ausgeplundert, Biele getobtet und unfere Stadt ganglich gerftort haben. Sie hindern jede neue Bereinigung mit Gewalt, gwingen uns einzeln und einfam ju wohnen, und verlegten, Spott bem Unrecht zugesellend, unferen fruber fo wichtigen Martt in ein freies Weld, wo Diemand wohnt ober tauft." Muf ben Grund biefer glaubhaft gemachten Befchwerben erließ Friedrich fogleich ein Schreiben voll Borwurfe und Drobungen an bie Mailander, welches Schwider von Uspremont aus Churwalben als Gefandter überbringen, vorher aber in Lobi die Aussicht auf ben Beiftand bes Roniges

<sup>1</sup> Otto Morena 959, Günther I, 634, Galv. Flamma c. 163, II. 2

1153, ankundigen follte'. Soch erfreut eilten jene beiben Burger ibm voraus, erzählten mas sie vorgetragen und bewirkt hat= ten, fanden aber wenig Glauben bei ihren Mitburgern, bis Schwicker wirklich erschien und ihre Musfagen bestätigte. Da verstummten Alle von Schmerz und Beforgniß über= waltigt, und kaum vermochte einer ber Borfteber bem Ge= fandten zu antworten: "jene thorichten Manner batten ohne Auftrag und Beistimmung gehandelt, und ihre Mitburger in die größte Gefahr gefturgt: benn fo fehr fie auch bem Ronige fur feine gnabige Gefinnung banten mußten, fo fen boch feine Bulfe fern; wogegen die Mailander, wenn fie von bem Borgefallenen irgend Nachricht erhielten, gewiß bie Wohnungen der Lobenfer zerftoren und alle tobten ober vertreiben wurden. Deshalb baten fie aufs Inftandiafte : Schwicker mochte bas an die Mailander gerichtete Schreis ben nicht abgeben, sondern in Lobi zurücklassen, bis man bei ber funftigen Unnaberung Friedrichs bavon ohne Gefahr etwanigen Gebrauch machen konnte,"

Als Schwicker statt der gehofften Freude solche Klage und Angst fand, ward er sehr bestürzt, scheute sich jedoch um so mehr Friedrichs Befehle unbesolgt zu lassen, da er zweiselte daß Mailand denselben mit Bort und That wisderstreben werde. Kaum aber hatte er hier den Konsuln und der Bürgerschaft das königliche Schreiben übergeben, kaum hatten sie dessen strucke rissen, zur Erde warsen und mit Füßen traten; selbst Schwicker rettete nur durch die Flucht sein Leben.

Diese Ereignisse, welche bem Konige als arge Frevel erscheinen mußten, veranlagten die Beschleunigung des italienischen Zuges.

1154. Im Oftober bes Jahres 1154 fammelten fich bie Fürften und bas heer in ber Gegend von Augsburg 2, und
gelangten über Briren und Tribent zum Garbafee. Bei

<sup>1</sup> Tfdubi I, 75.

<sup>2</sup> Otton. Vita Frid. II, 11. Günther II, 1. Rob. de Monte.

bem beschwerlichen Zuge über die Alpen hatte aber Mangel 1154. an Lebensmitteln die Plünderung einiger heiligen Orte nach sich gezogen, weshalb Friedrich, — damit schnöbe Willkur keineswegs den Unfang seiner großen Unternehmung entstelle und die Hoffnung höheren Beistandes raube —, durch freiwillige Beiträge eine Summe Geldes ausbringen ließ, welche den Bischösen von Briren und Trident übergeben ward, um sie nach Verhältniß des erlittenen Schadens unster die Klöster und Geistlichen zu vertheilen.

Ueber Berona erreichte bas Beer, Ende November, Die confalischen Chenen bei Piacenga. Sier wurde bem Bertommen gemäß bas tonigliche Schild, Allen fichtbar, an einem hohen Pfahle befestigt', und ein Berold forderte die oberen unmittelbaren Lehnstrager auf, in der nachften Racht bei bem Ronige Bache ju halten, wie es Recht und Gitte gebiete. Diefelbe Mufforberung erging hienachft von Gei= ten jener Furften an ihre niederen Lehnstrager. Wer ungeachtet einer folden zweimal wiederholten Borladung, ohne Erlaubniß bes Lehnsherren ausblieb, verlor feine Lehen; und biefer Spruch traf biesmal nicht nur mehre Laien, welche fich widerrechtlich ben Gefahren ber Beerfahrt ent= gogen, fondern auch die Bischofe Ulrich von Salberftadt und Sartwich von Bremen. Doch buften Beiftliche bie= burch ben Genug weltlicher Guter nur auf Lebenszeit ein; fie wurden ihren Rachfolgern gurudgegeben, weil fein verfonlicher Rebler ben Rirchen und Stiftungen einen bauern= ben Rachtheil bringen follte?.

Beit wichtiger und schwieriger als biefe Beerschau, war nunmehr die Anordnung der überaus verwidelten italienis

Günther II, 36,

<sup>1 —</sup> Lágno suspenditur alto

Erecto clypeus —

Excubias regi prima celebrare fideles

Nocte vetustorum debent ex more parentum.

<sup>2 —</sup> Neque tamen quod pastor indigne Gesserit, ecclesiae fas est in damna refundi, ibid.

1154. fcben Ungelegenheiten, Die Feststellung ber Rechte bes Roniges und ber Pflichten feiner Unterthanen. 2018 Dtto I vor zweihundert Jahren mit deutscher Macht nach Italien 30g, mochten ibn die Meisten betrachten als einen Retter aus zugellofer Billfur; feitbem hatten aber bie außeren Berhaltniffe fo oft gewechfelt, es war fo Bieles zu Grunde gegangen und fo Bieles neu entftanben, bag niemand (auf anerkannte Gefete oder zweifellofes Berkommen gestütt) ohne Widerspruch das Dafenn unläugbarer Rechte und Pflich= ten erweisen konnte. 3war leiteten bie deutschen Konige eine Unbeschranktheit ihrer Berrscherrechte aus ber erften Geoberung ber: allein, abgefeben bavon bag man ben Gegen= fat zwischen Siegern und Besiegten nicht auf unnaturliche Beife für alle spatere Beiten gleich scharf festhalten foll, fonnten jene Konige, ber Bahrheit nach, ihre Unsprüche immer nur nach Maagaabe ihrer Kriegsmacht und verfonlichen Große geltend machen. Doch hatten bie Staliener in ber Regel nicht bestritten: bag ber Ronig bas Recht habe Die unmittelbaren Leben zu verleihen, die Lehnsträger zu versammeln, auf Reichstagen mit Beiftimmung ber Großen allgemeine Gefete zu geben, Richter und Notare zu ernen= nen, Stellvertreter feiner Perfon abzusenden, und die Berpflegung feiner Seere zu verlangen. Indeg blieben felbft biebei ber Zweifel und Ginreben genug: über ben Umfang ber Berechtigung, die Art und Beife ihrer Ausübung, Die Theilnahme an ben Befchluffen u. f. w. Ja weil feit Bein= rich IV fein beutscher Raifer ununterbrochen ober mit Ueber= legenheit auf Italien gewirkt hatte, fo hielten nicht Wenige jene Rechte für abgethan und verjährt. Much konnte man feineswegs laugnen, bag Stalien mahrend biefer Beit faft gang fich felbst überlaffen mar, und statt koniglicher Ent= fceibung Gelbsthulfe- eintrat und eintreten mußte; mochte bies nun nach Gefegen, ober nach bloger Willfur gefchehen. In ben, hieraus fehr haufig entstandenen Rehben, lernte bas Bolf sich fublen und gab ben Musschlag burch feine Bahl. Un Reichthum, Kenntniffen und Muth, fanden ins=

befondere bie lombarbifchen Burger feinem Ritter nach '; ja 1154. bie Burgerschaften entwickelten fich schneller und vielfeitiger, und erhielten burch ihre engeren gefelligen Berbindungen und ihre Ginigkeit ein Uebergewicht über alle einzelnen und ger= ftreuten Ablichen. Deshalb fcoloffen fich biefe lieber ben emporftrebenden Stabten an, als bag fie bebenkliche Reb= ben gewagt hatten: und so ward allmahlich Abel, Landvolk und Geiftlichkeit mehr ober weniger von ihnen abhangig. Unbererfeits (und bies war fo flug als folgenreich) verftat= tete man in biefen neuen Freiftaaten jedem Stanbe, jedem Einzelnen, großeren ober geringeren Ginfluß auf die offent= lichen Ungelegenheiten, man ichlog Riemand (aus beschrant= ter Eitelkeit ober eigennutigem Reibe) von Gewerben und Beschäftigungen, ober gar von ber Bertheibigung bes Ba= terlandes aus. Siedurch verbreitete fich bis auf die Gering= ften hinab, ein Gefühl bebeutenben Berthes, eine allgemeine Regfamkeit, ein kuhner Muth, furz eine fo große Maffe von leiblichen und geistigen Rraften, baß fie Jeden überra= ichen mußte ber bie gefelligen Berhaltniffe nur nach ben anberswo berkommlichen Unfichten und Maagstaben betrach= tete und abschätte. Fur die eigene Berfaffung, Die eigenen Gefete, die eigenthumliche Lebensweise that und magte man Alles; wogegen allgemeinere Gefete, auf welche fich bie Berricher beriefen, als Erzeugniffe ber Billfur und als Beichen allgemeiner und gleicher Sklaverei betrachtet murben. Die Pracht und bie perfonliche Erscheinung ber Ros nige machten feinen Gindruck mehr, und ber außere Unfand, bas feine Betragen, welches an Sofen fo viel gilt, war ben Burgern mehr ein Gegenftand bes Spottes, als ber Bewunderung und Nachahmung. Gie hielten es fur eine baare Ungerechtigfeit, von ber Bahl ihrer eigenen Ronige ausgeschloffen ju fenn; ja Biele behaupteten, bag bie

<sup>1</sup> Das Genauere über ble allmähtliche Entwickelung ber italienischen Stabte, ift in bem funften Banbe zusammengestellt. Bier ware ber Faben ber Erzählung baburch zu sehr unterbrochen worben.

1154. Lombarden ber Könige gar nicht bedürften ', und, wie schon so oft, so auch kunftig ihre eigenen Gesetzgeber und Schußsherren seyn könnten.

Bierauf antworteten bie Deutschen und die koniglich Gefinnten: "mas mit bem Schwerte über Reige und Bugellofe gewonnen, was burch bas herkommen von Sahrhunberten bestätigt und mit unzähligen Giben beschworen ift, wird auf einmal als rechtlos und bebeutungslos von ben Lombarben zur Seite geworfen! Rur bann konnte man fie entschulbigen, wenn wirklich Tyrannei gegen fie geubt wurde, und wenn fie Beilfameres an die Stelle bes Bermorfenen fetten. Statt beffen entstehen bie vorhandenen Uebel eben baraus, bag bie Gewalt bes Koniges zu gering ift und feine Rechte feineswegs, weife ordnend und befchrankend, jur Unwendung kommen. Unter bem Namen ber Freiheit üben bie Lombarden bloge Billfur; fie ruhmen fich, als bober Gebildete, nach Gefegen zu leben, mahrend fie, - bas eigentliche Kennzeichen ber Barbarei -, fein einziges befol= gen; fie reben bescheiben nur von ihrer eigenen Unabhan= gigkeit, mabrend fie ichon begierig nach ber Berrichaft über Undere trachten! Dber haben etwa die ununterbrochenen. hartnäckigen und furchtbar graufamen Kriege Mailands gegen Como und Lobi, Parmas gegen Reggio, Bolognas gegen Imola und Modena u. f. w. nicht gezeigt: baß Allen ein hoherer Schiedsrichter fehlt und bag ber Sag und bie Keinbichaft von angeblich ebelmuthigen Freiftaaten, noch grimmiger und zerftorender ift2, als ber Sag und bie Feind= schaft von Konigen? Die beutschen Konige und Raifer fon= nen aber durchaus nicht als feindlich betrachtet werden: fie find die naturlichen Herrscher in ihrem Reiche und haben

<sup>1</sup> Und noch weniger der Grafen und Markgrafen. Mos est Marchionum magis velle rapere, quam juste vivere, fagt Caffari 265.

<sup>2</sup> Dafür Beispiele aller Orten, außer ben angeführten. Siehe g. B. Sigonius zu 1152 über bie Behandlung ber Gefangenen aus Reggio; Griffo zu 1154; Mutin. ann. zu 1142 u. s. w.

fich als folche überall milbe gezeigt, wo nicht Mangel an 1154. Gehorfam und Berweigerung felbst bes Billigen und Unserkannten, sie zwang Mittel ber Gewalt gegen aufrührische Unterthanen zu ergreifen."

Außer Stande, diese Vorwurse in ihrem ganzen Umsfange zu widerlegen, mochten die Lombarden doch bemersken: das Verhältniß ihres Vaterlandes gegen Deutschland sen und bleibe unnaturlich und drückend, die getadelten blutigen Spiele der Freiheit wären mehr werth, als die stille Ordnung, welche der übermächtige fremde Herrscher erzwingen wolle, und sie hätten ihre Liebe und ihren Haß für sich.

Der unparteiische Betrachter kann sich über die Leidenschaftlichkeit, in welche die Gemuther damals allmählich geriethen, nicht verwundern, nicht einer von beiden Parteien allein Recht geben: denn es ist natürlich, daß die Könige für ihre Rechte, und die Lombarden für ihre Unabhängigkeit stritten. Beide aber mußten sich misverstehen und das wahre Ziel versehlen, weil sie dasselbe über alles billige Maaß hinaussteckten und nicht begriffen: es sen kein achter Gehorsam ohne Freiheit, und keine achte Freiheit ohne Gehorsam möglich. Werden diese doppelten Lebensquellen auß einander geriffen, dann bleibt nur die Wahl zwischen Eprannei ober Anarchie.

So lagen, oder so entwickelten sich die Unsichten und Berhaltnisse, als Friedrich, burchbrungen von der Hoheit seiner Burde und voll Berehrung der Handlungsweise seiner größten Borfahren, einen Reichstag in den ronkalisschen Ebenen eroffnete. Biele Beschwerben wurden hier vor

<sup>1</sup> Deshalb konnen wir ber Meinung nicht beiftimmen, Friedrich I habe alle fortschreichene Entwickelung ber Wett verworfen; ihm schien biefe nur nicht in ber Wißhandlung schwächerer Stabte burch bas übermachtige Mailand, und in bessen Losresbung vom Reicheverbande au llegen.

<sup>. 2</sup> Enbe Rovember 1154.

1154 ihm, als bem bochften Richter, erhoben. Buerft trat Markgraf Wilhelm III von Montferrat auf (fast ber einzige, melder fich por bem übermachtigen Ginfluffe ber Stabte nicht gebeugt hatte), und beschulbigte bie Lombarden im Allgemeis nen ber Gerinafcabung feiner und ber fonialiden Befehle 1: er klagte namentlich uber Chieri und Ufti, und ber Bischof Unfelm, welchen die Burger ber letten Stadt vertrieben hatten, stimmte biefen Beschwerben bei. Man sette ben Ungeschuldigten eine Krift, binnen welcher fie erscheinen und fich rechtfertigen follten. Sierauf erneuerten Lobi, Como und bas zulett befriegte Pavia einstimmig ihre Klagen über Mailand: "Friedrich miffe, wie die erfte Stadt behandelt worben; auf abnliche Beife fen jede Befestigung von Como gerflort, beffen Sandel willfurlich beschrankt und besteuert, und bie Burgerschaft gezwungen außerhalb ihrer Baterftabt gu leben. Wenn ber taglich anwachsenden Macht und Willfur Mailands fein Einhalt geschahe, so murbe es bald über bie ganze Lombarbei herrschen und bes Roniges Rechte, wie freche Versuche bereits zeigten, nicht hoher achten als bie Unspruche bes Geringften."

Mailandische Abgeordnete welche gegenwartig waren, entschuldigten und rechtsertigten das Versahren und die Versbindungen ihrer Vaterstadt so gut als möglich: daß man aber daselbst keineswegs geneigt war auf der betretenen Bahn Rückschritte zu thun, ergab sich deutlich, als jene (anstatt auf das billige Verlangen der Herstellung von Lodi und Como einzugehen) dem Könige 4000 Mark<sup>3</sup> für die Bestätigung ihrer Herrschaft über diese Städte darboten. Ein solcher Versuch ihn für das Ungerechte durch Antheil an der

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita II, 13. Günther II, 351.

<sup>2</sup> Omnibus Italiae altius praecesserat una Urbs Ligurum, titulis potens et nomine claro Ardua Siderum pulsabat vertice coelum.

Günther II, 170, 240. Rovelli II, 151.

<sup>3</sup> Radulph. Mediol. 1174. Otto Morena 956, 971.

Beute gleichsam zu erkaufen, erzurnte ben Ronig; aber auch 1154. abgesehen von biefem Diggriffe ber Mailander, burfte er nach feiner Ueberzeugung ben Rechten bes Reiches nichts vergeben, bie icon zu machtige Partei nicht noch machtiger machen und eine Berrichaft befordern, welche fich neben der feinigen hinftellte, ober gar über biefelbe hinaus erheben wollte. Db die Dinge wohl fcon auf eine folche gefahr: volle Spite getrieben fepen? hieruber tonne Niemand mehr 3weifel begen, ba Lobi, felbft in biefem Mugenblicke noch in Mailand anfragte: "ob es bem Konige hulbigen, oder Die Sulbigung verweigern folle ?" Die, über folch Beichen bes Gehorfames ftolgen und erfreuten Mailander gaben nach langem Berathen biegu Erlaubniß; und nun erft leifteten Die Bewohner getroft und ermuthigt ben Gib! Friedrich aber gab ben mailanbifchen Gefandten ben Befcheib: "in ihrem eigenen Gebiete und an Ort und Stelle werbe man bie Berhaltniffe naher prufen und jeden Berechtigten mit gros Berem Nachbrucke ichuten fonnen."

Dem gemäß brach bas heer von Ronkalia auf und man machte es ben mailanbifchen Burgermeiftern Cherarbus Niger und Obertus ab Orto gur Pflicht, baffelbe gu fuhren und fur feine Berpflegung zu forgen. Allein ichon am Abende bes erften Tages fehlte bei Lanbriano bas Pferbe: futter, entweder weil beffen ichnelle Berbeifchaffung in Bahr beit unmöglich mar, ober weil bie Mailanber bas Beer. um es zu verberben, vorfablich burch eine im Rriege mit Pavia gang verwuftete Gegend führten. Der Ronig glaubte bas Lette und hielt beshalb bie Beifeln ber Mailans ber in ftrenger Saft, mabrend er bie bes getreueren Da= via frei ließ. Bald erhielt feine Ansicht eine neue Bestätigung. Um zweiten Tage tam man namlich, weil gewaltige Regenguffe bie Strafen unwegfam gemacht bat= ten, nur bis Rofate, und mußte bier zwei Tage ver= weilen, wodurch der Mangel an Lebensmitteln außerft brudend wurde. Friedrich forberte nach alten Rechten bie Berpflegung feines Beeres, und befahl als bie Dais

1154. lander' fich beffen weigerten, bie Deffnung jener reich mit Vorrathen verfebenen Burg. Go wenig war man auf Widerstand gefaßt, daß bie Mannschaft eine Bewilligung freien Abzuges als großen Gewinn betrachten mußte. Die Deutschen bemachtigten fich hierauf aller Borrathe, ger= storten Rosate und streiften schon bis vor die Thore von Mailand, wobei einige Burger getobtet, andere gefangen wurden. Ueber biefe unerwarteten Unfalle erfchrak bie, geit= ber nur an glucklichen Erfolg gewohnte Menge gar febr, stimmte mitleidig in die bitteren Rlagen ber aus Rosate Bertriebenen ein und rif, ohne auf die Bertheidigung ber Burgermeifter Rudficht zu nehmen, bas Saus bes Cherarbo nieber; woburch Ginige bes Konigs Born befanftigen, Undere bagegen Gherardos ichon zu große Nachgiebigkeit gegen biefen beftrafen wollten. In Freiftaaten behauptet bas Bolk feinen Untheil an Gluck und Ruhm, widriges Gefchick buffen die Rathgeber allein: felten aber find biefe fo achte Burger wie Gherardo, ber feinem Baterlande nach jener an ihm geubten Rache nicht weniger treu und eif= rig biente, gun Interfriede goulf Andlese litelister nor a seen Ungeachtet aller biefer Begebenheiten hielt es ber Konig

in diesem Augenblicke nicht für gerathen, den schweren Kampf mit Mailand zu bestehen; sondern zog seitwärts zum Ticino, bemächtigte sich der Brücken, welche die Mailänder zur Erleichterung ihrer Anfälle auf Novara und Pavia erbaut hatten, und eroberte mehre andere Schutzthürme 1155. und Burgen. Mit dem Ansange des Jahres 1155 wandte er sich abendwärts über Vercelli nach Turin. Manche Stadt öffnete ihm freiwillig die Thore und sandte Geschenke; andere Orte wurden im raschen Anlause der Soldaten ober nothigenfalls durch förmlichen Angriff genommen; die

<sup>1</sup> Dum ab eis mercatum quaereremus, et ipsi eum nobis negarent etc. Schreiben Friedrichs vor Otton. Fris. vita. Murat. VI, 635.

<sup>2</sup> Tumultuationis assultu armigerorum. Otton, Fris, vita II, 15. Günther II, 340, 385, Sicardi chron. 599.

hårteste Strafe endlich erlitten Chieri und Usti, für das 1155. gegen ihren Markgrafen und Bischof begangene Unrecht und für die Berachtung der königlichen Vorladungen. Den Einzwohnern zwar konnte kein Leid geschehen, weil sie sich vor der Unkunst des Heeres geslüchtet hatten; allein die Thürme und Mauern wurden niedergerissen und Usti von gänzlichem Niederbrennen nur durch den Markgrafen Wilhelm selbst gerettet, dem Friedrich, als seinem Verwandten, die Herrschaft über die Stadt einräumte, so wie er auch den Vissschof wieder einsehte.

Damit aber das Heer ber Deutschen bei außerem Glücke, bei ber Menge und bem Reize ber Beute nicht, wie schon mehre Male, ungebührliche Willfur übe, damit der rasche Sinn nicht zu raschen übereilten Thaten sühre, oder gar innerer Zwist und Mord überhand nehme; gab Friedrich strenge Gesehe für die Kriegszucht, ließ sie von Allen besschwören und hielt darauf daß die angedrohten Strasen uns sehlbar an den Uebertretern vollzogen wurden.

In bem Lager unfern Usti erschienen Gesandte der Pavienser und klagten?: "baß Tortona sie sast noch mehr betästige als Mailand. Denn leicht schüße man Pavia selbst gegen die nördlichen Angrisse der Mailander, und diese könnten nicht vordringen dis zu den, mittäglich vom Ticino und
Po liegenden Besitzungen; wogegen die Tortoneser zwar Pavia nicht angrissen, aber jene ihnen zugänglichen Ländereien
auf die schrecklichste Beise verwüsteten. Friedrich möge deshalb untersuchen, schüßen, strafen!" — Ungeachtet mehrer
Ausschreckungen wollten sich indes die Bürger von Tortona
weder verantworten, noch jenes Versahren einstellen. Alle
vertrauten auf Mailand, und achteten ihren Bund mit die-

<sup>1</sup> Ecclesia 167. Alferius zu 1155. Anton. Astens. II, 9 und III, 1. Montemerlo 16. Cibrario I, 40. — Zerstdrung Astis, am ersten Februar 1155. Molina II, 37.

<sup>2</sup> Otto Fris, II, 16. Günther II, 400. Botazzi antichità di Tortona 271.

1155 fer Stadt hoher als die Befehle bes Ronigs. Da erklarte fie biefer fur Feinde bes Reiches, und kaum hatten fie ihre Alten, Beiber und Kranken nach Sarzana fortgeschickt, kaum hatten ber Graf Malaspina und bie Mailander einige Reiterei unter Sugo Biskonti in die Stadt geworfen 1 (bas Fugvolk konnte fo schnell nicht folgen), als schon ber Bor= trab ber Deutschen unter Konrad, bem Bruder bes Konigs, bem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach und bem Bergoge Bertold von Baringen2, am 14ten Februar 1155 vor ben Thoren anlanate. Das Hauptheer ward an bem, burch Regenguffe angeschwollenon Tanaro brei Tage lang aufge= halten, und beim Mangel an Bruden mußte ber groffte Theil bennoch zulett burchschwimmen. Die Borftabte Tortonas, obgleich burch eine Mauer und burch Thurme ge= schut, erlagen bem erften Ungriffe, und nur die Nacht und einbrechende Ungewitter hemmten die Berfolgung, fo baß ben Bewohnern Beit blieb fich in ben oberen Theil ber Stadt ju retten, welcher auf hohem icharf abgeschnittenem Felfen lag und eine weite Aussicht über Mailands und Pavias Besitzungen barbot. Es bedurfte nur tapferer Manner um biefen Theil Tortonas, ber überdies burch alle damals be= kannten Mittel ber Kunft befestigt war, mit Erfolg zu vertheidigen; Friedrich mußte sich baber zu einer formlichen Belagerung entschließen. Sein vor allen ausgezeichnetes Belt ftand auf ber Abendseite, Bergog Beinrich von Sachsen lag in ben Worftabten gegen Mittag, bie Pavienser schlossen bie Stadt ein gegen Morgen und Mitternacht.

Alle Zusuhr war nunmehr abgeschnitten, jede Hoffnung bes Entsages vereitelt, und ein aufgerichteter Galgen verstündete ben Einwohnern als Majestatsverbrechern ihr kunfstiges Schicksal. Mit ber Gefahr und ber Gewisheit bap

<sup>1</sup> Cronica di Tortona 5.

<sup>2</sup> Bertolb hatte mit Friedrich einen Bertrag geschlossen, wonach er, gegen Stellung vieler Mannschaft, Provence und Burgund erhalten follte. Wibaldi epist. 353.

fie sich selbst retten ober untergeben mußten, wuchs aber 1155. in ihnen auch der Muth und die Entschlossenheit: sie beun= ruhigten durch stete Ausfalle das deutsche Heer, und Man= cher starb hiebei fur die Freiheit, Mancher siel um des Ruhmes willen.

Inzwischen mar bas, unter Friedrichs eigener Leitung und Aufficht erbaute, Belagerungszeug fertig geworben und warf fo gewaltige Steine in die Stadt, bag einer, welcher burch bie Seftigkeit ber Bewegung in brei Stude fprang, brei ber vornehmften gewaffneten Manner Tortonas tobtete, welche an der Sauptfirche standen und fich eben über die nachften Bertheibigungsmaagregeln befprachen. Gin beut= fcher Solbat', - fo ftieg burch bie allgemeinen Unftren= gungen auch die Rubnheit ber Ginzelnen -, versuchte, mit Schild und Schwert bewaffnet, die Felsen in ber Gegend bes größten Thurmes zu erfteigen und mit einer fleinen Urt Auftritte einzuhauen. Ihn fcredte weber bas Gefchut, welches aus bem befreundeten Lager nach biefer Stelle ge= richtet war, noch bie feindlichen Steinwurfe: er erreichte ben Thurm, erlegte tapfer ftreitend einen Mann und fehrte bann unversehrt gurud. Der Konig wollte ihn hierauf mit ber ritterlichen Binbe umgurten: allein er lebnte biefe Ehre ab, weil ihm bas eigene Bewußtfenn genügte, ober weil er fühlte bag eine tapfere That gwar großen Lobes werth ift, bie Umwandlung bes Standes aber nur gerechtfertigt und begludenb werben fann, wenn bie Bilbung bes gefammten Menschen ihr entspricht.

Durch biese und ahnliche Ereignisse kam man jedoch in der eigentlichen Belagerung nicht weiter: noch immer ersichienen die Klippen für eine Heeresmacht unersteiglich, und die am wenigsten schrosse Stelle schützte ein tieser Graben und ein gewaltiger Thurm. Diesen beschloß Friedrich unstergraben zu lassen. In dem Augenblicke aber wo die Deutschen ihren Iwed erreicht zu haben glaubten, trasen

<sup>1</sup> Günther II, 580.

1155. fie auf Gegengruben: mehre von ben Angreifenden wurden erstickt und die ganze Unternehmung vereitelt.

Eben so wenig gelang der, vom Konige zur Beschäftisgung überzähliger Mannschaft besohlene Ungriff auf ein benachbartes, von den Mailandern besetzes Schloß. Denn als die, in sinsterer Nacht unbemerkt nahenden Deutschen im ersten Unlauf einen Theil der Mauer erstiegen hatten, erhuben sie voreilig Siegesgeschrei und wurden durch die Besahung, welche sich schnell von ihrem ersten Schrecken erholte, muthig zurückgeschlagen.

Mittlerweile hatte man die Belagerten zwar nicht von allem trinkbaren Waffer abschneiden konnen, wohl aber Dech, Schwefel und zulett fogar Leichname hineingeworfen, wodurch baffelbe ungenießbar ward. Go entftand allmab= lich in Tortona Baffers = und Sungers = Noth, Krankheit und Elend. Deshalb baten bie Burger um einen Baffenftillftand fur die Zeit bes Ofterfestes', welchen ber Ronia auch gern bewilligte, bamit Baffengerausch bie beilige Reier nicht store und die Bewohner Muße bekamen zu ruhiger Ueberlegung und friedlichen Befchluffen. Da offneten fich unerwartet am Charfreitage bie Thore ber Stadt, Geift= liche und Monche zogen hervor in heiligen Rleidern und nabten bem koniglichen Lager mit Rauchfaffern, Rlag= gefang und aller Pracht driftlicher Gebrauche. Sogleich fandte ihnen Friedrich Bischofe entgegen, um die Urfache und ben 3weck ihres Kommens zu erforschen. Jene ant= worteten: "Tortonas ungludliche Lage führt uns zu ben Ruffen bes Ronigs; wenn es aber nicht vergonnt fenn foll ibn felbst zu feben und zu sprechen, so moget ihr die Ueberbringer unserer Bitten fenn. Dicht fur eine burch bie Acht befleckte Stadt, nicht fur verbrecherische Burger nehmen wir bas Bort. Satten wir boch nie biefe Stadt ge= feben, wo wir unschulbig mit ben Schulbigen leiben, wo und jedes Gerausch aus frommen Uebungen aufschreckt, und

<sup>1</sup> Oftern 1155, ben 27ften Marg.

feindliches Gefchut die Diener Gottes am Altar erreicht! 1155. Baren wir im Bunbe gegen Pavia? Gind wir, ber Baffen Unkundige, auch nur befragt worben? Taglich fleh= ten wir jum himmel fur bes Roniges Beil, und fo moge er auch nur feinen Feinden, nicht uns gurnen. Wolltet ihr fagen: bie Strafe trifft auch ben, welcher fich burch Gemeinschaft mit bem Bofen verunreinigt; fo wurden wir antworten: unfere Gefinnung ift rein und gerecht, und Die außere Gemeinschaft giebt noch fein inneres Beugniß. Soll ber Einzelne, beffen Stimme bei bem allgemeinen Willen verschwand, fur ben Fehler ber Burgerschaft leisben? Soll eine Stabt allein fur ein Bergeben bugen, bas fie mit vielen gemein hat? Das Beifpiel hat fie verführt, und wenn nicht allen fur bie gleichen Thaten gleiche Strafe zu Theil werben fann, fo haben alle gleiche Anspruche auf Berzeihung. Ober was hat Tortona mehr verschuldet als die übrigen? Ift Pavia freier von Vorwurf? Sat benn Mailand als haupt und Urheber unferes Bunbes schon Urtheil empfangen? Und biefer angeklagte Bund, er ward ja nicht jum Ungriffe gefchloffen, fonbern jum Schube; nicht gegen bas Reich und bie Rechte bes Ronigs, fonbern gegen die Tyrannei ber Pavienfer. In des Berrichers Ub= wefenheit fehlte fein machtiger Schut, und Jeber mußte felbst barauf bedacht senn Unbilben abzuwehren und bas Recht zu erhalten. Da trat Mailand fuhn jeber Unmaagung entgegen, und unter feiner Fuhrung genoffen wir Rube, Sicherheit und Frieden. — Bare es aber auch unmöglich unfer fruberes Benehmen in euren Mugen gu rechtfertigen, fo laßt euch jum Mitleide bewegen burch unfern gegenwars tigen Buftanb. Ja wir find gestraft und niedergebrudt burch Sunger und Durft, burch Rrantheit und Bunben; barum verfahrt menschlich mit euren Brubern und gebt fie nicht ber entfeslichften Bergweiflung preis. Bir fleben zu euch, wir beschworen euch um Milbe und Befreiung, bei ben Bunben unferes herren und Beilandes Jefu Chrifti, ber an biefem Tage fein Blut vergoffen bat gur Erlofung ber

1155 ganzen Welt!" Go sprachen jene, fielen nieber auf ihre Rnie und ftreckten weinend die Banbe jum Simmel; ber Konig aber ließ ihnen zur Untwort fagen: "es jammere ihn amar bas Leib ber Diener Gottes; allein ihr Schickfal fonne nicht getrennt werden von dem Schickfale ber Stadt, welche so vielfache Ermahnungen und Aufforderungen freventlich gurudgewiesen habe1. Um beften wurden fie ihre Unschuld und die Rechtlichkeit ihrer Gefinnung erweisen, wenn sie bie Burger zur Erkenntniß ihrer Vergeben brachten und bie balbige Uebergabe ber Stadt bewirkten." - In tiefet Trauer kehrten jene nach Tortona zurud: benn es mar vorauszusehen, daß ber Wiberstand nur kurze Zeit dauern konne. 3mar thaten die Bewohner den Deutschen noch manchen Abbruch und zertrummerten mit de.n, wahrend bes Baffenstillstandes erbauten Burfgeschutze beren Belagerungs= werkzeuge: aber unablaffige Unfalle von außen, Mangel und gangliche Erschöpfung im Inneren, erzwangen endlich am 13ten Upril 1155 nach zweimonatlichem Widerstande bie Uebergabe ber Stadt. Den Personen ward auf bringende Bitte der Fürsten freier Ubzug, aber von ihren Gutern nur fo viel bewilligt, als jeder zu tragen vermochte. Durch Elend entnervt, ben Tobten abnlich zogen jene, ihre Bater= stadt preis gebend, hervor: und boch besserte fich insofern ihre Lage, als ihnen wenigstens gefunde Luft und rein= liche Nahrung nicht mehr mangelte. Die Solbaten plunberten jum Lohne fur ibre Unftrengungen bie Stabt, bann wurde sie verbrannt und zerftort.

Als dies furchtbare Schickfal Tortonas in den italienis schen Stadten bekannt ward, erschraken die meisten und fandten dem Konige demuthig Geschenke2; die kuhneren

<sup>1</sup> Qui totiens moniti, totiens sprevere monentem. Günther III, 132-164. Otto Fris. II, 20. Radulph. Mediol. 1175.

<sup>2</sup> Genua gab nichts, weil Friedrich und ber Papst bie Stadt gleiche maßig burch Freundlichkeit und Bewilligungen zu gewinnen hofften. Caffari 266.

soer sprachen: "wer barf verzweifeln, wenn eine Stabt 1155. ber ganzen beutschen Macht zwei Monate widerstehen konnte? Tortona hat sich der Freiheit helbenmuthig geopfert, und aus seinen Trummern sollen noch standhaftere, sollen sieg= reiche Kampfer hervorwachsen!"

Friedrich aber zog nach Pavia, der alten, vor allen anderen ihm ergebenen Hauptstadt des Königreichs Italien. Laien und Geistliche eilten ihm entgegen und am 17ten April erfolgte, nach glänzendem Einzuge, die Krönung durch den Bischof der Stadt in der Kirche des heiligen Michael. Befreundeten mochte diese Krönung als eine geheiligte Bestätigung der Rechte Friedrichs, Abgeneigten hingegen als eine bedeutungslose, eitele Caremonie erscheinen.

Piacenza, welches beim weiteren Borrucken bes Heeres im Vertrauen auf die nahenden Mailander seine Thore versschloß, ward nicht angegriffen: denn Friedrich eilte über Cremona und Modena nach Bologna, über den Apennin nach Tuscien, und stand bald darauf mit seinem Heere bei Viterbo. Eine so schnelle Annäherung war dem Papste, den Normannen und den Romern gleich unerwartet, und bald bekam in ihnen Furcht, bald Hossnung die Oberhand.

Unastasius IV, ein Mann von hohen Jahren, war am zweiten December 1154 gestorben², und an seine Stelle 1154. Habrian IV gewählt worden. Sein Vater, ein armer Geistlicher zu St. Albans in England³, hatte so wenig im Bermögen daß er ihn Unfangs nicht zur Schule schiesen konnte; nachmals sinden wir jedoch Nikolaus (so hieß Habrian vor seiner Erhebung) als Studenten in Paris und Urles, dann als Monch, endlich als Abt in dem berühmten Ktoster des heiligen Rusus bei Avignon. Seine Schönheit,

1

<sup>1</sup> Cum multo civium tripudio coronatur. Otto Fris. II, 21.

<sup>2</sup> Vitae Pontif, 440. Dandolo 286. Afflig, auctar. Chron, montis sereni. Concil. XIII, 11. Innoc. III epist. VIII, 214. Acta Sanct. Gren Máry 484. Pagi au 1154, c. 1.

<sup>3</sup> Guilielm. Neubrig. II, 6. Donio 187.

Klugheit und Thatigkeit erwarben ihm einerseits überall gro= ffen Beifall; andererfeits entstand aber auch Reid gegen ben Fremben, ben Muslander. Um Beschwerben zu wiber= legen, welche man über ihn beim Papfte angebracht hatte, begab er sich nach Rom, wo ihn Eugenius IV richtig wurbigte und zum Kardinal ernannte. 2118 beffen Abgeordneter ging er nach Norwegen, befestigte bas Land im driftlichen Glauben, grundete bas Erzbisthum Drontheim' und er= warb fich burch fein Benehmen bie allgemeinfte Sochach= tung. Diefe, bamals wie immer feltene Berbindung guter Sitten mit großer Gewandtheit fur offentliche Geschafte. mehrte feinen Ruhm und bahnte ihm ben Weg zu feiner Erhebung. Bahrend die Meiften hiebei nur die glanzende Seite eines außerorbentlichen Gludes hervorhoben, erkannte ber neue Papft bas Schwierige feiner Lage und verficherte einem Freunde2: "ber papftliche Stuhl fen mit Dornen be= leat, ber Mantel überall von ben icharfsten Spiken burchbohrt und fo fchwer, daß er felbst ben Startsten zu Boben brucke." Huch zeigte fich bald die Wahrheit biefer Behauptung: benn Sabrian gerieth junachst in bofen Streit mit Wilhelm bem neuen Ronige von Sicilien, und hierauf in noch bedenklichere Fehden mit den Romern. Muf dem ichon früher ermahnten Bege beharrend, verlangten biefe: bag ber Papft alle von ihnen aufgestellten Forderungen bewillige3, und insbesondere aller weltlichen Berrschaft in Rom entfage. Bu folder Minderung, ja Bernichtung ber Rechte bes papstlichen Stubles wollte Sadrian keineswegs die Sand bieten und zog, um fich zu fichern, auf bas rechte Ufer ber Tiber in die leonische Stadt 4. Als aber bas unruhige

<sup>1</sup> Die Abhangigkeit von Lund horte auf. Munter Beitrage I, 18

<sup>2</sup> Alber. 324. Joh. Sarisber. Polycraticus VIII, 23.

<sup>3</sup> Sigonius zu 1154, S. 288. Concil. XII, 1509.

<sup>4</sup> In ber Gegend ber Peterskirche, vom Papste Leo IV im Jahre 848 guerst befestigt, um bie Unfalle ber Saracenen abzuhalten. Sismondi II, 70. Murat, annali.

Bolf ben Karbinal Guido, welcher zu ihm gehen wollte, angriff und tobtlich verwundete, begab fich Sabrian nach Drvieto, beleate Rom mit bem Interdifte und bannte Ur= nold von Brescia, welcher feit funfzehn Jahren und auch jest bie Geele und ber Mittelpunkt aller Bewegungen ber Romer gegen bie Papfte mar. Gin Schuler Abalards, von großen Unlagen, hinreißender Beredfamkeit und ftrengem Banbel, folog fich Urnold in Sinficht ber Kirchenlehre an bie Mostiker an, ohne jedoch durch beschaulichen Tieffinn an ber Sabigfeit zu verlieren, auf bas Ginzelne und Meußere machtig zu wirken. Tabelnswerther noch, als die herkommliche Lehre, erschienen ihm die Sitten der Beiftlichen, beren Musartung wiederum genau mit ber verwerflichen Berfaffung ber Rirche zusammenhinge. Geftutt auf Stellen ber beiligen Schrift behauptete Arnold 1: "bas Uebermaag irbifchen Gutes führe unnuten Glang, eitele Bergnugungen, Bollufte, Stolz und alle Lafter berbei: beshalb folle fein Geiftlicher ober Monch Eigenthum, fein Bifchof Leben besiten; alles irbische Gut gehore allein ber weltlichen Dbrigkeit und ben Furften, und burfe von biefen nur an gaien überlaffen werben." Bier= auf erwiederten Urnolds Gegher: "Es ift freche Unmaagung wenn ein Gingelner, mit Uebergebung ber von Gott einge= fetten feit Jahrhunderten anerkannten Obrigkeit, Die Rirche meiftern und nach eigenem Dunkel umgestalten will; es ift eine oberflachliche Betrachtungsweise, wenn man Gebrauch und Digbrauch irbifcher Guter verwechselt ober gleichstellt; es ift irrige Einbildung, als fep eine arme Rirche um ihrer Armuth willen eine tugenbhafte und heilige Rirche; es ift gemeine Schmeichelei gegen bie gaien, wenn man beren Benugung weltlicher Guter ju Rriegen und Genug, ber firchlichen Benugung fur Gottesbienft, Urme und Rrante voranstellt. Bie flein und unbedeutend erscheint ber, nach

<sup>1</sup> Gunther III, 282 Otton, Fris, vita I, 28. Dandolo 281, Multer Gefch, ber Schweig I, 383. Bed über Arnold, France Arnold von Breecia.

burgerlichen Gesetzen hart bestrafte Raub gegen biesen, als Heilmittel vorgeschlagenen unermeßlichen Kirchenraub und biesen Umsturz alles Eigenthumes; wie thöricht ist enblich bie Hossenung, wie unbegreislich die Verblendung: man könne größere und gesetzliche Freiheit, ja das ganze Christenthum dadurch neu begründen, daß man die Kirche (diesen machtigen Zügel, dies unentbehrliche Gegengewicht, dies göttliche Reinigungsmittel alles Froischen) zertrümmere und der bloß weltlichen Herrschaft eine schrankenlose Allmacht darbiete!"

Aus diesen und ahnlichen Gründen klagte der Bischof von Briren', Arnold schon auf der zweiten lateranischen Kirchenversammlung im Jahre 1139 öffentlich an, und Innocenz II legte ihm ein ewiges Stillschweigen aus. Er aber entwich über die Apen und verkündete, im lebendigen Gestühle der vorhandenen Mängel und im sesten Bewußtseyn redlicher Absichten, nach wie vor seine Lehre, welche, Einsachheit der Sitten und Genügsamkeit empsehlend, bei den einsachen Bewohnern schweizerischer Berge, in Zürich und Konstanz großen Beisall sand. Selbst die Briese Bernhards von Clairvaux verloren hier ihre sonstige Wirksamsfeit, obgleich er (die Absicht von möglichen Folgen nicht unterscheidend) dorthin schried: "in diesem Keher sindet sich der Wille und die Geschicklichseit schädlich zu seyn, und er dürstet mit dem Teusel nach dem Blute der Seelen."

Bu jenen, als Regerei bezeichneten Unsichten Urnolds über die Kirche, ihre Lehre und Verfassung gesellte sich nun, wie wir sahen, beim Ausbruche von Unruhen in Rom eine neue Lehre über das Verhältniß dieser Stadt zum Papste und zum Kaiser. Dahin zurückgekehrt behauptete Urnold mit Bezug auf die alten Geschichten: ",des Papstes Einfluß auf die Beherrschung Roms, sey durchaus ungerecht und ganz zu vertilgen; der des Kaisers aber, bei nur geringem Unrechte, sehr zu beschränken: denn die ewige Stadt habe

<sup>1</sup> Pagi zu 1139, c. 9 und 1140, c. 1.

<sup>2</sup> Epist. 195, 243, 244.

nicht die Herrschaft ber Welt durch Unterwerfung unter ben Willen eines Einzelnen erworben, sondern durch die Beisheit des Senats' und durch die Kühnheit und Festigkeit
des Bolkes. Um aber den neuen Einrichtungen besto mehr Burde und Dauer zu geben, müßten sie sich an die alten
anschließen, der Ritterstand als vermittelnd zwischen Senat
und Bolk eintreten, zwei Konsuln an der Spike von hunbert Senatoren stehen u. s. w."

Db nun gleich Vieles von dem Vorgeschlagenen ausgeführt wurde und weder Eugen noch Unastasius, Urnold
ganz verdrängen konnten; so fehlte doch der äußerlichen Begeisterung der Römer die innere, aus Einigkeit, Zucht und Tugend hervorgehende Haltung; weshalb sie bald zu Freveln frech hinüberschweisten, bald in schwächliche Sorgen zurücksanken.

Als nun ber vom Papste über Rom gesprochene Bann 1155. sehr streng gehalten ward, und kein Geistlicher in den vier ersten Tagen der Charwoche Messe las, erschraken die Frommeren, und die Anhänger der Geistlichkeit und des Papstes erhielten schnell ein solches Uebergewicht, daß der Rath in die Verbannung Arnolds und seiner Anhänger willigen mußte, Hadrian öffentlich in Rom einzog und der Gottesdienst zu großer Freude in allen Theilen der Stadt wiederum begann. Arnold siel auf seiner Flucht bei Otricoli in die Hände des Kardinals Gerhard; aber sein Ansehen und die Furcht vor seinem Anhange war noch so groß, daß der Papst nicht wagte gegen ihn vorzuschreiten, sondern Untersuchung und Ausspruch auf die Ankunst des deutschen Königs verschob. Allein ehe dieser ankam, hatten kampanische Grasen Mit=

<sup>1</sup> Alber. 327. Vitae Pontif. 442. Sismondi II, 42, 67.

<sup>2</sup> Doch hielten es auch einige Kapellane ber romischen Rirche mit Arnold, und gehorchten ben Erzpriestern und Karbinaten nicht. Concil. XII, 1578.

<sup>3</sup> Die Vita Hadriant fagt ausbrudlich baf Arnold bei Otricoli ge- fangen und befreit worben, weshalb Otto von Freifingens Rachricht

1155. tel gefunden jenen aus der Haft zu befreien, und Hadrian verlangte als das erste Zeichen der gunstigen Gesinnungen Friedrichs: "daß er ihm gegen die Romer Beistand leiste und die Auslieferung Arnolds bewirke"." Hiezu war jener als Schutherr der Kirche, und um so mehr verdunden, weil ihm die Entscheidung über die kirchlichen Vergehen Arnolds nicht zustand; auch hatten dessen staatsrechtliche Grundsätze schwerlich seinen Beisall, und am wenigsten ein ebenfalls in Anregung gebrachter Plan?, wonach die Romer sich ihren eigenen Kaiser selbst wählen sollten.

Als nun Friedrich einen von benjenigen Grafen feste seinen ließ, welche zu Arnolds Befreiung mitgewirkt hatten, so erschraken alle übrigen bermaaßen, daß sie ihn an die hiezu bevollmächtigten Kardinale auslieferten. Sest, das meinten diese nehst dem Papste, dürse man, bei der Mögslichkeit eines nochmaligen schnellen Wechsels der Verhältnisse, keinen Augenblick verlieren. Vor Andruch des Tages brachte man Arnold zum Thore des Volkes, und in dem Augenblicke da die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne ihm die Aussicht über den größten Theil Roms gewährten (das er durch die Anstrengungen seines ganzen Lebens zu verjüns

er sein auf der Granze von Tustien verhaftet, zurückstehen muß. Unter den kampanischen Grafen mußte man aber dann einige aus dem römischen Gebiete verstehen. Wenigstens hat Friedrich I dieselben gewiß nicht die jenseit Kapua verfolgen und einen daselbst aufgreisen lassen. Bon Viterbo ist Otricoli nur etwa 3 Meilen und von Magliano gar nur eine Meile entsernt, und durch diese Gegend zog das deutsche Heer. Kampania hieß auch damals eine Landschaft des Kirchenstaates, wie unter Underem aus dem Schreiben Honorius III vom 11ten December 1220 hervorgeht.

<sup>1</sup> Rarbinal Guibo Cibo aus Genua verhanbelte 1155 mit zwei ander ren Karbinalen über bie Auslieferung Arnolds. Cardella I, 126.

<sup>2</sup> Wibaldi epist, 383.

<sup>3</sup> Porta del popolo heißt wohl das Thor des Pappelbaumes, durch Umdeutung aber auch des Bolkes. — Der Stadtprafekt leitete bie hinrichtung.

gen und zu befreien gehofft hatte), loberten die Flammen 1155. des Holzstoßes empor. Als die Romer hiedurch geweckt herbeieilten, des Papstes Wachen vertrieben und in Jorn und Wehmuth das Aeußerste zur Rettung ihres Freundes versuchen wollten, war Arnold bereits entseelt und seine Asch, damit sie nicht als heilige Reliquie geehrt werde, in die Tiber gestreut!

Jebe herrliche, wie jebe schredliche Erscheinung hat in ber Geschichte erinnernde Rachbilber, weiffagenbe Borbilber; wir feben die Bergangenheit, welche fich nach ihrer Beit wiedergebaren, bie Bukunft, welche fich vor ihrer Beit in Die Belt hineindrangen will. Go griff Urnold von Breecia von bem Puntte feines Dafenns aus weit gurud in bie Bergangenheit, weit voraus in die Bukunft. Ihm trat jene mit ber vollen Kraft ber Gegenwart vor bie Augen; und wiederum leuchteten ihm, burch bas mangelhafte Licht feiner Tage hindurch, andere Sterne fpaterer Jahrhunderte. Aber er vergaß, bag bie Butunft ber Gegenwart nur von Mugenblick ju Augenblick jugezahlt wirb, und Gingelne wie Bolter nur fchrittweife auf ihren Bahnen vorruden; er verftand nicht seine Plane an irgend eine ber großen Erscheis nungen jener Beit anzuknupfen, fonbern trat gegen ben bas maligen Staat und bie bamalige Rirche gleich feindlich auf', mahrend er fich fur etwas gang Abgeftorbenes begeifterte und mit beffen Bieberbelebung unnus abmuhte. Mus all biefen Grunden gufammengenommen icheiterte fein Beftreben, und mußte icheitern. Deffungeachtet war es nicht verloren fur Die Nachwelt; ja hatte Friedrich I bamals ichon die Erfahrung gemacht: daß man bem Papfte gehorchen, ober mit allen Rraften gegen ibn tampfen muffe; er wurde in Urnold

<sup>7</sup> Nil juris in hac re
Pontifici summo, modicum concedere regi,
Suadebat populo; sic laesa stultus utraque
Majestato, reum geminae se fecerat aulae.
Günther III, 383.

1155. keinen bloßen Emporer gesehen, sondern sich vielleicht beffelsben gegen ben romischen Stuhl mit Erfolge bedient, ber Gefahr fur seine eigene Große aber vorgebeugt haben.

Inzwischen hatte ber Ronig die Erzbischofe von Roln und Ravenna an den Papst, und dieser zwei Kardinale an jenen abgeschickt: allein keiner von beiden Berrschern wollte ben Gefandten des anderen Untwort ertheilen, ehe die feinen gurudgekehrt waren; obgleich Friedrich dem Papfte die beruhigenoften Versicherungen geben und an die Beweise fei= ner Freundschaft bei ber Auslieferung Arnolds von Brescia erinnern ließ. Auf bem Rudwege trafen fich indeß glud= licherweise beibe Gefandtschaften, und faßten ben klugen Entschluß in bas konigliche Lager bei Biterbo zu geben; was dem Papfte um so vortheilhafter ward, weil der ihm abgeneigte Kardinal Oftavian baselbst nicht als bessen Bevollmächtigter, fondern in ber Absicht angelangt mar, Spal= tungen zu erregen. Nunmehr mifflang bies Bemuben, und Friedrich ließ (fo war es herkommlich') in feiner Seele auf das heilige Kreux und das Evangelienbuch schworen: "er wolle weder bem Papfte noch ben Kardinalen an Leib und Gut ichaben, noch Schaben zufügen laffen, fonbern fie im Gegentheile fichern und fcuben." - Sieruber boch er= freut begab sich Sadrian ohne langeres Bedenken in bas konigliche Lager?. Friedrich ging ihm entgegen, hielt bem Absteigenden ben Steigbugel und fuhrte ihn an ber Sand ins Belt. Sier fprach ber Bischof Eberhard von Bambera im Namen bes Koniges und ber Deutschen: "endlich fen bie Sehnsucht ben Papst zu erblicken, zu allgemeiner Freude ge= ftillt; umgeben von Pralaten und Kursten komme ber Ronig, burch Gefchlecht, Sinn und Thaten gleich ausgezeichnet, ein Freund bes Friedens und ber Wahrheit, ein Bekenner bes achten Glaubens. Schon ber Empfang bes Papstes

<sup>1</sup> Der Raifer fcwur in keiner einzelnen Sache einen Gib.

<sup>2 3</sup>ujammenfunft in Magliano nella Sabina. Sperandio 280. — In campo Grasso in agro Sutrino, Bussi 95.

beweise seine Berehrung bes apostolischen Stubles und ber 1155. romischen Kirche, und man verweigere biefer Richts, mas ihrer angestammten Burbe gemäß ober ihr nach alter Sitte guerkannt fen. Dun moge ber Papft feinerfeits burch Got= tes Gnade bas hinzufugen, was zum Gipfel ber kaiferlichen Burbe erhebe." Sabrian erwiederte: "was du fprichst, find nur leere Worte. Dein Furst hat bem heiligen Petrus nicht die schuldige Ehre erwiesen, sondern ihn vielmehr ent= ehrt: benn er hatte ben rechten Steigbugel halten follen, und er hielt ben linken !" Dem Konige wurden diese Worte binterbracht, und er antwortete: "faget bem Papste, nicht Mangel an Chrfurcht, fondern Mangel an Kenntniß fen die Urfache bes Berfehens; benn wahrlich nicht auf Bugethalten habe ich mich gelegt und jener ift ber erfte, bem ich einen folden Dienst erweise." Sierauf entgegnete ber Papst: "foll ich nicht vom Kleinen auf bas Großere fchließen? Benn Friedrich Geringes aus Unwiffenheit vernachlaffigt, wie meint ihr, bag er Wichtiges vollbringen werbe?" Ergurnt bub jest ber Konig an: "fo will ich erft beffer ergrunden, woher biefe Sitte entstanden ift, ob nur Artigkeit fie gebietet, ober Recht und Pflicht. Ift jenes, fo hat ber Papft Richts zu tabeln, benn bie Bezeigung einer freiwil= ligen Soflichkeit leibet keinen 3mang bes Gefetes; ift aber aus alter Sitte ein Recht entstanden und gebuhrt ihm folche Ehre, mas liegt baran, ob biefer ober jener Bugel vom Ronige gehalten werbe? Die Bebeutung biefes Beichens ber Ehrfurcht bleibt biefelbe; ich habe genug gethan und will nicht, bag man feindfelige Gefinnungen burch unbedeutenbe Bormande zu rechtfertigen suche."

<sup>1</sup> Helmold I, 80. Otto Fris. II, 21. Hofmann ann. Bamberg. 127. Thomassin. II, lib. 3, c. 65, § 5. — Rach ben Vitis Pontif. 443, hielt Friedrich das erste Mal den Bügel gar nicht, werauf die Karbinate sich entfernten und den Papst bestürzt zurückließen. Der Kaifer sen jeht zu ihm gegangen, aber Sadrian habe ihm den Friedenstuß verweigert. Run folgten Untersuchungen über die alte Sitte u. s. w.

1155. Lange und heftig ward fo gestritten, ohne Friedenskuß verließ Sabrian bas Lager und Bangigkeit ergriff alle Kurften. Gie ftellten bem Konige vor: "Spaltung zwischen Reich und Rirche fuhre jum größten Unbeile, Rachgiebigkeit hingegen raube bem Papfte allen Vorwand zu feindlichen Maagregeln; endlich konne jene gleichgultige Sandlung bie wirkliche Macht bes Königs nicht mindern." Um dieser Borftellungen willen gab Friedrich nach, rief den Papst zu= ruck und befriedigte ihn burch ben verlangten Dienft. Die= burch muthiger geworben, forberte jener bag ber Ronig vor feiner Kronung das ficilische Reich erobere und ihm überlaffe. Allein er mußte von biefer Forderung gang ab= fteben; benn ebe noch Friedrich seine eigenen Unrechte ber= aushob, erklarten bie deutschen Fürsten: "fie ftunden schon lange im Felbe und maren jeber weiteren Bogerung abge= neigt. Erst wenn man nach ber Ruckfehr bas Einheimische beforgt und neue Rrafte gesammelt hatte, ließe sich vielleicht ein folder Feldzug unternehmen."

Mittlerweile zog das deutsche Heer immer weiter vorwarts und langte ungehindert bei Sutri, etwa eine Tagereise diesseis Rom an. Da glaubten die Romer (ob sie
gleich unzufrieden waren, daß Friedrich ihnen seine Erhebung zum deutschen Könige nicht einmal gemeldet und sich
gegen Urnold von Brescia seindlich bezeigt hatte) keineswegs
länger zögern zu dürsen, und schiekten ihm sorgsam erwählte Männer entgegen, welche seinen Sinn ersorschen, die Verhältnisse entwickeln und ihre Wünsche vortragen sollten. Nach
erhaltenem sicheren Geleite trasen sie den König zwischen
Sutri und Nepi, und sprachen vorgesührt also!: "möchtest du, o tresslicher König, günstig und mit undesangenem
Sinne das anhören, was dir Rom, die hehre Gebieterinn
der Welt, durch unseren Mund verkündet. Ich freue mich,
so redet sie dich an, wenn du in Frieden kommst; oder viel-

<sup>1</sup> Otto Fris. II, 22. Günther III, 450. Wibaldi epist. 211, 212, 383, 384. Alber. 327. Albert. Stadens, Vitale I, 45.

mehr, ich freue mich, weil ich voraussetze bag bu fo kommest. 1155. Du trachtest nach ber herrschaft über ben Erdfreis, und fiebe, ich ftebe gern auf dir die Krone zu reichen, ja ich trage fie bir felbst freudig entgegen. Denn warum follte ber, welcher fein Bolk befucht, nicht als Friedensbringer tommen? Barum follte er nicht mit ebeler Dankbarfeit auf bas Bolf hinbliden, welches bie thorichten Unmaagungen ber Geiftlichen (fie wollten irbifche und überirbische Macht augleich besiten, augleich Schwert und Reich führen!) ju feinem Beften gebrochen bat? Mun werben, bas boffe ich, bie alten Zeiten, nun werben, und bas erbitte ich, bie alten Rechte und Freiheiten ber herrlichen Stadt gurudfehren. Unter biefem Furften wird Rom wiederum die Bugel ber Welt ergreifen, unter biefem Raifer bes Erbfreifes Bugel= lofigkeit gebandigt und zu bem Namen bes Auguftus auch beffen Macht und Ruhm gefellt werben. Du weißt, wie Rom burch bie Beisheit ber fenatorifchen Burben, burch bie Tugend und Bucht bes ritterlichen Standes feine Sande von Meer zu Meer ausftredte, und feine Berrichaft nicht blog bis an bie Grangen bes Erbfreifes erweiterte, fonbern auch Infeln welche bruber hinaus lagen, mit biefem Erd= freise verband und bie 3meige feiner Sobeit felbft bis ba= bin verzweigte . Richt bie fturmifchen Fluthen ber Meere, nicht bie unersteiglichen Felbruden ber Alpen gewährten Sout: Alles bezwang die unbezwingliche Tapferkeit der Romer. Lange ichlummerten burch die Abwefenheit unferer Fürsten und die Bernachläffigung bes Senats diefe unbefiegbaren Rrafte Roms, bis in unferen Tagen wieder ber= gestellt wurden ber Genat und bie Ritter, Die Tribunen und bas Rapitol. Du aber, icheinen bir nicht folche Gefinnun= gen und Thaten alles Lobes und Dankes wurdig? Erfreuft bu bich nicht bes Glanges, welcher hieburch auf beine Perfon gurudftrahlt? - Bore nun noch, o Rurft, milbe und

<sup>1</sup> Propagines propagavit. Otto Fris. II, 22, und fo find auch bie übrigen schwülftigen Ausbrucke ber Urschrift nachgebilbet.

1155. gebuldig das Wenige, was ich dir von beinen und meinen Rechten zu sagen habe; zuerst jedoch von den deinigen, denn es heißt ja: mit Jupiter der Unfang! Du warst ein Gast, ich machte dich zum Bürger; du warst ein Fremdling aus überalpischen Ländern, ich erhob dich zum Fürsten; und Rechte die mein waren, habe ich dir gegeben. Dasür mußt du meine alten Gewohnheiten und neuen Einrichtungen anerkennen; du mußt eine Sicherheit stellen, daß Barbarenwuth keines meiner Rechte verletze; du zahlst meinen Beamten, die dir auf dem Kapitole zujauchzen werden, 5000 Pfund Silber; du stellst mir hierüber seierliche Urfunden aus; du beschwörst Alles zur Beseitigung von Zweisseln und Verdacht!"

Als der Konig diese Reben horte, die nach romischer Sitte noch weit ausgesponnen werben follten, ftand er gor= nig auf und rief, jene unterbrechend: "ich kann mich nicht genug wundern, daß eure Reden fo gar nichts von ber ge= priefenen altromischen Beisheit enthalten, bag fie nur an= gefüllt sind mit bem abgeschmackten Schwulfte thorichter Unmaagung. Bergebens erhebt ihr bie ehemalige Burbe und herrlichkeit Roms; benn nur zu mahr fagte ichon jener alte Romer: auch aus biefem Staate ift die Tugend gewi= den, auch er vermochte nicht bem Wechfel ber Beiten zu widerstehen. Wollt ihr erkennen, wo Roms weiser Senat, feine tapfere Ritterschaft, sein tuchtiges Bolk anzutreffen fen, fo feht unseren Staat an. Nicht bloß die Berrichaft ist übergegangen auf die Deutschen, sondern auch die Tu genden. Bei uns ift Bucht und Gehorfam, ausharrender Muth, rubige Ueberlegung, Treue und Redlichkeit: bei euch nur Ungehorsam und Willfur, Sochmuth und Wankelmuth, unbesonnene Tollkuhnheit und leeres Spiel mit Worten und Eiben. Darum regieren euch beutsche Ronige, barum rath= schlagen für euch beutsche Kursten, barum kampfen für euch beutsche Ritter. - Ihr hattet mich gerufen, um von eurer Inade Burgerrecht und Krone zu empfangen? Wer er= staunt nicht über so unerhorte, grundlose Rede! Doch ja,

ich komme gerufen: aber nicht, um von euch zu empfangen, 1155. fonbern um euch zu retten von innerem und außerem 3mifte: ich tomme wie ein Gludlicher zu Glenben, ein Starter gu ben Schwachen, ein Muthiger zu Entnervten, ein Sicherer gu Geangsteten. Ihr forbert mich auf gur Gerechtigkeit und jum Schute Roms. Gind eure Forberungen ungerecht, fo werden feine Worte mich tauschen; sind fie gerecht, so be= barf es feiner belehrenben Weifungen: benn ich fchute ben Geringsten, wie viel mehr bie Sauptstadt meines Reiches. Ihr verlangt die Bestätigung eurer Gefete und Freiheiten: wo bestånden aber Gefete verbindlich fur euch, die nicht von ben Deutschen herruhrten? und feit wann gabe bas Bolk bem Fürften, und nicht ber Fürft bem Bolfe bie nothigen Gefete? Ihr forbert weiter mit eigennutiger Begier baß ich mein Gigenthum erkaufe: bin ich benn etwa euer Gefangener, bin ich in euren Banben bag ich mich mit Gelbe tofe? Wollt ihr mich zwingen zu gablen, ftatt freiwillig zu fpenben? Rur bie pflege ich koniglich ju belohnen, welche fich um mich verdient machen; wer aber Ungerechtes ertrogen will, bem wird mit Recht felbst Billiges verweigert. Ihr verlangt endlich, mit unbegreiflicher Berwirrung aller Begriffe: ber Ronig, bem alle Gibe geleiftet werben, folle euch, ben Unterthanen, ungablige Ginrichtungen, Gefebe, Begun= fligungen u. f. w. beschworen. Bahrlich mein Bille ift unwandelbarer als eure Gefebe, und mein einfaches Wort gilt mehr als eure Gibe."

So fprach Friedrich nicht ohne lebhafte Bewegung; einige der Umstehenden aber fragten die romischen Gestandten: ob sie noch mehr vorzutragen hatten? Diese, ersschreckt daß ihre Worte solchen Eindruck gemacht hatten, erwiederten: "fie mußten das Gehörte erst den Burgern hinterbringen, und wurden zuruckkehren, sobald man weistere Beschlusse gefaßt hatte."

Friedrich ahnete ihre gewaltsamen Borfage, und beforach sich daher mit bem Papste über die zu treffender Maagregeln. — "Du wirst noch ofter, lieber Sohn," ent1155, gegnete biefer, "bie Lift ber Romer erfahren; boch biesmal wollen wir fie zu Schanden machen mit ihrer Klugheit, und bein Schwert wird fraftiger wirken als meine geistliche Rebe. Sende fchnell bie Tapferften beines Beeres voraus, um die Kirche bes heiligen Petrus und die leonische Burg zu befeten; ein Karbinal foll fie begleiten und meine Gol= baten zu freundlichen Beiftande anweisen." Dies geschah. Taufend Erlefene' eilten in ber Nacht heimlich nach Rom und besetzten jene Derter. Mit dem Unbruche des Ta= ges, es war der 18te Junius 1155, zog Friedrich begleitet vom Papfte, ben Karbinalen und vielen Geiftlichen, zum goldenen Thore; gleichzeitig nahte bas Beer, trefflich geordnet und geschmuckt. Die Brude welche bei ber Burg bes Crescentius 2 in die innere Stadt führt, wurde schnell befett, wodurch bas Bolk vom rechten Ufer der Tiber ausgeschlossen blieb. Ungeftort erreichte man bie Detersfirche, und umgeben von feinen Deutschen wurde Kriebrich bier nach gehaltenem Sochamte feierlich zum Raifer gefront. Sabrian blieb in bem Palafte unfern ber Peter8: kirche3, alle Uebrigen zogen wieder zuruck in das Lager vor ber Stadt.

Die Römer, welche zu gleicher Zeit die Ankunft Friedrichs und die bereits vollzogene Krönung ersuhren, zurnten aufs Höchste daß dies Alles ohne ihr Wissen und ihre Beisstimmung geschehen sey; sie versammelten sich mit den Senatoren auf dem Kapitol und beschlossen die Deutschen von allen Seiten anzugreisen. Diese hatten sich zur Erholung von der Sonnenhise und der Anstrengung entwasset, und seierten im Lager an wohlbesetzten Taseln die Erhebung ihres Königs, als Kunde einlief: daß die Kömer über die Tiber gedrungen wären, mehre in der Peterskirche säumende

<sup>1</sup> Nach Otto Fris. II, 21 gingen 1000, nach Günther III, 629 aber 5000 Erlefene voran nach Nom.

<sup>2</sup> Die heutige Engelsburg.

<sup>3</sup> Vitae Pontif. 443. Cassin. monach. Afflig. auctar.

Solbaten erfchlagen, bie Rarbinale nicht verschont und fich 1155. bemuht hatten, ben Papft felbft gefangen zu nehmen. Roch hatte fich bas Beer auf bes Raifers Befehl nicht vollständig maffnen konnen, als bie Romer icon bas Lager Beinrichs bes Lowen' angriffen, vom Berge Janifulus ber ein zweites, und bei ber Burg bes Crescentius das gefahrlichfte Befect erhuben. Denn leicht maren bie, hier zwischen Strom und Burg eingeengten Deutschen vernichtet worden, wenn man Steine ober andere gur Sand liegende Dinge von ber Mauer auf fie herabgeworfen hatte. Allein bie, in der Burg eingeschloffenen Beiber ftellten mit Erfolg ben Mannern vor: fie follten fich rubig verhalten, nicht burch augenblide lichen Born verleitet ihren Untergang herbeifuhren, fie nicht aufopfern fur bas bald tollfuhne, balb feige Bolf. Dens noch dauerte ber Kampf mit Unftrengung und gleicher Tapfer: feit bis zum Untergange ber Sonne. Da wichen endlich bie Romer: an taufend waren getobtet und ertrunken, eine große Bahl verwundet und zweihundert gefangen. Diefe überließ ber Raifer bem, von ihnen fruher schwer beleibig= ten Stadtprafetten Peter', welcher auch Ginige gum Tobe verurtheilte und Undere zwang fich fur große Summen loszukaufen; alle Uebrigen erhielten endlich auf Bitten bes Papftes ihre Freiheit wieder. "Go hatten wir," fprach ber Raifer, "bas Berlangen ber Romer erfullt, und auf beut= fche Beife bas Kaiferthum erkauft 3!"

Ungeachtet biefes Sieges verließen bie Deutschen, aus Mangel an Lebensmitteln, am folgenden Tage ihr Lager, gingen bei Magliano über bie Tiber und erreichten bie fruchtbare Gegend von Tivoli. Gefandte übergaben diefe Stadt bem Kaifer; weshalb jeboch ber Papft, weil sie zum

<sup>1</sup> Ueber ble ausgezeichnete Theilnahme heinrichs bes Lowen, Helmold I, 80. Bothon, chron, in Leibn, script. III, 345.

<sup>2</sup> Vincent. Pragens. gu 1156.

<sup>3</sup> Sic emitus a Francis imperium. Otto Fris. 11, 23. Otto Morena 398. Chron. mont. sereni.

1155. Kirchenstaate gehore, so laute Klage erhob, daß jener von dem Besitze abstand und sich nur die, freilich unbestimmten kaiserlichen Rechte vordehielt. Um 29sten Junius, dem Tage der Apostel Petrus und Paulus, lösete Hadrian alle Deutschen von der Schuld, welche sie scheindar in der lehten Schlacht durch Tödtung der Römer auf sich geladen hatten: denn der Soldat, welcher dem Fürsten gehorsam gegen Reichsseinde sechte, musse nicht als Mörder, sondern als Rächer betrachtet werden.

Der Papst kehrte von Tivoli nach Rom zurud, mahrend Friedrich fein Beer, um ber Sige bes Commers ju entgeben, nach den gefunden Sohen des Apennins bei Narni fuhrte. Sier lieferten die italienischen Stabte ben Bins ab. welcher ihnen bem Berkommen gemäß aufgelegt war; nur Spoleto verweigerte Unfangs bie Bablung ganglich, bann fandte es eine geringe Summe in falscher Munge. Bu biefem Kehltritte fam ein zweiter: Die Burger nahmen Friebrichs Abgefandten, ben Grafen Guido gefangen, ber, aus Upulien zuruckehrend freundschaftlich durch ihre Stadt zog, und verachteten im Vertrauen auf die farken Mauern und Thurme ihrer Stadt, alle Befehle jenen wiederum frei zu laffen. Deshalb zog ber Raifer von Narni gen Spoleto, fand aber unterweas in dem engen Thale Widerstand von Schleuberern und Bogenschützen, bis er sich mit allgemein gepriesener Tapferkeit an die Spige ber Seinen stellte, die Spoletaner in die Flucht schlug und mit ben Nachsetzenden in die Stadt brang. Bahrend hier Brand und Plunderung überhand nahm, retteten sich viele Einwohner in das wohl befestigte auf hohem Berge liegende Schloß, und glaubten jeber Gefahr entronnen zu fenn; aber durch Beispiel, Muf= munterungen und Drohungen Friedrichs befeuert, erfturmten bie Deutschen auch biefen Bufluchtsort. Bas bem Branbe entging, nahmen bie Sieger hinweg, und nur gegen ein ansehnliches, gutentheils von Befreundeten vorgeschoffenes

<sup>1</sup> Vitae Pontif. 444. Günther IV, 160, 220.

Lofegelb, wurden bie Gefangenen entlaffen und bie Stadt 1155. wieder ju Gnaben aufgenommen.

Um folgenden Tage, ben 29ften Julius' verließ bas Seer, Die ungefunden Musbunftungen ber Leichname mei= bend, biefe Gegend und wandte fich nach Unfona. Gern hatte Friedrich von hier aus, ben Aufforderungen ber Griechen und ber unzufriedenen Mormannen folgend, bas apulifche Reich angegriffen: benn jene boten Geld und Sulfe, und biefe hatten fich unter bem Schube feiner Gefandten fcon in ben Befig mancher Stabte und Schloffer gefest, weil ein Gerücht ging, Konig Wilhelm fen geftorben und Friedrich nahe mit bem beutschen Beere 2. Aber bie Fürften, benen ber Raifer feine Absichten mittheilte, entgegneten wie fcon fruber: "bu lange fen man bereits vom Baterlande entfernt, bas heer burch Gefechte und Rrankbeiten verrin= gert und der Witterung ungewohnt; mithin erscheine bie Unternehmung gefährlich und der Erfolg ungewiß." Die Wichtigkeit diefer ablehnenden Grunde einsehend, ertheilte Friedrich nunmehr vielen bie Erlaubniß jum Rudwege, ben einige zu gande ermablten, mahrend andere nach Benedig fcifften: er felbst zog, wie es bem Berricher gebuhrt, mit ber gablreichften und, wie er glaubte, gur Gicherung voll= tommen hinreichenben Begleitung über Ginigaglia, Fano und Imola nach Bologna, und erreichte Berona im Un= fange bes Monats September.

Die Bewohner biefer Stadt behaupteten: daß nach einem, ihnen früher von den deutschen Kaisern zugestanbenen Vorrechte, kein Heer durch Verona ziehen durse, sondern oberhalb der Stadt auf einer Schiffbrucke über die Etsch gehen musse. Friedrich widersprach nicht; sen es daß er jenes Vorgeben für gegründet hielt, oder gewaltsame Maaßregeln vermeiden wollte. Bei diesem Uebergange über

<sup>1</sup> Ughelli Italia sacra I, 1231.

<sup>2</sup> Robert, de Monte ju 1156. Günther IV, 320, 375, 450. Nostmann, chronic, 991.

itst. die Etsch gebachten aber die Veroneser, im Einverstandnisse mit Mailand, das deutsche Heer zu vernichten. Sie bauten eine Brücke mit vorsählicher Nachlässigkeit, verbanden oberhalb derselben große Balken zu starken Flößen, und wollten diese durch die Gewalt des Stromes gegen die Brücke antreiben lassen, wenn erst etwa die Hälfte der Deutschen über dieselbe gegangen sey. Das Einstürzen der Brücke müsse schon Bielen den Tod bringen, und auf jeden Fall werde das, alsbann in zwei Theile getrennte Heer, leicht geschlagen und vertilgt. Allein Friedrich ließ seine Mannschaft schneller zuschreiten als man erwartete, die Balken dagegen trieben langsamer herbei als man hosste; und erst nachdem das ganze Heer über die Brücke gegangen war, stürzte diese ein; zum Verderben mehrer Italiener, welche den Deutschen auf dem Fuße folgten.

Nach diesem Mißlingen ihres ersten Planes, entwarfen die Lombarden einen zweiten. Der Weg welchen Friedrich die Etsch entlang ziehend einschlagen mußte, war an mehren Stellen so schmal daß nur ein Wagen Raum hatte, während der Strom links in der Tiese rauschte und rechts schroffe Felsen emporstiegen. Kaum war das Heer durch einen dieser Engpässe hindurch gezogen, so sah man daß ihn die Lombarden besetzten; worauf aber, weil das Vorwärtsziehen kein Hinderniß fand, nichts anzukommen schien. Unerwartet sprangen aber die Felsen bei einer Wendung so weit hervor, daß zwischen ihnen und dem Abgrunde nach der Seite des Stromes hin nur ein schmaler Fußweg frei blieb; und auf diesem Felsen stand eine Burg, deren Besahung unter Alberich, einem wilden beutelustigen Ritter aus Verona<sup>1</sup>, zum Angriffe entschlossen und von den örts

<sup>1</sup> Otto Morena 991 fagt ausbrücklich baß die Veroneser, von Maisand gewonnen, jenen Hinterhalt legten; Andere schweigen oder laugnen. Die doppelten Parteien in den Städten, erklären Alles leicht: benn als bloßes Raubgesindel können die Unternehmer nicht betrachtet werden. Vergl. Helmold I, 81. — Günther IV, 580 sagt: juvenes ingenui, ex ordine equestri.

lichen Umftanden aufs Sochste begunftigt war. Zwei eble 1155, Beroneser, welche Friedrich an jene schickte um fie von ihrem Borhaben abzubringen, wurden nicht gehort, ja mit Schlägen fortgejagt, weil fie bie fcblechtere Partei bes Ge= horfams ergriffen und die edlere ber Freiheit verlaffen bat= ten. Der Raifer befahl bierauf, bag jene fich gurudziehen follten; allein ftatt zu gehorchen, warfen fie mit Erfolg Steine berab und verlangten von jedem Reiter tropig Barnisch und Pferd, und vom Raifer felbst große Summen Gelbes. "Gott moge verhuten," entgegnete biefer, "daß ein Raifer Raubern und Emporern ginsbar werbe, nach folden Thaten und fo nahe dem Baterlande!" Er ließ bas Gepad ablegen, und burchforschte nun mit jenen ihm ge= treuen Beronefern nochmals die Gegend, ob fich nirgends ein Musweg, nirgends eine Moglichkeit bes Dbfiegens zeige; - und es fand fich endlich beilfamer Rath.

Hoch über der Burg ragte ein Felsen hervor, überhangend, klüftig, unzugänglich; bennoch sollte er erstiegen wers den. Durch Berg und Thal und dichte Waldung eilte Otto von Wittelsbach' auf weiten Umwegen mit zweihundert leicht bewaffneten Jünglingen muhsam zur hinteren Wand des Felsens: wie abgeschnitten streckte auch diese sich in die Lüste. Nichts jedoch konnte jene Kühnen zurückschrecken. Einer stellte sich auf die Schultern des andern, aus Lanzen wurden Leitern gefertigt, Stusen eingehauen, endlich erreichte man den Gipfel, die kaiserliche Fahne ward ausgepflanzt, und Freudengeschrei erhob sich in der Höhe wie in der Tiese. Da erschraken die, in der Mitte Einzgeschlossen zu mussen, der nur Wögeln erreichbar schien!

<sup>1</sup> Otto scheint zur Belohnung die Burg Garda und die bazu gehörtige Grafschaft erhatten zu haben. Benigstens tritt er sie 1167 bem Kaiser für den Bischof von Trident ab. Nur sollte dieser die Burg nicht mit Lombarden, oder Verenesern besehen. Notizie sul vescovo Adelpreto di Trento.

1155. In bem jest unausweichbaren Kampfe wurden an funfs bundert getobtet und mehre gefangen, unter ihnen Alberich nebst eilf anderen Eblen. Bergeblich boten biefe Gelb für ihre Freiheit; bas Todesurtheil ward über fie als Friedens= brecher und Emporer ausgesprochen. Giner ber Gefangenen trat jedoch hervor und sprach: "ebler Raifer, bore meine Worte! Ich bin kein Lombarde, fondern ein Frangofe, frei aber arm. Bon biefen ward ich aufgeforbert, ein Borha= ben ausführen zu helfen, bas meine gerrutteten Bermogens= umftande schnell herstellen werde. Wie konnte ich ahnen. baß die Nachstellung bem Raifer galt, und foll ich Unwif= fender, Berführter ichulblos leiden?" Friedrich ichenfte ibm bas Leben, allein er wurde gezwungen, Alberich und bie gefangenen Edlen mit eigenen Sanden aufzuknupfen 1.

In ber nachsten Nacht erreichte man bas Gebiet von Tribent, und zog dann das Thal ber Etsch aufwarts über Boben nach Briren?. Das heer ward nunmehr entlaffen und Jeber eilte, feiner Thaten froh, in die Beimath; ben Raifer aber erwarteten große und schwere Geschafte: Deutsch= land bedurfte feiner machtigen Leitung nicht minder als Stalien, rage mid finde noanderinde gereiffbange gebieb fen

<sup>1</sup> Mis Raub, ober als Emporung betrachtet, mußte bein Raifer bas Berbrechen nach ben Gefegen todeswürdig erscheinen.

<sup>2</sup> Otto Fris. II, 27. Günther IV, 590. Ursp. chron. 297. Erfurt, chron. S. Petrinum gu 1154.

## 3 weites Sauptstud.

Die Anficht, daß in kraftiger Gelbsthulfe größere Burbigfeit liege, als in gehorsamer Unterwerfung unter ein allgemeines Gefet, hatte in Deutschland feit uralter Beit fast unaustilgbare Burgeln gefchlagen, und bie Schwacheren welche berfelben nicht beistimmten, verzweifelten an ber Moglichkeit einer Befferung biefer Berhaltniffe. Denn felbft nach Friedrichs Thronbesteigung kaufte sich mancher ungerecht Bedrohte mit Gelb von ben bevorftehenden Gefahren los', weil er die Sulfe des Raifers noch immer fur zu unficher und entfernt hielt. Ein folder Ausweg ichien aber biefem fo unwurdig und aller Dronung widersprechend, bag er ihn fogleich verbot. Er war jest, nachdem fich fein Ruhm und feine Macht burch ben italienischen Bug noch erhoht hatte, fest entschlossen feinen Gingriff in feine Rechte ju bulden und allen Fehden, Unordnungen, Friedensbruchen und Raubereien, worüber in Deutschland laute Klage geführt warb, mit nachbruck und Strenge ein Enbe zu machen. Und bamit es nicht beiße: er verfolge bloß die Geringeren, schone ober furchte aber bie nach Willfur handelnden Gro-Ben, fo richtete er feine Maagregeln junachst gegen biefe. Der neu erwählte Bifchof Sartwich von Regensburg batte icon vor Empfang ber faiferlichen Belehnung?, im Biber=

<sup>1</sup> Wibaldi epist, 368.

<sup>2 3</sup>m Ottober 1155. Otto Fris, 11, 29.

1155, spruche mit ben Gesetzen, Ufterlehne ausgethan, wofür er nebst ben Empfangern farte Bugen bezahlen mußte. -Erzbischof Urnold von Mainz und Pfalzgraf hermann von Stahlet, maren über bas Bisthum Worms in eine fo beftige Fehde gerathen daß sie sich untereinander, ohne Ruckficht auf Friedrichs Mahnung, bannten, verfolgten und bas Land entsetlich verwüsteten. Erst nach ber Ruckfehr bes Raifers aus Stalien ftellten fie die Feindseligkeiten ein, und wollten wechselfeitig ihre Unspruche vor ihm erweifen. Er aber behielt, ohne Ruckficht auf den ersten Grund des gan= zen Streites, nur jene eigenmachtige und frevelhafte Urt im Muge, mit welcher fie fich felbst hatten Recht verschaf= fen wollen; und bie, auf bem Reichstage in Worms um 1156 Neujahr 1156 versammelten Fürsten, theilten feine Unficht ober fürchteten feine Ueberlegenheit. Deshalb murben nach einer alten, bei ber Schwäche ber vollziehenden Gewalt aber seit undenklichen Zeiten nicht zur Unwendung gekom= menen Sitte, fowohl ber Pfalzgraf als auch ber Erzbischof mit allen ihnen verbundeten Grafen, jum Sundetragen verurtheilt'; und biefe Strafe auch an Allen, nur nicht an bem Erzbischofe vollzogen, ber wegen feines Alters und Standes Enade fand. Pfalgaraf hermann, welcher ben Sund eine Meile weit hatte tragen muffen, fand fich bie= burch fo beschämt, daß er in bas Rloster Ebrach ging und balb nachher starb2.

Nachdem es dem Kaifer gelungen war, so das Recht wider die Mächtigsten geltend zu machen, wollte er noch weniger bulden daß Geringere fernerhin ungestört frevelten 3.

<sup>1</sup> Latomus 502. Went hessische Geschichte I, 241.

<sup>2</sup> Sprenger Geschichte von Bang 48. Ussermanni episcop. Wirzburg. I, 350.

<sup>3 —</sup> timor altus in omnes Irruit, ut nullus procerum praesumeret ultra Armata restare manu, sed pace sequestra Judicis arbitrio sua quisque reposceret aequi. Günther V, 190 — 219. — Wibaldi epist, 438.

Er zog beshalb ben Rhein hinab, brach alle Raubschlösser 1156. und ließ die Uebelthäter mit der größten Strenge bestrasen, ja hinrichten; so daß sich im ganzen Reiche Schrecken versbreitete, aber auch Ruhe und Ordnung nach Vorschrift des erlassenen Landsriedens' wirklich zurücksehrten. Auch den Mißbrauchen des Zollwesens trat er entgegen, und hob manche, ohne kaiserliche Genehmigung eingeführte, den Hans del beschwerende Stromzölle auf.

So loblich und erfreulich dies Alles nun auch war, fo blieb boch ein Punkt, und zwar der wichtigste, noch immer unerledigt: namlich ber Streit über das herzogthum Baiern.

Bergog Belfe VI ungenügende Erbanspruche murben in Goslar mahricheinlich gar nicht berudfichtigt, ober Friedrich beruhigte ihn burch bas Berfprechen, er folle bereinft bie mathilbifden Guter erhalten. Benigstens nannte fich Belf, bald nachbem Baiern Beinrich bem Lowen zugesprochen war, Bergog von Spoleto, Markgraf von Tuscien und Fürst von Sarbinien und Korfita?. Aber freilich fam von bem Allem, ungeachtet bes im Gangen gludlichen Buges nach Italien, fast nichts in feine Gewalt; worüber er fo ungufrieden fenn mochte als Beinrich ber Lowe barüber: baß ihm Beinrich von Defterreich, ungeachtet ber tonig= lichen Belehnung, Baiern ichlechterbings nicht einraumen wollte. Der Kaifer erkannte fehr wohl den hier fortleben= ben Reim arger Unruhen, und hielt die Ausschnung ber beiben Beinriche fur bochst wichtig und nothwendig. Des= halb mandte er fich nach feiner Rudkehr aus Italien fo= gleich an ben Defterreicher: aber munbliche Berhandlungen brachten biefen keineswegs zur nachgiebigkeit, und bie im Ottober 1155 wiederholte Belehnung fette feinen Begner

<sup>1</sup> Pertz monum. IV, 101, 104.

<sup>2</sup> Ursperg, chron, 296. Tiraboschi, Modena I, 153, Murat, entiq, Estens, I, 295, 341. Bottiger heinrich ber gowe 147. — 1154 führt Beif außer obigen Titeln noch ben; dominus totius domus Comitissac Mathildis, Alfo Guast, 339.

1156 nicht in den Besit. Auch migbilligte mancher gurft baff die, von Konig Konrad fo bestimmt ausgesprochene und mit fo großer Unftrengung verfochtene Trennung ber Bergog= thumer Baiern und Sachsen, wofur die inneren Grunde noch fortbauerten, aus perfonlichen Ruckfichten folle aufge= hoben werden. Undererfeits führte bie unbedingte Trennung fo gut in Sehbe als bie unbebingte Bereinigung: weshalb Alles barauf ankam, einen britten mittleren Aus= weg zur Bufriedenheit aller Theile aufzufinden. Dies ge= lang im Berbfte 1156 auf bem Reichstage zu Regensburg: Beinrich ber Babenberger übergab namlich Baiern und Defterreich in die Bande bes Raifers, welcher jenes Bergog= thum an Beinrich ben Lowen zu Lehn übertrug, Diefe Markgraffchaft ober Nieberofterreich mit Inbegriff bes Lan= bes ob ber Ens bis Paffau', in ein unabhangiges Bergog= thum verwandelte und mit fehr großen Borrechten begabte. Es ward, gegen bie bamalige Regel, vererblich in mann= licher und unter gewiffen Beschrankungen auch in weiblicher Linie; ja nach bem Abgange aller Leibeserben follte ber lette Befiter baruber verfugen burfen. Rur auf ben, vom Raifer felbst berufenen Berfammlungen brauchte ber Bergog zu erscheinen, und nahm an allen, nicht gegen die Ungern gerichteten, Reichszugen nur freiwillig Theil. Dhne feine Buftimmung galt teine frembe Rechtspflege in Defterreich; anderer Punkte, die minder wichtig find ober fonst in Zwei= fel gezogen wurden2, nicht zu gedenken. - Diefe, von allen

<sup>1</sup> Otto Fris. II, 29. Otto S. Blasio 6. Günther V, 560. Andreae et Craftii chron. zu 1154. Udalrici chron. Aug. zu 1152. Bosov. annal. und Mellic. chron. zu 1154. Bavaric. chron. 339. Schrötter öfterreichisches Staatsrecht. Rauch Geschichte von Desterreich II, 1. Die nähere Untersuchung über die alten und neuen Gränzen, gehört nicht hieher; vergleiche z. B. Westenrieders Beiträge III, 1 u. IV, I. Ischoffe Gesch. von Baiern I, 389. Buchner IV, 205. Langs Abhandl. u. s. w. Hormanre Luitpotd 52.

<sup>2</sup> Nach bem was von mehrenn Sachkennern bezeugt und vor Allem von Hormanr (Wiener Sahrbucher XXXVII, 244; XXXIX, 22

Fürsten gebilligte Beenbigung bes großen Streites erregte 1156. bie allgemeinste Freude in ganz Deutschland; auch Friedrich rechnete diesen Tag der Ausschnung seiner nahen und ges liebten Berwandten unter die glücklichsten seines Lebens: und während manche der schwächeren Nachdarn die Macht Heinrichs des Lowen, ungeachtet der Beschränkung Baierns, viel zu groß und gefährlich nannten wertraute er der Danks barkeit seines Freundes und Berwandten und glaubte, er habe als Kaiser und Haupt des Ganzen genügenden und jedesmal entscheidenden Einsluß auf die Glieder. Ueberdies erweiterte er seine eigenen Besihungen um diese Zeit durch die Verheirathung mit Beatrir, der Erbtochter des Grasen Reinold III von Burgund.

Friedrichs erste Gemahlinn Abelheid, geborene Markgrafinn von Bohburg war unfruchtbar, und in hinsicht ihres Bandels vielleicht nicht über allen Tadel erhaben. Beides wurde zu einer Trennung von Tisch und Bette genügt, keineswegs aber eine zweite Ehe erlaubt haben; um beswillen sindet sich Berwandtschaftsnahe als Hauptgrund der Scheidung angegeben?, welche Kardinal Johann Orsini und

Anzeigeblatt, LIX, 77) erschöpfend bargethan ist, kann man bie Rechtheit der vorhandenen Urkunde nicht mehr läugnen, und darf annehmen das Austassungen und Berfälschungen meist während der Erbstreitigkeiten nach dem Tode Friedrichs des Streibaren eingetreten sind. Desungeachtet ist Form und Inhalt des Freidriches so ungewähnlich und abweichend, das sich immer wieder Iweisel hervordrängen, so batd man nicht die Lage der Dinge (Berwandtschaft, Freundsschaft, Anhänglichteit und Nothwendigkeit) stets im Auge behält. Deinrich der Löwe wollte sich mit einem Herzogthume nicht begnügen, Geinrich von Desterreich ohne reichtliche Entschäugung Baiern nicht hervausgeben, und Friedrich stand zwischen den Forderungen zweier so mächtigen als nahen Berwandten, deren Ausschung zum Wohle des Baterslandes schlechterdings nothwendig erschien.

<sup>1</sup> Henricus Leo vicinis principibus non tantum formidabilis, verum etiam suspectus esse coepit. Marienthal. chron. 256.

<sup>2</sup> Einige Schriftsteller beschulbigen, chateich ohne hinreichenbe Beweife, Abetheib bes Ehebruchs (Chron, mont, vereni zu 1153); anbere

1156 mehre Pralaten im Fruhjahre 1153 in Konstanz ausspraden'. Wenn Friedrich die, ihm angeblich als Beirathsaut zugebrachte Stadt Eger nebst manchen anderen Orten? behielt, und Abelheid, die Kaiferinn, nachmals einen bloßen Dienstmann, Dietho von Ravensburg beirathete, fo erregt bies allerhand an obige Beschulbigung erinnernde Bebenken. Seinerseits bachte ber Kaiser baran sich mit bemjenigen Sofe zu verbinden, welcher bamals noch immer fur den ersten ber Welt galt, mit bem griechischen. Er ließ bald nach jener Scheidung von feiner erften Gemahlinn bei bem Rai= fer Emanuel um Maria, die Tochter des Sebastofrator Isaak anhalten und zugleich versprechen: er wolle ben, mit feinem Dheime Konrad getroffenen Berabredungen, in Sin= ficht auf Italien und bie Normannen, Genuge leiften. Emanuel schickte auch fogleich Bevollmachtigte nach Deutsch= land um bas Weitere einzuleiten, machte aber babei mahr= scheinlich fo übertriebene Forderungen, daß Friedrich fie gurudwies; und als die Gefandten mit neuen billigeren Borschlägen wiederkehrten, waren die Unterhandlungen wegen einer Berheirathung mit Beatrir, ber Erbinn von Buraund bereits in vollem Gange3.

Konig Konrad II hatte das Konigreich Burgund im Jahre 1032 nach dem Tode Rudolfs III in Besitz genom=

reben bloß von der Berwandtschaft. Siehe: Alber. 328. Affligauctar, Ursperg. chron. 297. Albert. Stadens. Monach. Weingart. Otto S. Blas. c. 10. Widaldi epist. 387. Günther I, 751; V, 290. Otto Fris. II, 11 und 30. Fasti Cordeienses. I, 79. Friedrich und Abelheib waren nur im sechsten Grade verwandt. Bestenrieders Beiträge VI, 19—40. Abhandlungen der baierschen Akademie II, 65. Senckenderg de orig. famil. Stausens. Comment. Götting. 1753, S. 200. Origin. guelf. III, praef. 52. Wiener Jahrd. XL, 141.

<sup>·1</sup> Cardella I, 129.

<sup>2</sup> Ueber Egers Schicksale, v. Kropf in ber Monatsschrift bes bohmischen Museums II, 1, 27.

<sup>3</sup> Cinnamus 61 klagt über Friedrich: μηδεν ύγιες τον ανδρα βεβουλησθαι.

men; wahrend ber unruhigen Zeiten unter ben folgenden 1156. Raifern gelang es aber manchem ber bafigen Berren und Pralaten, fich unabhangig zu machen und ben beutschen Einfluß faft gang ju vernichten. Mußerbem meinten nicht wenige Burgunder: mit bem. Aussterben ber mannlichen Linie ber frankischen Raifer maren alle, burch ben Bergleich mit Rubolf III entstandenen Berhaltniffe gelofet; mogegen bie Deutschen ihre Unrechte auf bie allgemeine unvertilg: bare Dberherrichaft ber Raifer grundeten. Diefer gemaß belehnte Lothar ben Bergog Konrad von Baringen mit ben Befigungen feines erfchlagenen Reffen, bes Grafen Bilbelm III von Burgund'; boch war jener nicht im Stanbe, feinen Rebenbuhler Reinold III, ben Better Wilhelms gu verbrangen. Nach Reinvlos Tobe beftatigte Raifer Friedrich bie Unspruche bes neuen Bergogs Bertold IV von Baringen fur bas Berfprechen ansehnlicher Sulfe gum italienischen Buge 2; ihm wiberfette fich aber bie Erbtochter Reinolds Beatrir, bis fie an ihrem Oheime Bilhelm einen gefahr: lichen Gegner fant. Diefer namlich fperrte fie in einen Thurm ein, auf bag fie umtommen und ihm bas gange Erbe feines Bruders verbleiben moge. Gelbft wenn Beatrix beim Raifer feine Gulfe fuchte, hatte biefer bie Pflicht fich ber unschuldig Berfolgten anzunehmen; auch befchlog er nicht bloß fie zu befreien , fondern wie einft Otto I bie ichone Abelheid, fo die fehr ichone 3 Erbinn von Burgund gu beis rathen. Gie mar mittlerer Grofe, fein gebaut und blond, hatte helle Mugen, fcone Bahne und Sande', und zeigte fich überall guchtig, murbig und boch herablaffenb.

<sup>1</sup> Muller Gefch, ber Schweiz I, 344. Schöpflin, hist. Zaringo-Badensis I, 127, 187. Alber. 315, 392 hat Stammtafeln, vergl. Bunaus Xafel.

<sup>2</sup> Orig. guelf, IV, 183.

<sup>3</sup> Specie et decore quodammodo quasi humanas formas superans. Cosmae continuat, in script, rerum Bohemicarum I, 348.

<sup>4</sup> Radev. II, 38. Acerbus Morena 1117. Siehe bas Bilb am Kirchenportale von Freisingen.

1156. Als Graf Wilhelm von jener Absicht bes Kaifers horte, erschraft er sehr, ließ Beatrir frei und begnügte sich mit einigen Herrschaften an der Saone. Bertold von Zäringen, welcher aus eigener Macht wahrscheinlich nichts gewonnen hatte, war froh daß er die Schuhvogtei über die drei Hochstifter Sitten, Genf und Lausanne nehst der Statts halterschaft diesseit des Jura und im arelatischen Reiche, erhielt. Um Pfingsten 1156 seierte der Kaiser in Bürzburg sein Beilager mit Beatrir, von welcher die Geschichtschreis der, vielleicht mit einem Seitenblicke auf Adelheid, sagen: sie habe ihren Gemahl immerdar geehrt und zärtlich geliebt.

Auf diesem Reichstage in Würzburg suchte der vertriebene Herzog Wladislav II von Polen nochmals Hüsse gegen seine Brüder' und fand Gehör, nicht allein weil Herzog Wladislav II von Bohmen sür ihn sprach und der Raiser mit beiden verwandt war², sondern auch, weil dieser die Oberherrschaft des deutschen Reiches über Polen von neuem seststellen wollte. Boleslav aber verweigerte jede Anerkenntnis einer Abhängigkeit, jede Zinszahlung: denn er hosste, Friedrich werde nicht Muße haben nach Polen zu ziehen, und selbst für diesen Fall dürsten die Kräfte des Landes, die Tapserkeit des Bolkes und der Beistand nördzlicher und östlicher Bundesgenossen mehr als hinreichen, um ihn mit Verlust zurückzuschlagen. — Im Widerspruche mit dieser rühmenden Schilderung, äußerten viele Deutsche zues mangele den Polen zwar nicht an Muth, wohl aber

<sup>1</sup> Siehe Band I, Seite 376.

<sup>2</sup> Cosmae contin. p. 352.

<sup>1 3</sup> Natio, all

Prompta manu, rationis inops, adsueta rapinae, Mobilis, inconstans, acerrima, lubrica, fallax,

Nec dominis servare fidem, nec amare propinquos

Sueta, — Günther VI, 25, 55, 111. — Radev. I, 1—5. Otto S. Blas. 7. Chron. mont. sereni gu 1157. Wibaldi ep. 434. Fasti Corbeienses I, 88.

an Bernunft. Sie waren raubsuchtig, beweglich, unbe= 1157. ftanbig, heftig, betrügerisch, weder ihren Herrschern getreu, noch gute Nachbarn."

Weil nun die Verhandlungen aus diesen Gründen und Ansichten zu keinem Ziele geführt hatten, zog Friedrich, von sächsischen Führern geleitet, mit Heeresmacht dis an die Oder, sehte troß aller Gegenbemühungen am Wsten August 1157 über diesen Strom, zerstörte die Verhaus der Polen, ließ sich durch keine Verwüstung der Gegenden aufhalten und drang dis in die Nähe von Posen. Da suchte Boslestav den Frieden, dem Kaiser nicht unwillkommen, weil sich Krankheiten und Mangel in seinem Heere zeigten, und andere wichtige Angelegenheiten ihn zurückriefen.

Unter Vermittelung mehrer Fürsten; insbesondere des Herzogs Wladislav von Bohmen, ward man über folgende Bedingungen einig: "Boleslav erscheint in bloßen Füßen und das bloße Schwert am Halse hangend?, vor dem Kaiser und thut einen Fußsall. Er leistet den Lehnseid, schwört daß er seinen Bruder nicht zum Schimpse des römischen Reiches vertrieben habe, giebt ihm sein Erbtheil zuruck, sindet sich auf dem nächsten Reichstage in Magdeburg behuß der Entscheidung aller übrigen Streitigkeiten ein, stellt 300 Reisige zum nächsten italienischen Zuge und zahlt dem Kaiser 2000, den Fürsten 1000, dem Lehnhose (für das Außenblichen) 200 Mark Silber, der Kaiserinn aber vierzig Mark Goldes; zur Sicherheit dieses Vertrages übergiebt er endlich seinen Bruder als Geißel." — Wegen der letzten Bedingung (wenn sie anders erfüllt ward) konnten

<sup>1</sup> Die Polen verbrannten Glogau, bamit bie Deutschen es nicht befesen und sich barin halten mochten, und überhaupt verwüsteten beibe Theite bas Land mit vieler Graufamkeit.

Friberich polan bag tant

Betwandy mit herverte

Da in got Siges geweite. — Bernher Bebicht gu Ehren Marias, am Schluffe.

<sup>2</sup> Vincent, Prag. 3u 1158.

sich die Polen nach Friedrichs Abzuge nicht ganz über die eingegangenen Verpflichtungen hinwegsehen; allein noch weniger sind sie ohne Ausnahme punktlich erfüllt worden.

Defungeachtet trug biefer polnische Feldzug dazu bei, die Uchtung vor Kaiser und Kaiserthum bei den benachbars 1158 ten Bolkern zu erhöhen und (in Berbindung mit den Feldzügen Albrechts des Baren) deutschen Einfluß und deutsche Unsiedelungen in Nordosten des Reiches auszubreiten.

Um dieselbe Zeit ließ König Waldemar I von Danemark um Bestätigung der auf ihn gefallenen Wahl und um Belehnung nachsuchen', mußte aber außerdem eidlich angeloben, daß er sich in Person vor Friedrich stellen werde. — Stephan von Ungern bat um Hulfe gegen seinen Bruder, den König Geisa², und dieser ließ sein Benehmen durch eigene Gesandte umständlich rechtsertigen.

Herzog Wladislav von Bohmen, ein Mann tüchtig zu Rath und That, welcher schon viel treue Dienste geleistet und noch größere versprochen hatte, empfing mit Beistimmung der Fürsten aus den Händen Friedrichs die Königstrone<sup>3</sup>. "Wer hat dich (so sprachen nach seiner Rücksehr die böhmischen Großen) genöthigt, auf die se Weise Macht und Shre zu erwerben? Haben wir nicht, indem wir Kaisser Lothar besiegten, die Krone mit unserem Leibe gewonnen? Konntest du sie nicht hier empfangen, ohne den Kaiser? Willst du ein König der Deutschen seyn, so bist du kein König der Böhmen!" — Wladislav aber antwortete: "der Kaiser hat mich freiwillig geehrt, und freiwillig leiste ich

<sup>1</sup> Gunther VII, 196. 3m Sommer 1158.

<sup>2</sup> Radev. I, 12. Günther VI, 420.

<sup>3</sup> Günther VI, 455. Radev. I, 13, Chron. mont. sereni. Boczek codex diplom. Moraviae 267. Bohem. chron. 64. Schedel chron. Bavariae 654. Contin. Cosmae 1805. Untersuchungen über die Zeit ber Berleihung und barüber, ob der Eirculus den Wladislav tragen sollte, einer Krone gleich zu achten sey, oder eine neue Krönung zu Mailand stattsand, in Publitschka IV, 359, 369.

ihm Gegendienste. Mit meiner Ehre wird auch die eure 1158. erhöht; und wer mir bei jenen Diensten Husse leistet, foll außer der Ehre auch anderen Lohn erhalten. Will aber Femand lieber läffig und mußig senn, und statt zu kämpfen daheim mit Weibern spielen, der mag meinetwegen aus oen Reihen tapferer Krieger wegbleiben '."

Noch größer als auf frembe Staaten war naturlich bes 1156 Raifers Ginwirfung im Inneren bes Reiches. Wenn Un= bis rubige ober Uebelgefinnte ihn weit entfernt glaubten, mar er ploglich gegenwartig und ordnete mit beifpiellofer Tha= tigkeit und großem Erfolge in jedem Theile von Deutsch= land Alles an, mas zur Bervollkommnung ber burgerlichen und geiftlichen Ungelegenheiten nothig ju fenn ichien. Seit undenklichen Beiten waren die Reichs = und Furften = Tage nicht fo zahlreich besucht und fo glanzend gefeiert worden. Im September 1157 erfcbienen ju Burgburg2, außer ben beutschen Fürsten und Pralaten, Gefandte aus Stalien, Frankreich, Burgund, Danemark, Spanien, England und Griechenland; im Ottober unterwarfen fich zu Befangon alle burgundische Große 3, es hulbigten bie Erzbischofe und Bifchofe von Lyon, Bienne, Balence, Arles und Avignon; bes Raifers Einfluß erstreckte sich wieber über bas lang vernachläffigte arelatische Reich, ja hinab bis zur Pro= vence .

Jeder Deutsche freute sich über bie Sohe, zu welcher fein Baterland sich so schnell gehoben hatte; mahrend Konig Ludwig VII von Frankreich, wegen bes übermachtigen Raisfers in Sorge gerieth, und Konig Heinrich II von Engsland ihm, bei Ueberreichung kostbarer Geschenke, Kolgendes

<sup>1</sup> Vincent. Prag. 3u 1157-1158. Hofmann chron. Bohem. 49.

<sup>2</sup> Radev. I, 7-8. Gunther VI, 230.

<sup>3</sup> Gunther VI, 387. Radev. I, 8-11. Chron, mont. sereni uz 1156.

<sup>4</sup> Non solum Burgundiam, sed et Provinciam coepit familiariter possidere. Leobiense chron, 787.

1157. fcbrieb: "eurer Bortrefflichkeit, befter ber Fürften, fagen wir ben größten Dank bag ihr uns Gefandte ichicktet, in Briefen begrußtet, burch Gefchenke zuvorkamt und Bund: niß bes Friedens und der Liebe anbotet. Darüber boch erfreut und gleichsam erweiterten Gemuthes, machten uns eure Versprechen regfamer und schneller zu jedem Geschaft. und wir melben euch mit aufrichtiger Buneigung unferes Bergens: bag wir bereit find, Alles was zu eurer Ehre gereicht, nach Rraften in Ausubung zu bringen. England, und was fonst zu unserer Berrschaft gehort, bieten wir euch dar und vertrauen es eurer Gewalt an, damit Alles nach eurem Winke eingerichtet werde und in jeglichem ber Wille eures Reiches geschehe. Es fen alfo zwischen unferen Bolkern Ginigkeit und ficherer Berkehr, boch fo baß euch als dem Großeren der Befehl verbleibe, wogegen uns ber Wille zum Gehorsam nicht fehlen wird. Bei ben, euch überfandten Geschenken betrachtet nicht sowohl bas Gege= bene, als die Buneigung bes Gebers und nehmt sie mit bem Sinne auf, mit welchem wir fie barbieten 1."

Während Friedrichs Ruhm so nach allen Seiten wuchs, und selbst unabhängige Staaten sich in zuvorkommenden Hösslichkeiten gegen ihn überboten, mangelte allein in Itazlien, welches er zu seinem Reiche im engeren Sinne zählte, nicht bloß Gehorsam und Ordnung, sondern auch Uchtung und Anstand. Deshalb muß jeht von den, bisher vorsählich unberührten Verhältnissen zu den Normannen, dem Papste und den Lombarden im Zusammenhange gesprochen werden.

1146 Nach den siegreichen Unternehmungen gegen Konstanbis tinopel und Ufrika herrschte König Roger von Sicilien in Frieden?, und benutzte seine große Macht für ernste wie für heitere Zwecke. So wurden die bürgerlichen und peinlichen Gesetzte verbessert, die Verwaltung geordnet, die Wis-

<sup>1</sup> Radev. I, 7. Günther VI, 365.

<sup>2</sup> Romualdi chron, 194. Giannone XI, 7. Pagi critica zu 1147. c. 27. Band I, S. 531.

fenschaften begünstigt und geehrt, und zu gleicher Zeit ent= 1154. standen prachtvolle Palaste, schone Thiergarten und kostbare Fischbehalter. Aber all dies außere Gluck ward sehr ge= trubt, als dem Konige die vier tuchtigeren seiner Sohne schnell nach einander starben, und nur der fünste unfähi= gere, Wilhelm übrig blieb.

Sehr bitter mußte es fur einen Ronig wie Roger fenn, das Reich, welches er mit fo großem Muthe gegrundet und mit noch größerer Befonnenheit und Stanbhaftigkeit erhalten hatte, in die Sande eines folden Nachfolgers gu übergeben. Huch schien Wilhelm I, welcher am 26ften Februar 1154 feinem Bater' in bem machtigen, rubigen, von allen Nachbarn geehrten Konigreiche folgte, nach Beife mittelmäßiger Regenten nur baburch einen Beweiß von Rraft und Eigenthumlichkeit geben zu wollen: bag er viele Einrichtungen Rogers umftieß, beffen Rathe großentheils entfernte und fich gang ber Leitung Majos hingab, ber, obgleich von geringen Meltern in Bari geboren, allmablich bis zu ben hochften Reichswurden emporftieg. Majo mar ein Mann von durchdringendem Berftande, großer Bered= famkeit, koniglicher Freigebigkeit und einer fo unbedingten Berrichaft über feine Worte und Mienen, bag er außerlich ben Schein ber Mäßigung und Rube zu behaupten mußte, wahrend ihn bie bochfte Leidenschaft und ber unbegranztefte, fein ichandliches Mittel verschmabenbe Chrgeiz innerlich vergehrte. Rur fein wolluftiger Ginn burchbrach zuweilen alle funftliche Schranken, und ward um fo gefährlicher und verberblicher, weit Majo nur ben Ebelften und Reufchesten nachtrachtete.

Die Barone, welche früher nicht einmal die unbeschränkte Gerrschaft eines Königes wie Roger gern duldeten, gurnsten boppelt über die neue Tyrannei eines solchen Empor-

<sup>1</sup> Roger ward in Palermo begraben (Daniele 14); er war 53 Jahr alt. Grimaldi istor, delle leggi 1, 321.

1154. kömmlings; während sich Majo bei Withelm als wachsamer Beschützer seiner Rechte geltend machte und ihm Argwohn gegen seine nächsten Verwandten beibrachte. Zu diesen geshörten: Graf Simon von Policastro, der uneheliche Sohn König Nogers; Graf Hugo von Moliss, der Gemahl seiner unehelichen Tochter Klementia; Graf Robert II von Loristelli, der Sohn einer Tante Wilhelms, welchen König Noger angeblich in seinem Testamente für den Fall zum Nachsolger ernannt hatte, das Wilhelm ohne Kinder sterbe, oder sich ganz unsähig zur Regierung zeige.

Diese Manner, deren Entschlossenheit, Rechtschaffenheit und Ehrgefühl gerühmt wird, konnte Majo, — das sah er leicht ein —, nicht für sich gewinnen: wohl aber hosste er unter so vielen Gleichgestellten, nach völliger Unabhängigskeit Trachtenden, mit Hülfe des Königes, ja selbst trot dem Könige die erste Stelle zu behaupten. Deshalb wandte er sich zuvörderst an den, ihm in Hinsicht auf Unlagen und Gesinnung ähnlichen Erzbischof Hugo von Palermo und klagte, — seine lehten, das Aeußerste nicht scheuenden Ubssichten klüglich verheimlichend —, über des Königes Trägeheit, Unsähigkeit und Bosheit. Wie, wenn man ihn dasür abseite, die Regierung an seinen Sohn brächte, sich in die Leitung der Vormundschaft freundlich und billig theilte?

Auf ben Grund dieser und ahnlicher Vorstellungen ward zwischen beiden ein Bund zu gemeinschaftlicher Vertheidigung und Unterstützung geschlossen, mit einem surchtbaren Side bekräftigt, und die Königinn Margarethe von den Gegnern dadurch abgezogen, daß Majo sich stellte als sen er in sie werliebt. Weil aber der König seit dieser Zeit Niemand als Majo und den Erzbischof sah, so entstand das Gerücht er sen natürlichen Todes gestorben, oder durch die Nachstelluns

<sup>1</sup> Gunstiger vom Konige und ungunstiger vom Grafen von Eoritelli spricht das Chron. Casaur. in Dachery spicil. II, 960. Bergleiche Meo annal. Amato memor. 32. Inveges annal. 273. Tarsia 72. Grimaldi istor. d. leggi I, 324.

gen der Verschworenen umgekommen, woran sich Unruhen 1154. mancherlei Art anreihten: denn während die Einen riesen man musse den König rächen, behaupteten Andere man musse den unschuldigen Majo vertheidigen. Alle hatten überdies ihre Lust an Verwirrung und Wechsel, und am lautesten waren wiederum die Apulier, immerdar unruhig im Frieden, untauglich im Kriege und stets unter dem Vorzwande der Freiheit zur Zügellosigkeit geneigt.

Majo, feitbem zum Großabmiral ernannt, verkannte keineswegs die ihn bedrohende Gefahr, und wenn auch der Graf von Loritelli seinen Nachstellungen entging, so ward doch Graf Simon von Policastro überlistet und gefangen. Indeß schien es nicht minder nothig Freunde zu gewinnen, als Feinde zu beseitigen. Daher wandte sich der Udmiral an den Grafen Gausredo von Montecaveoso', welchen Reichthum, Tapferkeit, Verstand und ein den Veränderungen geneigtes Gemuth, für seine Plane als höchst brauchbar bezeichneten.

Nachbem Majo ben König beredet hatte, bem Grafen bas liebste seiner Schlösser mit dem Bedeuten zu nehmen: "man könne es ohne Gesahr nicht länger in seinen Händen lassen;" berief er ihn zu sich und schwur: "der König habe jenen Beschluß gesaßt trotz seinem Widerstreben und verssahre, nimmer Rath verlangend oder annehmend, tyransnisch in Teglichem. Bei längerer Herrschaft werde er ohne Zweisel alle Edeln erniedrigen und zu Grunde richten; auch verdiene oder erwerbe weibische Duldung und thiezrische Gleichgültigkeit kein Mitleid und keine Rettung."— Graf Gaufredo, den Sinn und die geheime Absicht dieser Worte wohl erkennend, antwortete dem Admiral: "ihm allein habe man bisher jede Unthat zugeschrieben; sobald er aber seiner Pslicht gemäß den wahren Urheber bezeichne,

<sup>1</sup> Montecaveoso liegt in Lufanien, feche Migtien von Matera. Tansius 5.

1154, werde Jeber fehr gern zur Hebung so großer Uebel Beis ftand leiften."

Als Majo dies hörte, pries er den Verstand und den Muth des Grasen und erzählte: "der Erzbischof von Pastermo und viele Andere hätten bereits dafür gestimmt daß ihm, dem Admirale nach Ermordung des Königs ' die Herzschaft übertragen würde, wogegen er aber der Ansicht gestreu bleibe: es sen besser, den Kindern des Königs ihr Ansrecht zu erhalten." Der Graf erwiederte: "nie könne er diesen Vorschlag billigen, weil die Lasterhaftigkeit des tysrannischen Vaters sich auf die Kinder sortpslanzen und daraus neues Unglück hervorgehen werde: nur ihm, dem Admiral, verspreche und schwöre er eistige Hülse zur Erwerbung des Thrones."

Boch erfreut und im Vertrauen auf ben Beiftand bes Grafen suchte Majo nunmehr eine Gelegenheit zum balbigen Morde bes Ronigs; Gaufredo hegte bagegen bei scheinbarem Einverstandniffe, im Inneren gang andere Plane. Denn obaleich ihm und manchem Edlen die Ermordung des un= fåhigen Koniges nicht ungelegen senn mochte, so war boch Allen ber Gedanke unerträglich daß Majo, beffen Bater man Delkramer schalt, fie beberrichen folle: nach dem Tode bes Koniges muffe ber Ubmiral als Morder beffelben wieber getobtet werben, bas war ihr Beschluß. 218 biefer jedoch, man weiß nicht warum, mit ber Unthat gogerte, fo wurde bem Grafen und ben Verschworenen bange daß er ihr Borhaben ahne, und fie wollten beshalb ber brobenben Gefahr zuvorkommen. Schon brangen Bewaffnete in ben Palaft, als die Nachricht einlief: fo eben maren Schiffe aus Apulien angelangt; und bei ber Ungewißheit, auf mef= fen Befehl und in welcher Absicht jene kamen, entstand

<sup>1</sup> Hugo Falcandus 266. Giannone XII, 242. Waren die Schriftsfteller nicht so einsteinmig über die Absichten Majos gegen das Leben bes Königs, so möchte man daran zweiseln, weil er bei einiger Besonnenheit einsehen mußte, daß er zulegt dadurch verlieren werbe.

Unruhe und Zögerung, wodurch der Admiral gerettet ward. 1154. Graf Gaufredo versicherte ihm mit großer Kühnheit: dem Könige habe die Nachstellung gegolten, weil man über den langen Aufschub ungeduldig sey; und Majo schien diese Erzählung nicht allein zu glauben, sondern versprach auch baldigst die Bollführung des verabredeten Mordes.

Mittlerweile hatte sich aber Bartholomaus von Garsitiato nehst mehren Großen des festen königlichen Schlosses
Butera bemächtigt, und Majo glaubte diesen allgemeiner werdenden Ausstand, mit Zurücksehung aller früheren Plane nur durch des Königes Hülfe, oder wenigstens nur unter seinem Namen dämpsen zu können. Wilhelm blieb bei all den bedenklichen Nachrichten nach seiner Weise lange undekümmert, und sandte erst auf wiederholte Borstellungen den Grasen Strard an die Misvergnügten, um ihre Absichten und die Gründe ihres Ausstandes zu erforschen. Ihnen schwur Gras Strard freiwillig oder gezwungen: "er werde bem Könige selbst verkünden daß sie keineswegs seindlich gegen ihn gesinnt, vielmehr nur gesonnen wären des Admirals und Erzbischoses offenbare Verrätherei zu hindern. Sobald die verdiente Strase an diesen vollzogen sey, würden sie sich demüthig ihrem Beherrscher zu Füßen wersen."

Wilhelm erstaunte über diese Botschaft, zweiselte aber so sehorte unter der Versichem Undanke, daß er ihm das Gehorte unter der Versicherung mittheilte: "nie werde er solchen Berleumbungen Glauben beimessen." Der Admiral beschwur seine Unschuld und verbarg seinen Haß gegen den Grasen Ebrard. Graf Gaufredo sloh zu den Verbündeten nach Butera, und das Volk von Palermo sorderte im hestigsten Ausstande die Freilassung des Grasen Simon von Policastro. Nach Majos Nathe willigte der König in das Verlangen, wodurch die Rube sogleich zurücklehrte. Nunmehr zog man gen Butera, und durch Vermittelung des Grasen Simon ward, nach vergeblichem Bemühen den Ort zu erobern, ein Vergleich geschlossen und gegenseitig beschworen: daß Gaufredo mit den Seinen ungehindert das

1154. Reich verlassen burfe. Als aber ber König mit bem Heere nach Apulien übersetzte, beutete man bem Grafen an: er musse sich bis zur Ruckkehr ruhig verhalten und einer genaueren Aufsicht unterwerfen.

Bahrend namlich auf diese Beise die Rube in Sicilien wieder hergestellt wurde, mehrten fich die Gefahren fur den Ronig auf bem festen Lande, indem ber Papst, die Griethen und die migvergnugten Barone gleichmäßig gegen ihn wirkten. Sadrian nahm es fehr übel, daß Wilhelm fich ohne feine Bustimmung fronen ließ, nannte ihn nur Berrn, nicht Konig Siciliens und schickte feine Gefandten gurud. Raifer Emanuel verwarf nicht bloß ben Untrag, burch Ruchgabe ehemaliger normannischer Eroberungen Wilhelms Freundschaft zu erkaufen'; fondern beschloß fogar ben Rrieg, vertrauend auf die Unzufriedenheit bes Papftes, die Ber= bindung mit Friedrich I und die Laffigkeit bes neuen Ronigs. Der Graf von Loritelli, Robert von Rapua, Merander von Gravina und viele andere migvergnügte Barone waren endlich überall zur Sand, wo gegen den Konig gewirkt werden follter is involuntement in forch inis or doct at the

In der Hoffnung, den Papst vor Friedrichs I Ankunft zu einem Frieden zu zwingen, ließ Wilhelm den Kirchen=
1155, staat im Mai 1155 2 durch seinen Kanzler Usklentino seind=
lich angreisen: Hadrian aber gab nicht nach, Unsangs im Vertrauen auf Kaiser Friedrich und dann, als dieser den Feldzug gegen Apulien ausseszen mußte, im Vertrauen auf die Griechen und den, nicht ohne Wirkung über den König ausgesprochenen Kirchenbann. Michael Paläologus, ein Mann von großen Fähigkeiten und in Führung kriegerischer und bürgerlicher Angelegenheiten gleich geschickt, befehligte

<sup>1</sup> Cinnamus 53. Otto Fris. II, 24. Robert. de Monte. Dandolo 287. Chron. fossae novae 871.

<sup>2</sup> Grossi lettero II, 27. Borgia Benev. II, 133. Am 21sten Mai 1155 war Habrian in Sora, vielleicht um mit Wilhelm zu unterhandeln. Tuzii memor. 79.

bas in Apulien eingefallene griechische Heer und wußte die 1155. Einwohner durch Mittel aller Art zu gewinnen: Einigen gab er Gelb, Anderen zeigte er falsche Schreiben, wonach Friedrich I die ganze Kuste Apuliens an Emanuel abtrat, noch Andere ließen sich gern überreden daß die ehemalige Herrschaft der Griechen bei weitem den Vorzug verdiene vor der gegenwärtigen Tyrannei der Normannen. So kamen jene allmählich in den Besitz von Bari, Trani, Giovenatzo und Monopolis, und machten auf ihren glücklichen Zügen so viel Beute, daß sie 10 Ochsen oder 130 Schafe für ein Goldstück verkauften.

Diefer Unfalle wegen bot Ronig Bilhelm bem Papfte Rudgabe alles bem Kirchenftaate Entzogenen2, Abtretung mehrer Schloffer, Beiftand gegen bie Romer, Leiftung be6 Lehnseibes und eben fo viel Gelb, als ihm die Griechen verfprochen hatten. Much wollte ihn Sadrian, gegen biefe febr annehmlichen Bebingungen, vom Banne lossprechen und als Ronig anerkennen; aber einige Rardinale (welche von ber Macht ber Griechen und bem Saffe ber Barone, Die Auflosung ber gangen normannischen Macht erwarteten und bem Raifer Friedrich einen Dienst zu thun glaubten) mißbilligten jede Ausfohnung fo laut, bag man alles bereits Berabredete wieber gurudnahm. Gin folches Beneh= men war an fich weber gemäßigt noch befonnen, und um biefe Zeit boppelt zwedwidrig, weil zwischen ben Griechen und ihren apulifchen Berbundeten bereits mancherlei Dig= verstandniffe ausbrachen und Michael Dutas, ber Rach= folger bes verftorbenen Palaologus, an Emanuel fchrieb: "wie groß auch bisher ber Erfolg gewefen fen, ber hartefte Rampf stehe mit Konig Bilhelm noch bevor, und um bas rubmvolle Werk nicht ungläcklich zu beschließen, moge er bald ansehnliche Unterstützung senden."

<sup>1</sup> Cinnamus 65 - 70.

<sup>2</sup> Vitae Pontif, 445. Giannone XII, 245.

1156. Diefe verlangte Unterftugung fam auch um Oftern 1156 por Brundusium an und gewann die Stadt; mahrend bie normannische Befatung sich in die Burg zuruckzog und biefelbe aufs Bartnadigfte vertheibigte. Erft als bie . jum Entfate herbeisegelnde ficilische Flotte hinweggedrangt, und bie außere Mauer burch Untergraben niedergefturgt mar, schien die baldige Uebergabe so unvermeidlich daß man Unterhandlungen anknupfte. Aber gerade in diesem Augen= blide traf die Nachricht ein: Konig Wilhelm nahe mit einem machtigen Beere; worauf die ermuthigten Normannen alle Berhandlungen fogleich abbrachen und, ber Griechen spot= tend, in ihre Burg zuruckfehrten. Auch befanden sich diese jest allerdings in einer ubelen Lage: benn viele Goloner waren aus Mangel an Bezahlung bavon ober zu Wilhelm übergegangen, und ber Graf von Loritelli hatte fich unter bem Vorwande entfernt, seine Mannschaft zu verstarken. Bahrend nun die Griechen noch überlegten, ob sie nach Bari gieben, ob fie zu Lande ober zu Baffer fampfen, oder ob sie endlich die Unkunft neuer Mannschaft abwarten follten; murden ihre Borpoften schon auf das Beer gurud= geworfen, und eine Sauptschlacht war unvermeiblich. Sie ging ganz verloren, Michael Dukas ward gefangen, Brundusium balb nachher erobert' und Bari umlagert. Die Einwohner ber letten Stadt zogen dem Ronige unbewaff= net und flehend entgegen; als biefer aber bie Trummer ber von ihnen eingerissenen Burg erblickte, sprach er: "da ihr meiner Wohnung nicht schontet, so will ich auch der euren nicht schonen." Nur zwei Tage wurden zur Wegschaffung ber Guter bewilligt, und bann die Stadt zerftort. Diefe Strenge erschreckte, und so schnell Wilhelm fast bas ganze Reich verloren hatte, so schnell eroberte er es wieder.

Ueber fo unerwarteten Wechfel ber Dinge zurnte ber Raifer Emanuel heftig und suchte die Hulfe der Venetianer;

<sup>1</sup> Brundussum ward eingenommen ben 28sten Mai 1156 (Cassin, monach.) und hart behandelt. (Andria 364.)

aber biese waren bei bem Rriege gegen Rorfu von ben 1156. Griechen wie Unterthanen behandelt worden und hatten, hierüber verbrieflich, mit ben Normannen gegen Bewilli= gung mancher Freiheiten Frieden gefchloffen. 3mar erneuten fich Emanuels Soffnungen, als feine geschickten Unter= banbler bas, burch Lage und Große wichtige Unkona vermochten, griechische Befatung einzunehmen und ihm Treue ju fcmoren; allein biefe Soffnungen wurden von einer anderen Seite ber mehr als getrubt2. Ronig Wilhelm jog namlich, fobalb er bie griechische Macht gebrochen hatte, rafch gen Benevent, fchloß hier ben Papft nebit ben meiften Rarbinalen ein und erzwang im Junius 1156 einen Frieben, beffen Bedingungen freilich bie unbeschrankten Un= fpruche bes romischen Sofes im Ginzelnen ermäßigten, im Gangen aber ihm noch febr ansehnliche Rechte liegen 3. Die migvergnügten Barone wurden bagegen fo vollig preis ge= geben, baß fie in ber Flucht noch einen großen Gewinn feben mußten: benn Robert von Rapua g. B., welchet ben Siegern in die Sande fiel, ward geblendet und ftarb nach fehr mannichfachem Gludewechfel im Gefangniffe . Ronig Bilhelm erhielt vom Papfte, gegen Bahlung eines jahr= lichen Binfes, die Belehnung über Apulien, Sicilien, Rapua, Neapel, Salerno, Umalfi, die Mark und über alles was ihm fonft jenfeit Marfita gebuhre; mithin in einer. bie fruheren Berleihungen fehr übersteigenden Musbehnung. Sabrian verbot ferner ben Griechen bei Strafe bes Ban= nes ben Durchzug burch feine Staaten. - Diefes Berbot

<sup>1</sup> Cinnamus 77. Le Bret Gesch, von Benedig I, 319.

<sup>2</sup> Doch wollten bie Burger nicht gegen Friedrich fechten. Gbend. Chron. Udalr. August.

<sup>3</sup> Baronius Magt mit Unrecht zu sehr über die Bebingungen des Friedens. Robert, de Monte zu 1157. Chron. sossae novae. Chron. Pisan. 171. Concil. XIII, 21. Sismondi II, 81. Giannone XII, 251. Rocchi chron. 29.

<sup>4</sup> Meo appar. 310. Rinaldo II, 126, 139.

1156 und manche erfolglose Versuche an anderen Punkten obzusiegen, brachten endlich den Kaiser Emanuel dahin, daß er
allen Eroberungsplanen entsagte und gegen Freilassung der
griechischen Gefangenen, mit dem nun auch als König anerkannten Wilhelm Frieden schloß!

Alle biefe fubitalischen Ereigniffe konnte Raifer Fries brich I nicht mit gleichgultigem Blicke betrachten. Unfangs war ihm die einstweilige Demuthigung der Normannen ge= wiß willkommen: fobald aber die Griechen sich jener falschen Briefe bedienten um auf seine Koften Fortschritte zu machen, zurnte er fehr und wurde ihnen den Rrieg erklart haben, wenn nicht bald nachher die Nachricht von ihrer ganglichen Nieberlage eingelaufen mare. Defto unangeneh= mer mußte ihm die fast gleichzeitige Botschaft fenn: baß fich ber Papst, ohne Rucksicht auf die zwischen ihnen getroffene Abrede, einseitig mit bem Konige Wilhelm ausgesohnt und baburch eine Stellung angenommen hatte, welche Keind= schaft gegen die Deutschen vermuthen ließ. In dieser Un= ficht wurde Friedrich noch mehr bestärkt, als die zu ihm fliehenden Grafen Robert von Loritelli2 und Undreas von Rupecanina nebst ben mit dem Vertrage unzufriedenen Rardinalen, nicht bloß in feine Bermuthungen eingingen, fondern auch ihre Gegner laut beschuldigten: daß fie bestochen waren und bie Bannung bes Raifers durchzuseten fuchten. Ferner hatte ber Papft Gelegenheit genommen, bem Raifer über bie Scheibung von feiner erften Gemahlinn heftige Vorwurfe zu machen3. Auf ber anderen Seite fürchtete Sabrian allerdings bes Raifers machsendes Un= feben, und daß die gesammte Geiftlichkeit von ihm abhangia

<sup>1</sup> Murat, annal, fest ben Frieden mit ben Griechen auf 1158 ober 1159.

<sup>2</sup> Baronius 3. 5. 3. Günther V, 370, 432. Graf Robert imperatori Romano subdidit juramenta. Alexand. Pennens. 34-38.

<sup>3</sup> Fridericum pro uxoris suae primae divortium vehementer arguitur. Afflig, auctar. 3u 1156. Dodechin 3u 1156 unb 1159.

wurde, sobald man die Wahlen, — wie er den Verträgen gemäß verlangte und durchsehte —, in seiner wirksamen Gegenwart vornähme, und sobald er, ohne Rücksicht auf Lothard Entsagung, die Erzbischdse und Bischofe (wie dies bei Koln geschehen war) vor der papstlichen Bestätigung beliehe !.

In folder Stimmung beiber Theile mußten ichon ge= 1157. ringe Berantaffungen großere Folgen nach fich ziehen, und eine folche Beranlaffung fand fich querft barin, bag ber papstlich gefinnte Erzbischof Eskyl ober Eskild von Lund, auf der Rudreise von Rom nach Schweden, in Burgund von einigen Ebeln gefangen und geplundert ward, ohne baß Friedrich gegen die Uebelthater mit fo viel Schnellig= feit und Rachbruck vorschritt, als Sadrian verlangte2. Des= halb erschienen zwei Karbinale, Roland und Bernhard, im Oftober 1157 auf bem glanzenden Reichstage in Befancon und überbrachten bem Raifer papstliche Briefe folgendes Inhalte : "ichon einmal fchrieb ich beiner kaiferlichen Majestat über jene schreckliche, fluchwurdige, in Deutsch= land bisher unerhorte Schandthat, und ich muß fie bir nochmals ins Gebachtniß zurudrufen, weil bu bas Schwert, welches bir burch Gottes Unabe jum Schube ber Guten und zur Beftrafung ber Bofen anvertraut ift, feinesmegs gehorig gebraucht, ja ben Frevlern nicht einmal Berantaf= fung gegeben haft, ihre Unthat auch nur im Geringften gu bereuen, Gang unbefannt und unbegreiflich ift mir ber Grund biefes Berguges, biefer nachläffigkeit; benn mein Gewiffen geibet mich teines Reble, womit ich beiner Chre ju nabe getreten mare: vielmehr liebte ich bich ftets als meinen theuersten Cohn und als ben driftlichften, jum Schute bes apostolifchen Stuhles berufenen Furften. Deiner=

<sup>1</sup> Colon. chron. 936. 3m Cemmer 1156.

<sup>2</sup> Munter vermischte Beitrage 326.

<sup>3</sup> Radev I, 8-10. Otto S. Blas. 8. Günther VI, 300. Concil. XIII, 15. Pagi 3u 1157, c. 3.

1157 feits, ruhmwurbigster Sohn, mußt bu aber vor bie Augen beines Geiftes gurudrufen, wie gern und wie freudig im porigen Sahre beine Mutter, die beilige romische Rirche, bich aufnahm, mit welcher berglichen Zuneigung sie bich behandelte, welche Fulle ber Macht und Ehre fie bir uber= aab, wie fie nichts unternahm mas beinem Willen zuwider fenn konnte, und endlich burch willige Ertheilung ber Rai= ferkrone beine Große zum Gipfel erhob. Huch gereut es mich nicht, beine Bunfche überall erfullt zu haben; fondern wenn bu, - was freilich unmöglich ift -, noch größere Wohlthaten (beneficia) aus meiner Sand erhalten hatteft, so wurde es mich freuen, bedenkend, welcher Bortheil und Zuwachs der Kirche Gottes und mir durch dich entstehen kann. Jest aber ba bu jene Unthat, die zur Schmach ber ganzen Kirche und bes Reiches begangen ift, vernachläffigst und verbeckst, so ahne und beforge ich bag bein Gemuth burch Einflufterung verwerflicher Menschen, (bie nur übelen Saamen faen) hiezu verführt und gegen beine gutige Mutter, die heilige romische Kirche und gegen mich selbst mit Argwohn ober Born erfüllt fen. Um biefer und anderer Grunde willen habe ich zwei der besten und liebsten meiner Bruder, welche durch Religion, Klugheit und Ehrbarkeit gleich ausgezeichnet sind, an bich abgefandt und bitte bich bringend daß bu sie milbe und ehrenvoll empfangest und Alles mas fie bir zu Ehren Gottes und ber Rirche, fo wie zur Erhohung bes Reiches in meinem Namen vortragen, ohne Bedenken anhoren und berucksichtigen mogest."

Machdem dies Schreiben lateinisch vorgelesen und dann durch den Kanzler Rainald treulich verdeutscht worden war, mißbilligten die Fürsten, — weniger um den Inhalt des kümmert —, zunächst im Allgemeinen die Fassung; hauptsfächlich aber nahmen sie an der Stelle den größten Unsstöß, wo das Kaiserthum als eine Wohlthat, ein benesieium des Papstes bezeichnet war. Denn in dem amtlichen Latein des Mittelalters hieß benesieium auch ein Lehn, und man glaubte: der Papst habe behaupten wollen, das deutsche

Reich sey ihm lehnspflichtig. Unstatt nun den lauter wer 1157. benden Streit zu beruhigen, oder die unschuldigere Bedeutung des Wortes benesicium als eine Wohlthat herauszuheben, fragte Kardinal Roland, der nachmalige Papst Alerander III, trohig: "von wem hat denn der Kaiser das Reich!, wenn nicht vom Papste?" — Da sprang Pfalzgraf Otto von Wittelsbach im höchsten Jorne auf, zog sein Schwert und wurde den Kardinal getöbtet haben, wenn der Kaiser ihn nicht eiligst zurückgehalten und die Ruhe wieder hergestellt hätte. Die Kardinäle aber, welche noch andere bedenkliche Schreiben an die deutschen Prälaten mit sich sührten, erhielten die Weisung am nächsten Morgen ihre Rückreise nach Rom anzutreten, und zwar ohne links oder rechts vom Wege abzuweichen, oder bei Bischösen und Uebten zu verweilen.

Von dem Vorfalle selbst gab Friedrich sogleich allen beutschen Fürsten und Pralaten umständliche und belehrende Nachricht, und fügte anklagend hinzu: "Hadrian habe seines Versprechens ungeachtet ein Gemalde noch nicht vertilzgen lassen, worauf Lothar knieend den Papst Innocenz II um die Krone bitte, und bessen Inschrift also laute:

Der König harrte vor bem Thor, Bis er bas Recht ber Stadt beschwor; Des Papstes Lehnsmann warb er brauf, Wofur ihm ber bie Kron' seht auf?

<sup>1</sup> Imperium, Reich ober Kaiserthum; auch in dem Worte mochte man eine Zweideutigkeit sinden. — Rach Innoe. IV registr. imper. 29 soll der Raiser zu Roland gesagt haben: waren wir nicht in der Kirche, ihr solltet ersahren wie scharf die deutschen Schwerter schneiben. Auch habe er daran gedacht Habrian abzusepen, weil er eines Priesters Sohn sep. Die übrigen Queilen schweigen hievon.

<sup>2</sup> Rex venit ante fores, jurans primum urbis honores, Post homo fit Papae, sumit quo dante coronam. Radev. 1. c.

1157, Diefe unerhorte und gang finnlose Behauptung ware in bem Schreiben bes Papstes erneut, und baburch Beranlaffung gegeben zu Spaltung und Mergerniß; webe aber benen burch welche Aergerniß komme! Wer bas faiferliche Unfeben beeintrachtige, breche auch ben Frieden ber Kirche, weil biese vor Allem burch bie, von Gott gegrundete Macht bes Kaisers beschützt werde. Wer da behaupte: ber Kaiser habe bie Krone vom Papste als ein Lehn (beneficium) empfan= gen, wiberspreche ben gottlichen Borfchriften, fo wie benen bes heiligen Petrus und fen ber Luge schuldig. Rom, be= stimmt ber Sit ber Tugend und ber Frommigkeit zu fenn, habe fich, wie fo viele Bischofe felbst bezeugten, in eine Rauberhohle verwandelt und fen zum Sige der Gottlofig= feit und Sabsucht geworden. Unftatt demuthig Christi Rreuz zu tragen', wolle ber Papst gar gern Kronen ver= theilen und ben Raifer fpielen. Uber vor der Macht beffen, ben in Italien, ja in Rom Jeder verlache und verachte, werde sich ber Raifer nie furchten; vor dem papstlichen Hofe, welcher nur von den dummen zum Gehorfam be= stimmten Deutschen rebe, werbe sich keiner aus diesem berr= lichen, unwiderstehlichen Volke demuthigen."

Diese und ähnliche Schreiben und nicht minder viels sache Begünstigungen, welche Friedrich zu rechter Zeit den Bischösen zu Theil werden ließ, erzeugten die größte Einigfeit unter den Ständen; während die Kardinäle in Rom 1158, nach der Zurücklunst Rolands und Bernhards uneinig waren: ob Friedrich in schwerer Schuld und mit der höchsten Strenge gegen ihn zu versahren, oder ob jenen Abgesandten alles Uebel beizumessen sen, Hadrian wählte einen Mittelzweg und schried an die deutschen Bischöse: "so oft in der Kirche etwas gegen die Ehre Gottes und das Heil der Gläubigen versucht wird, ist es die erste Sorge unserer

<sup>1</sup> Jam non ferre crucem domini, sed tradere regna Gaudet, et Augustus mavult quam Praesul haberi. Günther l. c. Afflig, auctar. Hontheim Hist, Trevir, I, 581.

Bruber und Mitbischofe, befonders aller berjenigen die fich 1158. vom beiligen Geifte getrieben fuhlen, bag übel Bollbrachtes auf eine Gott wohlgefällige Beife gebeffert werde. Bie nun aber in biefer Beit (wir fagen es nicht ohne ben tief= ften Schmerz) ber Raifer unfere Gefandten behandelt, auf und gefchmaht, wie er unfere Bobithaten gelaugnet und alle Berbinbung mit bem romifchen Stuhle verhindert hat'. ift euch bekannt; und nur barin finden wir Troft, daß bies Mles ohne eure und ber Furften Buftimmung geschah, mit= bin euer Rath und eure Ueberredung jene Seftigkeit und Irrthumer leicht beseitigen wird. - Reineswegs betrifft bie vorliegende Sache bloß uns, fonbern auch euch, ja bie gange Rirche: beshalb werbet ihr euch, unferer Ermahnung und Forderung gemaß, wie eine Mauer vor das Saus Gottes hinftellen und bafur forgen bag Rangler Rainald und Pfalggraf Otto, welche bie araften Schmabungen ge= gen unfere Gefandten und bie beilige romifche Rirche auszusprechen magten, bie vollste Genugthuung geben. Bor Allem aber führt ben Raifer auf ben rechten Weg gurud. wodurch ihr nicht bloß bem Apostel Petrus ben gebuhren= ben Behorsam erweiset, sonbern auch eure und eurer Rir= chen Freiheit erhaltet. Es moge jener aus euren Bars nungen und eurem Evangelium erkennen: bag bie beilige romifche Rirche auf unwandelbarem Felfen gegrundet ift, und unter bem Schupe Gottes burch alle Jahrhunderte un= verlett fortbauern wirb."

Dierauf antworteten bie beutschen Bischofe?: "ob wir gleich wiffen und überzeugt sind, bag weber Sturme noch Fluthen bie, auf Felsen gegründete Kirche Gottes herabsturgen können, erschrecken wir Schwächeren bennoch sobald irgend eine Gefahr zu drohen scheint; und große Bangigs

<sup>1</sup> Günther VI, 500, Radev. I, 15.

<sup>2</sup> Ganther VI, 656, 498. Eunig Reichbard, XX, 11, ttrf. 12. Seibft bie Bifchofe vom ftrengsten Wanbel, wie hermann von Briren, ftimmten fur Reiebeich.

1158, feit ergriff uns, als wir erfuhren welch arger Streit gwi= ichen eurer Seiligkeit und eurem Sohne, unferem Raifer (wenn Gott es nicht verhutet) entstehen konnte. Denn burch die Worte eures ersten Schreibens ist bas ganze Reich in Bewegung gerathen, weder bas Dhr bes Raifers noch bas Dhr ber Fursten vermochten sie zu ertragen, und auch wir, - nicht übel beute es eure Beiligkeit -, konnen ober burfen jene Saffung auf keine Weise billigen, weil fie ungewöhnlich, ja unerhört und von schäblicher Zweideutig= feit ift. Euer spateres an uns gerichtetes Schreiben haben wir mit schuldiger Chrfurcht empfangen und bem Befehle nach ben Raifer, euren Gohn und unferen Beren, ermahnt; allein er hat uns, Gott fen Dank! geantwortet, wie es einem katholischen Fursten gebuhrt, namlich: ,,,,das Reich muffe beherrscht werden nach den heiligen Gefeten und dem loblichen Brauche der Vorfahren. Frei sen die deutsche Krone burch Gottes Enade, und werde übertragen burch freie Wahl; wobei der Erzbischof von Mainz zuerst, dann jeder Furst in feiner Ordnung stimme, ber Erzbischof von Roln die konigliche, und ber Papft die kaiferliche Rronung verrichte. Was druber fen, fen vom Uebel und kein Grund vorhanden die Rechte der Kirche zu vermehren, oder zu be= schränken. Durch die Burucksendung der Kardinale habe man nicht den Papst beschimpfen, sondern die Verbreitung von Schriften hindern-wollen, welche die Schmach und Berkleinerung bes Reiches bezweckten. Der Eingang zu Stalien fen weder ben Reisenden noch benen versperrt, die mit Erlaubniß ihrer Bischofe und geiftlichen Oberen nach Rom gehen; sondern nur Migbrauchen gesteuert, wodurch bisher jede Kirche beschwert und ausgefogen, und alle Kir= chenzucht zerftort worden. Das Raiserthum habe mit Got= tes Bulfe die Kirche gehoben; jest wolle diefe, wie es scheine, ohne Gott bas Raiserthum zerftoren. Mit Gemal= ben habe man angefangen, Schreiben fenen gefolgt, und schon suche man diesen Gesethesfraft beizulegen. Die Gemalbe mußten vertilgt, die Schriften gurudgenommen werben;

bamit fein Grund und Denkmal ewigen Sabers zwischen 1158. Reich und Kirche übrig bleibe. Denn mahrlich er, ber Raifer, werbe folche Gingriffe nie bulben, nie ertragen, fonbern lieber bie Rrone niederlegen, als fie jemals unter feiner Regierung erniedrigen laffen."" - Dies und Underes noch', über ben mit Konig Bilbelm einfeitig geschloffenen Frieden, über bie in Italien eingegangenen bedenklichen Bertrage u. f. w. hat uns der Raifer mitgetheilt; doch wollen wir es jest bescheiben übergeben und nur noch bemerken: baß Pfalggraf Otto bereits auf bem Zuge nach Italien bes griffen, der gegenwärtige Kangler Rainald aber uns als ein rechtlicher und friedlicher Mann bekannt ift, bem eure Gefandten bie Rettung aus ber Lebensgefahr zu banken ba= ben, in welche fie ber Born bes Bolfes brachte. Deshalb bitten und beschworen wir eure Beiligkeit, uns Schwache ju verschonen und als ein guter Sirte euren großherzigen Cohn, unferen Raifer, burch milbere Borte und genugende Maafregeln zu verfohnen; bamit Gottes Rirche fich in rubi= ger Undacht freue und bas Reich in feiner herrlichen Große prange burch Gulfe beffen, welcher Mittler ift zwischen Gott und Menschen, burch Jesum Christum." -

Da bem Papste die Hoffnung, an den deutschen Prälaten Verbündete gegen Friedrich zu finden, hiemit nicht allein sehlschlug, sondern der Bischos von Bamberg im Namen jener sogar in Rom erschien und übereinstimmend mit Heinrich dem Löwen zur Nachgiedigkeit ermahnte; da man endlich den Kaiser zum zweiten Male mit großer Heeresmacht in Italien erwartete, so entschloß sich Hadrian zwei Kardinale an ihn abzusenden, welche auf dem Reichstage zu Augsburg im Junius 1158 Schreiben billigeres Inhaltes

<sup>1</sup> Radev. II, 31.

<sup>2</sup> Es waren die Marbinale Spacinth und Beinrich Moricotti aus Pila Memorie d'illustri Pisani II, 120. Ueber ihre Erfangennehmung burch die Grafen von Eppan, v. Pormant Wien. Jahrb. XXXVII, 234.

1158 vorlegten: "ber Papst habe das Wort benesieium nur in dem, auch von der Schrift bestätigten Sprachgebrauche' genommen, wonach es eine Wohlthat und kein Lehen bebeute; er habe sich gegen Friedrich stets günstig bezeigt und seinetwegen in Rom und anderwärts manches Ungemach erduldet; mithin versahre der Kaiser nicht billig, wenn er im Zorne sogleich das Böseste voraussese, den Zugang nach Rom hemme u. s. w." Hiegegen erhob Friedrich zwar noch mancherlei Bedenken: aber die Abgesandten antworteten so hösslich und genügend, versprachen so bestimmt die Beachtung aller Rechte des Reiches und die Freundschaft des Papstes, der Kardinäle und der gesammten Geistlichkeit, das der Friede endlich wieder hergestellt und gegenseitig alle beschränkende Versügungen aufgehoben wurden.

Diese Ausschnung war aber dem Kaiser gewiß nicht minder willkommen als dem Papste: denn seit seiner Ent=
1155. fernung aus Italien hatten die Lombarden viel mit dem kaiserlichen Ansehen Unverträgliches unternommen, und nur Berona ließ durch seinen Bischof Tebaldo und zwei Nitter erklären: "die Stadt sey an dem räuberischen Ansale Alberichs und seiner Genossen auf Friedrichs Heer unschuldig, und sehe getrost der strengsten Untersuchung entgegen. Kund Gewordenes, Offenbares sen allerdings ein Gegenstand allgemeiner Berathung, ein Gegenstand des Lobes oder Tadels: aber jenes verdorgene Borhaben einzelner Bürger habe man weder entdecken noch verhindern können. Nicht gegen die Schwachen, sondern gegen das stolze Rom und gegen Mailand möge sich also des Kaisers Jorn wenden." Nach diesser für hinreichend gehaltenen Erklärung? nahm der Kaiser

<sup>1</sup> Beneficium est bonum factum, non feudum. — Ex beneficio dei, non tanquam ex feudo, sed velut ex benedictione et bono facto ipsius gubernari dicimus et nutriri. Radev. I, 22. & únig spicil. eccl. urf. 70; ej. Codex diplom. I, 355. Günther VII, 80. Otto S. Blas. 9.

<sup>2</sup> Otto Fris. II, 29. Günther V, 40, 120. Carli II, 531. Dieb geschah im herbste 1155.

Berona mit Beiftimmung ber Fursten zu Gnaden auf; boch mußte bie Stadt eine ansehnliche Summe gahlen und Beisftand gegen Mailand versprechen.

Gleich nach ber oben erzählten Eroberung von Tortona 1156. war Friedrich mit seinem Heere hinweggezogen; die Mannsschaft aus Pavia hingegen hatte noch acht Tage verweilt und Alles zerkört, was von Gebäuden, Mauern und Thürzmen übrig geblieben! Dies Uebermaaß der Nache erhöhte aber den Haß und den Bunsch, Tortona wieder herzustelzlen. Kaum war Friedrich nach Deutschland zurückgekehrt, so schieden die Mailander den Vertriebenen der Geschenke: eine Posaune von Erz, zur Berusung des wieder freien Volkes; eine weiße Fahne mit rothem Kreuze, zum Zeichen der Erlösung von blutigen Feinden und der Rücksehr einer ruhigen und friedlichen Lebensweise; eine Fahne mit Sonne und Mond, denn so wie der Mond von der Sonne, so empsange Tortona von Mailand Licht und Leben.

Unter bem Schuße und bem Beistande ber Mailander ward Tortona jest rasch wieder hergestellt und ein Bappen, worauf beibe Städte abgebildet waren, bezeugte die gegenwärtige und kunftige Einigkeit derselben. Bergeblich erhub Pavia Fehde gegen die Verbündeten, es mußte in Folge mehrer Niederlagen hundert Edele und zweihundert Burger als Geißeln stellen, einen Stadtvorsteher von Maisland annehmen und durste keinen Stadtvath mehr ernennen?. Gleich vergeblich trat hierauf der Markgraf von Montserrat Mailands wachsender Macht entgegen: auch er wurde gesschlagen, die Brücken über die Adda und den Ticino hergestellt, mehre Schlösser erobert und Brescia und Piacenza für den Bund gewonnen.

<sup>1</sup> Chen fo verfuhren die Platder und Booter harter gegen Theben, als Alexander. Arrian I, 3, 14.

<sup>2</sup> Otto Morena 984 — 994. Cremon. chron. 634. Radulph. Mediol. 1179. Ughelli Ital. sacra IV, 635. Bottazzi antich. di Tortona 269.

So verlor bie ganze Lombardei zunächst bas Ansehen einer ruhigen, ihrem Beherrscher gehorsamen Landschaft; bann stellte sich in Mailand mit der Macht auch Anmaas sung und Härte ein. Es verbot aus altem Hasse den Sins 1157. wohnern von Lodi', bei Strafe der Einziehung aller Güter, weder etwas von ihrem Grundvermögen ohne Beistimsmung der mailandischen Obrigkeit zu veräußern, noch die Stadt zu verlassen. Manche gehorchten, Andere verloren lieber ihre Besisthumer als ihre persönliche Bedeutung.

Bon biefen Maagregeln gingen bie Mailander zu neuen Beschränkungen und Steuergesegen über, ja gulett forder= ten fie kurz und unbedingt: "Lodi folle ihnen hulbigen und alle getroffenen Einrichtungen fur immer als gultig aner= fennen." Im Gefühl ihrer Schwache willigten bie Loben= fer ein und verlangten nur daß man bem Gibe beifuge: "unbeschabet ber, bem Raifer geschworenen Treue." Dies Berlangen ward zuruckgewiesen. Sierauf eilten ber Bifchof, Die Burgermeifter und bie angesehensten Ginwohner nach Mailand, warfen fich bem Erzbifchofe, ben Burgermeiftern und dem Rathe zu Fußen und wiederholten jene Bitte, aber ohne Erfolg. Sett traten zwei gegenwartige, ben Mai= landern übrigens fehr zugethane Rardinale auf und stellten ihnen im Namen ber Kirche und bes Papstes vor: bag ihre Forberung, felbst in einer gemilberten Gestalt, sich nur auf Uebermacht grunde, und es graufam fen die Loden= fer zum Meineide zu zwingen. Man beharrte, ungeachtet biefer ernsten und wichtigen Grunde auf dem Beschlusse: "bie Lobenfer follen, bei Strafe ber Berweifung, jenen unbedingten Gib schworen." Als nun aber bie Meisten, ihr Gemiffen mehr furchtend als außeres Unglud, Die Guldigung nach wie vor verweigerten, fo brachen die Mailan= 1158 ber mit Beeresmacht gen Lobi auf, verjagten die Einwoh-

ner, raubten alles bewegliche Gut, zerftorten Saaten, Aecker und Weinberge, verbrannten die Gebaude und riffen die

<sup>1</sup> Lobi ward 1111 schon einmal zerstört. Discorsi historici 352.

Mauern ber Stadt nieber. Viele die, nicht einmal gegen 1158. Blöse geschützt, nach Pizzighetone und Cremona flüchteten, starben schon unterwegs, Undere später aus Mangel und Noth. Wer um Krankheit oder um sonstiger Gründe wilsten, oder im Vertrauen auf mailandische Großmuth länger in Lodi verweilte, ward ins Gesängniß geworsen und alle Versuche, Vitten oder Drohungen um die Sieger zu milsteren Maaßregeln zu vermögen, hatten nicht den geringssten Erfolg. Welche andere Hoffnung blied also den Unsterdrückten: als daß der mächtige, der gerechte Kaiser diesser, im Namen der Freiheit geübten, Tyrannei bald ein Ende machen werde!

## Drittes Sauptstud.

1156. Sobald bie Unbilden und Anmaaßungen der Lombarden in Deutschland bekannt wurden, erließ der Kaiser Schreiben an alle geistliche und weltliche Fürsten. "Die Griechen', die wir in Apulien bekämpfen wollten, sind bereits entsloshen: dagegen hat Mailand sein Haupt erhoben wider das römische Reich. Es sucht, unbekümmert um die Ehrsurcht welche Unterthanen selbst ihrem entsernten Herrscher schuldig sind, ganz Italien zu verwirren, ja seiner Herrschaft zu unterwersen; es verachtet uns als seige und ausgeartet und möchte, um seinen Ruhm zu erhöhen, den Ruhm der Deutsschen mit Füßen treten. Auf daß nun in unseren Tagen solch ein Frevel nicht gelinge und in Zukunft nie wieder verssucht werde, müssen wir ihn mit der gesammten Macht des Reiches bekämpsen, und das saule Glied abschneiden, bevor der ganze Körper vom Uebel ergriffen wird und verdirbt."

Obgleich der Kaifer mit Recht die Beschleunigung eines zweiten Heerzuges nach Italien wünschte, konnte er doch aus manchen Gründen den Ausbruch nicht vor dem Sommer 1158 anseigen, und mußte sich begnügen den Kanzler Rainald, einen geborenen Grafen von Daffel, und den Pfalz-

<sup>1</sup> tteber einen Zug gegen die Griechen ward auf mehren Reichstagen verhandelt. Dodechin zu 1157. Günther V, 452. Otto Fris. II, 31. Wibaldi epist. 423.

grafen Otto von Wittelsbach mit bem Befehle vorauszu= 1158. fenben: fie follten alle irgend nothigen Borbereitungen tref= fen, feine Unbanger möglichst ermuthigen und ihre Bahl verftarten. - Jene beiben Manner, die einander an vor= nehmer Geburt, Jugend, Edelfinn, Ruhmbegierbe und Thatigkeit glichen, unterschieden sich andererseits nicht minder auffallend. Otto' mar groß und fest gebaut, von lang= lichem, braunem Gefichte und langen fcmargen Saaren: Rainald hingegen fleiner, garter und blond. Gener neigte fich mit großer Leidenschaftlichkeit zu Rrieg, Strenge und Gewalt: Diefer erschien beiter, mittheilend, freundlich und bennoch von hohem Gemuthe und jeder Ausbauer fahig. Den Bortheil feines Raifers, bem er unbedingt ergeben mar, wußte Rainald burch Redlichkeit, Borficht, Beredfamkeit2, Renntniffe und Scharffinn nicht minder zu beforbern, als Otto im Rampfe; und indem beibe, ber Geiftliche wie der Ritter, eben in biefen Berfcbiedenheiten ihren eigentlichen Beruf festhielten, fcbienen fie (auf tluge Beife zu gemeinfamer Birtfamkeit verbunden) einen Inbegriff ber trefflichften Eigenschaften zu bilben. Gie wurden in Berona und ben nachstbelegenen Stadten mit großen Ehren aufgenom= men, gingen bann über Mantua nach Cremona, hielten bier eine Tagfagung, wo bie Erzbischofe von Mailand und Ravenna' nebst funfzehn Bischofen und vielen Abgeord= neten von Stabten erfcbienen, wandten fich hierauf burch Romagniola nach Ravenna, endlich über Rimini nach Un= tona. Sier verweilten bamals noch immer Gefandte bes Raifers Emanuel, bem Borgeben nach um Golbner gegen Ronig Wilhelm von Sieilien zu werben; in ber That aber um die italifchen Seeftabte mit Gewalt ober mit gift unter

<sup>1</sup> Radev. I, 18. Acerbus Morena 1117. Camici şu 1162, @. 2 und 25.

<sup>2</sup> Rainald habe famam Ciceronis, fagt Caffari 279. Northof catal, episcop.

<sup>3</sup> Günther VII, 50-70.

1158. die Berrschaft ber Byzantiner zu bringen. Much begegneten Rainald und Otto in der Gegend von Ravenna bereits vie= Ien Bornehmen bes Landes, welche jene Griechen befucht und freundschaftliche Gesprache mit ihnen geführt hatten; wozu fie nach Ottos Meinung nur Liebe des Gelbes ober Nichtachtung ber Deutschen konnte bewogen haben. Des= halb eilte er ihnen, ohne Furcht vor ihrer zahlreichen Be= gleitung, mit gezogenem Schwerte entgegen und brobte bie Ebelften und Angefebenften gefangen mit fich zu fuhren. Alle erschrafen so fehr, daß sie nicht zu widerstehen magten, ihr Benehmen entschuldigten und Summen fur ihre Lofung gablten; Die Griechen aber wurden in Unkona eingeschlossen, und ohne Rudficht auf Geschenke und vielfache Musreben, endlich gezwungen die Stadt zu verlaffen. Geißeln, welche man wegen zweifelhafter Gefinnungen aus Ravenna mit= genommen batte, erhielten ihre Freiheit wieder 1 fobald Die Burger bem Raifer hulbigten, und ber Gid, welchen fie und alle burch Otto und Rainald mit Gute ober Gewalt fur den Raifer gewonnene Italiener ablegten, lautete: "ich schwore treu zu fenn meinem herrn und Raifer Friedrich gegen Jedermann; ich werde ihm beifteben, bag feiner Krone und seinen Rechten in Italien kein Gintrag geschehe und er bas etwa Entriffene wieder erlange. Ich will weder durch Rath noch That etwas gegen feinen Leib, Leben, Freiheit und Ehre unternehmen; ich will jeden von ihm felbst, oder burch Schreiben, ober burch Gefandte ertheilten Befehl treu befolgen, und babei ohne Falfch und Sinterlift verfahren."

Im Julius des Jahres 1158 drangen die Heeresabtheilungen der Deutschen von allen Seiten nach Italien2:
die erste unter den Herzogen von Desterreich und Karnthen
über Canale und Friaul; die zweite unter Herzog Friedrich,
dem Neffen des Kaifers, über Chiavenna und den Comer-

<sup>1</sup> Radev. I, 19, 20. Colon. chron. 937.

<sup>2</sup> Radev. I, 25. Günther VII, 220. Alber. zu 1157. Colon, chron. S. Pantal, zu 1158. Dodechin und Rob. de Monte zu 1159.

fee; bie britte unter Bergog Bertolb von Baringen über 1158. ben großen Bernhard; ber Kaifer endlich gog an ber Spige ber vierten Abtheilung über Tribent. Mit ihm maren bie Grzbifchofe von Maing, Trier und Roln, die Bischofe von Gichftadt, Prag, Berben, Burgburg, ber Ronig von Boh: men, ber Pfalggraf Konrad und überhaupt bie meiften deuts ichen Fürsten. Erot biefer Uebermacht (benn auch Beins rich ber Lowe nebst feinem Better Belf folgten balb nach') überfielen und plunderten bie Brestianer, im Bertrauen auf bie ftarten Befestigungen ihrer Stabt, einige Bohmen: allein bie Bermuftung ber umliegenben Gegend und ber bie= burch entstehende Mangel an Lebensmitteln zwang bie Burger balb zur Unterwerfung und zur Zahlung von großen Sum= men?. - Schon hier machte Friedrich die Erfahrung, wie fcwer es fen in einem, aus fo vielen Theilen gufammen= gefehten Beere Ordnung zu erhalten, und erließ beshalb Rriegsgesete von folder Strenge' bag felbft bie, in grofer Bahl fich einfindenden italienischen Lehnsmannen über= zeugt wurden, er komme keineswegs um Unordnung und Billfur zu bulben ober zu begunftigen. Manche von ihnen und noch mehr die Deutschen waren aber bange: ber Bug moge nicht allein Mailand und ben widerspenftigen Combar= ben, fondern auch bem fernen Upulien gelten; weshalb ber Raifer offentlich zu ben Berfammelten über die Urfachen und ben 3med ber Unternehmung fprach, bas Berfahren Mailands barlegte und bann bingufugte': "bie Uebel bee Rrieges find mir nur zu bekannt, und ich beginne ibn nicht aus Berrich= fucht, Uebermuth ober Graufamkeit; fonbern um noch argeres Uebel abzuhalten, um Ordnung, Bucht und Frieden ber=

<sup>1</sup> Rach bem Monach. Weingart. 792 fotgte Beinrich erst Pfingsten 1159 mit 1200; Metf um Michaetis mit 300 Geharnischten. — Chron. mont, verent zu 1159.

<sup>2</sup> Cosmae contin. 353.

<sup>3</sup> Radev. I, 26.

<sup>4</sup> Radev. 1, 27.

1158. zustellen. Wollten wir die, uns von Mailand angethane Schmach ruhig erdulden, so wurde man nicht unsere Milde und Geduld loben durfen, sondern unsere Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit tadeln mussen. Wir erweisen kein Unzecht, sondern wehren es nur von uns ab, und euch gebührt es mich bei diesem Bemühen aus allen Kräften zu unterstützen. Sede Beleidigung eures Kaisers trifft auch euch, und was man mir entreißt, wird euch mit entrissen; daher werdet ihr (ich weiß es) lieber jede Unstrengung übernehmen, jede Entbehrung erdulden, als daß diese empörerische Stadt sich rühmen dürse: sie habe uns entartet gefunden und ungestraft der Rechte und Ehren beraubt, welche unsere großen Vorsahren muthig erwarben und siegreich behaupteten!"

Diese Worte beruhigten und befeuerten die Gemüther, und schon war man im Begriff gegen Mailand seindlich zu versahren, als die gegenwärtigen Rechtsgelehrten vorstellten: man dürse eine solche Stadt nicht ungehört verdammen. — Um diese Zeit wo sehr viel gegen, weniger für die Maisländer gesprochen wurde, befragte man den Markgrasen Malaspina, dessen Unhänglichkeit an die Städte ihn versächtig machte, an der kaiserlichen Tasel um seine Meinung. Vor ihm stand eine, durch passenden Deckel wohl verschlossene Torte und er antwortete, zum Kaiser gewendet, mit kluger Zweideutigkeit!: "so lange der Deckel auf der Torte liegt, kannst du nicht davon essen: Mailand aber ist Itasliens Deckel und Schuh."

Mittlerweile erschienen auf ergangene Vorladung mailandische Gesandte und suchten durch fünstliche Auslegung der Gesetze, geschickte Umdeutung des Herkommens, Entwickelung der angeblich dringenden Verhältnisse u. s. w. das Versahren ihrer Vaterstadt zu rechtsertigen; sie hofften die Fürsten durch Schmeichelreden, den Kaiser durch Verspreschungen zu gewinnen. Aber alle ihre Rechtsertigungen erschienen vor dem strengen Richter ungenügend, ihre Vers

<sup>1</sup> Chronic, Mscr. 1707

fprechen mehr ehrenrührig als annehmbar, ihre Reue ohne 1158. Aufrichtigkeit und Buße: — beshalb wurde die Ucht mit allgemeiner Beiftimmung über Mailand ausgesprochen.

Rasch zogen nunmehr die Deutschen zur Abda, fanden sie aber angeschwollen und die Brücke bei Cassano stark von den Mailandern besetzt. Um den Uebergang hier nicht mit großen Auspeferungen erzwingen zu müssen, suchten und fanden die Bohmen? mit Hülfe eines gefangenen Bauern eine Fuhrt bei Corneliano. Während sie von hier aus den Mailandern in den Rücken kamen, setzte auch der Kaiser auf einem in Eile zusammengebundenen Floß über den Strom?. Nach tapserem Kampse wichen die Mailander und würden noch weit größeren Verlust erlitten haben, wenn nicht die Brücke von Cassano jest, beim Hinüberziehen des kaiserlischen Heeres, gebrochen und badurch großer Ausenthalt und Schaben entstanden ware.

Als nun in Mailand fast gleichzeitig die Nachrichten eintrafen von der ausgesprochenen Acht, dem Uebergange der Deutschen über die Adda, der Eroberung des sesten Trezzo, der seierlichen Gründung von Neulodi und der Ankunst grosser Berstärkungen aus Pavia und Gremona: da erschrafen die, zeither in ihrer willkurlich unabhängigen Lebensweise Unbesorgten gar sehr vor den nothwendigen Uebeln des Krieges; Undere, die ihr Bermögen durchgebracht hatten, wunschten Neuerungen; noch Andere hofften in der Noth größere persönliche Bedeutung zu erhalten und auf Kosten

<sup>1</sup> Colon. chron. Bohem. chron. c. 65. Günther VII, 415. Otto Morena 1007.

<sup>2</sup> Rach bem Chron. Bohem. in Ludwig reliq. IX, 276 ging Odolemus filius Zris do Chypse querft über bie Abba, und wurde bafür von Bladislav zum Ritter geschlagen. — Die Nachricht bes Textes im Chron. S. Pantal, Würdtw.

<sup>3</sup> Trabe quadam lignea, hastis hinc inde sustentatis, fluvium transivit. Burchardi vita 43. Ursperg. chr. 298.

<sup>4</sup> Radev. I, 28.

1158. des Ganzen zu gewinnen; die Tuchtigsten endlich wurden burch die Gefahr zum Selbenmuthe gestählt und waren auf alles Leiden gefaßt. Sie hatten an Friedrichs erftem Auftreten in Italien richtig erkannt, was von ihm fur bie Bufunft zu beforgen fen, und beshalb, tros aller Biderfpruche von Gleichgultigen, Unbeforgten, Beizigen und Laffigen burchgefest: bag unter Leitung bes geschickten Baumeifters Guintellino' bie Mauern erweitert und verftarft und die Graben vertieft wurden. Dieser neuen, gewaltigen. burch die größte Unftrengung vollendeten Befestigung konn= ten fie allerdings fehr vertrauen; boch beschloß man (bamit ber Bormurf ausbleibe, es fen etwas zur Abwendung ber nahenden Gefahr Dienliches verfaumt worden) nochmals Gefandte an ben Kaiser zu schicken. Sie kamen am vierten August in bessen Lager bei Lobi an, wo ber Jammer verjagter Burger und ber Unblick wilder vorfablicher Berftorung, felbst Unempfindliche wider Mailand einnehmen mußte. Much erhielten die Gefandten burch ben Erzbischof Unfelmus von Ravenna nur folgenden Bescheid: "eure Worte find zwar fuß und bemuthig, aber ihr tragt ben Kuchs im Bufen. Ihr habt Gottes Kirchen und des Kaifers Stadte gerstort2, und mit dem Maage, mit dem ihr meffet, foll euch wieder gemessen werden." - Um nachsten Tage er= hohte indeß ein gluckliches Ereigniß den Muth der bedrohten Mailander

Graf Efbert von Putten und Formbach3, so vornehm von Geschlecht als tapfer, wagte sich mit mehren Ebeln und

<sup>1</sup> Vicende 6-8. Antichità Longob. Milan. II, Diss. 11.

<sup>2</sup> Vincent, Prag. 49. Pulkava 173. Cosmae contin, 355.

<sup>3</sup> Ekbert Graf von Neuburg und Formbach. Sprenger Gesch, von Banz, 209. Cognatus imperatoris. Vincent. Prag. 54. Orig. guelf. III, praes. 15. — Comes Butinensis an der Granze von Desterreich und Steiermark, sagt die Edit. Blas. von Otto S. Blas. — Comes Austriae genannt, sagt S. Pantal. Chron. Würdtw. — Es ist Putten an der ungerischen Granze, in der Nibelungen Rage Puten genannt. Hormany Wien. Jahrd. XXXVII, 255. Lang Vereinigung II, 71.

etwa taufend Begleitern in bie Nabe von Mailand. Aber 1158. bie Unkunde ber Gegend, die Uebergahl ber unerwartet her= porbringenben Keinbe, bie einbrechenbe Nacht zogen ihnen, aller Tapferkeit ungeachtet, eine schwere Nieberlage zu und Efbert ward entweder burch bie Lange eines mailanbischen Junglings getöbtet, ober (wie Undere erzählen) gefangen und mit graufamen Martern umgebracht. Noch lange nach= ber fang man in ben beutschen Stabten Rlaglieber über fein bitteres Schidfal. - Mis Friedrich von diefen Unfallen horte, gurnte er fehr und fprach: "mit Ueberlegung und Klugheit entwerfen die Mailander ihre Plane, barum begunftigt sie bas Glud: Die Deutschen bagegen, ob ihrer Bucht und Kolasamfeit sonst unwiderstehlich, geben unbedachtsam und vereinzelt ins Berberben. Es giebt feine großere Schuld als wiber ben Billen bes Kelbherrn zu fampfen, und felbit ein Sieg, wenn fo gewonnen, ift fchanblich'; beshalb foll bie Uebertreter ber Gefete fogleich die gebührende Strafe treffen." Raum fonnten bie Furbitten vieler Furften, welche an ben rafchen Gifer junger Rrieger und an die bisher nie taufchenbe Soffnung gunftigen Erfolges erinnerten, fur bies: mal ben Raifer zur Nachsicht bewegen.

Am nachsten Tage (es war ber sechste August 1158°) erreichte bas Heer die Gegend von Mailand. Es zählte der (gewiß übertriebenen) Angabe nach, 15,000 Reiter und bis 100,000 Fußgänger³, worunter sich auch Hussmannschaft befand aus Venedig, Brescia, Cremona, Vicenza, Pavia, Novara, Asti, Vercelli, Como, Reggiv u. s. w. Die Lagerzmeister eröffneten den wohl geordneten Zug; ihnen zunächst solgten die Träger der kaiferlichen Abler, rings umgeben

<sup>1</sup> Omnium pessimum est, praesente imperatore sine rectore dimicare; cum etiam vincere sine praecepto ducis, infamia est. Radev. 1, 31. Günther VII, 480. Colon. chron. 937.

<sup>2</sup> Daß bice die richtige Angabe fen, beweifet Giulini 93.

<sup>3</sup> Johann de Mussis. Ein naheres Bergeichniß ber Fürsten und Prafaten hat Vincent. Prag. 37,

1158 von friegerischer Mufit , welcher bas Beer mit lautem Gefange beistimmte; bierauf ber iconfte Theil ber Mannichaft: bann bas Gepack und bie Kriegswerkzeuge; endlich bie übris gen Rrieger. Schweigend, aber von ben mannichfaltigsten, widersprechenoften Gefühlen ergriffen, betrachteten Die Mai= lander von der Mauer herab den Bug ihrer Keinde, und ftorten fie nicht als fie ein Lager aufschlugen und zur eige= nen Sicherung mit Damm, Graben und Pfahlwerk umga= ben. Der Kaifer namlich hatte, in Rudficht ber ftarten Befestigung Mailands, beschlossen die Stadt nicht sowohl durch beftige, viele Menschen kostende Ungriffe, als vielmehr burch eine langwierige, Sungerenoth erzeugende Ginfchließung ju erobern. Die erften Tage verfloffen ohne ein erhebliches Ereigniß; fobald aber bie Mailander bes Beeres Berthei= lung genau beobachtet und gewahrt hatten daß Pfalzgraf Konrad und Bergog Friedrich von Schwaben (beide noch minber erfahrene Junglinge) am außersten Enbe bes Lagers und von ben Uebrigen getrennt ftanden: fo überfielen fie bie Bereinzelten in ounkeler Nacht. Bevor biefe, aus bem Schlafe aufgeschreckt, fich ordnen und ruften konnten, ent= stand die hochste Verwirrung und erst als der Konig von Bohmen, bas furchtbare Geschrei horend, herbeieilte und ben mailandischen Kahnentrager tobtete2, zogen sich biefe, jedoch nicht ohne tapferen Widerstand und nur um beswillen zurud, weil sie irrig mahnten bas gange Seer nahe gur Unterftugung ber Angegriffenen. Diefen Unfall zu vergelten, schlich fich Otto von Wittelsbach mit feinen beiden Brudern und anderen Solbaten in der Nacht bis zu einem der mailan= bischen Thore und steckte einige bolgerne Werke in Brand, fonnte aber, megen des heftigen Biderftandes ber Belager= ten, keinen wesentlichen Bortheil gewinnen. Empfindlicher

<sup>1</sup> Carmine belligero, longe sonantibus hymnis. Gunther VII, 516. — Der Raiser lagerte bei ber Kirche ber Templer zwischen ber porta Tosa und Romana. Vicende 17.

<sup>2</sup> Bohem, chron. c. 55. Radev. I, 30.

war es fur biefe, als in einem anderen Gefechte mit Ber: 1159. jog Beinrich von Defterreich einer ihrer Suhrer, Namens Statius, umtam, ben fie fo fehr verehrten bag ein Gerucht entstand, sie wollten ihn zu ihrem Konige erwählen. Jest lofeten fie feinen Leichnam fur große Summen und gegen Freilaffung einiger Gefangenen, und begruben ihn mit ber bochsten Pracht. — Auf diese und ahnliche Beise wechselte bas Glud; und zwar nicht ohne großen Berluft an Menschen, weil jeder Einzelne ber fich kuhn hervorwagte, von ben Scharfichuten beiber Theile erlegt murbe. Gelbst 3mei= fampfe fanden ftatt: fo nabte 3. B. ein ligurischer Ritter bem Lager bes Raifers, mit ungemeiner Runft fein Streit= roß lenkend und tummelnd, und fuhn jeden Feind heraus: forbernd. Da eilte ihm Graf Albert von Tirol' auf einem fleinen Pferbe entgegen, ohne Belm, Beinschienen und Bruft= harnifch, nur mit Schilb und Lange bewaffnet; er fturzte ben Stolzen zu Boben, ließ ihm aber Leben und Baffen und fehrte ohne Ruhmredigkeit zu feinen Genoffen gurud.

Biel schien von dem Besitze eines großen, einzeln stehenden, die Gegend beherrschenden Thurmes abzuhangen,
welchen (der Sage nach) Römer zum Undenken der Eroberung von Mailand erbaut hatten. So sest war noch jest
das Werk und die gewaltigen Steine so wohl in einander
gepaßt, daß man nirgends Fugen entdecken konnte und
alles wider ihn gerichtete Geschütz keine Wirkung hervorbrachte?. Da tödtete man allmählich durch Scharsschüßen
Ieden von der Besatung, welcher über die Zinnen hervorzuschauen wagte, dis endlich die geringe Zahl der noch Lebenden sich zur Uebergabe verstehen mußte. Aber auch dieser Gewinn blieb unentscheidend; benn als die Deutschen

<sup>1</sup> Gunther VII, 680. Adlzreiter annal, 570. v. hormanr Berfe II, 53.

<sup>2</sup> Gunther VIII, 30 Radulph, Mediol. 1181. Otto Morena 1013. Er ftand nahe bei der Rirche des heitigen Razarius. Giulini 109. Antichità Longob. Milanesi I, 200.

1158 Kriegszeug auf ben Thurm hinaufzogen und von hier aus bie Stadt beschoffen, wurden sie von ben Mailandern burch noch fraftigere Gegenmittel wiederum vertrieben und brachten nur die niederschlagende Kunde mit hinab: sie hatten auf bem Stadtmarkte noch über taufend Sacke Getreibe gum Berkaufe ausbieten feben. Siebei maltete aber eine Lift ob: jene Sacke waren mit Sand angefüllt', und ber Wahrheit nach wuchs ber Mangel in Mailand von Tage zu Tage: theils, weil ber Bedarf burch die große Bahl ber in die Stadt geflüchteten Landleute fehr zugenommen hatte; theils, weil die Zufuhr allmablich ganz abgeschnitten und die Gegend ringsum ausgeplundert wurde. Bor Allen thatig zeig= ten sich in dieser Hinsicht die Cremoneser und Pavienser: fie gerftorten die Weinberge und Delpflanzungen bis auf ben Grund, fengten und brannten und todteten graufam alle mailanbischen Gefangenen?, unbekummert daß ben ihri= gen hiedurch ein gleiches Schickfal bereitet werbe.

Schon damals hatten sich also die Verhaltnisse von Italienern zu Italienern so gestaltet; daß sie keinen mitteleren Justand kannten oder dulbeten: auf einer Seite zeigt sich die treuste, ausdauernoste Freundschaft, auf der anderen

granzenlofer, bis zur Wuth gesteigerter haß.

Mittlerweile beugte Geldmangel<sup>3</sup>, Hungersnoth und Krankheit allmählich den Muth der Belagerten so sehr, daß Mehre schon an Flucht oder Uebergabe dachten und nur die Eifrigsten, nach wie vor, den rühmlichen Tod für das Vaterland anpriesen. Noch war der mailändische Freistaat zu jung und die Erinnerung an die so lange ertragene Abhängigkeit zu neu, noch stimmten die Einrichtungen nicht

<sup>1</sup> Anton. Astens. III, 1037.

<sup>2</sup> Auch die Bohmen raubten viele Jungfrauen, welche der Bifchof Daniel von Prag theils mit Bitten, theils fur Geld befreite und guruckschiedte. Vincent. Pragens. 58.

<sup>3</sup> um biese Zeit fant eine Mungherabsehung und Auspragung geringhaltiger Terzoli in Mailant statt. Vicende 37.

ju einem Gangen und überhaupt fehlte jene Saltung, welche 1158. auch die tuchtigften Naturen erft burch eine umfaffende burchareifende Gefetgebung erlangen. Unter biefen Umftan= ben trat in Mailand Graf Guido von Blandrate auf, flug und gemäßigt, bem Raifer werth, bem Bolfe unverdachtig. mithin geeignet Bermittler zwischen beiben zu werden. Er fprach': "ich habe bisher getreu alle Unftrengungen mit euch getheilt, alle Wiberwartigkeiten mit euch getragen, und finde mich durch eure Gunft und euren Dank mehr belohnt, als ich verbiene. Diefer Gunft und ber Reinheit meines Gewissens vertrauend, rede ich zu euch, wenn auch mein von Saff, Freundschaft ober Mitleid unbestochenes Urtheil nicht bem Ginne jebes Einzelnen gemäß fenn follte. Guer Streben nach herrschaft war groß und loblich: allein man fann fich über bie, baber entstehenbe feindliche Gefinnung Lodis und Cremonas nicht wundern, und muß es naturlich finden wenn bas machtige Bolt ber Deutschen feinen alten Ginfluß ungeschwacht erhalten will. Guer Streben nach Freiheit galt ein unschatbares Gut; biefes Streben wiber= fpricht jedoch ber Bernunft und achter Große, fobald es un= ausbleiblich und nothwendig ben Untergang nach fich zieht. Der Macht zu weichen ift ein Gefet fogar fur unvernunf: tige Thiere, wie viel mehr fur ben Menschen; benn bie Macht fommt von Gott und ihr wibersteben, beißt sich Gott widerfeten. Deshalb wichen unfere Bater, obgleich ausgezeichnet burch Rraft und Muth, Rarl bem Großen, Otto bem Erften, und fo muffen auch wir, ber Krankheiten, bes Mangels, ber Beiber und Rinder eingebenf, jest Ret= tung fuchen, ehe bes Raifers Milde aus Born über unfere Bartnadigfeit gang verfcwindet. Ueberbies entsteht ja bies burch tein neuer Buftand, fondern es befestigt fich nur ber alte; welchen abzuandern unter anderen Umftanden feines: wegs ein unnaturliches Bemuben war, ben bei ber jegigen Lage ferner ju bulben aber auch, wie bie anderen italienis

<sup>1</sup> Radev. I, 40.

1158. schen Ståbte beweisen, kein übermäßiges Unglück ist. Wenn ein Kaiser wie Friedrich regiert, kann Mailand sich nur durch Nachgiebigkeit erhalten und heben, und einem großen Fürsten zu gehorsamen, erscheint für tüchtige Bürger keines- wegs unwürdig. Dies ist meine, aus der Lage der Dinge, nicht aus Feigheit hervorgehende Ansicht; wie aber auch euer Beschluß ausfalle, ich werde mich ihm gern unterwer- fen und ihn treulich aussühren helsen."

Großer Zwiespalt entstand, nachdem Guido seine Rede geendet hatte: mit Worten und Beichen stimmte man bofur und dagegen, beschloß aber endlich Gefandte an den Kaifer abzuschicken und durch Vermittelung ber Fürsten, besonders bes Konigs von Bohmen und des Herzogs von Desterreich, ben Frieden zu suchen. Er kam am britten September un= ter folgenden Bebingungen zu Stande1: "Como und Lodi werden hergestellt, bleiben unabhangig und frei von allen Abgaben; fie find nur der geiftlichen Gerichtsbarkeit des Erzbischofes von Mailand unterworfen. Alle Mailander von vierzehn bis fiebzig Jahren, schworen bem Raifer Treue. Die Stadt gahlt 9000 Mark Silber gur Genugthuung fur bas bem Raifer, ber Raiferinn und ben Stanben zugefügte Unrecht; fie ftellt 300 Beigeln aus ben Ungefebenften nach Bahl bes Erzbischofes von Mailand, ber Grafen von Blan= brate und Montferrat und, wenn es dem Raifer gut bunkt, nach Bahl breier zu vereidigenden Burgermeifter. Bis funf= zig Geißeln konnen über die Alpen mitgenommen werden; bie anderen bleiben in Stalien sicheren Mannern anvertraut, erhalten aber ihre Freiheit wieder, sobald die Stadt alle Bedingungen erfüllt hat. Drei deutsche Fürsten geben ihre rechte Sand barauf, daß wegen der über die Alpen geben= ben Geißeln, bas Gleiche gefchehe. Die jetigen Burgermei= fter bleiben bis zum erften Februar in ihrer Burbe; kunftig werden fie vom Bolke gewählt und vom Raifer bestätigt,

<sup>1</sup> Dumont corps diplom. I, 85, urf. 140. Caffari 269. Colon. chron. 938. Antichità Long. Milan. II, 21.

nachdem fie ihm entweber alle, ober, fofern er in Deutsch= 1158. land abwefend ift, zwei von ihnen perfonlich geschworen ha= ben. Die anderen leiften bann ben Gid vor verfammelter Gemeine, ober in bie Banbe faiferlicher Bevollmachtigten, welche in bem zu erbauenden kaiferlichen Palafte wohnen und an fie gebrachte Beschwerben entscheiben. Die Mai= lander übergeben alle Gefangene bem Konige von Bohmen, welcher jeboch nebst anderen Rurften bafur fteht bag fie gu= rudkehren, im Fall ber Raifer nicht ben Frieden zwischen Mailand und allen feinen Feinden bewirkt. Bu ber aufge= legten Steuer barf Mailand feine Berbundete, nicht aber Como, Lobi ober anbere Stabte beitragen laffen, welche bem Raifer bereits hulbigten. Alle Soheitsrechte, Munge, Bolle, Geleit und abnliche Gerechtigkeiten fallen an Diefen jurud. Die Stadt wird von der Ucht frei gesprochen, milbe behandelt und das faiferliche Beer verlagt, nach ber Geis Belftellung und nach wechfelfeitiger Rudgabe ber Gefangenen, bas mailanbifche Bebiet."

Sobald biefe Bebingungen von beiben Theilen ange= nommen waren, entfernte fich Friedrich eine ansehnliche Strede von ber Stadt und bie Mailander jogen am ach: ten September 1158 burch bas zu beiben Seiten aufgeftellte Beer hindurch': voran ber Erzbischof Dbertus von Diro: vano, die Stiftsherren, die Beiftlichkeit und die Monche, mit Kreuzen, Rauchfaffern und anderem firchlichen Schmude; hierauf zwolf Burgermeifter, ber Rath und bie Cbeln, bars fuß und bie blogen Schwerter am Raden hangenb; ends lich bas Bolt mit Striden um ben Sals, bleich und in tieffter Betrubnig. Alle fielen bem auf feinem Throne prangenben Raifer ju Ruffen, und juvorberft bat Dbertus von Pirovano um Milbe fur Mailand: er erhielt ben Fries bentfuß und einen Plat unter ben übrigen Ergbifchofen. Misbann fprach der Burgermeifter Dbertus ab Drto: "wir haben gefundigt, wir haben unrecht gehandelt, wir bitten

<sup>1 8.</sup> Pantal, chron. Würdtw.

1158 um Bergeihung, wir legen unfere Schwerter vor euch nieber und unser Leben in eure Sand '!" - Solche Demuthigung nach folder Große, erweckte allgemeines Mitleid; Friedrich aber gab, nachdem er biefe und ahnliche Entschuldigungen angehort hatte, zur Untwort: "es freut mich bag bie Mai= lander endlich Frieden dem Kriege vorziehen, und mich der Nothwendigkeit überheben ihnen Bofes zu erzeigen. viel Unglud mare verhutet, wie viel Gutes gestiftet mor= ben, wenn die Burger von Unfang an bies beffere Theil erwählt hatten! Ich berriche lieber über Willige als über Gezwungene, ich belohne lieber als ich ftrafe: aber vergef= fen foll Niemand, daß ich eher burch Gehorfam als durch Rrieg zu besiegen bin, und daß zwar jeder Furmigige eine Kehde beginnen fann, ber Ausgang aber von benen abhangt, welche bie Tuchtigsten sind. Im Vertrauen jedoch bie Stadt werde funftig auf bem rechten Wege beharren, foll fie nicht mehr meine Macht und Strenge, fonbern nur meine Suld und Milbe erfahren."

Die Acht ward nunmehr aufgehoben und freundlich ergriff der Kaiser die Vornehmsten bei der Hand, kußte und trössete sie. Da kehrte Freude in die Herzen der Mailander zurück: denn die meisten verglichen die Gegenwart nur mit dem letzten schrecklichen Zustande. Einige aber überwältigte die Wehmuth oder der Jorn, als sie die kaiserliche Fahne von der Hauptkirche wehen sahen, und sie fühlten daß nur eine Tugend ihnen gelassen oder vorgeschrieben sen, — der Gehorsam!

Friedrich, welcher ben kriegerischen Sauptzweck seines Buges erreicht hatte, entließ nunmehr viele Mannschaft in ihre Heimath, sauberte ben Rest bes Heeres nach alter Beise von unnühem Gesindel, ging in Monza als Konig von Italien gekrönt einher<sup>3</sup>, zwang Verona und Ferrara,

<sup>1</sup> Vincent. Pragens. 59.

<sup>2</sup> Radulph, Mediol, 1181.

<sup>3</sup> Radev. I, 45. Gunther VIII, 300 - 360. Rach Ginigen ließ

bie über einige Punkte Schwierigkeiten erhoben, zum Ge= 1158. horfam, und berief endlich einen großen Reichstag nach ben ronkalischen Feldern, damit hier durch eine vollständige Gessetzgebung Ruhe und Frieden in Italien dauernd hergestellt, und die Rechte und Pslichten des herrschers und der Unstergebenen genau bestimmt wurden.

Auf ber Sbene stedte man ein großes Lager ab, in bessen Mitte sich bes Kaisers prachtvolles Zelt, einem Tempel nicht unahnlich, erhob. Die Zelte ber Fürsten standen diesem naher oder serner, nach Maaßgabe ihrer Bürde; dann folgten alle übrigen in geraden Reihen, und Straßen sührten von einem Eingange zum anderen; das Ganze glich einer schnell entstandenen wunderbaren Stadt. Es theilte sich in zwei ähnliche, durch eine Brücke verbundene Hauptztheile: denn die Deutschen lagerten auf der einen, die Italiener auf der anderen Seite des Po. Den Künstlern, Kausleuten, Lebensmittel Herbeissührenden u. s. w., welche sich in großer Anzahl einfanden, wurde nahe bei dem Hauptlager ein besonderes angewiesen, und sie bildeten gleichsam die Borstadt.

Sobalb sich alle Fürsten, Pralaten, Grafen, Barone, Obrigkeiten und Abgeordneten der Stadte im November 1158 versammelt hatten, betrat der Kaiser eine erhöhte Stelle und sprach: "mit der Herrschaft, welche wir durch Gottes Gnade erhalten haben, ist uns die Pflicht ausgelegt die Guten zu erheben, die Bosen aber in Zaum zu halten und zu strafen. Nachdem das letzte durch den gluckslich beendeten Krieg geschehen ist, erfordern die Geschäfte des Friedens unsere ganze Ausmertsamkeit: benn nach Geseschen zu regieren und das Baterland mit den Wassen zu

fich Friedrich in Monga gum Ronig von Italien fronen, nach Underen ging er nur gefront einher, wofür fich Muratori in den Unnalen ertlart.

<sup>1</sup> Gunther VIII, 455-520. Radev. 3-4. Otto Morena 1017. Otto 8. Blas. 872. Der Reichstag ju Martini 1158, Giulini 169.

1158 befchuten', erscheint gleich preiswurdig und eines bedarf nothwendig bes anderen. Mun ift zwar ber Raifer insofern über die Gefete erhaben, als fie von ihm ihren Ursprung nehmen; ich ziehe jedoch eine Regierung, wo einem Seben fein Recht und feine Freiheit unangetaftet verbleibt, bei wei= tem einer folden vor, wo der Konig sich ungestraft Alles erlauben barf, und baburch feinen erhabenen Beruf in eine willfürliche Tyrannei verwandelt. Das Gluck hat meine Gefinnungen nicht verandert, und ich gebenke bas Reich in unverminderter Sobeit nach ben Grundfagen zu erhalten, nach welchen es gegrundet warb. Durch unfere Unterflutung (ihr wißt es) hat sich bas burgerliche Recht trefflich ausgebilbet, es ift unbestritten und burch die tagliche Un= wendung bestätigt; das offentliche Recht zeigt fich dagegen verbunkelt und bedarf einer neuen Feststellung. Che jeboch über meine oder eure Rechte etwas niedergeschrieben, etwas feierlich anerkannt wird, muffen wir Alle vorsichtig und gemeinfam prufen: was ehrbar, gerecht, moglich, nothig, nublich, bem Orte und ber Zeit angemeffen fen; benn fo= bald sie einmal gegeben sind, soll nicht mehr gesprochen wer= ben uber bie Gefete, fondern nach ben Gefeten!"

Der Erzbischof von Mailand antwortete in einer langen schwülstigen Rebe, beren wesentlicher Inhalt babin lautete: "bie Freude biefes Tages fen groß, weil nach fo vie= Ien Herrschern, ja Tyrannen, endlich ein Kurst auftrete ber bem Rechte fein Recht einraume. Da aber bas Bolf ihm alle Macht und herrschaft übertragen habe, fo gelte fein Wille als Gefet; da ihm die Last obliege Vormund und Schutz eines Jeden zu fenn, fo ftebe ihm auch ber Bortheil 311 Alle unbedingt zu lenken burch feine Gefete."

Die Deutschen freuten sich des Wiederscheines, der von bem Glanze kaiferlicher Macht auf fie zuruckfiel; die meiften Italiener faunten über bie Gemandtheit und Rraft bes jun= gen Raifers und verehrten feine Klugheit; Unbere hingegen

1 Ginther VIII. 355 ......... Radev. S. .... OF

<sup>1</sup> Radev. II, 3.

bangten vor dem Ausgange und schalten des Erzbischofes 1158. Rebe schmeichlerisch und alles Freiheitssinnes ermangelnd. Bur Entschuldigung besselben mochten aber manche Pralaten anführen': daß die, von den Stadten so oft willkurlich behandelte Geistlichkeit wunschen musse, nicht deren Macht, sondern des Kaisers Einfluß erhoht zu sehen.

Um folgenden Tage saß Friedrich zu Gericht, wo, nach alter Weise, zuerst die Sachen der Urmen, dann der Barrone, endlich der Städte vorgenommen wurden. Hier trat nun aber eine solche Ueberzahl Klagender und Beklagter hervor, daß der Kaiser ausrief: "die Italiener nennen sich die Kundigsten der Gesetze, und sind doch ihre ärgsten Uebertreter!" — Nur durch Unstellung mehrer Richter (die man jedoch zur Vermeidung von Parteilichkeit nicht aus dem Orte der Klagenden oder Beklagten erwählte?) ward es möglich die meisten dieser Beschwerden schnell zu entscheiden, oder zu vergleichen.

Unterdeß hatte der Kaiser die vier größten Rechtsgelehrten ihrer Zeit, sammtlich Doktoren aus Bologna, namlich Bulgarus, Martinus Josias, Jakobus Hugolinus und
Hugo de Porta Navennate an die Spige derer gestellt,
welche das öffentliche Recht untersuchen und neu begründen
sollten; ihnen wurden jedoch, — weil sie fürchteten daß jeder
Unwille über das Festgesetzte sie allein tressen möchte —,

<sup>1</sup> Dech verloren auch die Bischofe an mehren Orten einen Theil ihrer Einnahmen und Rechte. Poggiali IV, 248.
2 Dies ift (nach Savignys richtiger Erklärung) ber Einn ber Stelle

<sup>2</sup> Dies ift (nach Savignys richtiger Erklarung) ber Ginn ber Stelle im Rabevicus, welche man irriger Beise auf allgemeine Unftellung frember Pobesta gebeutet hat.

<sup>3</sup> hieher gehört bas Geschichtchen, wonach ber Kaiser fragte, ob er Herr ber Welt sen, und Bulgarus antwortete: "nicht als Eigenthümer;" Martinus aber schlechthin: "ja." Savigny IV, 161 geigt in wie sern die Anckote hicher gehört, ober von heinrich VI und zwei anderen Achtetehrern die Ribe ist. — Tiraboschi lett. III, 305; IV, 245. Memor. d'illustri Pisani I, 24. Sarti I, 1, 32. Jene Rechtslehrer wirkten von Friedrich I die bekannte Versügung zum Besten ber Universitäten und Studenten aus.

Nåthe zugesellt, unter welchen sich die berühmten mailandischen Bürgermeister Gherardus Niger und Obertus ab Orto befanden. Die von ihnen geprüften und entworfenen, dann bestätigten und von allen Fürsten, Prälaten, Grafen, Uebten, städtischen Abgeordneten u. A. seierlich beschworenen neuen Gesetz, betrafen hauptsächlich vier Gegenstände: die Rechtspsseg, die Hoheitsrechte, die Lehne und den Landfrieden. Sie verordneten:

Erstens: der Raiser sett mit Beistimmung des Volkes in allen Städten die Podesta, Konsuln und andere obrigskeitliche Personen; welche, als getreue und kluge Manner, sowohl die Ehre des Fürsten, als die Rechte der Bürger und des Vaterlandes gebührend erhalten sollen.

Zweitens: die Hoheitsrechte oder Regalien gebühren dem Kaifer. Zu benfelben werden gezählt: Heerbannssteuer', Zölle, Hafen=, Fluß= und Brück=Gelber, Mühlen, Fische=reien, Bergwerke, Salzquellen, Münzrecht, eröffnete und eingezogene Güter; Strafgelber, Vergebung der Herzogthümer und Grafschaften, Lieferungen zum Kömerzuge, der sogenannte kapitolinische Zins u. s. w. Wer jedoch durch Urskunden, oder auf sonst glaubhafte Urt beweiset, daß ihm eines oder das andere von den ehemaligen Kaisern oder Kösnigen überlassen ist, wird im Besiche geschüht.

Drittens: alle Veräußerungen und Verpfändungen von Lehnen ohne Beistimmung und zum Nachtheile des Lehnsherren sind ungültig. Versäumte Muthung oder versäumter Dienst, zieht den Verlust des Lehns nach sich. Nur kleinere Lehen darf man theilen, nicht aber Herzogthumer, Markgrafschaften und Grafschaften. In jedem Lehnseide werden die Pflichten gegen den Kaiser vorbehalten.

<sup>1</sup> Gunther VIII, 571. Feud. II, 56, 57. Murat. antiq. Ital. IV, 251. — Armandiae übersetze ich mit Savigny Heerbannösteuer; bie argentariae bezogen sich wohl nicht bloß auf Sitberbergwerke. Sowigny I, 173.

Biertens: Diemand foll eigenmachtig Fehbe erheben ober 1158. fich felbft Recht verschaffen, fondern baffelbe vor dem Rich= ter fuchen'. Diefem Gefete nachzuleben fchworen alle Soben und Niederen die zwischen achtzehn und fiebenzig Sahre alt find, und erneuen alle funf Jahre ben Gib. Die Uebertreter gablen, nach Berhaltniß ihrer Macht und ihres Reich: thumes, ber kaiferlichen Rammer eine Strafe von fechs bis hundert Pfund Goldes, leiften vollen Schabenserfat und werben außerbem wegen etwanigen Raubes, Tobtschlages und bergl. peinlich verfolgt. Wenn aber kaiferliche Richter und bevollmächtigte Obrigkeiten ben Friedensbruch nicht gehörig bestrafen, fo leiften fie felbst ben Schabenserfat, gablen brei bis gehn Pfund Golbes, ober werden (wenn fie unvermogend find) korperlich gezüchtigt und auf funf Sahre menigstens funfzig Meilen weit von ihrem Bohnorte verwiesen. Bebler, Theilnehmer und Befchuter von Friedensbrechern leiben biefelbe Strafe, und ein Gid, bas Gemeinschabliche nicht zu entbecken ober über erlittenes Unrecht nicht zu flagen, ift ungultig. Einzelne ober Bemeinen burfen, bei Strafe von einem Pfunde Golbes fur jeben Theilnehmer, in feine Berfcmorungen ober Berbindungen treten, und alle hiebei etwa eingegangenen Bedingungen find nichtig. Bu biefen weltlichen Strafen treten außerbem bie firchlichen bingu, und mer von ben Rirchen felbst etwas erpreßt, gabit boppelten Erfaß,

In Diefen Gefeten faben Die faiferlich Gefinnten nur Die herstellung alter unzweiselhafter Gerechtsame 2, eine jum

<sup>1</sup> Dumont II, 84, urf. 138. Günther VIII, 700. Radev. II, 5. Ursperg. chron, 299.

<sup>2</sup> Savigny (IV, 155) hat erwiesen baß ber Ausspruch ber Rechtetehrer keineswegs auf altromischem Privatrechte beruhte, sondern die Gegenstände germanisch waren und nach germanischem Rechte so entschieden werden mußte. Doch konnte die Ansicht von der unbedingten gesetzebenden Gewalt ber romischen Kaiser wohl mitwirken, um den Standpunkt des neuern Staatsrechts, ober boch der Staatsweisheit in den hintergrund zu brangen.

1158, Verhuten granzenlofer Verwirrungen schlechthin nothwendige Erhohung ber koniglichen Gewalt, die Beendigung wilber, rachsuchtiger Fehden, und bie Unterwerfung bes bisher gang zuchtlofen Eigenwillens unter bas Gefet: welches Alles die Italiener nicht unbedingt laugnen konn= ten, aber in bem, burch harte ungewohnliche Strafen aufgezwungenen Frieden, auch die Bernichtung ihrer unab= bangigen fast landesberrlichen Befugniffe, und in der Rudnahme ber Sobeitsrechte einen Berluft alter, jahrlich auf 30,000 Pfund Silbers abgeschapter Einnahme bedauer= ten 1. 3war ichien man in Sinficht ber letten ben ge= fehlichen Besithftand zu achten: aber ber Rechtstitel fai= ferlicher Verleihungen, welchen die Deutschen allein aner= kannten, reichte nicht weit, und die unter ichwachen Berr= schern eingetretene, eigenmächtige Rudnahme bes, burch Eroberung ihnen einst Abgewonnenen, ja felbst bie Berjahrung wurde von den Lombarden wie ein Unrecht betrachtet, das wichtiger und gultiger fen, als die Beru= fung auf die Machtvollkommenheit der romischen oder deut= schen Kaiser. Sollte endlich die Unstellung aller obrig= keitlichen Personen vom Raifer ausgehen, so bliebe bem Bolke, in ber sogenannten Beistimmung, nur eine leere Formlichkeit; follte er bagegen (wie Undere beuteten) bloß ben ersten Richter ernennen?, so ließe sich voraussehen baß biefer mit ben verwaltenben Burgermeistern baufig in Zwiespalt gerathen wurde, woraus Anmaagung, Barte und Erbitterung beider Theile fast nothwendig hervorge= ben mußten.

So die Ansichten und Stimmungen. Für den Augenblick hatte indeß Friedrich seinen Zweck erreicht, Ordnung und Gehorsam hergestellt, das italienische Reich wiederum begründet und den kaiserlichen Namen so verherrlicht, daß

<sup>1</sup> Bunau 94.

<sup>2</sup> Feud. II, 57, verglichen mit Radev. II, 5, 6. Murat. antiq. Ital. IV, 68. Giulini 173, 177.

man ihn mit Karl bem Großen verglich'. Seine Blicke 1158. richteten fich nunmehr weiter und zwar zuerft nach ben beiben größten italienischen Sanbelsstädten, Benedig und Ge= nua. Jenes hatte fich bei bem erften Buge Friedrichs gu ben gewöhnlichen gaften verstanden2, und blieb, mahrend ber nicht unerwunschten Demuthung Mailands ruhig, weil ber Raifer bie machtige Stadt aus guten Grunden hoflich behandelte und ihren Rechten feinen Eintrag that. - Un= freundlicher geftalteten fich bie Berhaltniffe mit ben Genues fern, welche fich im Sahre 1156 mit Mailand und Tortona verbunden hatten, und jest' eine Ausnahme von allen La= ften, Abgaben und ben in Ronkalia vorgeschriebenen Ent= fagungen verlangten: erftens, weil fie vom Reiche nichts inne hatten, wodurch fie etwas erwerben, ober bas Reich unterftugen tonnten, vielmehr mußten fie nothgebrungen allein vom Santel leben und alle babin geborigen Begunftigungen in fremden gandern theuer erkaufen; zweitens, weil bie füblichen Ruften driftlicher Reiche von Rom bis Barce= lona burch ihre Flotten mit großen Aufopferungen gegen Raub und Plunderung der Ungläubigen geschützt wurden. -Bahrend ber, mit bem Raifer hieruber in Bosto begonne= nen Unterhandlungen, befestigten Manner und Beiber, Ges nua Zag und Racht hindurch auf alle Beife, forgten fur Gefdus, Kriegsbedurfniffe und Lebensmittel, und befesten . alle Schloffer und engen Paffe. Friedrich konnte keinen Krieg mit ber, zur hartnadigften Bertheidigung entschlosses nen Stadt, biefe keinen Rrieg mit bem machtigen Raifer wunschen, und fo tam burch gegenseitige Dagigung ber Frieden auf folgenbe Bedingungen gu Stande':

Erstens: Die Genueser leisten zwar den Lehnseib, werden

<sup>1</sup> Fridericus pius et justus ab omnibus appellatus, et secundus post Carolum justitia et pietate est habitus. Alber, zu 1158.

<sup>2</sup> Gunther II, 101. Le Bret Geschichte von Benebig I, 322.

<sup>3</sup> Liber jurium Januae.

<sup>4</sup> Caffari 270. Günther IX, 30. Folieta gu 1159

1158. aber, um der schon erwähnten Lasten willen, von der Pflicht ein Geer zu stellen und Zins zu zahlen, freigesprochen.

Zweitens: fie behalten ihre Guter und Besitzungen, unter welchem Nechtstitel sie bieselben auch besitzen mogen; fofern sie nur, was ber Kaiser nicht bulben wurde, keinen Einzelnen beshalb gewaltsam beeintrachtigen.

Drittens: sie geben die Hoheitsrechte zurud, welche dem Kaiser erweislich zustehen und zahlen ihm und dem Reichshofe 1200 Mark Silbers, hauptsächlich als Strafe, weil sie allen Beistand zu Unternehmungen auf Sardinien und Korsika verweigerten.

Gleichzeitig mit diefer Angelegenheit beschäftigte ben Raifer die Erbichaft ber Markarafinn Mathilbe. Nach ber Mechtung heinrich bes Stolzen, welcher bamit belehnt mar, hatten Laien und Geiftliche in Italien zugegriffen, und Konrad III konnte Unspruche weder für sich geltend machen, noch mit Erfolg Underen übertragen. Bei dem Streite über Baiern zwischen Beinrich von Desterreich, Beinrich bem Lowen und Welf VI war dem letten (theils zur Ausgleichung aller Unfpruche, theils mit Bezug auf feinen Dheim Belf V, bem Gemable Mathilbens) jene Erbichaft zugesprochen, mah= rend ber erften Unwesenheit in Stalien aber nur wenig in Besit genommen worden. Jest ließ Friedrich den Um= fang bes Erbes genau ermitteln und übertrug baffelbe noch= mals feinem mutterlichen Dheim Welf VI1, gegen Ueber= nahme verhaltnigmäßiger Leiftungen. Naturlich aber mußte eine fo ftrenge Ermittelung und Uebertragung bes Erbes, aus ben schon früher angegebenen Grunden, viele Inha= ber, vor Allen ben Papft verlegen. Siezu fam daß fai= ferliche Beamte im Rirchenftaate mit ungeschickter Bacte bie Sobeitsrechte und alten Reichseinnahmen auskundschaf= teten und Beschlag barauf legten; so wie Friedrichs tag= lich wachsende Uebermacht bem Papste überhaupt hochst bes benklich erschien.

<sup>1</sup> Monach Weingart, 790.

Dies neue Migverhaltniß zwischen beiben offenbarte fich 1158. querft, als habrian bes Raifers wiederholtes Gefuch: ben Grafen Guido von Blandrate zu beftatigen, welcher mit allgemeinem Beifall und unter Beobachtung aller Formen aum Erzbischofe von Ravenna erwählt war, unter bem Borwande ablehnte, er konne sich von ihm, - Guido war Un= terhelfer bei ber romifchen Rirche' -, feineswegs trennen, fonbern muffe ein fo theures Saupt zu ben bochften Rir= chenehren aufbewahren. Auf ahnliche Weise und aus ande= ren Grunden migbilligte er bie Bahl bes machtigen Ranglers Rainald zum Erzbischofe von Roln2; endlich wurden um diefe Beit papstliche Schreiben übergeben, welche in brobendem und entscheidenbem Tone nicht allein über die Beigiehung ber Geiftlichen zu allgemeinen gaften, fonbern auch über Streitigkeiten fprachen, bie zwischen Brescia und Bergamo wegen bes Besitzes einiger Schloffer obwalteten. Und nicht minder verlegend als ber Inhalt, erschien die Form: weil Sabrian jene Briefe gegen bas Berkommen burch geringe Boten überschickte, seinen Namen voransette und von fich in der Mehrzahl fprach, mabrend er ben Rais fer in ber einfachen anredete. Bierauf befahl biefer, man folle gegen ben Papft biefelbe Form beobachten; mas theils ju fcarferen, theils in Sinficht ber Sachen ju gewichti= geren Erörterungen führte. Go fcbrieb Sabrian an Fries brich 3: "bie heilige Schrift verfpricht Jebem langes Leben, ber ba Bater und Mutter ehrt, und broht Jebem mit Berberben, welcher bies Gefet übertritt; fie verfundet ferner: wer fich felbft erhobet, foll erniedrigt werden. Deshalb, ges

<sup>1</sup> Subdiaconus, Radev. II, 15-30. Günther IX, 115-320. Baronius 311 1159, c. 15-18. Sismondi II, 110.

<sup>2</sup> Radev. II, 19.

<sup>3</sup> Ursperg, ehron. 302. Append, ad Radev. 558. Man hat gegen die Aechtheit biefer Briefe, hauptsächlich ihres Tones halber, 3weifel erboben; allein die weiter unten folgenden (aus hahns Monum.) mußten dann, aus bemsetben Grunde verworfen werden.

1158 liebter Sohn in dem Herrn, wundern wir uns sehr daß du der römischen Kirche und dem heiligen Petrus nicht die gebührende Ehrsurcht erzeigst und nicht die geschworene Treue hältst; daß du in den, an uns gerichteten Schreiben deinen Namen vorsehest und dir hiedurch den Tadel der Neuerung, wo nicht der Anmaaßung zuziehst; daß du von denen die nur Kinder des Höchsten sind, nämlich den Bisschöfen, Huldigung verlangst, ihre geweihten Hände in die deinigen aufnimmst und den von uns abgesandten Kardinaten nicht bloß die Kirchen verschließest, sondern auch jede Aufnahme in den Städten verweigerst. Erwache also, erwache, damit du nicht nach fremdem Gute trachtend, das eigene verlierest!"

Bierauf fcrieb ber Raifer gurud: "Friedrich von Got= tes Gnaben, Raifer und Augustus ber Romer wunscht bem Pontifer ber romischen Rirche, Sadrian, baf er allein bem anhange, was Jesus zu thun und zu lehren begonnen. Das Gefet ber Gerechtigkeit fpricht Jedem bas Seine zu, und wir wollen unfern, von ehrwurdigen Borfahren über= kommenen Rechten nichts vergeben. Welche Sobeitsrechte hatte die Kirche zur Zeit Konstantins? Erst burch bessen Milbe ift ihr Friede und Freiheit erworben worden, und was auch die Papfte besigen, fie haben es nur als Gefchenk ber Kurften. Wenn wir in unferen Briefen ben Namen bes Raifers dem des Papstes vorseten und euch das Gleiche in ben eurigen verstatten; fo thun wir nichts Ungewohnli= ches, wie ihr wohl burch fleifiges Nachlesen alterer Schrif= ten hattet wiffen konnen. Barum wir von ben Bifchofen. welche nur fur Gottes Kinder gelten wollen, aber unfere Konigsrechte an fich genommen haben, feine Lehnspflichten und Lehnseide fordern follen, ift um fo weniger zu begrei= fen, da euer und unfer großer Lehrer (ber nichts von einem menschlichen Konige empfing, sondern freigebig Allen alle Buter verlieh) fur fich und fur Petrus dem Raifer willig Bins entrichtete. Siedurch gab er euch ein Beispiel zur Rachfolge und eine beherzigungswerthe Lehre in den Wor=

ten: lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und von 1158. Bergen bemuthig. Entweder mogen alfo jene allen So= beitsrechten und Ginnahmen entfagen, ober, wenn fie bies rathfamer finden, Gott geben mas Gottes, und dem Raifer was des Raifers ift. Euren Kardinalen find die Kirchen und die Stadte verschloffen worden, weil wir erkannten baß fie nicht Prediger fondern Rauber waren, nicht Friebenöstifter fondern Gelbichneiber, nicht Berbefferer ber Lanber fonbern unerfattliche Bufammenscharrer bes Golbes . Sobald romifche Abgeordnete von der Art auftreten wie ihrer bie Kirche bedarf, Frieden bringend, bas Baterland erleuchtend, ben Niedrigen fanftmuthig beiftebend; fo werben wir fie auf jebe Beife unterftugen. Gurer Demuth, (welche die Suterinn ber Tugenden ift) und eurer Milde gieht ihr feinen geringen Flecken gu, wenn ihr Fragen Diefer Art welche mit ber Religion in fo geringer Berbin= bung fteben, vor weltlichen Perfonen auf eine irrige Beife in Unregung bringt; und ihr gebt benen ein Aergerniß, welche nach euren Worten, wie nach einem erfrischenden Abendregen, verlangen. Dies Alles mußten wir euch fchreis ben weil wir faben bag ber Sochmuth, dies verabscheuungs= wurdige Thier, felbft bis jum Stuhle bes beiligen Petrus binankroch. Sorget alfo lieber auf rechte Weise fur ben Frieben ber Kirche, bann wird es euch immerbar wohl geben."

Diese, das Schreiben Habrians noch überbietende Antwort, ergab das dem Kaiser nichts abzutrogen war, und eben so wenig ließ sich von der Gesinnung deutscher Bisschöse hoffen, welche dem Papste und den Kardinalen auf mehre Klagebriese zurückschrieben: "sie möchten den Frieden um jeden Preis erhalten, nicht forschen von wem der erste Funke gekommen sondern wie der Brand zu löschen ware, und bedenken daß Kriedrich diesenigen liebe welche ihn

<sup>1</sup> Non praedicatores, sed praedatores; non pacis corroboratores, sed pocuniae raptores; non orbis reparatores, aed auri insatiabiles corrasores, Radev, app. 1, c.

1158, liebten, aber noch nicht vollkommen gelernt habe feine Reinde zu lieben." - Diefem Rathe gemäß erschienen bie Karbinale Oftavian und Wilhelm im Lager bes Raifers, ruhmten die Friedensliebe der Kirche und legten bierauf folgende Bedingungen vor: der Raifer schickt ohne Bor= wiffen bes Papftes feine Gefandten nach Rom, weil ba= felbst alle obrigkeitliche Gewalt und alle Sobeitsrechte dem heiligen Petrus zustehen. Im Kirchenftaate werben nur zur Zeit der Raiferkronung Lieferungen ausgeschrieben. italienischen Bischofe leiften einen allgemeinen Gid ber Treue, aber keinen Lehnseid, und find nicht verpflichtet kaiserliche Abgeordnete in ihren Palaften aufzunehmen. Der romischen Rirche wird mit allen babin gehorigen Ginnahmen überge= ben: Ferrara, Maffa, Fighervolo, alle Besitzungen ber Markgräfinn Mathilbe, bas ganze Land von Uguapenbente bis Rom, bas Bergogthum Spoleto, die Infeln Sardinien und Korfika.

Sobald Friedrich biefe unerwartet ftrengen Bebingun= gen horte, ftand er auf und sprach: "ob ich gleich weiß, baß ich über Ungelegenheiten folder Urt nicht meine per= fonliche Meinung außern, fonbern nur nach Rath ber Fur= ften antworten follte, muß ich boch (unbeschadet weiserer Befchluffe) Folgendes vorläufig bemerken: mir liegt feines= wegs etwas an dem Lehnseide der italienischen Bischofe. sobald fie ihrerseits auch nicht ben Lehngutern nachtrachten; wenn sie aber gar gern die Frage bes Papstes horen: ... was ift fur Gemeinschaft zwischen euch und dem Konige ?"" fo mag fie auch die kaiferliche Gegenfrage nicht verdrießen: ... was ift fur Gemeinschaft zwischen euch und irdischem Befibe ?""1 Daß ferner fein Bifchof verpflichtet fen faifer= liche Abgeordnete in feinem Palaste aufzunehmen, gebe ich zu, im Fall irgend ein Palast auf bischoflichem Boden ftebt; da sie aber auf unserem Lehn oder Allode erbaut sind, so ware es boch schreiendes Unrecht, faiferliche Abgeordnete

<sup>1</sup> Quid tibi et regi? Quid tibi et possessori? Radev. II, 30.

aus faiferlichen Palaften auszuschließen, papftliche Gefanbte 1158. aber überall unbebenklich einzulaffen. Die Behauptung endlich: wonach ich keinen Gefandten nach Rom fchicken barf, und Alles und Jedes bafelbft bem beiligen Petrus ge= bort, ift allerdings fehr gewichtig und fordert, ich geftehe es, eine außerordentlich grundliche Ueberlegung! Denn burch gottliche Unordnung heiße und bin ich romischer Raifer; wenn mir aber jene Macht über Rom entriffen murbe, ober nicht gebuhrte, bann ware ich freilich nur ber Schatten eines Berrichers und truge ohne Inhalt und Befen nur einen leeren Ramen!" - Sieran reihten fich weitere Rlagen über bas eigenmachtige Auftreten von Rarbinalen im Reiche ohne kaiferliche Erlaubniß; uber ben Migbrauch von Berufungen an ben Papft; über beffen einfeitige, bem Frieden widersprechende Musfohnung mit Griechen, Dormannen und Romern, über feine beimliche, jest entbedte Berbindung mit ben Lombarben u. f. w. Endlich ging ber allgemeine Befchluß babin: feche vom Papfte ausgewählte Rardinale und fechs vom Raifer ernannte Bifchofe, follten über alle Streitpunkte in letter Stelle entscheiben. Allein ber Papft gab jur Untwort: er konne fich keinem Bericht unterwerfen und verlange, daß ber mit Eugen III gefchlof= fene Friede aufrecht erhalten werbe; wogegen Friedrich auf jenem Borfchlage beharrte und behauptete, nicht von ihm, fonbern vom Papfte fen ber Frieden gebrochen worben.

So verschwand die Hoffnung einer Ausschnung immer mehr und vielleicht wähnten beibe Theile, eine offene Fehde sein ihnen vortheilhafter als Zögerungen und halbe Maaßeregeln. Wenigstens nahm der Kaiser eine Gesandtschaft der Römer freundlich auf und trat mit ihnen in Unterhandslungen; während Habrian die Lombarden zur Ausdauer ermahnte, mit König Wilhelm von Sicilien ein Vertheis digungsbundniß schloß und den Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln am 19ten März im Wesentlichen Folgendes schried: "gelobet sen Gott in der Höhe, wenn ihr treu bleis bet; während die Fliege Pharaos, entsprungen aus der

.1158. Tiefe ber Bolle und umbergetrieben burch Wirbelfturme, in Staub verwandelt wird, fatt nach ihrem Bunfche Die Sonne zu verdunkeln. Dank fen Gott, welcher euch ge= wiß bie Einsicht giebt, zwischen uns und bem Ronige (beffen Theil außerhalb bem Erbe bes Berren ift) fonne feine Gemeinschaft fenn. Diefe von ihm herbeigeführte Spaltung wird jedoch auf feinen Ropf zurückfallen, und er gleicht bem Drachen, welcher mitten burch ben himmel fliegen und ben britten Theil ber Sterne am Schwanze nach fich gieben wollte, aber in den Abgrund fturzte und feinen Nachfol= gern nur die Lehre hinterließ: wer fich felbst erhohet, wird erniedrigt. So trachtet biefer Ruchs (ber auch euer Sam= mer ift') ben Beinberg bes herrn zu gerftoren; fo ver= gift biefer, aus ungerechtem Gefchlechte und nichtsnutigem Saamen Entsproffene, diefer verbrecherische Sohn, aller Dankbarkeit und Gottesfurcht. Bon feinen Berfprechungen hat er feine gehalten, überall hat er uns belogen und ver= bient beshalb als ein Rebell gegen Gott, als ein mahrer Beide, ben Bann. Und nicht bloß er, fondern (wir fagen es euch zur Warnung) ein Jeber ber ihm beifteht, ja ein Seder welcher laut ober schweigend ihm beiftimmt. Er ftellt feine Macht ber unferen gleich, als ware biefe auf einen Winkel wie Deutschland beschrankt; auf Deutschland, wel= ches, bis die Papfte es erhoben, fur bas geringfte aller Reiche galt. Bogen bie beutschen Konige, bevor Bacharias Rarln weibte, nicht auf bem Ochsenwagen febr philosophisch einher2? Befagen die Elenden etwas Underes, als mas ihnen ihr Sausmeier aus Gnaben bewilligte? Saben fie nicht noch ihren Gig zu Uchen in einem gallischen Balbe, wir aber in Rom? So wie Rom über Uchen erhaben ift, fo find wir uber jenen Konig erhaben, welcher mit Belt= berrichaft prablt, wahrend er kaum einen feiner etwa un=

<sup>1</sup> Go lautet ber Tert.

<sup>2</sup> In carpento boum sicut Philosophi circumferebantur. Schreizben Hahn. monum. I, 122.

gehorfamen Furften in Ordnung halten, ober auch nur ben 1158. roben und unverftandigen Stamm ber Friefen bezwingen kann! Das Raiferthum endlich befigt er burch uns, und wir haben bas Recht zuruckzunehmen, mas wir nur unter Borausfetzung ber Dankbarkeit verliehen. Sienach belehrt euren Ronig und führt ibn, ber sich burch euch von uns entfernte, auf ben rechten Weg und zur Musschnung mit uns gurud: benn auch euch wird es ins Berberben fturgen. wenn Spaltung ift zwischen Reich und Rirche."

Schreiben folder Art waren nicht geeignet, damals beutsche Fürsten zu gewinnen; auch vertraute ber Papft wohl mehr bem Beiftande ber Lombarben, als bem ihrigen. Die Streitigkeiten zwischen biefen und bem Raifer, fteiger= ten fich namlich in biefer felben Beit bis zu einer nicht minder bedenklichen Sobe. Erft bei bem Bollziehen ber ronkalischen Beschluffe ergab fich beutlich, mas und wie viel jebe Stadt verlieren folle; und überdieß steigerten bie biezu beauftragten kaiferlichen Beamten nicht felten ben Berluft, weil fie zwar ihres herren Strenge, nicht aber feine Große nachzuahmen verftanben. Ferner hatte Piacenza fcon wahrend jenes Reichstages Cremona angegriffen, und war verurtheilt worden die Befestigungen ber Stadt ju vernichten, gogerte aber bamit auf eigenmachtige Beife, und Cremona widerfprach fogar laut einem abulichen Befeble. Der Kaifer, welcher nicht fogleich eine offene Febbe beginnen wollte, glaubte jest burch ben Bechfel ber Dbrig= feiten, an welchem ihm bie neuen Gefete in ben lombar= bifchen Stabten fo viel Untheil einraumten, leichter gum-Biele zu gelangen. Er ernannte bie Pobesta fur Pavia, Piacenza, Cremona, Lobi u. a. aus ben Ginwohnern biefer Stabte, und fie murben überall ohne Biberfpruch anges nommen. Bu gleichem Zwede fanbte er ben Pfalggrafen Otto, ben Grafen Gogwin und ben Kangler Rainald nach 1159. Mailand, welche aber von ben Obrigkeiten die Untwort erhielten: bem im Auguste 1158 mit ber Stadt abgefchlof: fenen Frieden gemäß, flebe ben Burgern bie Babt ihrer

1159 Konfuln, und bem Raifer nur die Bestätigung berfelben au'. Hierauf entgegneten jene Abgeordneten: laut ber fpåteren ronkalischen Beschluffe, zu welchen Mailand felbst feine Buftimmung gegeben habe, fete ber Raifer die Dbrigkeiten. und dem Bolke bleibe nur überlaffen biefelben beifällig an= zunehmen und nachstdem Konfuln oder Podesta zu nennen. — Nach Ablauf einer verwilligten Bedenkzeit blieben die mai= landischen Obrigkeiten bei ihrer, die Gefandten bei der ent= gegengesetten Erklarung. Raum wurde biefe Lage ber Dinge bekannt, als fich die Menge, aus altem Sag und ohne Ruckficht auf mögliche Folgen zusammenrottete, mit bem Gefchrei "Tob, Tob!" bis zu ben Wohnungen ber Gefand= ten vordrang, die Fenster einschlug, die Pferde niederstieß und ohne ernsten Widerstand besonnener Manner, jene wohl felbst ermordet hatte. Much die Konfuln eilten berbei, ent= schuldigten, mas vom trunkenen Volke gegen ihren Willen geschehen sen und baten, unter Darbietung ansehnlicher Summen, bem Raifer nichts vom Geschehenen zu melben. Die Gefandten, ihres Lebens noch immer nicht ficher und in Zweifel über bie mahre Gefinnung ber Konfuln, gaben eine milbe Untwort, retteten sich aber bann in ber Nacht so aut sie konnten, und erstatteten über ben Bergang bem Raifer Bericht.

Dieser, welchem gerade bamals französische, ungerische und griechische Gesandte wiederholt Uchtung und Ehrsurcht bezeigten², war nicht gesonnen Beleidigungen jener Urt zu ertragen, und stellte am zweiten Februar den nach Untimiako bei Bologna berusenen Prälaten, Fürsten und städtischen Abgeordneten vor: "Mailand habe die, selbst von Barbaren anerkannte Heiligkeit der Gesandten verachtet, Neue in Starrsinn, Gehorsam in Ausruhr verwandelt. Ein solches, seine und aller Uedrigen Ehre verlegendes Betragen gehe aus dem Frevelmuthe Vieler hervor, und musse des

<sup>1</sup> Vincent. Pragens. 62.

<sup>2</sup> Günther IX, 160.

halb auch an Vielen ftreng und nach dem Gefete bestraft 1159. werben." Alle Gegenwartigen beeiferten fich mit Sand und Mund bem Raifer vorlaufig ihre Beiftimmung ju gei= gen; bem Bifchofe von Piacenza ward indeg bie feierliche Gegenrebe übertragen, welche bahin lautete: "tief fcmerze fie bie ftrafbare Unthat Mailands, prophetisch faben fie ben, burch die Thorheit der Ginwohner herbeigeführten Untergang ber herrlichen Stadt voraus; boch moge ber Raifer nicht sowohl barauf Rucksicht nehmen was jene verdient hatten, als was feine, ihm mehr geltenbe Burbe erheifche; er moge nicht ben Schein erwecken, er folge mehr bem Borne, als bem Rechte. Bielmehr werbe er als ein guter Raifer und gerechter Richter erklaren, bag bie Gefete felbft für feine Feinde golten und eine formliche Unterfuchung ber Thaten, bem Rampfe mit bem Schwerte vorhergeben muffe." — Diefem Untrage gemäß wurden die Mailander nach einstimmigem Befchluffe vorgelaben, um fich zu recht= fertigen. Alles aber mas biefen innerlich als Beranlaffung und Rechtfertigung biente, g. B. Die ronkalischen Beschluffe, ber Berluft ber fruher von ihnen abhangigen Graffchaften Martesano und Seprio 1, die Furcht vor Friedrichs taglich wachsender Uebermacht, die Aussicht auf papstliche Unterftugung u. f. w. ließ fich feineswegs vor bem Raifer und beffen Gerichte anbringen; baber fand man, bag ihre in ber faiferlichen Burg Marnifa erscheinenben Gefandten gwar viele Worte, aber keine Grunde vorbrachten. Scharfer angerebet wegen bes gebrochenen Gibes und Friedens follen fie geantwortet baben: "wir ichwuren gwar ben Gib, aber wir verfprachen nicht ihn zu halten." Diefe, ihnen viel= leicht in ber Verwirrung entschlüpfte und naber gu erlauternde Rede, follte gewiß nur 3meifel über die Bultigfeit eines erzwungenen Gibes andeuten; bie Abgeneigten aber riefen: "fo grangenlofe Frechheit ber Rebe ftimme gang

<sup>1</sup> Gunther IX, 1. Otto Morena 1021. Radey, II, 9. Radulph, Mediel. 281. Ursperg, chr. 300.

1159. mit ber Schandlichkeit und Treulosigkeit der Thaten!" Dennoch übertrat man, um jener neuen Unreizung willen, die Formen nicht, sondern setzte den Maitandern eine zweite, eine dritte Frist.

Diefe Zwischenzeit benutte Friedrich mit Gifer und Bor= ficht, berief Gulfe aus Deutschland, befestigte Lobi und Como, schreckte die Bewohner einiger venetianischen Inseln welche Rauberei trieben, gewann viele Stabte burch Milbe und Begunstigungen und zwang die Einwohner von Diacenza, welche mit Bins aus Genua guruckfehrende faifer= liche Gefandte geplundert hatten, zur Erstattung bes Gel= bes. Gleich thatig waren die Mailander: fie schafften Kriegs= bedürfnisse und Werkzeuge berbei, und trafen Unstalten nicht bloß zur Bertheidigung, fondern auch zum Angriffe. Im Bertrauen auf diese Vorbereitungen und entschlossen fich lieber ben zweifelhaften Ereignissen eines Krieges, als ben unzweifel= haften Folgen einer fo harten Berurtheilung gutwillig aus= auseben, gehorchten sie weder der zweiten noch ber britten Ladung. Nochmals ließ ber Kaifer ihre Sache mit Bugie= bung bolognesischer Rechtsgelehrten genau untersuchen, und fie wurden (was felbst ohne Rucksicht auf altromisches Recht gesetlich war) am sechzehnten April 1159 wegen Nicht= erscheinung, Aufruhr und Berrath geachtet, und ihre Guter ber Plunderung, die Personen ber Dienstbarkeit', die Stadt ber Berftorung preis gegeben. Diefer ftrenge Musspruch (bas hofften viele Kaiferliche) werde die Mailander Befonnenheit und nachgiebigkeit bringen: ftatt beffen zogen sie, ohne die Nachricht ihrer, freilich vorherzusehen= ben Berurtheilung abzuwarten, am fechzehnten Upril mit Heeresmacht gen Trezzo. Noch feierte ber Raifer bas Ofterfest in Bologna2, als mabrend ber Festlichkeiten und Tange unerwartet hievon Nachricht einlief. Sogleich trennten sich

<sup>1</sup> Disceptio rerum, servitium populi, subversio funditus urbis. Günther IX, 278.

<sup>2</sup> Radev. II, 32. Afflig. auctar und Alber. zu 1159.

vie Versammelten, Kriegesgeschrei ertonte statt ber heiteren 1159. Musik und Mannschaft brach eiligst auf zum Entsatze ber Burg. Allein die Mailander hatten durch Minen und Schleudern, durch ununterbrochene Angriffe und stetes Abzwechseln frischer Kämpser, die schwächere Besatzung derzgestalt ermattet daß sie sich bereits am dritten Tage erzgeben mußte; 200 Soldaten, die für ihren Kaiser sechtend kein Unrecht zu thun schienen, ließ man am Leben: alle ergriffene Lombarden wurden dagegen wie Berräther ihres Vaterlandes betrachtet und umgebracht. Nachdem man sich der Beute versichert, — die außerordentlich groß war, weil Friedrich hier einen ansehnlichen Theil des in Italien zussammengebrachten Geldes niedergelegt hatte —, brannte man den Ort nieder und zerstörte ihn bis auf den Grund.

Bu spat erschien ber nunmehr boppelt zurnende Raifer und fonnte mit bem, zwar kampflustigen jeboch feineswegs fehr gabtreichen Beere, nichts gegen bas befestigte Mailanb unternehmen; wohl aber wurden die umliegenden Meder verwüstet, Die Beinberge gerftort, Die Baume umgehauen und die Bufuhr moglichst abgeschnitten, bamit bie einbres chende Roth alle Gemuther zur Reue bewege, ober boch Die bevorstehende Belagerung erleichtere. Musfalle ber Mai= lander hatten, ungeachtet aller Tapferfeit, biefes Unglud nicht verhindert; kaum aber jog fich Friedrich aus mancher= lei Urfachen nach Bologna guruck, fo griffen jene mehre Male und zulett in Gemeinschaft mit ben Gremenfern, Lobi an', ohne fich jedoch ber Stadt, bei bem tapferen Biber= ftande ber Bewohner, bemachtigen zu tonnen. Um biefelbe Beit thaten bie Brescianer vermuftende Ginfalle in bas Bebiet von Eremona, wurden aber gulett ebenfalls mit nicht geringem Berlufte gurudgefdlagen. - Go blieb Mailand fast von Allen verlassen, und mabrend baburch in Ginigen ber Belbenmuth wuchs, follen Undere in rachfüchtiger Bers zweiflung auch umwurdige Mittel bes Obsiegens nicht ver-

<sup>1</sup> Otto Morena 1025.

1159 fcmaht haben. Sie schickten, fo heißt es, gedungene Mordbrenner nach Lobi, beren Unschlag aber entbeckt und vereitelt ward; fie gewannen mit sugen Worten und großen Geschenken einen überaus ftarken Mann, daß er sich in Friedrichs Lager bei Lodi einschleiche und ihn tobte. Durch allerhand Scherze und Runftstude erregte jener bes Raifers Aufmerksamkeit und bemerkte, daß diefer an jedem Morgen fein Gebet in einer schonen Gegend verrichtete, wo bie Abba nach mannichfaltigen Krummungen sich schnell gegen bas hohe Ufer mandte und es tief unterwühlt hatte. Sier er= griff jener Frevler ploglich ben Kaifer um ihn in die Flu= then zu ffurgen; und es ware ihm, bem Starkeren, gelun= gen, wenn nicht beide uber bie Stricke ber Belte gefallen und auf das Geschrei Rettende zugesprungen waren. Der Thater ftellte fich hierauf als fen er bes Berftandes beraubt, was nach Maaßgabe ber Parteiansichten geglaubt ober ge= laugnet warb. In ber Abda fand er feinen Tod!

Balb nachher erhielt Friedrich die geheime Nachricht: es werde ein Alter in sein Lager kommen, ungestaltet, schiezlend, ein Spanier oder ein Saracene, der mehr als zwanzig Schüler oder Genossen mit sich führe, welche alle durch die Mailander zum Kaisermorde gedungen seven. Edelsteine, Sporen, Geschirr, Ringe, Heilmittel, welche der Alte ausdiete, habe ein so starkes Gift durchdrungen daßschon bloße Berührung derselben tödtlich werden könne, und ein an der Seite verborgener Dolch solle den Aussischlag geben, wenn man jene Gesahren zu vermeiden wisse. Die Nachricht traf insoweit zu, daß der Alte anlangte; er ward sogleich gesesslet. Für ein ossenes Bekenntniß verssprach ihm Friedrich den Erlaß aller Strase, sonst tresse

<sup>1</sup> Ipsum etiam regem coepit funestus ineptis delinire joeis. Günther IX, 460—525. Radev. II, 36. Nach Albert. Stad. 1065 entkam ber Thâter. Es bleibt ungewiß, ob er wahnsinnig ober gebungen, und ob einzelne Mailander schulbig waren. Siehe Woltsmann, kleine histor. Schriften II, 97, über die Mordversuche der Mailander.

ihn Marter und Tod; bennoch bekannte er nichts, verlachte 1159, jene Drohungen und behauptete: mit seinem Tode werde,
— eine Folge magischer Künste —, des Kaisers Leben unsfehlbar zugleich enden. Drohungen solcher Urt erschienen frevelhaft, Furcht vor denselben kleinlich: beshalb und weil noch andere Beweise die Schuld darzuthun schienen, wurde der Alte hingerichtet.

Mittlerweile wuchs allmablich bas kaiferliche Beer2 und bebrangte Mailand burch mancherlei Ungriffe, wandte fich aber bann, weil beffen formliche Umlagerung noch zu schwierig erschien, um fo lieber gegen Crema ba biefe Stadt fleiner, nicht minder ungehorfam und wegen ber Lofung ihrer alten Abhangigkeit ben Cremonesern fo ver= haßt war, baß fie ben Raifer gern mit gablreicher Mann= fcaft und großen Summen bei ber Belagerung unterftug= ten. Crema lag3 in einer weiten angenehmen Ebene, ge= gen Mittag burch Morafte und ben Flug Travacone, gegen Morgen durch ben Gerio gefchutt. Noch mehr als biefer naturlichen Lage vertrauten bie Burger ben funftlichen Befestigungen, ben Graben, Thurmen und boppelten Mauern; fie vertrauten der Sulfsmacht, welche ber mailandifche Burgermeifter Manfred von Dugnano herbeifuhrte. Ja fo ent= fernt war man von aller Beforgniß, bag bie Beiber froh= lich burch bie Straffen gogen und ermuthigenbe Chore fan= gen: "Friedrich werde eben fo unruhmlich von Grema ab= gieben muffen, wie vor fiebenundzwanzig Sahren Raifer Lothar ." Und in ber That waren die Gefechte (wahrend

<sup>1</sup> At Caesar fucato dolo figmenta minasque risit. Gunther IX, 559.

<sup>2</sup> Unter Andern führten die Kaiserinn Beatrix und heinrich der Edwe, hütse berzu. Ursp. chron. 301. — Ansang der Belagerung am dritsten Zutius. Radulph. Mediol. Radev. II, 42—62. Otto Morena 1029. Günther X. Galv. Flamma c. 178. Fino I, 6. Colon. Chron. S. Pantal. 939.

<sup>3</sup> Tentori saggio XI, 384.

<sup>4 3</sup>m November 1132 hatte Cothar Cremona vergeblich belagert. Murat, script, I, 2, 236.

1159, ber Kaifer bas Lager verlaffen und seine Gemahlinn be= fucht hatte) fo heftig und unentscheidend, daß sich von bei= ben Seiten die ungeduldige Tapferkeit in Wildheit verkehrte, die Belagerer mit den abgehauenen Ropfen der Gefangenen wie mit Ballen fpielten, und bie Gremenfer bagegen Raiferliche auf ber Mauer in einzelne Stude gerriffen. Ms Friedrich zuruckkam, gerieth er hieruber in ben heftig= ften Born und befahl, - von den Freveln ber Seinigen wohl nur unvollkommen und einseitig unterrichtet -, ein Berold folle den Cremenfern laut verkunden: man werde, Gleiches mit Gleichem vergeltend, nunmehr keinen Gefangenen am Leben laffen. Und in der That wurden mehre Beißeln aufgeknupft, einige gefangene Ritter aus Mailand als erfundene Verrather hingerichtet und eine Bahl gerin= gerer Cremenfer an die, ben Stadtmauern genaberten Rriegswerkzeuge angebunden, damit bie Belagerten, ihre Mitburger verschonend, kein Geschoß barauf richten moch ten. Unfangs erschrafen bie Cremenfer, bann aber troffeten und ermunterten sie sich, und riefen: "ber Tob fur die Freiheit, ift bas Sochste nach ber Freiheit!" Sie trafen zuerst ihre eigenen Freunde, Verwandten, Kinder; dann brachten sie, Rache übend, alle Gefangenen ums Leben. Nur der Geiftlichen bringende Fürbitte ficherte Diejenigen. welche sich von den Ihrigen noch im kaiserlichen Lager be= fanden, gegen eine gleiche Behandlung.

Bu derfelben Zeit suchten die Mailander durch Angreisfen kaiserlich gesinnter Orte, den bedrängten Eremensern eine mittelbare Hulfe zu verschaffen: allein sie wurden zuserst vom Grasen Gozwin und dann von Friedrich (dem Herzog Heinrich der Löwe Hulfe zusührte) hart geschlagen, und einige aus den Gesangenen als Schuldigere (unter ihnen ein Nesse bes Erzbischofes von Mailand) zum Tode verurtheilt. Hiezu, so sprachen die Strengeren, wäre man genöthigt, weil die Gegner auch keine Deutschen verschonten. Gleich erfolglos blieben die Bemühungen Piacenzas: sie zogen der Stadt die Neichsacht zu, ohne Nugen für Erema.

Bier hoben fich bie größten wechselseitigen Unftrengun: 1159. gen bergeftalt gegen einander auf, bag bie Belagerung im fechsten Monate faum weiter geruckt, und bei ben großen Borrathen von Lebensmitteln auch fo bald noch feine Sungersnoth in bet Ctabt zu befurchten war. Den erften er= heblichen Bortheil ichien es bem Kaifer zu bringen, als ber geschickte, schon im Morgenlande erprobte Rriegsbaumeifter Marfilius auf feine Seite trat und einen fechs Stock hoben, gegen Feuer und alle Ungriffe wohlgeschutten Thurm er= baute. Man naberte ihn ben Mauern, die Fallbrucke ward niebergelaffen und mehre Deutsche, an ihrer Spige Bertolb von Urach', drangen, mit unglaublicher Rubnheit alle Feinde vor sich ber jagend, in die Stadt. Da erscholl plotlich bie Nachricht, jene Fallbrude fen burch Steine zerschmettert; und als nun Bertold umkehren mußte, faßten die, welche ihn bisber nur gefürchtet und bewundert hatten, neuen Muth, trafen ihn tobtlich und ein Cremenfer foll ben Un= gludlichen, ohne Achtung des Belbenmuthes, mit widerwartiger Graufamkeit bie Saut vom Ropfe gezogen und feinen helm bamit gefchmuckt haben.

Ob nun gleich dieser Sturm zuletzt nichts entschieb, obgleich manche Kaiserliche überlistet in die leicht bedeckten Gräben stürzten und umkamen, und in Hinsicht auf Tapserzkeit beide Theile gleichen Ruhm verdienten und erwarben; so war den Belagerten doch der Verlust an Menschen sehr empfindlich und sie begannen, da sie auf keinen Entsatzechnen konnten, Verhandlungen unter der Vermittelung Heinrichs des köwen und des Patriarchen Peregrinus von Aquiteja. Iener ermahnte sie der Noth zu weichen und der Großmuth Friedrichs zu vertrauen. Sie erwiederten: "wir begen keine Keindschaft gegen den Kaiser; aber wir mußten dem, Mailand gegebenen Worte so lange als mögzich treu bleiben, und wollten den Eremonesern nicht uns

and the same of the

<sup>1</sup> Radulph, Mediol. 1183. Günther X, 410. Chron. mont. sereni şu 1160. Burchardi vita 50. Vincent. Prng. 65.

1160, terthan werden, weil wir gleiches Recht zur Freiheit haben und gleiche Liebe für die Freiheit."

Nach fiebenmonatlicher Belagerung ward Crema am 27ften Januar' 1160 übergeben. Die Bewohner, etwa 20,000, erhielten freien Abzug und an Gutern fo viel als Seder zu tragen vermochte; aber freilich mußte man zunachst bie Rranken und die Kinder tragen, und wer konnte ber Besitthumer gebenken, wo noch Menschen zu retten waren 2? Der Sulfsmannschaft aus Mailand und Brescia ließ man bloß bas Leben, feine Baffen ober Guter. Erbeutete Ru= ftungen und anderes Kriegszeug schenkte Friedrich größten= theils ben Einwohnern von Lobi und Cremona, welche auch in großer Gile die Graben ausfüllten und die Mauern und Thurme Cremas niederriffen. Die Stadt felbst ward bier= auf ben Soldaten - zur Plunderung überlaffen; weil aber bie Schwerbewaffneten, welche zulet anlangten, wenig mehr fur fich ubrig fanden, fo ftedten fie aus Born und Neid die Baufer in Brand und felbst viele Kirchen konnten nicht gerettet werden.

Der Kaifer zog nunmehr siegprangend in Pavia ein und schrieb nach Deutschland: wie groß und entscheidend der Sieg gewesen sep, und wie man, um göttlichen und menschlichen Rechtes willen, den Empörern milde das Leben geschenkt habe. Aber in dieser Milde mußten die Tausende von hülflos vertriebenen Cremensern noch die größte Härte erblicken: denn den Tüchtigeren galt das Leben wenig ohne die Unabhängigkeit, den Uebrigen nichts ohne die Besitzthumer. Und wenn sie auch die persönliche Gesinnung Friedrichs ehren mußten, der mit eigenen Händen einen ermüdeten Kranken aus dem engen Wege heraustrug, so konnten sie doch seine monarchische Unsicht der öffentlichen

<sup>1</sup> Ueber ben Zag sinden sich Abweichungen vom 25sten bis 27sten Sanuar. Sicardi chr. 599. Cremense chr. 634. Tengnagel monum, 394. Sismondi II, 122.

<sup>2</sup> Mehnlich bei ber Einnahme von Weinsberg.

Berhaltnisse und die darauf gegründete Strenge nicht be= 1160. greisen; und wenn er wiederum seinerseits auch ihren Helzbenmuth ehrte, so schien ihm doch das Grundübel der Emporung, alles andere Gute zu vernichten. Der Geschichtzschreiber, außerhalb des Kreises leidenschaftlicher Parteiung hingestellt, kann nur bedauern: daß die Würde beider Unzsichten und die Hoheit beider Theile durch ein übertrieben grausames Versahren getrübt ward, welches in den Sitten jener Zeit zwar eine Erklärung und Entschuldigung, aber keine vollkommene Rechtsertigung sindet.

## Viertes Hauptstück.

1159. Mahrend ber Belagerung von Crema, am erften Septem= ber 1159 ftarb Papst Hadrian IV zu Unagni', und fein Leichnam ward unter ehrenvoller Begleitung des Volkes und bes Senates nach Rom gebracht und in ber Peters= firche beigefest. Beforgt über die Gefahren einer zwiftigen Bahl, kamen die Kardinale überein2: "man wolle sich be= muhen durch genaue Prufung und unverhohlenes Abstimmen ben Burbigsten einmuthig zu erheben. Wenn bies aber miklinge, fo folle Niemand por endlicher allgemeiner Ber= einigung und Zustimmung weiter vorschreiten; vielmehr bie eine Partei alsbann ben Papft aus ben Gliedern ber zwei= ten Partei erwählen." Diefe Borficht erschien um fo no= thiger, da Einige ben Glauben hegten: Die Rirchenfreiheit laffe fich nur im Widerspruch gegen ben Raifer und burch Unschließen an die Lombarden und Normannen langer behaupten; wahrend Undere Zwiespalt mit dem machtigen Friedrich vermeiden wollten, und die unruhigen Lombarden aleichwie die zweideutigen und überläftigen Normannen haßten.

<sup>1</sup> Caffari 273. Cassin, monach. Alber. zu 1159. Robert, de Monte zu 1160. Günther X, 119. Memor, Regiens. 1074. Martin. Fuld. zu 1161. Ursp. chr. 303. Baron, annal, Chron. S. Pantal, Würdtw.

<sup>2</sup> Radev. II, 66. Lünig cod. Ital. diplom. II, 2487.

Der Kaifer und Konig Wilhelm, welche bie entscheidende 1159 Bichtigkeit ber neuen Bahl fehr wohl erkannten, fuchten fie burch ihren Ginfluß zu lenken; und jener ließ nicht bloß zwei in außerlich anftandiger Saft gehaltene Rarbinale in ber Soffnung frei, fie wurden feinen Bunfchen gemaß ftim= men; fondern wirkte auch burch bie Grafen Otto von Bit= telsbach und Guido von Blandrate auf ben Rath und bie Burgerschaft zu Rom'; er schrieb endlich (eingebenk baß Papft Sabrian ihn furz vor feinem Tobe bannen gewollt) an alle Erzbischofe und Bischofe: "es bedarf eines Papftes, welcher die gefammte Kirche in Ordnung und Frieden ers halt, zugleich aber auch bas Reich und bie Getreuen bes Reiches ehrenvoller behandelt als bisher2. Leiber aber find, wie wir horen, in Rom ichon bofe Parteiungen über bie Babl entstanden, und wir bitten und ermahnen euch best halb um so mehr bag ihr, wenn etwa bie Unerkennung eines bort Erwählten verlangt wurde, euch nicht übereilen, fonbern einstimmig mit uns zur Berhutung unheilbringenber Spaltungen wirken moget. Much an die Konige von Frankreich und England find Untrage ergangen, wonach . feiner etwas fur fich beschließen und nur berjenige Papft fenn foll, uber welchen wir brei uns einmuthig vereinigen."

Aber ungeachtet aller Bemühungen und Einwirkungen bes Kaisers, ungeachtet aller Berabredungen ber Kardinale, sand bennoch eine zwistige Papstwahl statt: eine Partei ers hob ben Kardinal und Kanzler ber römischen Kirche Roland Bandinelli<sup>3</sup>, aus der sienensischen Familie Paparoni; die zweite den Kardinal Oktavian; jener nannte sich Alexander III,

<sup>1</sup> Rader, II, 41. Gunther X, 70. Die faiferlichen Gefandten butbeten nicht, bag fie bem Papfte in Rom in irgend etwas, nicht einmal in außerer Pracht nachstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ipsum imperium et fideles honestius tractaret. Bouquet XVI. 686.

<sup>3</sup> Roland lehrte um bie Beit Theologie in Betogna, wo Gratian bafelbst war. 1150 warb er Rarbinal. Sarti I, 2, 5.

1159 biefer Biktor IV. Ueber ben Bergang ber Bahl find bie Berichte beider Theile fo abweichend, baf fie nach einander mitgetheilt werden muffen. Allerander erzählt alfo 1: "nach breitägiger Berathung stimmten vierzehn Karbinale fur mich und boten mir unter bem Beifalle ber Beiftlichkeit und bes Bolkes, ben papftlichen Mantel; ben ich aber im Gefühle meiner Unfahigkeit zuruckwies. Als ihn mir ber alteste ber Rardinale bennoch umbing, rief Oftavian, burch bie faifer= lichen Gefandten angetrieben, aus: ",,man muß ihn nicht zwingen!"" und riß mir unter Schmahworten ben Mantel von ben Schultern. Alle Karbinale, nur zwei ausgenom= men, migbilligten fein freventlich Beginnen; ja ein romi= scher Rathsberr nahm gurnend ihm den Mantel wieder aus ben Sanden. Ungeschreckt ließ er sich hierauf einen zweiten bringen und hing ihn um; wobei aber, - eine gerechte Borbebeutung und lacherliche Strafe feiner irbischen Saft-, bas Oberfte unten und bas hinterfte vorn zu figen kam. Als die Kardinale saben, daß hier nur Gewalt zu gelten Schien, entfernten fie fich und Oktavian, ben nach Eroffnung . ber Rirchthuren viele Vermandte, befoldete Leute und manche Rathsberren und Gble aufnahmen und beschütten, ließ mich erst neun Tage in jener Kirche, bann brei Tage noch ftren= ger jenfeit ber Tiber in einer Burg bewachen. Run ge= wann aber bas unverblendete Bolf, von den Frangipani angeführt, die Oberhand, befreite mich und ich ward un= fern ber Stadt in Gegenwart mehrer Karbinale, Bischofe, Eblen und vieles Bolfes gefalbt und gefront; mahrend Ofta= vian Keinen finden konnte, ber ihn hatte weihen mogen. Ucht Tage Frist fette ich ihm hierauf zur Reue, und bannte ihn erft, als er im Vertrauen auf des Raifers Beiftand Diese Milbe verschmabte."

<sup>1</sup> Alexanders Schreiben bei Caffari 273. Gesta Pontif. 448. Concil. coll. XIII, 68. Ghirardacci I, 77. Cardella I, 130. Borgia istoria di Velletri a.-h. a.

Biegegen berichten Biftors Unhanger !: "ungeachtet ber 1159. fchriftlichen Uebereinkunft, vor einer vollstandigen Ginigung feine Dabl fur gultig ju halten ober fund ju machen, er= nannten vierzehn Kardinale Roland gum Papft und uber= reichten ihm ben Mantel. Die neun übrigen Karbinale2, - ber gerechtere und weisere Theil -, fonnten jener Gewalt ihrerseits auch nur burch eine Bahl entgegentreten; welche um fo gultiger ift, ba fie Detavian annahm, Roland aber jurudwies. Dreimal murbe bas Bolf bem Berfom= men gemäß befragt: ob es Biftor jum Papft wolle? und breimal antwortete es einstimmig: "wir wollen ihn!"" Sierauf stimmten bie Rarbinale und bie Beiftlichen bas: Berr Gott dich loben wir, an, bekleideten ben Ermahlten mit allen papftlichen Burbezeichen und führten ihn zum Palaste. 3wolf Tage hielt fich Roland still, bebiente fich weder bes Mantels, noch bes weißen Belters, noch irgend eines Burbezeichens; ja er antwortete ben Rarbinalen und Geiftlichen, welche ihn befragten: ob fie Biftorn gehorchen follten? ",er fen nie eingekleibet worben, fie mochten jenem folgen."" Rach allen biefen Ereigniffen benutte Roland wider Erwartung und Recht einen Pobelaufftand, ließ fich an ungebührlicher Stelle bei bem Bafferbehalter bes Rero einkleiden und wagte es fogar Biktor, feinen herrn, vors guladen und zu bannen."

218 bem Raifer vor Erema biefe wibersprechenden Dar: legungen mitgetheilt wurden, entschied er keineswegs ben Streit fogleich aus eigener Macht, fonbern lub alle Pralaten feines und ber übrigen driftlichen Reiche ju einer Rirchenversammlung nach Pavia: "in ber Belt follte, wie nur ein Gott, fo auch nur ein Raifer und ein Papft

<sup>1</sup> Ursperg, chron. 303. Sunig spicil, eccl. XV, urt. 71. Martene thesaur, I, 447. Burchardi vita 57.

<sup>2</sup> Rady bem Chreiben bes Concilii (Pertz monum. IV, 125) waren 22 Karbinate vorhanden, ober nach Abjug ber beiben Bewerber 20, von benen fich 9 fur Biftor ertlart batten.

find fenn's aber auf Gottes Willen nicht achtend und nur ihre nachffen eigenen 3mede verfolgend, hatten bie Rarbinale zwei Papste geweiht. Diese beillose Trennung murbe sich vom Saupte auf die Glieder verbreiten und die gange Rirche auflofen: in folder Gefahr mare es feines Umtes fur Ret= tung zu forgen." Schreiben ahnliches Inhalts überbrachten bie Bifchofe hermann von Verben und Daniel von Prag, bem Papste Merander nach Anagni, und luden ihn ein vor ber Berfammlung feine Sache perfonlich zu fuhren und Recht zu nehmen. Allein biefer glaubte, trop aller außeren Höflichkeit des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, schon zu erkennen wohin bes Raifers Absicht ginge, ben er einst in Befangon bei ber Frage über die Lehnbarkeit bes Reiches fo beleidigt, ber feine Gefandten jest ftreng aufgenommen und geaußert hatte2: eine Mehrzahl von Kardinalen, bie fich dem deutschen Reiche feindlich gefinnt zeigte, mare keine Mehrzahl; ber ihn endlich in jenem Schreiben nicht Papft, sondern nur Rangler der romischen Rirche nannte. Es war bedenklich, ob bei biefer Stimmung bes machtigen Raifers eine Kirchenversammlung unparteiisch senn werde; ja über biefe Bebenklichkeit hinaus lag die bobere Frage: ob fich ein Papft dem Spruche, felbst einer unparteilschen Rirchen= versammlung unterwerfen burfe? Nach langen ernsten und zweifelhaften Berathungen mit ben Kardinalen schrieb Mer= ander an den Raifer: "gern erkenne ich dich an als ersten Beschützer ber Kirche, und bin bereit bich vor allen Fürsten ber Erde zu ehren und beinem Willen zu folgen, sobald

<sup>1</sup> Lunig spiell, eccl. von Briren, Urf. 7. Vitae Pontif. 450. Martin. Fuld. 1695.

<sup>2</sup> Baronius Nachricht: der Kaiser habe Alexanders Gesandten wollen aufhängen lassen, widerspricht durchaus seiner, äußerlich streng unparteisschen Haltung. Die Bahl der für Viktor stimmenden Kardinäle stieg nach Baronius nur die fünf; daß die Mehrzahl auf Alexanders Seite stand, wird nirgends geläugnet. Bergl. Otto S. Blas. 872. Histor. Ludov. VII, 416. Espen jus canon. Suppl. Dissert. de schism saeculi XII, p. 533.

thur bie Ehre bes Königs ber Könige nicht barunter leibet. 1160. Thut sich aber hier ein Zwiespalt hervor, so muß ich bem gehorsamen, welcher Leib und Seele verderben und zur Hölle senden kann. Hast du nicht die Rechte deiner Vorzschren weit überschritten indem du die Kirche, welche keisnem irdischen Richter unterthan ist, unter beiner Leitung willst richten lassen? Kein Schuhherr, kein Fürst maaßt sich dessen über niedere Kirchen an; wie viel weniger darf die römische aus Furcht, Kleinmuth oder Unwissenheit ihre hochsten und ewigen Rechte vergeben, und die, durch Christus kostdares Blut erlösete Kirche, in neue Stlaverei stürzen lassen. Der Papst soll berusen, nicht berusen werden, richsten, nicht gerichtet werden; und so wie meine Vorgänger hiesur ihr Leben wagten, so will auch ich für die würdigste Sache selbst die äußersten Gefahren nicht scheuen."

So Alexander; Biktor hingegen, des Kaisers Gunst vertrauend und in dessen Schreiben schon Papst genannt, entschloß sich ohne Bedenken auf der Kirchenversammlung zu erscheinen. Friedrich hielt am vierten Februar 1160 zu ihrer Eröffnung eine kurze Anrede: "nicht bloß die alteren römischen Kaiser, sondern auch Karl der Große und Otto der Große hatten Kirchenversammlungen zur Entscheidung wichtiger Fragen berusen. Doch maaße er sich nicht an über den papstlichen Stuhl zu richten, sondern wolle viels mehr von so erfahrenen Mannern erst vernehmen, welchen der Erwählten er anerkennen musse. Sie möchten daher, ohne Rücksicht auf ihn, Alles prüsen was zur Sache ges höre und so entscheiden, wie sie es vor Gott verantworten könnten." Hierauf entsernte sich der Kaiser, und mit ihm alle Laien.

Bei der nunmehr eröffneten Berathung außerten viele tombardische Bischofe: "man konne Roland nicht in seiner Abwesenheit verdammen;" worauf aber mehre überalpische Prataten (hierin eines Sinnes mit den Laienfürsten) antsworteten: "die tombardischen Bischofe konnten alle diese Bersammlungen, hoftage u. s. w. bequem mit funf Schil-

0 \*

1160 lingen beftreiten'; fie bagegen mußten mit großen Roften von Morgen und Abend, über Berge und Thaler weit ber= kommen. Wer es vernachlaffige zu erscheinen, vernachlaffige fich felbst; wer die Ladung verachte, mache sich felbst ver= achtlich." - Sienachst erklarten die Bifchofe von Prag und Berben: bag fich Roland, ungeachtet breimaliger Labung nicht stellen wolle, und ber Dechant ber Vetersfirche, bie Erzpriester und Vorsteher ber romischen Kirche, so wie mehre andere Geiftliche, beschwuren bie Wahrheit obiger Darftellung Biktors. Biele Eble erboten fich zu gleichem Gibe, ben man aber in diefer rein geitllichen Sache gurud's wies. Endlich brachte man Beweise bei, daß Alexander und seine Freunde sich schon bei Sadrians Leben verschwo= ren hatten nur aus ihrer Mitte einen Papft zu mahlen, und daß fie in eine Berbindung mit den Combarden getre= ten waren, von welcher fogleich umftanblicher die Rede fenn wird. Mus all biefen Grunden erklarten bie versammelten. Bater (funfzig bis fechzig Bischofe und viele Mebte, meift Deutsche und Italiener) nach siebentägiger offentlicher Un= terfuchung: "Biktor fen der einzig rechtmäßige Papft!" Der Raifer, die Fürsten und das dreimal befragte Bolt traten diesem Ausspruche bei3; man holte Wiftor aus einem benachbarten Kloster berzu, bekleidete ihn mit den papftlichen Burbezeichen, feste ihn auf einen weißen Zelter (wobei ber Raifer Baum und Bugel hielt) und führte ihn gur Rirche . Nach gehaltenem Sochamte bannte ber neue Papft feinen Gegner und der Erzbischof von Roln eilte nach Frankreich.

<sup>1</sup> Episcopos Lombardiae has omnes vocationes et curias, cum quinque solidis posse celebrare. Vincent. Pragens. 67.

<sup>2</sup> Darunter bie Erzbischofe von Mainz, Trier, Koln, Magbeburg, Bremen, Salzburg, Arles, Bienne u. f. w. Pertz IV, 127.

<sup>3</sup> Radev. II, 68-70. Chron fossae novae 871. Erfurt. et Reichersberg, chron. Dodechin, Concil. XIII, 266. Der Kurze wegen mussen wir manches Einzelne übergehen.

<sup>4</sup> Chron, ap. Canis, III, 260. Monum. boica XIV, 30.

ber Bifchof von Mantua nach England, ber Bifchof von 1160. Prag nach Ungern, um bas Geschene zu verfunden und bie Beistimmung ber übrigen driftlichen Machte zu bewirfen '. 3mi Bertrauen auf frubere Berabrebungen und auf bie Rraft innerer Grunde, hielt man bas lette nicht fur fdwierig; ja Einige schmeichelten fich mit ber Soffnung: Alexander felbst werbe sich jest nachgiebiger finden lassen. Allein biefer zeigte fogleich ben Scharffinn, bie Gewandt= beit und ben unwandelbar feften Duth, ber ibn zu einem wurdigen Gegner Friedrichs erhob: er bannte (halbe Maagregeln verschmabend) biefen gleichwie ben Gegenpapft und fanbte, um bie Furften und Pralaten gu gewinnen, Bevollmachtigte in alle driftliche Reiche, welche vorstellten?: "auf ber Kirchenversammlung (fo fagt man) ift Alles grundlich und unparteiifch gepruft worben. Immerbin! Rann bies aber wohl den Grundfehler aufheben, daß ber Untergebene ben Borgesetten richten, ben, von welchem bie gange Rirche abhangt, feiner Billfur unterwurfig machen will? Groß ift ber Raifer, Berr eines glanzenden Reiches, ber Erfte im Kriege und ber Macht nach, ein ebler Befchüber ber Rirche, ein Bertheibiger ber Diener Chrifti, ein Unterftuger in aller Roth; - bag er aber ben romischen Papft richten konne und folle, ift burch tein Gefet in ber Belt vorgefchrieben!

<sup>1</sup> Rady Rader. II, 70 ftimmten bie frangofifden, englischen und banifden Gefandten, bem Schluffe ber Rirchenversammlung bei; was aber bei widerfprechenden Rachrichten unwahrscheintich wirb. Giebe Roger Hoved, 491. Kpist, ad Ludov. VII, No. 44. &unig spicil. cool. von Salzburg urt. 18, 19; von Bamberg urt 103. Helmold I, 90. Marienthal. chron, 257. Claravall. chr. ju 1166. Tilber, 942, Otto Morena 1059. Abt Sugo von Clugny, ber fich für Bilter ertlarte, mußte gum Raifer flieben; fein Radfolger trat auf Alexanders Seite. Gallia chrint. IV, 1140. Daß Beifa von Ilngem nicht beigestimmt, Katona Hist rogum III, 713. Hist. Hungarine 1, 645. Ronig Balbemar ven Danemart war Unfange fur Bittor, nicht fo Ergbifchof Gefitt und Die Beiftichteit. Dunter permifchte Beitrage 315.

<sup>2</sup> Bouquet script, XV, 753, IV, 1140.

1160. Ober sollte ja ein Gericht gehalten werben, so müßten boch mit Entsernung aller Laien, nur die Geistlichen, und wiesberum nicht wenige Geistliche eines Bolkes, sondern der gesammten Christenheit zu Rathe sigen; man müßte dies Gericht in Rom, der Hauptstadt der Kirche und des Reiches halten, wo sich überdies die Wahrheit weit leichter ausmitteln ließe. Gern wären die Kardinale, wenn nicht andere Hindernisse und Gesahren obgewaltet hätten, zum Kaiser gekommen, nicht um die Kirche seinem Spruche zu unterwerfen, sondern um ihm zu beweisen wo die Wahrsheit sey und das Recht. Auf diese Bedingungen hat man ihnen aber den Zutritt keineswegs verstattet, sondern parteissch untersucht und widerrechtlich entschieden."

Bur Wiberlegung biefer und abnlicher Darftellungen ließ ber Raifer fogleich andere ergeben, welche von den Theilnehmern jener Kirchenversammlung unterschrieben was ren'. Bulest kam wenig barauf an, ob und was sich uber Diefe ober jene Kleinigkeit bei ber Papstwahl ermitteln ließ; bochst wichtig erschienen bagegen Fragen folgender Urt: "konnen funfzig bis fechzig Bifchofe, fast nur eines Reiches, für eine allgemeine Rirchenversammlung gelten? Rann überhaupt bie vereinzelte Beiftlichkeit eines Reiches auch nur für biefes eine Reich Beschluffe faffen? Steht ben Rar= binalen mehr gesetlich, ober mehr anmaaglich bie alleinige Papftwahl zu? Soll eine geringe Stimmenmehrheit unbebingt entscheiden, oder wie bei bem Streite von Unaflet und Innocens II, die Burbigkeit bes Erwählten untersucht werden? Gilt hiebei bie Meinung weniger Rardinale mehr, als die Stimme bes Volkes und ber verfammelten Prala= ten? Wer entscheibet aber alsbann etwanigen Zwist ber Rirchenversammlungen? Welche Rechte und Pflichten stehen hiebei bem Raifer ju? Tritt er gang in die Stelle ber alten romischen Raiser?" Reine biefer, leicht zu mehrenden, Fra= gen war ober ward burch anerkannte Gefete beantwortet:

<sup>1</sup> Goldast constit. imper. I, 270, 272.

mithin blieb die Welt in Zweifeln, und Jober entschied zulest 1160. jeden einzelnen Fall nach Maaßgabe seiner Kraft und seines Bortheits. Dies geschah zuvörderst von Seiten Mailands.

Schon um die Beit ber Kirchenverfammlung von Pavia waren Friedensunterhandlungen angefnupft', bon ben Mai= landern aber in ihrem und im Damen von Piacenza und Brescia dem Raifer erflart worden: "zufolge eines mit Sabrian gefchloffenen und befchworenen Bertrages burften fie feinen Frieden ichließen, ohne Buftimmung bes jedes maligen Papftes und ber Rardinale." Diefe, obgleich feind= liche Erklarung wurde die Musfohnung nicht gang vereitelt haben, wenn die Mailander den Beschluffen von Pavia beigetreten maren; ftatt beffen beharrten fie barauf: nicht Biftor, ber Papft bes Kaifers, fonbern Alexander, ber Papft ber Rardinale, fen und bleibe auch ihr Papft; und faft gleichzeitig (am ersten Marg 1160) fprach ber Karbinal Johann von Anagni in ber Sauvtfirche Mailands ben Bann aus über Vifter und Friedrich. hiemit war ber Krieg unabanderlich entschieden.

Für den Augenblick war diese Wendung der Dinge dem Kaiser um so weniger willkommen, da er die deutsche Mannsschaft' schon über die gewöhnliche Zeit bei sich behalten und die Combardei so gelitten hatte, daß selbst freundschaftlich Gesinnte nicht mehr von den Lasten verschont bleiben konnten. Friedrich berief beshalb alle Fürsten und Nitter, dankte öffentlich für ihre Ausdauer, Areue und Tapferkeit, belohnte manche durch Lehngüter, schenkte ihnen goldene und silberne Geschirre, prächtige Kleider, Pferde, Helme, Panzer,

<sup>1</sup> Colon. chron. S. Pantal. 941. Radulph. Mediol. 1183. Funig spicil. eccl. von Salzburg urf. 16 - 17. Antichità Longob. Milan. 11, 26.

<sup>2</sup> Im April 1160 waren beim Kaifer in Pavia: die Erzbischie und Bildhofe von Mainz, Magdeburg, Bremen, Bamberg, Prag, Merschurg, Augsburg, Arident, Kettre, Areviso, Padua, Mantua, Berona; Deinrich ber Lowe, Deinrich von Karnthen, Bertock von Lotheringen u. s. w. Dumont corps diplom. I, 85, Urt. 141, 142

1160. Schwerter u. dergl. und forberte endlich in biefer gunftigen Stimmung alle auf: binnen Jahresfrist sich wieder einzussinden, sofern Frieden und Eintracht bis dahin nicht hergestellt sey.

Unter ben jest heimkehrenden Fürsten war auch heinrich der Lowe und Welf von Spoleto'. Der lette hatte
alle Barone aus seinen italienischen Besitzungen zu einer
allgemeinen Versammlung berusen, sieben Grafschaften als Fahnenlehn ausgetheilt und jeden billig behandelt. In gleischem Sinne versuhr sein in Italien zurückbleibender Sohn, Welf VII, ein Mann von sestem Sinne, scharsem Urtheile, freigebig, umgänglich, beim Bolke beliebt und besonders gewandt zur Freude seiner Unterthanen die meisten Fordez rungen des Kaisers abzuhalten, ohne ihn zu erzürnen.

In ber nachsten Beit, wo Friedrichs Beer (obgleich noch einige Fürsten bei ihm blieben2) fehr geschwächt mar, suchten bie Mailander Neulodi zu erobern: sie wurden aber mehre Male, bald von ben Einwohnern, balb von ben Raiferlichen, Cremonefern und Pavienfern guruckgebrangt. Ueber= haupt bewiesen die zahlreichen Kampfe (an denen felbst der Erzbischof Obertus von Mailand und der Archibiakonus Galbin Theil nahmen3) zwar bie Große bes Saffes und bie Ausdauer beim Widerstande, aber fie entschieden nichts uber Befit und herrschaft. Gine bedeutendere Benbung schienen die Ereignisse bei Carcano zu nehmen. Die Mai= lander namlich umlagerten biefe, am Comer = See gelegene, ihnen fehr laftige Burg. Che es ihnen aber gelang bie Schutwehr burch ftarkes Rriegszeug zu zerstoren, erschien Friedrich mit Beeresmacht und ichloß die Belagerer ein, bis Alle aus hunger um freien Abzug in ihre heimath baten. Sie mußten fich ergeben, war bes Raifers Untwort:

<sup>1</sup> Radev. II, 75. Gunther X, 550 - 570. Mon. Weing. 790.

<sup>2</sup> Beim Raifer blieben bie Pfalzgrafen Konrad und Otto, Friedrich fein Reffe u. f. w.

<sup>3</sup> Saxii archiep. II, 551. Acta Sanct. 18ten Upril.

fle wollten fich burchschlagen, ber Dailanber Befchluf. 1160. Darauf nahmen fie bas heilige Abendmahl. Deffungeachtet marf Kriedrich am neunten August 1160 mit ben Deutschen ihr Kugvolt, eroberte ihre Sauptfahne', brang in ihr Lager, machte viele Gefangene und rief laut: "wir haben ges fiegt!" - "Du bift vielmehr befiegt!" antwortete ein Uns berer, "fiehst bu nicht, wie bie Mailander bich umrin= gen?" - Und allerbings hatten auf bem anberen Flügel Die Italiener aus Pavia, Novara, Bercelli und Como, ber mailandischen und brescianischen Reiterei nicht gleich mann= haft widerstanden: sie geriethen, als sich ihnen unerwartet im Ruden Sulfsmannichaft aus Piacenza zeigte, in Berwirrung und begaben fich auf die Flucht. Raum hatte ber Raifer bies gebort und bemerkt, fo verfammelte er bie Tapferften um fich, brach in bie Feinde ein und trieb fie por fich ber. Reineswegs aber folgte man an allen Stellen feinem rubmlichen Beisviele; ja als er vorkampfend mit bem Pferbe fturgte2, nahm bie Bermirrung fo überhand, baß auch er, obgleich ber lette auf bem Schlachtfelbe, mit fortgeriffen warb. Gin furchtbares Ungewitter und fehr ftarte Regenguffe hinberten bie Berfolgung; boch erbeuteten bie Mailander im kaiserlichen Lager manche ihnen früher abgenommenen Befigthumer, befreiten bie Befangenen und Geißeln, und folugen bald nachher bie, ohne Runde berangiebenben Cremonefer und Lobenfer. Bon Carcano aber mußten fie, bei bem tapferen Biberftanbe ber Befahung und ber neu fich mehrenden Macht Friedrichs, wiederum abzieben; mithin blieb auch biefe, beiben Theilen viel Berluft bringende Schlacht zulett ohne großen Erfolg3. Friedrich nahm fein Winterlager bei Pavia, und eine gewaltige

<sup>1</sup> Otto Morena 1074, Radulph. Mediol, 1185.

<sup>2</sup> Johann, de Mussis, Burchardi vita 60.

<sup>3</sup> Utrisque fuit adversa fortuna. Sicardi chron, 600, Append, ad Radev. 558 und die zum Theit abweichenben Nachrichten im Chron, Colon. 5, Pantal, 940,

4160. Feuersbrunft in Mailand nothigte die Burger an bringens bere Bedursnisse zu denken; so daß sich ber Krieg fast in bloße Raubereien verwandelte, wo fuhne Abenteurer aus sicherem hinterhalte Kaiserliche zu fangen suchten, oft aber auch ergriffen wurden und mit dem Leben busten.

Reue Thatigkeit zeigte sich im Frühlinge des Jahres 1161. 1161. Die unvorsichtig ausruckenden Lodenser wurden von den Burgern Piacenzas geschlagen und die Burg Castig-lione von den Mailandern hart belagert. Da erschien der Kaiser mit einem ansehnlichen Heere, welches er gegen alle Erwartungen selbst aus Italienern zusammengebracht hatte, entsetze den Ort und nothigte die Mailander, vor dem eiligen Ruckzuge ihr Belagerungszeug zu verbrennen.

Bichtiger noch war es daß die deutschen Kurften, ber ergangenen Labung gemäß, mit ihrer Mannschaft allmählich in Stalien anlangten, wodurch Friedrich im Felbe eine fo entschiedene Ueberlegenheit erhielt, baß er bie Mailander in ihre Stadt einschließen und ihr Bebiet ungehindert vermusten konnte, 3mar thaten sie mehre Ausfalle, besonders gegen bie italienischen Gulfsvolker bes Raifers; weil indef= fen beide Theile hiebei fast gleichen Berluft hatten, fo ließ fich fur jene, ohnehin schwächeren, davon keine Rettung erwarten; ja Friedrich durfte aus der Rabe Mailands bin= weg nach Lodi ziehen und manche Staliener in der Ueber= zeugung entlaffen, daß Mailand, ohne eigentlichen Rrieg. burch bie unabwendbare Noth nachgiebig werden muffe. Und in der That suchten die Burger Unterhandlungen ein= guleiten, als Friedrich im Monat August die Stadt gum gweis ten Male naber einschloß! Ihre Bevollmachtigten, febr angesehene Manner, begaben sich im Vertrauen auf bas. ihnen von dem Sohne bes Konias von Bohmen, dem Land=

The first of the second of the second of the second

<sup>1</sup> Die Erzählungen von ber Schmach, welche die Mailander der gefangenen Kaiserinn angethan hatten, und von der noch schmablicheren Bestrafung dieses Frevets, sind unwahr. Günther IX, 404; Otto Morena
1181 – 1196; Giulini; Bunau 128; hagen Keise I, 293, 297.

grafen von Thuringen und dem Pfalzgrafen Konrad bewils 1161. ligte sichere Geleit, auf den Weg, wurden aber unerwartet von dem Kanzler Rainald und dessen Leuten angegriffen. Der Zorn über diesen anscheinend vorsählichen Verrath, ershöhte den Muth der Mailander: sie sochten vom Mittag bis zum Abend, und erst als Friedrich seibst mit vielen Rittern herzueilte und die größten Gesahren nicht scheute, so daß ihm ein Pserd unter dem Leide erschossen ward, erst da wichen die Bürger und verloren, die an die Thore der Stadt zurückgedrängt, viele Gesangene. Rainald rechtserstigte seinen Angriff der Mailander gegen die laut erhobenen Borwürse damit: er habe von dem bewilligten sicheren Geleite durchaus nichts gewußt; die Mailander mochten aber dieser Behauptung keineswegs vollen Glauben beimessen, wenigstens war seitbem von weiteren Verhandlungen nicht die Rede.

Der Raifer bezog, nachdem bas feindliche Gebiet noch mals verwuftet worben, fein Winterlager in Lobi, ließ mehre Schlöffer befestigen um den Mailandern alle und jebe Bufuhr, befonders von Pracenza und Brescia ber, aba auschneiben, strafte biejenigen, welche überführt murben bennoch Lebensmittel in bie Stadt gebracht zu haben, mit bem Berlufte ber Sande und belohnte bagegen ihre Ungeber. Ginige Fürften erhielten um biefe Beit, nach ihrem Bunfche, die Erlaubnig zur einstweiligen Ruckehr; bamit aber Dies mand glaube bie Unternehmung werbe hieburch aufgegeben, fcwur Friedrich' nicht vor ber Ginnahme Mailands binwegzuziehen, und bezeichnete fur ben Fall feines Todes Konrad feinen Reffen als ben nachsten, und Beinrich ben Lowen ale ben zweiten Nachfolger in ber Berrichaft. Die Mermeren im Beere erhielt er burch reichliche Unterftugung bei gutem Muthe. 5 June 106 Teach June 11.

Mittlerweile stellten fich bie Verhaltnisse in Mailand 1162. besto ungunstiger?: ber Mangel an Lebensmitteln stieg auf

<sup>1</sup> Afflig, auctor, unb Alber, gu 1160,

<sup>3</sup> Engethus führt G. 1104 feiner Chronit (eine fpatere Quelle)

11

1162 eine furchtbare Sobe, Biele liegen fich burch Gingiebung ihrer Guter nicht von ber Alucht abhalten und ein großer Theil bes, zur Beit bes Gludes gehorfamen und begeiftere ten Bolfes gerfiel mit ber Obrigfeit. Mir ber Ergbifchof. und bie, gleich ihm bem Papfte Alexander anhangenden Geiftlichen, brangen auf beharrlichen Wiberstand; wofür fie ehemals von der Menge als Apostel verehrt, jest aber als Urheber des Berderbens betrachtet und fo bedrangt wurden, daß fie fpater nach Genua zu Merander entflohen. Gewiß ging bie Saltung allmablich verloren: benn auch Die Bornehmen waren weber unter sich, noch mit bem Bolke einig, mas zu thun und mas zu laffen fen. Ends lich kamen Alle, obgleich nicht aus benfelben Grunden. überein, Bevollmächtigte an Friedrich zu fenden. Ginige namlich hatten babei wohl nur ben 3med, ihn einzuschlafern und wo moglich Lebensmittel in die Stadt ju brinden; Undere bagegen rechneten auf milbe Bedingungen: noch Undere hofften daß, als Folge harter Bedingungen. neuer Eifer entstehen werbe. Nach manchen sich bieran reihenden, erfolglofen Berfuchen, erklarten endlich bie 2062 geordneten dem Raifer: "Mailand wolle alle Befestigungen ber Stadt gerftoren und fie nicht ohne feine Erlaubnif berftellen, auf eigene Roften eine faiferliche Burg erbauen. allen Bundniffen entsagen, bas Beer in die Stadt aufnehmen, 300 Geißeln auf drei Sahre ftellen, die Ernennung obrigkeitlicher Personen bem Raifer übertragen, fich ber Sobeitsrechte begeben und eine große Summe Gelbes gab= Ien." Die Mailander glaubten, Diefe Nachgiebigkeit um= fasse alles nur irgend zu Fordernde; ja sie erschien ihnen, im Ungedenken an ihre frubere folge Große, fcon über= trieben: - und bennoch maren bie Stimmen in bem fai=

Lagar Lagor of the mean of the first ha

an der Kaiser habe durch den Instinkt der Esel entbeckt, welche untersirbische Wasserquellen nach Mailand gingen. Durch Abschneiden dersselben sey Wassermangel herbeigeführt worden. — Antichità Longob. Milan, II, 34—38.

ferlichen Rathe getheilt, ob man bie Bedingungen annehmen 1162. ober verwerfen folle. Fur jenes fuhrte man an': "fie ge= nugen um Mailands Macht zu brechen, und Friedrich fann ohne Mube ihre Bollziehung erzwingen. Bartere Forberungen werben neuen Biberftand erzeugen und rechtfertigen; wogegen die Mailander, im Fall eines funftigen Uebertretens ihrer eigenen Borfchlage, bem Raifer vollkommene und Jedem einleuchtende Grunde gur Bestrafung geben. Fur bie Ruhe und bas allgemeine Wohl bedarf es jest feiner ftrengeren Behandlung, als ber fich bie Mailander felbft unterwerfen." - Unders Gesinnte, unter ihnen wohl manche italienische Stabte und befonders ber, von ben Mailandern bart beleidigte Rangler Rainald von Koln, erklarten: "unbegrangte Beleidigungen faiferlicher Majestat wurden nur burch eine unbedingte Unterwerfung hinreichend gebuft. Nach biefer vollen Genugthuung mußte es ber Macht und Großmuth bes Raifers überlaffen bleiben, ob er Rache ober Engbe über die Berbrecher ergeben laffen wollte." -Friedrich hielt bas lette Berfahren feiner Burbe angemef: fener, und fo groß war bie Bedrangniß in Mailand bag man, nach manchen fruchtlofen Rlagen, bie Soffnung auf jene Enabe bem fonft unabwendbaren Untergange vorzog.

Am ersten Marz bes Jahres 1162 kamen die Burgermeister Mailands und mehre Eble im kaiserlichen Lager
an2, warsen sich vor den versammelten Fürsten nieder, beschwuren ohne Bedingung und Rückhalt die eigene Unterwerfung, und versprachen von allen Bewohnern eine gleiche Eidesleistung zu bewirken. Drei Tage später, nachdem gar
passend war gesungen worden: "Herr, gedenke deiner Milde;"
erschienen mehr als 300 außerwählte Männer, übergaben
niedergebeugt die Schlüssel aller Thore und Burgen, sechsundbreißig Hauptsahnen der Stadt und schwuren gleich den
ersten. Am sechsten Marz nahte endlich das ganze Bolk,

<sup>1</sup> Chron. S. Pantal, 942. Sigonius 3. b. 3.

<sup>2</sup> Burchardi epist. 015. Guil. Neubrig. II, 8.

1162 in hundert Schaaren abgetheilt, mit Stricken um ben Sals Ufche auf bem Saupte und Kreuzen in ben Sanden. Man erblickte einen Wagen' von festem Bau und ftart mit Gifen beschlagen, in beffen Mitte sich ein hober Mastbaum erhub. burch Metall, Ringe, Banber und Stricke aufs Geschicktefte befestigt. Den Gipfel schmuckte bas Zeichen bes Rreuzes und ber Segen austheilende, heilige Umbrofius. Dies mar bas Rarrocio, bas erfte Feldzeichen Mailands. Der Raifer faß wahrend beffen bei Tifche und ließ die Mailander, bas Reft ihrenthalben feineswegs unterbrechend, im araften Re= gen warten2. Endlich erschien er auf erhohtem Throne in ber Mitte feiner Großen, und sobald ibn jene erblickten. schwenkten sie noch einmal die Fahnen und stießen noch einmal in die Posaunen; mit dem letten Tone schien Mai= lands Große zu verhallen. Still ging nun ber lange Bug vor bem Kaifer vorbei, und jede Abtheilung legte Kahne und Pofaune zu feinen Rugen nieder. Jest fand bas Rarrocio ihm gegenüber: ba ließen beffen Rubrer geschickt bie Stricke nach, ber ungeheure Baum fenkte fich, gleich= fam bahinfterbend, ju Boben und als man ben Wagen nicht, - wie bes Fürsten Wink befohlen -, burch bie zu engen Thore hindurch bringen konnte, wurde der feste Bau burch überlegene Gewalt in Stude gertrummert. Go war benn auch nicht einmal ein Zeichen mehr übrig, bem Mai= land vertrauen konnte, und ber innere und stumme Schmerz brach in lauten Jammer aus, und in unermeglicher Web= muth fturgten Alle ju Boben, um Chrifti willen Erbarmung erflebend! Der Graf von Blandrate, jest unter den Gie= gern, trat hervor um fur feine ehemaligen Freunde und Genoffen zu bitten; Thranen waren in den Augen aller Fürsten, nur bes Raifers Ungeficht und Saltung blieb un= verandert. Erst als durch Kangler Rainald die Urkunde

<sup>1</sup> Ursperg. chr. 305. Memor, Regiens. 1075. Otto Morena 1099. Radulph, Mediol. 1187. Godofr. Monach, Afflig. auctar.

<sup>2</sup> Burchardi vita 61,

unbedingter Unterwerfung vorgelesen und von allen Mais 1162. ländern anerkannt war, erbub er sich und sprach: "die Milbe welche sich mit Gerechtigkeit verträgt, soll euch zu Theil werden. Ihr habt nach dem Gesehe Alle das Leben verwirkt, ich will es Allen schenken und nur solche Maaßstegeln ergreisen, wodurch es euch unmöglich wird kunftig ähnliche Verbrechen zu begehen."

Riemand fah ein, was fur Maagregeln bies fenn tonn= ten, wenn nicht bie, von ben Mailandern fruber ichon gu= gestanbenen. In ichweren Beforgniffen fehrte baher bas Bolf gur Stabt gurud, ftellte 400 Geiffeln und leiftete feche vom Raifer bagu bevollmachtigten Deutschen und feche Stalienern bie Sulbigung. Friedrich felbft begab fich nach Pavia, bamit hier über bas lette Schickfal Mailands auf einer Berfammlung entschieben werbe, welcher faft alle Große, die meiften Bifchofe und die Burgermeifter vieler lombarbifden Stadte beiwohnten. Die Abstimmung ber letten war die bartefte '. "Den Becher ber Trubfal," fo fprachen fie, "welchen bie Mailander fur Undere bereitet baben, mag man ihnen wieder bereiten. Gie haben Como und Lobi, fie haben faiferliche Stabte gerftort; mithin muß Mailand wieder gerftort werben." In ber, auf Befehl bes Raifers entworfenen geschichtlichen Darftellung alles Gefche= henen, hieß es fernet: "Mailand fen ber Mittelpunkt aller Fehben, bie Bertheibigerinn ber Kirchenfpaltung, und burch gutrauliche und nachsichtige Behandlung nur gu Rudfallen in die alten Frevel aufgereigt worben. Go lange es unabbangig bleibe, tonne Ordnung und Friede nicht wiederkeh= ren; um bes Friedens und ber Ordnung willen, muffe alfo Die Strafe bart fenn." Man faßte hierauf gemeinsam einen letten Befchluß, und bie mailanbifden Burgermeifter mur: ben nach Pavia berufen um ihn zu vernehmen. Er lau= tete: "Mailand foll leer und wuft fenn; binnen acht Tagen verlaffen alle Bewohner die Stadt und bauen fich in vier

<sup>&</sup>quot;I Chron, meer, 1707.

1162 Fleden an, von benen jeber zwei Meilen vom anderen entsernt ist." Diesen Spruch hatten auch die Besorglichsten nicht vorausgesehen: Buth oder Behmuth, Trop oder Fleshen konnten ihn nun nicht mehr hintertreiben; und so eilten die Meisten dahin, wo sie Verwandte, Freunde, Bekannte hatten oder zu sinden hossten; aber Biele, selbst dieser geringen Hossinung beraubt, blieben hülfloß zurück und vertheilten und versteckten sich in Hütten, Klöstern und Kirchen.

Bum zweiten Male erschien nunmehr ber Raifer am 26sten Marz mit Beeresmacht und zog nicht burch ein Thor, fondern über bie, an einer Stelle niedergeriffenen Mauern, fiegprangend in die Stadt. Sie ward (fagen einige, meift lombardische Quellen) vollig zerftort, über ben muften Boben ber Pflug gezogen und zum Unzeichen ewiger Berftorung Salz baruber geftreut. Untersuchungen Underer beweifen hingegen, daß weber alle Mauern und Befestigungen, noch alle Rirchen, Rlofter und Baufer ju Grunde gingen. Schwer= lich weil der Raifer zweifelte ob fich fein Strafrecht fo weit erstrecke, und wohl noch weniger weil Como, Lobi, Cremona und Pavia ihrer Rachsucht aus Mäßigung ein Biel festen; fondern mehr weil bas Uebermaaf ber Arbeit, felbst bie Leidenschaftlichsten ermudete und die Gewalt bes Feuers auch bie heiligen Gebaube (beren Berftorung Biele scheuten) mit ergriffen hatte. Wie dem auch fen, gewiß mar ber Berluft ber Einzelnen febr groß, und baneben blieb bas allen fonstigen Verlust weit hinter fich laffende, großte Un= gluck unlaugbar: bie Auflofung ihrer burgerlichen Gemein= schaft, ber Untergang ihrer Unabhangigkeit und bas Enbe einer, zeither zwar oft willkurlichen, aber immerdar glan= zenden Laufbahn 1.

<sup>1</sup> Friedrich sagt sethst: sossa complanamus, muros convertimus, turres omnes destruimus, ipsam civitatem in ruinam et desolationem ponimus. (Hund metrop III, 242. Dachery spicil. III, 536. Martene thesaur. I, 473. Reichersberg. chron.) Der Besell ber Berstörung ging also hauptsächtich auf die Festungswerke; auch blieben Gebäube und Kunstwerke in bedeutender Jahl aus älterer Zeit übrig.

Von Mailand ging ber Kaifer nach Pavia zurud, und 1162. feierte in der Sauptfirche ein Dankfest mit ber bochften Pracht: bann folgte ein herrliches Gaftmahl, zu welchem nicht bloß Cole, fondern auch Burger und Fremde einge= laben waren. Friedrich und feine Gemablinn Beatrir trugen Kronen auf bem Saupte: benn nunmehr mar fein Wort gelofet, fie nicht aufzusegen, bevor er Mailands Macht ge= brochen und ben Gehorfam gegen bie Gefete in feinem gan= gen Reiche bergestellt habe. Ja so wichtig erschien ihm bas Errungene, bag er ein Behntel ber Beute bantbar an Klöfter überwies!, und außer ben Sahren bes Konig= und Raiferthums, in Urkunden auch bie Sahre nach ber Berftorung Mailands gablte. Nicht minder hielten alle bem Rai= fer bisher feindlich gefinnte Stabte mit bem Falle Mailands bie Cache ber Freiheit fur gang verloren: Brescia, Piacenga, Imola, Faenza, Bologna und mehre andere unterwarfen fich allmablich auf schwere Bebingungen: fie follten jede Befestigung gerftoren, Gelbfummen gablen, allen Befehlen Friebrichs gehorchen, obrigkeitliche Perfonen von ihm annehmen und Rriegshulfe ftellen. Mehre bem Raifer befreundete Stabte erhielten bagegen, außer mancherlei anderen Begunftigungen, bas Recht ihre Dbrigkeiten felbst zu mablen.

<sup>(</sup>Gratiolius de aedisiciis Mediol.) Den Kirchen geschah fast gar kein Leib und die, ohnehin minder ausgezeichneten Wohnhauser konnten weber in der kurzen Zeit niedergerissen, noch ohne Schaben der übrigen Gebäude niedergebrannt werden. Für die im Terte aufgestellte Anssicht, geben maitandische Schriftsteller seibst die vollen Beweise, vor allen Giulini in den Annaten, die Vicende 65 und die Antichità Longod. Milan. II, 47. So sagen z. B. die letzten p. 48 u. 52: leggierissimo il male sosserto dalle chiese, delle quali una sola sorse è stata la danneggiata. Doch läugnen wir nicht, das manche von den seicht gebauten Bohnhäusern zu Grunde gegangen senn mögen.

<sup>1</sup> Petershus, chron. 388.

<sup>2</sup> Acerbus Morena 1107 — 1113 hat Einzelnheiten, bie wir um der Rurze willen, übergeben muffen. Siehe Giulini 296. Ghirardaeci I. 3, 84.

1162 Um engsten verband sich ber Kaiser mit den Genuesern und ben Pisanern , welchen er Theile von Upulien, Sicilien und bem Schahe Konig Wilhelms zusicherte: so gewiß hofften sie in gemeinschaftlichem Kriege obzusiegen!

Huch war Friedrich jest weltlicher herr von Rom bis Lubed: zwar nicht in der unbeschrankt einberrischen Form fpåterer Beiten, aber boch mit einem Uebergewicht über bie ftanbischen Rechte und Befugnisse, wie es sich lange fein Raifer hatte erwerben konnen; und ba bies Uebergewicht auch auf geiftliche Ungelegenheiten ging, und die Bischofe von ihm bald aus eigener Macht2, bald mit Zustimmung fei= nes Papstes eingesetzt und abgesetzt wurden, so schien alles Deffentliche einer burchgreifenden Umgestaltung entgegenzu= reifen; jeboch immer nur in feinem Reiche, wo man theils aus Furcht, theils aus Ueberzeugung bie Beschluffe ber Kirchenversammlung von Pavia fast ganz allgemein an= genommen hatte. Die Chriftenheit war aber in jener Zeit viel zu fehr ein einiges Ganzes, und bie Frage über ben wahren ober falfchen Papft, griff viel zu fehr in alle und jebe Berhaltniffe ber Kirche, bes Staates, ber Stifter und Rlofter, ja ber einzelnen Familien ein, als bag bie fort= bauernde Spaltung nicht allgemein als ein fehr großes, auf alle Weise zu beseitigendes Unglud erschienen ware. Die, im ersten Augenblicke nicht unwahrscheinliche Soffnung, Biktors Unerkenntniß überall burchzuseten, schlug aus mehren Grunben fehl. Zuvorderst wollten die, in Pavia weltlicherseits gar nicht, und geiftlicherfeits ungenugend vertretenen Staa= ten, keinen scheinbar kaiferlichen Papft und wurden bange, bas weltliche und geiftliche Schwert mochte, zu unausweich= barer Tyrannei, unmerklich in eine Sand kommen.

<sup>1</sup> Lünig cod. diplom. Italiae I, 1047. Borgo dipl. p. 32. Stella 976. Friedrich fagte: non solum in terra, sed etiam in mari gloriam et honorem Romani imperii dilatare omnibus modis et corroborare intendimus et desideramus. Murat. antíq. Ital. IV, 253.

<sup>2</sup> Dumont I, 85, Urf. 141, 142.

tens verbreitete fich, und mit Recht, die Meinung !: Aleran= 1161. ber fen kluger, unterrichteter, beredter und tuchtiger als fein Begner. Drittens fanden die Fursprecher Meranders überall weit mehr Eingang, als die faiferlichen Berichterstatter und unterwarfen alles Gefchehene einer ftrengen Prufung. Go ichreibt Johann von Salisbury, ein angefehener und wirkfamer Geiftlicher jener Beit: "wer unter ben Rindern ber Menfchen war mit Friedrich vergleichbar, ebe er fich aus einem herrscher in einen Tyrannen verwandelte und aus einem katholischen Raiser ein Schismatiker und Reber warb? Er unterwirft die allgemeine Rirche dem Urtheile einer ein= gelnen Rirche! Wer aber hat bie Deutschen zu Richtern ber Bolfer bestellt? Wer hat biefen bummen gewaltthatigen Leuten Bollmacht gegeben, nach Willfur ihrer Furften abaufprechen über die Baupter aller Menfchen2? Die gegen Alexander in Pavia abgelegten Zeugniffe find theils falfch, theils gar nicht beschworen, theils rubren sie von parteii= schen Personen ber. Go ift ber romische Prafekt ein Neffe Oftavians, und befand sich zur Zeit ber Wahl obenein nicht gegenwärtig; so gurnt ber Kangler Rainald, weil Sabrian feine Bahl zum Erzbischofe von Roln, ber Graf von Blandrate, weil jener bie Bahl feines Cohnes nicht billigte u. f. w."

Der Kaifer, welchem dies und Aehnliches nicht unbekannt blieb, hoffte durch eine neue Kirchenversammlung alle Zweis fel zu beseitigen und seine Partei nach allen Richtungen zu besestigen. Allein obgleich diese zweite, während des Junius 1161 in Lodi abgehaltene Kirchenversammlung, die Ans sprüche des gegenwärtigen Biktor nochmals prüfte und alle

<sup>1</sup> Bouquet script. XVI, 499.

<sup>2</sup> Quis hanc brutis, impetuosis hominibus auctoritatem contulit, ut pro arbitrio principum statuant etc. Johann. Sarisber. epist. 50. Bouquet XVI, 547.

<sup>3</sup> Histor, Landgray, Thuring, Eccard, 383. Otto Morena 1089, Duchesno IV, 578.

1161, früheren Beschluffe bestätigte: so litt fie boch an benfelben Mangeln wie die erfte von Pavia, und ihre Wirkfamkeit wurde mindestens zur Salfte aufgehoben, als Ludwig VII in Beauvais und Seinrich II in Neufmarche' (bem Rathe ihrer Bischofe gemaß) vorläufig auf Alexanders Seite traten. Beil indeß bie beiben lettgenannten Busammenkunfte unlaugbar noch weniger, als die in Lobi und Pavia, ben Charafter allgemeiner Kirchenversammlungen trugen und Viftor baselbst gar nicht mar gehört ober vertreten worden: fo berief man eine weit zahlreichere Verfammlung nach Touloufe, welcher die Konige von Frankreich und England in Perfon, ferner bie Gefandten Friedrichs und bes Ronigs von Leon, endlich die Abgeordneten beider Papste beimobn= ten. Die letten suchten bie Unspruche ihrer Berren mit ben schon bargelegten Grunden zu erweisen: wobei aber Bieles, was in Pavia und Lobi ben Darstellungen Biktors vor bem Raifer und den mehr oder weniger von ihm abhangigen Bi= schöfen Gewicht gab, hier in die Bagschale Alexanders fiel; auch wollte man, abgesehen von inneren Grunden, gar gern bie einseitige Entscheidung bes Raifers, anscheinend mit qu= tem Gewissen verwerfen. Die Versammlung erklarte sich also gegen Biktor; welches Ereigniß fur Alexander an sich von der hochsten Wichtigkeit und in diesem Augenblicke dop= pelt erfreulich mar: benn feine Reinde hatten fast den gan= gen Kirchenstaat inne, die Romer zeigten ihm ihre Ubnei= gung fo unverhohlen daß er die Stadt verließ, und eine eigene unabhängige Kirchenversammlung brachte er nicht zu Stande, weil auf bes Raifers Befehl feine Bifchofe nach Rom burchgelaffen wurden 2. Unverzüglich ordnete Meran= ber so gut als moglich bie romischen Ungelegenheiten, er= nannte ben Bischof Julius von Praneste zu feinem Statt= balter und begab sich mit den Kardinalen auf normannische

<sup>1</sup> Guil. Neubrig. II, 9. — Trivet fest die Bersammlung in Neusmarche auf den Junius 1160.

<sup>2</sup> Chron, mont, sereni zu 1159.

Schiffe, welche König Wilhelm ihm gesandt hatte. Aber 1162. ein so furchtbarer Sturm ergriff das Geschwader', daß Sezber in der unerwarteten Rettung nicht allein der Menschen, sondern aller Guter, ein Wunder, eine Gnade und Weiszagung des himmels erkannte.

Nach einem furgen Aufenthalt in Sicilien fegelte Alexan= ber nach Genua und ward hier, ungeachtet bes faiferlichen Berbotes ehrenvoll aufgenommen: noch mehr gefchah bies in Frankreich, wo ber Konig nicht gegen, sonbern fur ihn wirkte, und bie gablreich in Montpellier und Clermont verfammelte Geiftlichkeit feinen Darftellungen Beifall gab. Uber biefe febr gunftigen Umftande, benen Merander aus mehren Grunden fo ficher vertraute, schienen fich unerwartet gu andern. Seine Freundinn, Die Koniginn Ronftange, ftarb und Ludwig ehelichte Abelheib, welche gleich ihrem machti= gen, taglich mehr Ginfluß gewinnenben Bruber Seinrich von Champagne bem Papfte Biftor, vielleicht wegen entfernter Bermandtschaft, geneigt mar; Biktor felbft unterließ keinen Berfuch, burch Abgeordnete und Darftellungen auf die Un: ficten ber Konige Ludwig und Beinrich einzuwirken; Rangler Rainalb Schrieb bem frangofischen Kangler Bischof von Soiffons, er moge bie Sand nicht jur Unterftugung Alexan= bers bieten, und befchwur ben Ronig, feine Ehre und feine Krone nicht auf solche Beise zu erniedrigen ?; endlich drohte ber Raifer: "bag bie größte 3wietracht zwischen Deutschland und Frankreich entstehen werbe, wenn man feinen und bes Reiches Feind, ben bereits von ber Kirche verworfenen Ro= land, aufnehmen, und bie fast befeitigte Spaltung erneuen wolle. Und felbst abgeschen hievon sen es thoricht, sich mit einem Menschen zu befassen, welcher an 20,000 Pfund

<sup>1</sup> Dandolo 289 u. 304. Caffari 278, Vitae Pontif, 446-452. Cassin. monach. &u 1159, Ferreras III, 521.

Ne coronam et omnem honorem violenter demoliri volle videnmini. Camici gu 1162, ur? V, VI, 33. — Histor. Ludov. VII, 416. Epist. Ludov. VII, No. 47.

1162. Schulden gemacht habe '; zu beren Bezahlung er das Gelb in Frankreich erpressen wolle, werde und musse!"

Hiemit stimmten gewissermaaßen bes Papstes eigene Schreiben: benn wahrend er einerseits ben König einen Befenner der Gerechtigkeit und einen herrlichen Bertheidiger bes achten Glaubens nannte2; verhehlte er andererseits keineswegs die Geldnoth, in welche ihn des Kaisers Borkehrungen gestürzt hatten, und die nur durch königliche Gaben und durch Beiträge der Geisslichkeit könne gehoben werden.

Ludwig, ein Mann von schwacher Willensfraft und burch leichtfinnige widersprechende Rathschläge bald so bald anders gewendet3, war noch unentschlossen was er thun folle, als die Nachricht einlief daß Alexander (mahrschein= lich um kirchlichen Rechten nichts zu vergeben) feine Ge= fandten, den Abt Theobald von St. Germain und den Rapellan Caburcus, keineswegs nach Wunsch empfangen babe. Biedurch erhielten Friedrichs Unhanger das Uebergewicht und vermochten den Konig, daß er die Befehle über Alexanders Unerkennung einstweilen nicht öffentlich bekannt machte, und ben Grafen Seinrich von Champagne nach Italien fandte. um mit dem Raifer uber bie weiter zu ergreifenden Maaß= regeln Unterhandlungen einzuleiten. Diefem stellte Friedrich vor: "das beste Mittel ben Streit rechtlich und wurdig beizulegen, ware eine neue allgemeine Kirchenversammlung, zu welcher er und Ludwig sich perfonlich einfanden und jeder ben von ihm beschütten Papft mit zur Stelle brachte. Die Entscheidung einer so ehrwurdigen und unparteiischen, aus allen weltlichen und geiftlichen Großen ihrer Reiche befte= benben Berfammlung, muffe bann unwandelbar gelten, fie

<sup>1</sup> Codex epist. Reginae Christinae No. 179, p. 44. Concil. XIII, 197. Anno Concil. 272 Andrew 200 Anno 200 Anno

<sup>2</sup> Ibid. p. 27 u. 106. Concil. XIII, 167, 170, 294.

<sup>3</sup> Ludovicus lingua levis, et malorum multoties utens consiliis, non levi plerumque macula, mores egregies denigravit. Hemingford II, 29.

moge fur ben einen ober ben anbern Bewerber, ober auch 1162. gegen beibe ausfallen." - Che Graf Beinrich fich bier= uber enticheidend erflarte, erhielt er Schreiben vom Erzbi= schofe Manaffe von Drleans bes Inhalts': "Alerander habe bem Ronige neuen Grund gur Ungufriedenheit gegeben; weshalb er nur unbeforgt, felbft uber feine Bollmacht bin= aus vorschreiten und ber Soffnung leben tonne, Ludwig werbe in Alles willigen." Auch war biefer wirklich mit jenen Untragen gufrieben, welche bie bisherigen Bormurfe über Einseitigkeit ber verschiedenen Rirchenversammlungen aufhoben, und ohne Unmaagung ber gefammten Chriften: beit ein freies Urtheil über ihre wichtigste Ungelegenheit gu= gestanden. Graf Beinrich beschwur baher in Ludwigs Das men bas Berabredete: am 29ften August 1162 follte bie Busammenkunft in Launes bei Dijon eroffnet werben; Alles verfprach ben ermunschteften Ausgang.

Als Papst Alexander von diesem wichtigen Beschlusse hörte (welcher die Kirchenversammlungen über den Papst?, und die weltlichen Fürsten über die Kirchenversammlungen stellte), erschraf er sehr, eilte dem Könige dis Souvigny in der Gegend von Elugny entgegen und erklärte: "er könne, selbst abgesehen von der gerechten Furcht vor Nachstellungen und Parteilichkeit, seine Sache keinem irdischen Gerichte unzterwersen und werde nicht in Launes erscheinen; doch wolle er durch Abgeordnete die Rechtmäßigkeit seiner Wahl den Versammelten, als Zuhörern, geschichtlich darlegen, keineszwegs aber als ein Angeklagter seinen Nichtern vortragen lassen." Vergebens suchte ihn Ludwig zu einem anderen Kntschlusse zu bewegen, und rief (die Lage der Dinge ges

<sup>1</sup> Fragment, histor, Ludov. VII, 424. Vitae Pontif, 452. Helmold I, 90. Radulph, Mediol. 1188. Alber, 339. Chron, Saxo. Chron, mont, sereni, Godofr, monach, Albert, Stadens, Auch Pontine ber Abt von Bezelan und der Erzbischof von Toure verhandelten für Ludwig mit dem Kaiser. Gallia christ. IV, 471.

<sup>2</sup> Concil. XIII, 178.

1162 wiß oberstächlicher beurtheilend, als der Kaiser) zulegt auß:
"wunderbar, daß Iemand der sich einer gerechten Sache bewußt ist, diese Gerechtigkeit und Unschuld nicht an den Tag legen und kundbar machen will!" Rathlos wie er die Verlegenheit, welche auß Alexanders beharrlicher Weisgerung entstand, beseitigen sollte, kam er endlich (vielleicht wiederum fremdem Rathe solgend) auf den Gedanken: er wolle die Verhandlungen des Grasen von Champagne nicht anerkennen, weil dieser seine ursprüngliche Vollmacht übersschritten habe. Allein Heinrich, der auß Italien zurückgeskehrt war, rechtsertigte sein Versahren nicht allein durch die Schreiben des Erzbischoss Manasse von Orleans, sondern noch mehr durch Ludwigs eigenes Benehmen, welches offenbar erst durch die fruchtlose Unterredung in Souvigny eine andere Wendung bekommen hatte.

Ein rascher und entscheibender Beschluß mußte aber um so mehr gefaßt werden, da Fürsten und Prälaten auf die ergangenen Ladungen' bereits von allen Gegenden her, und nicht ohne kriegerische Begleitung, bei Dole ankamen, auch die Botschaft eintraf, Friedrich nahe mit Heeresmacht. In dieser bedenklichen Lage erfreute man sich einen Augenblick lang an der Nachricht: Biktor wolle ebenfalls nicht erscheinen; aber schnell schaften ihn die Deutschen zur Stelle, und der König von Frankreich blieb in derselben Berlegenbeit. Da schiekte er Abgeordnete an den Kaiser, welche erskären mußten: er habe die Bedingungen zu spät erfahren, und könne die Frist nicht einhalten; dennoch nahte er zur bestimmten Zeit unter dem Vorwande einer Jagd, erschien am siedenten September 1162 um die dritte Stunde auf

<sup>1</sup> Der Raiser sagt in einem Einlabungsschreiben: et quia abundans cautela non nocet, milites tui quos tecum adduces, in armis et clypeis sint muniti. Cod. epist. Reg. Christinae No. 179, p. 98. Harzheim conc. III, 390. Murat. antiq. Ital. VI, 57. Auch ber Erzbischof von Lyon war eingelaben mit allen Bischofen, Aebten, Priozren und tüchtigen Geistlichen zu erscheinen, et oportebit propter defectum domorum in tentoriis habitare. Menestrier, preuv. XXIX.

ber gur Busammenkunft bestimmten Brude, martete bis 1162. um die neunte Stunde, wufch hierauf gum Beichen feiner Unschuld die Sande im Strome und eilte am Abend noch nach Dijon gurud. Siemit, bies behaupteten bie Freunde Aleranders, fen nun Alles glucklich abgemacht; aber Graf Heinrich von Champagne trat hervor und erklarte: "ber Konig fen feines Wortes nicht lebig, Friedrich habe ihm eine Frist von brei Bochen bewilligt um Alexander herbeizufuh= ren und ben Streit durch rechtliche Manner entscheiden zu laffen; halte Ludwig biefe Frift nicht ein, fo werbe ber Graf fich, wie er beschworen, mit feinen ganbern in bie Sanbe bes Kaifers übergeben." — Diefer war wenige Stunden nach Ludwig auf jener Brude angekommen und ließ bem Konige mundlich und fchriftlich vorstellen': "ber Wunsch fich ju fprechen, um ber Rirche und ber Belt ben Frieden gu verschaffen, sen hoffentlich aufrichtig und gegenseitig? Wenigstens tonne man ohne Thorheit folch wichtig Werk barum nicht aufgeben, weil ber Gine gufällig um eine Stunde au fruh, ber Unbere um eine Stunde gu fpat auf einer Brude anlange. Ueberdies habe ber Konig die Sauptbebin=' gung noch nicht erfullt, und Biftor beshalb mit Recht vorgestellt: ""warum foll ich fommen, wenn mein Gegner nicht erscheinen will? Und warum bedarf mein, burch ben Musfpruch zweier Rirchenversammlungen beftatigtes Recht, allein einer neuen Untersuchung?""

Ludwig, durch das Gewicht dieser Gründe und die Furcht vor des Grasen Absall und des Kaisers heer noch= mals umgewandt, stellte diesem Geißeln sur die Erfüllung der Berträge und schiefte Eilboten an Alexander: "er solle unverzüglich erscheinen." Dessen Standhaftigkeit wuchs aber mit der Gefahr: er lehnte das Gesuch zum zweiten Male und um so mehr ab, da es wie ein Besehl lautete. Gleichzeitig klagte er den französischen Prälaten: wie schwer es

<sup>1</sup> Epist. ad Ludov. VII, 38, 50-56, 86, 90, 143, 150, 153, 118, 431. Frider. J, epist. 6, 7.

Papst seinen vom Kaiser verfolgten, vom Könige so abhångigen Papst sey, die Freiheiten der Kirche aufrecht zu erhalten !! Und er fand an dem Erzbischose von Rheims, einem Bruber Ludwigs, und an dem Herzoge von Burgund muthige Fürsprecher. Dieser gelobte treuen Beistand, sofern der Kaiser je Feindseligkeiten zu beginnen wage; und selbst aus Ungern gingen Erklärungen ein, daß König Andreas Deutschland angreisen wolle, sobald Friedrich in Frankreich einfalle.

Weil aber dies Alles die nachste Verlegenheit feines= wegs befeitigte, fo fuchte und fand ber Konig von Frankreich einen anderen Musmeg. Er begab fich, vor bem volli= gen Ablaufe ber gefehten Frift mit feinen Begleitern nach Lovigennes, fand aber, weil man ihn um biese Zeit gar nicht erwartete, ftatt bes Raifers nur ben Kangler Rainalb. Es fam amifchen ihnen gum Gefprach, und in bemfelben na= turlicher Beife zu gegenseitigen Beschwerben. Ludwig führte an: "der Raifer habe in feinen Labungen geaußert, Frankreich werde auf der neuen Kirchenversammlung (wie burch Eide und große Burgschaften feststehe) Viktor als Papst anerkennen, und biefer habe Mehnliches nach Rom geschrieben. Den Bedingungen zuwider fen ein Seer verfammelt, und errege ben Argwohn, als wolle ber Raifer feine Unficht mit Gewalt und ohne Rucksicht auf die übrigen Fürsten und Konige burchfegen." Unter mehren fich hieran knupfenden rafchen Wechfelreden fagte Rainald: "allerdings ftehe bie Entscheibung über bie Wahl bes romischen Bischofes ur= fprunglich dem romischen Kaifer allein zu2, und Ludwig konne mit ber frangofischen Geiftlichkeit eigentlich nur als Freund und Rathgeber, nicht als Richter erscheinen." Diese Meußerung, an welche Rainald wahrscheinlich Beschwerden über Alexanders hartnäckigkeit und manches Undere anreiben

<sup>1</sup> Cod. epist. No. 179, p. 38-43, 106, 202.

<sup>2</sup> Vizeliac, histor. 539, welche überhaupt gute Nachrichten enthalt. Alle Wibersprüche unter ben Nachrichten lassen sich nicht lösen; wir haben ausammengestellt, was uns am wahrscheinlichsten erschien.

wollte, griff Ludwig vor weiterer Erlauterung begierig auf 1162. und fprach: "ich wundere mich, daß ein fo kluger Mann, wie ihr, fo widersprechende und fabelhafte Dinge vorbringt! Sat Petrus nicht alle Schafe zu weiben erhalten? Gebo: ren bie Ronige und Pralaten Frankreichs nicht gur driftli= chen Heerde?" Darauf suhr er, sich zu Graf Heinrich von Champagne wendend, fort: "bu siehst, daß man die von bir entworfenen Bedingungen verwirft. Ift etwa ber Kaifer gegenwartig? Sabe ich nicht mein Bort gehalten?" Seine Begleiter bejahten es, und obgleich alle Deutschen riefen: "ber Kaifer, ihr Berr, sey und bleibe ja unwandelbar bereit, die mit bem Grafen verabredeten Bebingungen zu erfüllen," — feste fich Ludwig bennoch zu Pferbe und fprengte bavon, als entflohe er einer Lebensgefahr! Schon in berfelben Racht traf ber Raifer ein, und wiederholte fo= gleich feine fruberen Befchwerben mit gleichen Grunden, aber nicht mit gleichem Erfolge: benn Konig Beinrich von England, - welcher nicht ahnete, welche Leiben ihm Papft Alexander einst verursachen werbe -, hatte sich auf beffen bringenbes Gesuch entschieden fur ihn erklart und nahte mit gablreicher Mannschaft; wogegen im faiferlichen Lager, aus Mangel an Lebensmitteln, Die Nothwendigkeit eines balbi= gen Aufbruches entstand. Ludwig, zwischen bem Ronige von England', bem Papfte und Friedrich in bie Mitte ge= ftellt, von benen ber Erfte fein alter Feind, und bie beiben Undern gleich entfernt von aller nachgiebigkeit waren, freute fich an Alexander einen Bermittler zwischen ben frangofischen und ben englifchen Unfpruchen zu finden, und fichernde Berfprechungen fur bie Ehre feines Reiches ju erhalten: er fürchtete in biefem Augenblide mehr bie Ueberlegenheit ber faiferlichen, als ber geiftlichen Gewalt.

<sup>1</sup> Durch Konig heinrichs Erklarung sen Ludwig bestimmt werben. Rymer soed. I, I, 23. Alexander bedankte sich bei diesem für sein Benehmen. Concil XIII, 210. Cod spist. Reg. Christinae No. 179, p. 119.

Nunmehr war also die Hoffnung den Kirchenfrieden herzustellen, nicht ohne Schuld aller Theile ganz verschwunden, und man mußte bei der Sinnesart Friedrichs und Alexanders einem langen und hartnackigen Kampse entgegensehen! In diesem Kampse hatte der Papst den großen Bortheil, daß ihn die Stimmung des Jahrhunderts begünstigte und er alle Thätigkeit auf einen Punkt richten konnte; während den Kaiser Sorgen und Arbeiten mannichsacher Art beschäftigten und seine Kräfte zerstreuten und schwächten. Vener stand da als ein Kämpser für den Himmel, und im Bunde mit der Freiheit auf Erden; dieser hingegen schien die irdische Ordnung zu überschäsen und den Himmel bes stürmen zu wollen.

of the contract of the second

## Fünftes Sauptstud.

Mahrend im Guben fuhne Combarben und ftandhafte Papfte ben großen Kampf fur ihre Freiheit und bie Rirchen= herrschaft gegen ben gewaltigen Raifer unternahmen, foch= ten im Norben Deutschlands bie Glaven mit nicht gerin= gerem Muthe fur ihre Unabhangigkeit und ihren alten Glau= ben. Gin fleines, gerftreutes, an ben Rand ber Oftfee gebrangtes, burch fefte Burgen und Stabte wenig gefcut= tes, burch staatsrechtliche Berbindungen und tiefe Ginfichten nicht geftarttes Bolt, überließ fich feinen urfprunglichen naturlichen Gefühlen und widerftand badurch fo viele Sahre einem Manne, ber nachst bem Raifer ber größte Furft fei= ner Beit mar. Beinrich ber Lome ' hatte einen feften, burch ritterliche Uebungen aller Urt gefraftigten Rorper, ein offenes Geficht, große ichwarze Mugen, bunteles Saar und einen ftarten Bart. Er mar ein Reind aller Tragbeit und Ueppigkeit, tapfer, ftreng, ausbauernb und in bem Mllem feinem Better und Freunde, bem Raifer, abnlich. Doch überleuchtete im Gangen bas blonbe Gefchlecht ber Soben=

<sup>1</sup> Bergleiche Radev. II, 38, ber Deinrich mit Welf zusammenstellt, aber zu bestimmt Sallusts Schilberung ber Charaftere Satos und Sassars nachahmt. — Acerb. Morena 1117. Unter neueren Werken ist Bottigers Deinrich ber Lowe bei weitem bas grundlichste und am besten geschriebene.

staufen bas braune der Welfen, und bei aller Trefslichfeit ist keiner von diesen dem ersten Friedrich an Heldensinn und Kriegsmuth, oder dem zweiten an hoher und umfafender Geisteskraft gleichzustellen.

Sachsen und Baiern war dem Herzoge zugesprochen; er fühlte aber sehr richtig, daß, bei des Kaisers entschiedener Uebermacht im Süden, nicht dort, sondern nur an den Küsten der Oftsee eine Möglichkeit weiterer Vergrößerung gegeben sen. Indessen bedurste es zur Ausstührung dieses Planes doppelter Tüchtigkeit und Anstrengung, weil nicht allein die Slaven, auf deren Bezwingung es abgesehen war, tapfer widerstanden, sondern auch deutsche Fürsten und Prälaten als Nebenbuhler des Herzogs austraten.

- 1154. So erneute sich, schon während dessen erster Abwesenheit in Italien', der Streit mit dem Erzbischofe Hartwich von Bremen, welcher dem, an Vicelins Stelle zum Bischofe gewählten Kapellan Gerold die Weihe versagte, weil er dabei gar nicht gehört sey und die Herzoginn gesehwidrig
- 1155. die Wahl geleitet habe. Gerold eilte unter großen Mühfeligkeiten nach Italien, konnte aber, weil Hartwich seine Gründe ebenfalls hatte vortragen lassen, vom Papste die Bestätigung nicht erhalten. Erst als Heinrich der Löwe sich in dem Gesechte mit den Römern so sehr auszeichnete, überwog die Dankbarkeit jene Gründe, und Hadrian bestätigte nicht allein Gerold, sondern ertheilte auch dem Herzoge manche Vorrechte über die Errichtung neuer Bisthümer in den flavischen Ländern.
- 1156. Als Gerold nach Altenburg zurückkam, fand er den Ort großentheils zerstört und litt aus Mangel an Einnahmen fast Hunger; deshalb söhnte er sich zuvörderst, jedoch nicht ohne Mühe, mit dem Erzbischofe aus, und suchte alsdann minder beschränkt auf der Bahn seines Beruses

<sup>1</sup> Helmold I, 79-82. Sartwich flagt: ber Gerzog reputabat archiepiscopum pro capellano. Albert. Stad. zu 1155. — Bodo chron. Gandersheim. 333. Langebek IV, 443.

vorzuschreiten. Unfangs besuchten jedoch nur Wenige, und 1156. von ben angefebenern Glaven nur ber Furft Pribislav ben driftlichen Gottesbienft. Ja es schien als werbe fich bie Gemeinschaft zwischen Slaven und Deutschen weniger an firchliche als an gefellige Feste anknupfen, und felbst bie Geiftlichen faben es in biefer Beit bruckenben Mangels febr gern, daß fie erft von Pribislav und bann von dem edlen Slaven Theffemar freundlichft eingelaben wurden. Der Beg zu biefem (er wohnte im Innern bes Lanbes) ging vor bem Saine Promos vorbei, wo uralte Gichen burch zierliches Flechtwerk fo verbunden maren, daß nur zwei Eingange zu ber, im gangen Lande verehrten Statte offen blieben. Boll Born über bies Denkmal bes Beidenthumes fprang Bifchof Gerold vom Pferbe, feine Begleiter folgten, und in gewaltigem Gifer wurde bie Umfassung niedergerif= fen, bas Gebalf ber Eingange herabgeworfen, und die beis ligen Baume ju Sauf getragen und angezundet. Man freute fich ber That, bis bie Klammen hoch emporftiegen und bie Furcht gefährlichen Ueberfalls und schmählichen To= bes erweckten; jufallig aber maren alle Glaven entfernt, was fur ein Beugniß unmittelbarer gottlicher Fürforge galt. Theffemar wahrscheinlich von jener That nicht unterrichtet ober bem driftlichen Glauben beimlich geneigt, empfing ben Bifchof und bie Seinen ehrenvoll, fcblug ihm aber, ba er tein Cofegelb bieten fonnte, Die Freilaffung gefangener Danen ab.

Am nachsten Sonntage versammelte Gerold bei Lübed alles Bolf dieser Gegenden und sprach: "sturzet die Gogensbilder danieder, ehret den alleinigen Gott im Himmel, empfanget die Tause, laßt ab von bosen Thaten, Raub und Christenmord!" Bon den übrigen Slaven aufgesordert, antwortete Pribislav im Namen Aller: "deine Borte sind Borte Gottes und dienen zu unserem Heile! Wie aber konnen wir freudig einen besseren Weg betreten, umstrickt durch Bande so vieler Uebel? Dein ist dies Bolk, bein also auch die Pflicht seine Klagen zu vernehmen. Mit Habsucht und unnennbas

1156, rer Barte wuthen bie Furften gegen und: in einem Jahre mußten wir, die Bewohner biefes fleinen Binkels, bem Bergoge 1000 Mark gablen, viele hundert bem Grafen, und fo lange wir nur bas Leben haben, ift ber Forberun= gen noch immer kein Enbe !! Wie foll ba die neue Lehre Burgel fcblagen? Woher foll ber Bau ber Gotteshaufer beftritten, womit bie Beiftlichkeit erhalten werben? Gern moch= ten wir uns in glucklicheren Gegenden anfiedeln; aber geben wir über die Trave, fiehe fo finden wir dieselben Gefahren, geben wir über bie Peene, baffelbe Elend; mithin bleibt uns nichts übrig, als auf bem Meere kummerlich vom Raube ju leben, ober noch ofter ben Tob ju finden." Sierauf antwortete ber Bischof: "wißt ihr nicht, daß bie Sachsen und andere Bolker ber Christenheit ruhig leben? daß die Kursten bort nicht mehr verlangen, als bas Bergebrachte und Bestimmte? Da ihr euch aber halsstarrig von der Ge= meine bes herren fondert, euch dem Beiligen der die Welt beherrscht nicht beuget, so send ihr ausgeschlossen von dem gemeinsamen Rechte und bie Willfur erscheint nicht straflich gegen Gobenbiener." - "Wenn uns (rief hierauf Pribis= lav aus) bie Rechte ber Sachsen an Gutern, Ginkunften und Abgaben bewilligt werben, fo wollen wir Chriften fenn, Rirchen bauen und Zehnten geben."

Hoch erfreut über diefe Erklarung begab sich Gerold zu Heinrich dem Lowen, welcher unterdeß aus Italien zurücksgekehrt war und den Erzbischof Hartwich, zur Strafe für das Wegbleiben vom Romerzuge, im Namen des Kaifers hart bedrängt hatte. Gern veranlaßte Heinrich unter Gerolds Mitwirkung eine neue Zusammenkunft in Altenburg, wo alle stavische Große erschienen und der Herzog selbst

<sup>1</sup> Ludw. reliq. VI, 230—237 über die Steigerung ber flavischen Abgaben. Noch 1167 ließ König Walbemar einen flavischen regulus als Hochverräther blenden, entmannen und bann ins Meer werfen. Hemsfort bei Langebek I, 279 u. s. w.

<sup>2</sup> Um linken Elbufer Lauenburg gegenüber.

ben Ungläubigen Bieles über Gott, Christus und Christen: 1156. thum nach seiner besten Kenntniß und Ueberzeugung ans Herz legte. Niklot aber, der Obotritenfürst, antwortete: "der Gott im Himmel mag dein Gott seyn, sey du unser Gott, verehre du jenen, wir verehren dich; das ist für uns Alle hinreichend." Ueber diese Lästerung war Heinrich zwar erzürnt, zeigte sich aber doch in Beziehung auf die Annahme des Christenthumes sehr nachsichtig, um nur durch neue Steuern seinen auf dem italienischen Juge geleerten Schatz wieder anzususlen. Ihm lag überhaupt mehr am Bezahzlen, als am Bekehren; nicht durch milde Lehre (so schien es) wollte man die Gemüther für das Christenthum gewinnen, sondern durch Druck mittelbar dazu zwingen.

Ueber dies Fehlschlagen seiner geistlichen Erwartungen war Bischof Gerold außerst betrübt; konnte er doch sur seine Kirche vom Herzoge nicht einmal eine weltliche Außestattung erhalten!: und als endlich diese Pflicht dem Grassen Adolf von Holstein zugewiesen ward, so erneuten sich beshalb frühere Streitigkeiten zwischen ihm und Heinrich dem Löwen, wobei Gewalt und Macht mehr entschied, als das unsichere Berhältniß der Rechte eines Herzoges gegen einen Grafen.

Lubecks Hanbel hatte sich nämlich so sehr gehoben, daß bie Kausleute von Bardewik darunter litten, und die Salzwerke in Oldesloe gaben so viele Ausbeute, daß die in Luneburg weniger Absatz fanden?. Als sich nun Graf Adolf
weigerte bem Herzoge die Halfte von Lubeck und Oldesloe
abzutreten, verbot dieser allen Handel nach jener Stadt (ben

<sup>1</sup> Ueber die Stiftung ber flavifchen Bisthumer, Orig. guelf. III, praefe 41.

<sup>2</sup> Helmold I, S5. Lerbecke 504. Wolter 51. Henric, de primord. urbis Lubicanae c. 2-3, und Bottiger zu biefen Jahren. Rach Deedes Geschichte gibeds steht bie Chronologie also: 1143 Gründung von Neutübest durch ben Grafen Abolf, 1154 Deinrichs Handleverbot, 1157 Brand in Lübeck, 1158 Bergleich zwischen Peinrich und Abolf

mit ben nothigsten Lebensmitteln allein ausgenommen), ließ bie Salzquellen verschutten und zwang jest, wie gefagt, ben Grafen zur Ausstattung bes Bisthums Altenburg bas Meifte 1157. herzugeben. Bald barauf brannte Lubeck zufällig nieder und

Abgeordnete ber Raufleute sprachen zum Berzoge: "burch fein Gebiet gehe der meifte Sandel, es verluhne fich alfo nicht, die durch feine Sperre ohnehin nahrungsloß geworbene Stadt wieder aufzubauen; er moge ihnen einen anberen Bohnfit anweisen." Diese Beranlaffung ergreifend, verlangte Beinrich ber Lowe bie Abtretung Lubecks und bes bazu gehörigen Hafens, und legte, als Graf Abolf sich beffen beharrlich weigerte, im Rageburgifchen an ber Badenit bie Stadt Lowenburg an. Balb aber ergab fich, daß biefe Gegend ben Unfallen ber Glaven zu fehr ausgesett war und große Schiffe nicht bis babin fegeln konnten; weshalb der Bergog bem Grafen nunmehr von neuem mit Bersprechungen und Drohungen bergestalt zusetzte, daß er endlich in fein Begehren willigte. Lübeck ward wieder auf=

1158. gebaut, erhielt große Landereien, Sutungen und Holzungen, und alle bamals irgend gewohnliche Stadtrechte. Much fein Sandel mehrte fich von jest an außerordentlich: benn Bein= rich der Lowe hob nicht bloß die fruhere Sperre auf, fon= bern ließ auch in ben nordischen Reichen verkunden: fried= lich, sicher und zollfrei konne Seder hieher handeln und sich

unter mancherlei Begunftigungen anbauen.

Seit der Ausfohnung zwischen Beinrich, Abolf und Gerold hatten bes letten fortgesette Bersuche ber Beidenbefehrung einigen, und als er nicht mehr beutsch ober latei= nisch, sondern flavisch predigen ließ, noch größeren Erfolg; Beinrich aber und Abolf fanden Muße ihre Krafte gegen Danemark zu wenden, beffen Geschichte bier eingeschaltet werden muß.

1152. Nachdem Kaifer Friedrich auf dem Reichstage von Merfeburg' im Jahre 1152 bie Streitigkeiten amischen Ra=

<sup>1</sup> Seite 9.

nut V und Sueno IV vermittelt und Walbemar neue Mus- 1152. bruche geschickt beseitigt hatte, wurde Suenos Berrichaft ohne feine eigene Schuld, schwerlich von neuem beunruhigt worden fenn. Aber unter bem Bormanbe bie gebilbetern beutschen Sitten an bie Stelle ber robern banifchen einzuführen, überlieff er fich mancherlei Musschweifungen, unter welchen bie in Bezug auf Effen, Trinken und Kleibung, noch als bie geringften erschienen'. Mit folder Lebensweise war bie Er= hebung schlechter, von ihm unbedingt abhangiger Personen nothwendig verbunden, und bie Großen faben fich nicht bloß vernachläffigt, fondern auch in ihrem Eigenthume bebroht: weil Gueno vertheilte Guter wieber einzuziehen fuchte und, als ein ungerechter Bormund, bas Bermogen minderjähriger Lehnsmannen zu schmalern trachtete. Eben fo übereilt beleidigte er die Geiftlichkeit in bem Erzbischofe, und entfrembete bas Bolk burch ungewöhnlich ftrenge Beitreibung ber Abgaben. Richt mehr zufrieden, als ber Erfte unter Gleichen in ben Berfammlungen bes Bolfes nach alter Sitte Recht zu fprechen, ließ Gueno einen Thron er= richten und urtelte gesondert von der Menge: er verkannte, baß fein Unsehen baburch nicht sowohl vermehrt, als die Liebe zu ihm verringert wurde. - In fo unficheren Berhaltniffen begann er einen Rrieg gegen Schweben, weil 30= hann, ber Sohn Konig Swerkers, Die Frau bes Statthal ters von Salland entführt und ihr Gewalt angethan hatte. Bergebens erbot fich ber Rardinal Mifolaus (ber nachma= lige Papft Sabrian IV) jum Bermittler in biefer bloß perfonlichen Angelegenheit, vergebens fuchte Swerter ben Frieben, vergebens ftellte man bem Konige vor: ber Frevler 30= bann fen aller irbischen Strafe lebig, ba er ichon feinen Tob gefunden habe. Gueno hoffte, weil amifchen bem Ro: nige und bem Bolke Streit war, Schweben leicht gu erobern, und vertheilte mit übermuthigem Bertrauen ichon die gand:

<sup>1</sup> Saxo Grammat. XIV, 211. - Cubm VI, 126 fubrt einige Grunde auf, weiche Guenos Schuld in milberem Lichte barftellen.

schaften an seine Unhanger. Allein die Schweben vermieden jede Schlacht, zogen sich in die entfernten Berge und lockten Sueno vorwarts, dis heftige Kalte und Mangel an Lebens=mitteln ihn unter großem Verluste zum Ruckzuge zwangen.

1153. Durch so große Unfalle bes Konigs ermuthigt, wurden die auf manche neue Weise bedrudten Ginwohner Schonens unruhig, und diefer (ber ihnen in diefem Augenblicke wohl feine Macht entgegenstellen konnte) trat unbewaffnet in ihre Versammlung um Zutrauen zu erwecken, ober boch allen Argwohn zu zerftreuen. Allein unerwartet ichnell nahm bas Geschrei überhand, Sueno konnte kein Wort mit Erfolg fprechen und ichon murben von den Entfernteren Steine nach ihm geworfen. Da fprang Toko, ein edler, beredter, bem Ronige hoch befreundeter Mann unter die Landleute, brachte fie zunächst nicht ohne Mube zum Schweigen, und wußte fie bann, - in geschickter Abwechselung bald tabelnd, bald Recht gebend -, allmählich so zu beruhigen das Alle in ihre Wohnungen beimkehrten. Der Konig aber mar aufs Bochfte erzurnt über folchen Ungehorsam und folche Schmach: er ftrafte bie Reichen mit großer Strenge am Gute, bie Mermeren am Leben, und felbst fein Erretter Toto ging nicht unbedingt frei aus: benn es wurde behauptet, er habe durch geheime Unreizungen bas Bolk erft zu ber Emporung ver= leiten helfen, welche er nachher balb zu stillen im Stande war. Diese Behandlung, welche Keind und Freund fast gleichstellte, mußte Guenos Partei schwachen, und zu den mannichfachen Vorwürfen, die ihm gemacht wurden, gefellte sich bald nachher ein neuer: er habe, um die verwustenden Unfalle ber Glaven abzuhalten, Beinrich bem Lowen große Summen, jedoch schlechthin ohne allen Erfolg gezahlt, mit= bin bas Bermogen bes Bolkes vergeubet, anstatt beffen Rrafte unmittelbar zu benuten.

Während bessen starkte Kanut, diese Umstände ausmerksfam beobachtend, seinen Unhang, indem er Swerkers von Schweden Tochter heirathete und seine eigene schone Stiefsschwester Sophie an Waldemar verlobte. Gern hatte Sueno

Gewalt gegen bie Gefährlichen gebraucht, aber bie Solba= 1153. ten wollten ihm nicht gehorchen und nothgebrungen erneute er alfo ben Frieden. Ja er brachte durch vertrauliches Benehmen Balbemar bahin, bag er ihn auf einer Reife zu feinem Schwiegervater, bem Markgrafen Konrad von Meis Ben begleiten wollte; als biefer aber horte, welche geheime Plane er wider den Gaft unterftuben follte, gab er gur Untwort: "bis in fein hohes Alter habe er fich von Schandthaten frei gehalten, und wolle lieber Tochter, Enkel und Schwiegersohn am Rreuze hangend erblicken, als die Sand bieten zu Frevel, Sinterlift und Berrath. Rur in offener Febbe werde er Gueno gegen feine Feinde beifteben." Go mußte diefer beschamt fein Borhaben fur jest aufgeben, begann aber balb neue Rachstellungen, welche Kanut und Balbemar nicht verborgen blieben: weshalb fie endlich beschlossen sich offen gegen Sueno zu erklaren und ben koniglischen Titel anzunehmen. Kaum war bies kund geworben, fo traten viele Solbaten gu'ihnen über und Gueno floh, ben Muth verlierend, mit Beib und Kind zu feinem Schwiegers vater'. Nach beffen Tobe begab er fich zu Beinrich bem 1155. Lowen, und vermochte ihn (ber fich bamals mit ben Glaven und allen feinen übrigen Gegnern ausgefohnt hatte) burch große Berfprechungen ju einem Gulfszuge wider Danemark.

Der Augenblick ichien gunftig: benn Ranut war nach Swerkers Ermordung in Schweden, Balbemar in Seeland abwefend, ben ichugenden banifchen Ball eroffnete ein Berrather ben Sachsen, Schleswig und Ripen wurden eingenommen; aber Riemand aus bem Bolte erflarte fich fur Sueno, vielmehr brangte man fich von allen Seiten gu ben Fabnen bes herbeieilenden Balbemar: wodurch biefer, ben feine Feinde fpottifch ein Roniglein genannt hatten, bald fo machtig ward, bag ce Beinrich bem Lowen rathfamer 1157. fcbien, unter bem Bormande bes Mangels an Lebensmitteln gurudzugeben. Dur bie vom Bergoge abhangigen Gla:

<sup>1</sup> Albert. Stadens. Chron. mont. screni.

1157 ven, unterftuten Sueno noch ferner und führten ihn nach Rubnen binuber, beffen Bewohner unerwartet auf feine Seite traten, weil fie es fur ehrenvoll hielten einen ver= triebenen Konig aus eigener Macht wiederum einzuseten. Balb stellten sich ihm Kanut und Waldemar bier gegen= über; weil aber ber lette ben Krieg gegen feine Mitburger verabscheute, und überdies der Ausgang Allen zweifelhaft erschien, so kam es zwischen ben brei Kronbewerbern zu einem Gesprach in Obenfee. Sueno fuhrte an: "mein Ba= ter Erich rachte ben Mord, welchen Kanuts Bater am Ba= ter Walbemars verübte, fcukte biefen gegen alle Nachstel= lungen und forgte fur feine Erziehung: und in gleichem Sinne handelte ich. Dennoch einigst bu, Waldemar, bich mit dem Sohne des Morbers beines Baters und vergiffest baß er bich nur ehrt, fo lange er mich als ben britten furch= ten muß, daß er bich fturgen wird, sobald er von mir nichts mehr zu beforgen hat. Indeffen will ich, bein Wohlthater, beinem Ausspruche Folge leiften, und mich nach fo vielem Umberirren in der Fremde lieber in der Beimath mit Geringerem begnugen, als fruchtlos mein Recht auf bas Bange geltend maden." - Baldemar entgegnete: "Kanut hatte keinen Theil an ber Schuld feines Baters; bu aber barfft Erichs Thaten nicht fur bich anführen, ba bu mir fo viel= fach felbst zu ber Zeit nach bem Leben trachtetest, wo ich noch keine hoheren Unspruche machte, sondern nur bein ge= treuer Lehnsmann war. Du ertrugst uns nicht als Die= bere; wie viel weniger konnen wir glauben, daß du friedlich fenn werdest gegen die Gleichgestellten. Nicht bethort von beinen Worten, bloß aus Milbe und Mitleid wollen wir bir jedoch Billiges zugestehen." Sueno betheuerte wieder= holt die Unschuld und Aufrichtigkeit seiner Gefinnungen und fuate fragend hinzu: "was ihn wohl zur hinterlift bewegen folle? er fen franklich und habe ja keine Kinder, de= nen er ein Reich hinterlaffen konne !." - So unbefangen

<sup>1</sup> So erzählt Saxo, obgleich anbermarte Sohne von ihm erwähnt

und ehrlich lauteten seine Worte, während er innerlich schon 1157. auf neuen Trug sann. Zu einem zweiten Gespräche auf Kaland brachte er nämlich eine zahlreiche Bedeckung mit und befahl: sie solle Wortwechsel und Streit erheben, und das bei seine Gegner gesangen nehmen oder tödten; allein Kanut, argwöhnischer als Waldemar, erschien nicht in Person und Sueno widerrief nunmehr jenen Besehl, weil er meinte es sep kein Gewinn, wenn er nicht beide Gegner gleichzeistig vernichte.

Bald nachher theilte Balbemar, vermoge Auftrags ber beiben Unberen, bas Reich in brei Theile: er felbst erhielt Butland, Sueno Schonen, Kanut Seeland, Fuhnen und bie fleineren junachft gelegenen Infeln. Der hieruber er= richtete Bertrag ward feierlich beschworen, jede Berletung beffelben mit Fluch und Bann belegt, und außerdem noch bedungen: man werbe fich Berleumber gegenfeitig auslie= fern, bamit fein Berbacht, feine neue Feinbichaft entftebe. Die Konige kamen nach Seeland und ein großes Keft in Roschild sollte die Freude über ben lang ersehnten Frieden barlegen und bie neue Eintracht befraftigen. 3mei Tage lang ergobte man fich auf mannichfache Beife; ba ergrimmte ber finstere Gueno von neuem, weil er bie Debenkonige fo heiter und unbeforgt fah. 218 er am britten Tage (es war ber gehnte August 11571) zwischen beiben fag, erhob ein beutscher Sanger vorlaut ein Spottlied über bes Ronige Flucht und fruberes Umberirren; bennoch beberrichte Gueno feinen Born und fagte, nachbem Kanut und Balbemar ben Ganger bart gurecht gewiesen hatten: "im Glude erin=

werben. Siehe Pegav. chron. Chronogr. Saxo. Chron. Daniae No. 1 bei Ludwig IX, 26 Austor incert. No. 6. ibid. IX, 151. — Rach Bergleichung von manchen widersprechenden Rachrichten, scheint die angenommene Zeitrechnung die richtigste.

<sup>1</sup> Helmold I, 81, Saxo Grammat, XIV, 430. Pegav, chron. contin. ju 1157. — Die Annal. Esrom bei Langebek I, 241, feben morb Kanuts auf ben 10ten August 1158. Gebhardi Geschichte von Danemart I, 488.

1157. nere ich mich gern ber fruberen bofen Zeit." Das Mahl wurde fortgefett als fen nichts geschehen, und unter Trinfen und Gesprächen fam ber Abend heran. Schon hatte man Licht gebracht als Thetlev, ein Manne Suenos, in die Thur trat und ihm winkte. Sogleich stand er auf, verfammelte getrennt von den Uebrigen feine Unbanger in einem Winkel bes Saales, fprach beimlich mit ihnen, nahm ein Licht und ging hinweg. Da fuhr eine finstere Uhnung burch Kanuts Seele, er umhalfete Walbemar gegen feine Gewohnheit und kußte ihn aufs Seftiafte; aber ehe er noch Beit hatte ben Grund biefer außerordentlichen Bewegung anzugeben, brachen Suenos Leute mit gezogenen Schwer= tern auf beide ein. Zuerst wurde Waldemar in der Sufte verwundet, marf aber bennoch, fich in feinen Mantel hullend, Thetlev zu Boben, sprang durch die Thur, rif fich von einem zweiten los ber ihn ergriff und entfloh. Ra= nut dagegen ward burch Thetlev, ber sich vom Boben auf= gerafft hatte, getroffen; in bemfelben Augenblicke maren auch alle Lichter ausgeloscht und die Frevler entwichen. Ab= falon, Walbemars Freund und Milchbruber, wihnte in ber Finfterniß er halte biefen in feinen Urmen; es mar Kanut, welcher verschied. Unterdeß irrte Walbemar in ber Nacht umber, bis er bas Meeresufer und endlich ein flei= nes Schifflein fand, auf welchem er jedoch erst nach ber neuen Lebensgefahr eines furchterlichen Sturmes, Jutland erreichte. Sueno, wuthend bag ihm die Balfte feines Mord= planes fehlgeschlagen war, wollte nachseben; weil er aber felbst in rachsuchtiger Borsicht alle nabe liegenden Schiffe hatte durchbohren laffen, so mußte er diefen Plan aufgeben. List follte nunmehr verdeden, was der Gewalt miglungen war: allein Niemand glaubte bem Tyrannen, daß der Berrath gegen ihn fen angezettelt worden, Jeder fah in Kanuts Tode und Waldemars Verwundung die Beweise ihrer Un= schulb. Deshalb gewann ber lette in dem Maage Unhan= ger als Sueno sie verlor, und siegte am 23ften Oftober 1157 vollständig auf ber Grathahaide unweit Wiborg.

Sueno entfloh Unfangs zu Pferbe, bis bies im moraftigen 1157. Boben verfant, bann ju Fuße, bis ihm auch bie Ruftung ju fcmer ward; endlich konnte ber Entwaffnete, felbft mit Bulfe einiger Diener, aus Schwache nicht weiter kommen. Er feste fich unter einem Baume nieder, murbe gefunden und gab fich fur einen toniglichen Schreiber aus; balb barauf erkannt, flehte er, - ben Tob furchtend und Lebens= hoffnungen feineswegs aufgebend -, bag man ihn ju Balbemar bringe: aber ein ganbmann ber ihn haßte, achtete nicht auf feine Bitte, fondern erschlug ihn mit feinem Beile. Much Thetlev, ber Ronigsmorber fiel in bie Banbe ber Gieger, und fo frech er fich fruber bei ber Unthat gezeigt hatte, so weibisch jest als ihn die verdiente Todesstrafe erreichte. Einige andere Theilnehmer an ber Roschilber Berschworung wurden auf Bitten der Freunde Kanuts von Walbemar verwiefen; jeboch mit bem Bufage daß ihnen bie Ruckfehr er= laubt fen, fobald jene bagu ihre Beiftimmung gaben. Balbemar wollte feinen bauernben Sag nahren und baburch bas Reich fcmachen; auch neigt fich bas menfchliche Bemuth zur Berfohnung bin, fobalb nur die Moglichkeit vorhanden gewefen ift, eine Unthat vollståndig zu strafen und ber ftrengen Gerechtigkeit zu genugen. Dem Sohne Erich bes Lammes, Magnus, einem eifrigen Bertheibiger Guenos verzieh bet Ronig und gab ihm fogar Ehrenstellen und Bus ter, bamit sich nicht aus Sag ber entsesliche Frevel bes Berwandtenmorbes erneuen moge. Raifer Friedrich ertheilte ben Gefandten Balbemars bie vorlaufige Belehnung, ver= pflichtete biefen jedoch fpater felbst zu erscheinen'.

So kam Danemark nach langer Gesehlosigkeit unter Balbemar I zur Ruhe und allmählich zur Macht<sup>2</sup>, und bem, in vieler hinsicht sehr tuchtigen Konige stand Bischof

<sup>1</sup> Radev. I, 24. Dahlmann I, 278.

<sup>2</sup> Baron, annal. ju 1161, c. 17. Acta Sanctor. fecheter April 2, 630.

1158, Abfalon von Roschild' zur Seite; ein Mann in Krieg und Frieden, in weltlichen und geiftlichen Ungelegenheiten gleich geschickt und ausgezeichnet. Bu großem Verstande und unwandelbarer Festigkeit bes Willens gefellte fich Magigung gegen Untergebene und Milbe gegen Bulfsbedurftige; nur ben heidnischen Slaven, welche alle Ruften verwusteten, war er immerdar Feind und rieth schon jest zu einem Rriege: benn ber Sieg fen fo ruhmlich als nuglich, und eine Nieberlage konne nur die Reigen vertilgen, mithin feinen großen Schaben bringen. 218 aber die zum Reden in ber Volksversammlung berechtigten Alten antworteten: "bie Feinde hatten von diesen Absichten Rachrichten bekommen, wodurch der Ausgang zweifelhaft und eine friedliche Unterhandlung rathlicher werde;" fo wandte fich der Konig, die= fen wurdigen Stimmen weise nachgebend, an Beinrich ben Lowen, ber nach Empfang einer ansehnlichen Summe Gelbes Niklot und die Slaven eidlich verpflichtete: ben Frieden überall zu halten, feine Ginfalle in Danemark zu magen. und ihre Raubschiffe in Lubeck abzuliefern. Von des Ber= zogs bevorstehendem Zuge nach Italien jedoch wohl unterrichtet, brachten die Slaven nur Bracke, und begannen bald

1159. barauf mit ben zuruckbehaltenen tauglichen Schiffen ihre alte Lebensweise. Hiezu brangte sie die Noth, die wachsende Macht ber Deutschen und bie Unsiedelungen berfelben in ihrem Lande; hiezu reizte fie bie hoffnung auf Gewinn,

Sieg und neue Begrundung ihrer Unabhangigkeit.

.. Ueber diefe unerwartet und vertragswidrig erneuten Febben gurnte Balbemar naturlich fehr, und war im Begriff bie flavischen und berzoglichen Besigungen gleichmäßig zu verwusten, als ihm Bischof Gerold mit Erfolge vorstellte: er moge, bamit der Unschuldige nicht gleich bem Schuldi= gen leibe, die Rudfehr Beinrichs bes Lowen abwarten, ber gewiß Maagregeln zu feiner Genugthuung ergreifen werbe.

<sup>1</sup> Geboren 1128 (Eftrup Leben Abfalons) ober Ende 1230. Daht: mann I, 279.

Much befchieb biefer fogleich nach feiner Unkunft bie Glaven 1160. zu einer Verfammlung nach Berenforth'; welche aber, theils im Bewußtfenn ihrer Schuld, theils um beswillen nicht erschienen, weil alles Verhandeln und Ausschnen zuleht boch nur den Verluft ihrer Unabhängigkeit und Religion bezwecke. Sie bereiteten sich zur Gegenwehr und kaum war die Acht 2, — wie sie erwarten konnten —, über sie ausgesprochen, so verfuchten Niklots Cohne Lubed zu überrumpeln und maren fcon bis zur Brude über bie Badenit gebrungen, als ein nahe wohnender Priefter Uthelo, burch den garm aufge= foredt herzueilte, fonell jene Brude in die Sobe jog und fo bie Stadt errettete. Muf bem Rudwege verbrannte Ri= flot feine Schloffer Ilow, Medlenburg, Schwerin und Dobin, weil er fie unmöglich alle befegen und schügen konnte, und begnügte fich aus bem, ftarter befestigten Wurle an ber Barnow, bem Beere bes Bergogs fo viel Abbruch zu thun, wie irgend moglich. 2018 fich hiebei feine Gohne Pribistav und Wertislav eines Tages zu weit gewagt und vor der aus dem deutschen Lager herbeieilenden Uebermacht bie Flucht ergriffen batten, rief er gornig: "nicht Belden zeugte ich, fondern Beiber," und legte fich mit Auserlesenen in einen hinterhalt zu Rache und Sieg. Noch listiger verbargen bie Deutschen ihre Waffen und Ruftung unter gemeinent Unjuge und taufchten Miklot burch ben Schein geringer Macht, bis ihm die Lange unerwartet an einem feindlichen Sarnisch zerfprang: er ward umringt, erschlagen und fein Ropf in das Lager des Herzogs gebracht'. Pribislav und Wertislav verbrannten bierauf Wurle und retteten sich mit den Ihrigen in die Balber ober auf bie Schiffe; ein anderer Sohn Riflots, ber aus Borliebe fur bas Chriftenthum gu ben Danen gefloben mar, erfuhr bie Rachricht vom Tode feines

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo und Bosov, annal, zu 1160,

<sup>2</sup> Staatbrechtlich war es keine eigentliche Acht, und eben fo wenig eine Reiegeerklarung wie gegen gang Unabhangige.

<sup>3</sup> Den 23ften Mai -1160. Robbe Gefchichte von Lauenburg 195.

Baters bei Tische, zog bie Hand von ben Speisen zuruck und senkte bas Haupt; aber nach kurzem Nachdenken fagte er: "der Berächter bes wahren Gottes muß untergehen," und kehrte zur vorigen Heiterkeit zuruck.

- 1161. So bachte keineswegs die Masse des Bolkes, und es wurde zu der außersten Widersetlichkeit, ja zu einer vollizgen Auswanderung gekommen senn, wenn nicht der Herzog den Sohnen Niklots Wurle nebst der umliegenden Gezgend als Lehn überlassen hatte. Hiedurch waren diese aber
- 1162. um fo weniger ganz zufrieden gestellt, als die alten Hauptsorte, Ruscin, Mecklenburg, Malchow und Schwerin in den Handen deutscher Ritter blieben, und mit der festeren Grunsbung des Christenthums auch regelmäßigere Abgaben wersbunden wurden. Ginen Plan, in Berbindung mit den pommerschen Fürsten deshalb neue Fehden zu beginnen, ents
- 1163, beefte aber Graf Gunzel von Schwerin, bes Herzogs Statthalter, und umlagerte balb nachher, von diesem verstärkt,
  bie Festung Burle. Theils der Mangel an Lebensmitteln,
  theils die Birkung der Kriegswerkzeuge, welche Heinrich
  der Lowe auf dem italienischen Zuge kennen gelernt hatte,
  zwangen den eingeschlossenen Wertislav sich zu ergeben; und
  mit dem in die Wälber entkommenen, durch Streifzüge noch
  furchtbaren Pribislav wurden Verhandlungen angeknüpft,

1164, die dem Lande vom Marz 1163 bis zum Februar 1164 Ruhe verschafften.

Um diese Zeit soll Pribislav (welchen die Furcht seinem gefangenen Bruder zu schaden von kuhnen Unternehmungen abgehalten hatte) aus Braunschweig eine Botschaft erhalten haben des Inhalts: "als Niklot unser Vater in Luneburg gefangen saß, wagte Niemand Krieg gegen die Deutschen um nur ihn zu retten: allein dadurch wurde seine Haft ver-

<sup>1</sup> De aratro tres modios siliginis et duodecim nummos monetae publicae, atfo feinen eigenttichen Zehnten. Helmold 1, 87. Corner 697 und 720. Chronogr. Saxo zu 1160. Chron. mont. sereni zu 1159—1163.

ewigt und erst als Emporung gewaltig überhand nahm, 1164. ließ man ihn los. Wie aber auch der Erfolg fen, mich vergiß gleich einem Tobten: wache und handle." Pribis= lav versammelte hierauf ein Beer, erschien ploplich vor Medlenburg und ließ, - bei der zufälligen Abmefenheit bes Befehlshabers Beinrich von Cfathen -, ber Befagung und ben Bewohnern fagen: "mit Unrecht ware er aus bem angestammten Gute vertrieben worden; wenn fie ihm frei= willig bie Feste übergaben, follte ihnen weber an Leib noch Gut Gewalt gefchehen, im Fall bes Wiberftanbes aber Seber getobtet werben." Ungefchreckt burch biefe Drohung wagten bie Tapferen ben Rampf, erlagen aber ben gleich muthigen und weit gahlreicheren Claven: alle Manner wurben in der erfturmten Stadt niedergehauen', Beiber und Rinder hinweggeführt, die Baufer verbrannt und die Befestigungen gerftort. Graf Bungel ber, vom Aufruhre bo= rend, mit nur geringer Mannschaft nach Ilow geeilt war, wollte bie von bem Blutbabe entfrafteten Gieger unverzug= lich angreifen, wogegen Unbere warnend vorftellten: wenn oie Slaven in Ilow ihnen bei ber Ruckfehr bie Thore verfperrten, geriethen fie amischen zwei Feinde und ihr Unter= gang fen unvermeiblich. Und in ber That, ebe noch ein Befdluß gefaßt mar, erblickte man Pribislavs Beer ichon in ber Ferne, und feine beimlich in die Stadt eingebrunge= nen Boten ermunterten bie Claven aufs Lebhaftefte gum Abfalle, vorstellend: "wie aus langerer Unterwerfung un= abwentbare Noth und ewige Schande hervorgehe; von weldem unschätbaren Berthe bagegen bie Freiheit felbft fen, ja, wie belohnend ichon ber Ruhm bes Todes fur bie Freibeit! Seinen Bater Riflot habe ungerechte Uebermacht er= brudt, fein Bruber liege in Fesseln, auf ben Trummern bes Bolfes ftebe er allein noch ubrig aus bem alten gurften= ftamme. Un ibn, als an feinen letten Fuhrer, folle bas Bolf fic anschließen; er wolle nur leben, wenn bas Bolt beftebe!"

<sup>1</sup> Stederburg, chron, zu 1164,

1164. Go fraftige und ruhrende Borftellungen fetten bie Gemuther in fcmerglich heftige Bewegung; boch verlor Graf Ginzel die Kassung nicht, sondern versammelte die Deutschen und sprach zu ihnen so laut, daß es auch die umbecftehenden Glaven borten: "bei dem ersten Zeichen eines inneren Verrathes gundet die Stadt an allen Eden an und macht jeden Lebendigen nieder, damit wenigstens der Un= tergang beibe Bolker gleichzeitig treffe." Die Glaven in Ilow, jest mehr burch biefe nahe Gefahr geschreckt als burch die entferntere Hoffnung angefeuert, blieben ruhig und Pribislav, ber feine Rrafte nicht burch einen zweiten Sturm schwächen wollte, zog nach Rusein und Malchow, beren beutsche Bewohner seinen Unerbietungen, in Erinnerung an das Schickfal Mecklenburgs, Gehor gaben und nach Raumung der Keften ohne Gewaltthat bis zur Elbe geleis tet wurden.

Diese Ereignisse sührten zu einer Verbindung zwischen Heinrich dem Löwen, König Waldemar von Danemark und Markgraf Albrecht. Der letzte hatte, seitdem ihm die Hoss-nung sehlgeschlagen war das Herzogthum Sachsen zu erhalten, seine Thätigkeit nach der entgegengesetzten slavischen Seite gewandt und theils durch die Wassen, theils durch das Vermächtniß eines Slavenfürsten, der ihm befreundet und Christ war, seine Besitzungen erweitert und insebesondere Brandenburg gewonnen, von welcher Stadt die Markgrafschaft nunmehr den Namen erhielt. Durch jene erneuten und siegreichen Bewegungen der Slaven wurden diese Erwerbungen allerdings bedroht, auch konnte sich Als

<sup>1</sup> So glauben wir die Sache zufolge Loebelis comment. de origine Marchiae Brandenburgicae, seibst nach Prüfung der Einwendungen des Recensenten in den heibelberger Jahrbüchern (1821, Marz) fassen zu müssen. Auch Wedekind (VII, 277), Riedel (Lebeburd Archiv I, 211) und W. von Raumer (alteste Geschichte der Churmark 35) glauben an eine friedliche Ueberlassung, und daß nur spätere Fehden sich daran reihten. Zweisel erhebt jedoch von neuem Robenbeck in Lebeburd Archiv IX, 38. — Robbe Geschichte von Lauenburg 161.

brecht unmöglich fur bie beibnifchen Feinde ber Chriften er= 1164. flaren: andererfeits erfchien es ihm aber bedenklich ben Gin: fluß Beinrichs, feines alten machtigen Gegners, in biefen Landschaften zu beforbern. Daher mag fein Untheil an bem bevorstehenden Rriege minder eifrig gewesen fenn, als Ronig Baldemars, ben vermuftende Plunderungen feiner Ruftenlander gegen die feefahrenden Glaven aufreigten, und ber nicht minder auf Eroberungen bedacht mar', als Berjog Beinrich. Deffen Beeresabtheilungen fliegen unter Un= führung der Grafen Abolf von Solftein, Rainold von Dit= marfen, Bungel von Schwerin und Chriftian von Dibenburg bei Berchen, zwei Meilen von Demmin gufammen; er felbst mar mit ben lebensmitteln, bem Gepack und einer gablreichen Begleitung noch in Malchow gurudgeblieben, und hatte bier Bertislav, jum Schrecken feiner Freunde und sur Strafe fur bie oben erzählten Rathichlage, an einem Baume aufknupfen laffen. Die Glaven, welche burch ihre unter den Deutschen befindlichen Landsleute von Allem genau benachrichtigt wurden, und unter Pribislav und ben pommerschen Fürsten Rafimir und Boleslav bei Demmin verfammelt fanben, geriethen über bies graufame Berfahren in ben bochften Born, boten aber, obgleich vergebens, bem Bergog mehre taufend Mark fur die Bewilligung bes Fries bens. Gie erreichten hiedurch einen boppelten 3med: ihre eigenen Schaaren überzeugten fich namlich, bag feine Musfohnung moglich und nur in tapferem Widerftande Rettung fen; und umgekehrt wurden bie Deutschen (ben fo oft geichlagenen, jest furchtfam Frieden Guchenden gegenüber ges ftellt) anmaaglich, unvorsichtig und nachlässig. Daber gelang es jenen, biefe in einer Nacht unbemerkt zu umringen. Mis nun mit Unbruche bes Tages eine beutsche Abtheilung gur Aufsuchung von Lebensmitteln aus bem Lager hervorging, erfchienen ploplich bie Glaven auf allen Soben, mars

<sup>1</sup> Helmold II, 3-5. Lerbecke 506. Saxo Grammat. XIV, 483, Corner 725.

1164, fen sie zurud, brangen nach, eroberten bas Lager und er= schlugen die Grafen Abolf und Rainold. Un biefer Stelle war der Sieg vollkommen und nur die Grafen Christian und Gungel, welche mit etwa 300 Streitern abgesondert ftanden und gleichzeitig von bem Angriffe und ber niederlage borten, maren in 3weifel was fie gegen die Ueber= macht beginnen follten. Da riefen Knappen, welche ben voreilig plundernden Glaven noch zu wiederstehen magten. ihre Berren und Ritter zu Bulfe; jede fcheinbar vorsichtige Bogerung ward Feigheit gescholten. Dies entschied: Die Grafen Christian und Bungel griffen an, mahrend fich bie auseinander gesprengten Sachsen von neuem sammelten: gemeinfam eroberten fie bas Lager wieber, erfchlugen an brittehalbtaufend Slaven und verfolgten bie übrigen unter Unführung bes eben anlangenden herzogs bis in die Ge= gend von Stolpe. Hier fand fich auch Konig Balbemar ein, nachdem er Rugen befriegt und Wolgaft von ben Ginwohnern verlaffen gefunden hatte.

Die Slaven, burch einen fo rafchen Wechfel bes Glucks niedergebeugt, suchten ben Frieden und ber Berzog ging um fo lieber barauf ein, als Mangel an Lebensmitteln ent= stand, andere Geschäfte feiner warteten und mahrscheinlich Migverständnisse mit dem Konige von Danemark eintraten. Bielleicht im Vertrauen auf die letten, brang Pribislav nochmals vor, sobald Beinrich- in feine beutschen Lander zurudgekehrt mar, baute Demmin wieder auf und magte Streifereien gegen Schwerin und Rabeburg. Erst als bie Grafen Gungel und Bernhard ihn mehre Male zurudfchlugen, und die pommerichen Furften ihres Schupes verluftig erklarten wenn Pribislav ihnen burch feine Unternehmungen neue Gefahr bereite, als Balbemar und Seinrich ber Lowe fich nochmals zu gemeinsamem Schutz und zur Thei= lung bes Binfes von eroberten ganbern verbanden, mußte er, ein Einzelnet, an ber Spipe eines ichwachen Stammes aegen fo viele Fürsten und Bolfer gestellt, sich ber Dacht ber Berhaltniffe unterwerfen und im Jahre 1164 taufen

laffen 1. Ihrerfeits forgten bie Sieger bafur bag bie Gin= 1164. wohner ber gewonnenen ganbichaften friedlichen Gewerben wiederum ungeftort nachgeben konnten und Unfiedler (guten= theils aus Solland, Seeland und Flandern berufen 2) brach= ten neues Leben in herrenlofe ober verwuftete Gegenben.

Auf biefe wichtigen Beranderungen an ben nordlichen Granzen Deutschlands, wirkte ber Raifer unmittelbar weber fordernd noch hemmend; boch mußte ihm die Berbreitung bes Chriftenthums und beutscher Macht burch Beinrich, fei= nen naben und getreuen Bermanbten, willfommen fenn, und auch bas Berhaltniß Danemarks zu Deutschland, war von neuem feinen Bunfchen gemäß festgestellt. Ronig Balbemar hatte sich namlich um die Zeit ber Bufammenkunft von Launes ebenfalls im faiferlichen Lager eingefunden 3 1162. und bie banische Krone aus ben Sanben Friedrichs empfangen; ben Ginn biefer Feierlichkeit und bie Pflichten ber Bechfelverbindung beutete indeg ber Beber und ber Empfanger

<sup>1</sup> Eisch Jahrbucher II, 1, 13.

<sup>2</sup> Siehe hierüber Berfebes grundliches Bert.

<sup>3</sup> Die Radprichten bei Saxo (XIV, 470) von ber Reise Balbemars nach Des und Befançon, weichen fehr von benen ber übrigen Schrift: fteller ab (fiehe Albert. Stadens. gu 1163, Bunau 155, Gebharbi, Gefch von Danemart I, 492, Munters Beitrage I, 27, Baben I, 194, Dahlmann I, 304), und wie burfen ihm hier fcmerlich vollen Glauben ichenten. Er fagt g. B., ber Raifer habe jenen von ber Berpflichtung Mannen zu ftellen frei gesprochen, und bem Rach= folger bee Ronigs erlaubt alle Bedingungen einseitig aufzuheben; mas ben gangen Berband ja auf Richts hinabbringt. Er habe ferner bie beutiden Furften fcmoren laffen, gang Clavien fur Balbemar gu gewinnen; welche große Bergunftigung gewiß nicht ohne entgegenftes benbe Pflichten, ober vielmehr gar nicht bewilligt murbe, weil ber Raifer hieburch fogleich mit Beinrich bem Lowen gerfallen mare. (Rach Eftrup, Leben Absalone 98, ward vielleicht nur Rugen und ein Theil Pommerns barunter verftanben.) Endlich follen fich Balbemar und Abfalon entfernt baben, ale Bilter Alexandern bannen wollte; mas glaublich ift, fofern es ohne Muffeben geichah, mas aber ber Raifer in Befançon Schwerlich gebulbet batte, wern es irgend ale eine offene Gr. Eldrung gegen feinen Papft erfchienen mare.

1162 wohl damals schon verschieden', und nach Maaßgabe der Kräfte und Umstände galt bald die eine bald die andere Auslegung. Für jeht that Waldemar gewiß gut, daß er sich dem Kaiser weder in Hinsicht auf weltliche, noch in Hinsicht auf kirchliche Angelegenheiten als Feind gegenübersstellte; obgleich er in der Stille mehr für Alexander, als für Wiktor wirken mochte.

Um dieselbe Zeit wo deutscher Einfluß durch die Krőnung Waldemars in Norden gesichert zu seyn schien, ward
er gegen Abend dadurch erneut und bestätigt, daß der Erzbischof von Lyon sich in den Schut des Kaisers begab und
Graf Raimund II die Provence als einen Theil des arelatischen Reiches von ihm als Lehn empsing?; was bei den
eingetretenen unangenehmen Verhältnissen zu Frankreich
doppelt erwünscht seyn mußte. — Bald nach dieser Belehnung, im Herbste des Jahres 1162 eilte Friedrich von Besanzon nach Deutschland, wo seine Gegenwart aus vielen
Gründen, und insbesondere wegen der mainzer Unruhen
dringend nöthig war.

Erzbischof Abalbert, ber Gegner Kaiser Heinrichs V, hatte ben Burgern von Mainz für die ihm bewiesene Treue große Vorrechte eingeräumt und hiedurch ihren Muth und ihr Selbstvertrauen dergestalt erhöht, daß beides oft in Uebermuth und Unmaaßung ausartete. So erschien einem

<sup>1</sup> Zu ben leeren, breitgetretenen geschichtlichen Fragen gehört auch die: ob Danemark bem beutschen Reiche lehnbar gewesen sep; und eine Partei hat die Unabhängigkeit für immer so behauptet, wie die andere für immer geläugnet, während die Thatsachen zeigen: daß die Deutschen bisweiten sehr großen Einfluß in Danemark hatten, bisweiten aber nicht im Stande waren auch nur den kleinsten Anspruch geltend zu machen.

<sup>2</sup> Einige Grafen hatten ben Erzbifchof von Lyon vertrieben; ber Kaifer seste ihn wieder in ben Besig ber Stadt. Trivet zu 1162. Ueber Raimund siehe: Moriondus II, Urk. 22, S. 531. Ferreras III, 522. Bunau 155. Bom burgundischen ober arelatischen Reiche wird in ben Atterthumern noch mit Mehrem bie Rebe seyn.

Theile ber Burgerfchaft die Absehung bes Erzbischofes Bein= 1158. rich burch die Abgeordneten bes Papstes Eugenius III, wohl nicht ohne allen Grund als widerrechtlich , und fein Rach= folger Urnold als mitschulbig. Einerseits war biefer magig und ftreng in feinem Banbel, forgfam fur bie Berftellung ber Rirchen, scharf gegen weltliche Eingriffe und fo milb= thatig gegen Urme baf er in theuren Beiten beren mehre hundert speisete; andererseits war er jahzornig und glaubte, ber widerspenftige Ginn feiner Unterthanen fen nur burch Strenge zu beugen. Doch fonnte er von ihnen feinen Beitrag jum italienischen Buge erhalten, und fand nach feiner Rudfunft bag ber Prior Burfard nebst feinem Ref= fen, bem Ritter Mangot, in ber hoffnung Urnolds Rach= folger zu werden, die Unzufriedenheit ber Mainger noch vermehrt hatte. Unftatt nun als ein bejahrter und fonft kluger Mann milbe auf eine Ausfohnung hinzuwirken, er= griff Urnold heftige Maagregeln; wodurch er zulett Bornehme wie Geringe, Beiftliche wie Burger großtentheils von fich abwandte und nur einen geringen Theil ber letten, befonders die Fleischer, auf feiner Seite behielt. 2018 er nun gar eine nach Maing berufene Kirchenversammlung mit bewaffneter Sand auseinander ju jagen suchte, warb er felbst vertrieben und eilte nach ber Lombarbei gum Raifer; ber aber um fo weniger aus ber Ferne unbedingt fur ihn 1159. entscheiben wollte, ba feine Begner ihre Grunde ebenfalls burch Abgeordnete vortragen ließen. Doch gebot er Frieden, Gehorfam und Entschädigung bes Erzbischofes fur Die bop= pelte Reife. Ueber biefe Forberungen entbrannte ber Born ber Mainzer bergeftalt, daß fie ben erzbischoflichen Palaft und bie Martinefirche plunderten und hiebei mehre Beift: liche prügelten und verwundeten. Laut klagte Urnold in bem um biefe Beit erlaffenen Schreiben: "ich bin in folchen Abgrund von Unrube und Berwirrung gerathen, baß ich nicht weiß was ich thun und was ich hoffen foll, und nur

<sup>1</sup> Giebe oben G. 15.

1160. Gott anfleben fann, feinen Born in Milbe zu verwandeln." Doch wandte er fich um die Zeit der Kirchenversammlung von Pavia zum zweiten Male an ben Raifer, welchem bie mainzer Bevollmächtigten eidlich versprechen mußten: aller Schaben folle erfett, alles Berftorte bergeftellt, die Schulbigften verwiesen und Rirchenbuße gethan werden. Graf Simon von Saarbruck forgte als kaiferlicher Bevollmach= tigter fur die Bollziehung diefes Spruches; ebe indes alle fonstigen Streitpunkte befeitigt waren, fehrten einzelne Ber= bannte heimlich zuruck und reizten bas Bolk nochmals zu ben heftigsten Beschluften. Dennoch jog Urnold im Bertrauen auf die Bahl feiner Unhanger gen Mainz, ohne die Unkunft neu geworbener Soloner abzuwarten, und ant= wortete ben vorsichtig Warnenben: "bie mainzer Sunde bellen zwar, konnen aber nicht beigen; nur ein Feiger fürchtet sich vor ihnen."

Sobald der Erzbischof im Kloster des heiligen Sakob vor den Thoren von Mainz angekommen war', sanden sich am Johannistage 1160 einige Bürger' bei ihm ein, angebzlich in friedlicher, der Wahrheit nach in der seindlichen Absicht, die Zahl seiner Begleiter zu ersorschen. Wahrscheinlich auf die Anzeige jener, weigerte man sich nunmehr die Geißeln zu stellen, welche Arnold früher verlangt und die man ihm versprochen hatte. Dies erregte allerdingseinige Besorgnis: doch ahnete der Erzbischof nicht daß offene Feinde und ungetreue Freunde (unter ihnen vielleicht der Abt des Jakobsklosters) die ohnehin ausgebrachte Menge mit täuschenden Reden zu offenem Frevel anseuerten. "Teht, so sprach man, sey Arnold in ihrer Gewalt; mit einem Male könnten sie sich von Strasen, Fehden und Versols

<sup>1</sup> Chronogr, Saxo. Chron. mont. sereni. Anonym. de caede Arnoldi in Joannis script. I, 78 unb 807. Conradi chron. Mogunt. 767. Harzheim concil. III, 383, 387. Dodechin 3u 1158—1162. Append. ad Radev, 558. Erfurt. chron. S. Petrin. Gudeni cod. diplom. I, 233. Latomus 504.

gungen befreien." Raum war bie Nacht angebrochen, fo 1160. umringten bie Berfcworenen in aller Stille bas Rlofter und fuchten bann ploglich bie Thore zu fprengen. Dubo von Debenhofen borte querft ben garm und forberte feinen, aus bem erften Schlaf aufgeschreckten Bruber, ben Erzbischof gur Flucht auf. Diefer antwortete inbeffen: "nie werbe ich vor Aufrührern dieben, und mas fie auch bezwecken, jum Morbe find fie nicht entschlossen und frech genug. Much tonnen wir außerften Falls bas Klofter mehre Tage, bis Sulfe kommt, vertheidigen." Unterdeß fprengten jene aber schon die Thore und kaum blieb bem Erzbischofe Beit fich auf einen Thurm ju retten und beffen Thure ju verfperren. Borftellungen des hinabgeschickten Abtes blieben ohne Wirfung: bas Gefchrei wurde mit jedem Augenblide furchter= licher und die Flammen loberten bereits an ben Mauern in die Sobe, wodurch man die Gingefchloffenen zwingen wollte hervorzugeben. -Ritter Dudo magte fich zuerft hinab, ward aber, ehe er fprechen konnte, von Mangot niedergeftoßen. Endlich erfchien auch ber Erzbischof, schon halb verbrannt, in der Thurmthur und fogleich erhub fich allgemeines Sohngeschrei und Gefdimpfe: Berrather, Ungeheuer, Peft bes Baterlandes u. f. w. Gin Mann Ramens Belin= ger traf ihn zuerft, jedoch nicht tobtlich mit bem Schwerte, bann brangen Biele hinzu um mit Sieben, Stichen und Steinwurfen ihre Buth zu befriedigen. Siedurch noch nicht zur Befinnung gekommen, frevelte man weiter an feinem Leichname, jog ihn nacht aus, riß ihm bie Ringe von ben Fingern, ftedte ihm brennendes Geftrupy in ben Mund, folug ihm bie Bahne mit Steinen aus, fcbleppte ihn bei ben Fugen umber und erlaubte bag felbft Sofer: weiber und huren ben Mighandlungen ekelhaft unwurdigen Spott zugefellten. Die Urmen, welche Urnold in feinen gludlichen Tagen genahrt und gepflegt hatte, wollten ihn fest begraben, murben aber von ben Mufrubrern baran gehinbert und erft nach breien Tagen magten es bie Stifts: berren ber beiligen Maria, ben unkenntlich gewordenen

1160. Leichnam aus einer Mistgrube, wohin man ihn geworfen hatte, heimlich aufzuheben und zu beerdigen.

Um einen mächtigen Fürsprecher wegen ber begangenen Frevel zu gewinnen, wählte man in Mainz Rudolf, den Bruder des Herzogs von Zäringen zum Erzbischose; wogegen Pfalzgraf Konrad, Landgraf Ludwig und mehre andere mächtige Laien, in Gegenwart der Sprengelbischose und des Erzbischoss von Trier (welcher zugleich papstlicher Bevollmächtigter war) den Vorsteher des merseburger Stifts, Chris

- 1161. stian, an Arnolds Stelle setzten. Beide Bewerber suchten jetzt höhere Bestätigung, ja Rudolf veräußerte sogar zu dies sem Zwecke den Ueberrest eines goldenen Kreuzbildes, wowon seine Borgänger schon beide Füße verkauft hatten: allein Friedrich und Viktor verschmähten diese Gaben, verwarfen seine und Christians Wahl als, gleich ungesetzlich und erhoben Konrad, den Bruder des Psalzgrafen Otto von Wittelsbach, zum Erzbischose. Vergebens zürnte Ber
- 1163. told von Zäringen hierüber und schrieb, wahrscheinlich um die Zeit der Versammlung zu Launes an Ludwig VII von Frankreich: "er möge den Kaiser nicht fürchten und sich auf seinen und anderer Fürsten Beistand verlassen;" Rudolf blieb vom erzbischösslichen Stuhle ausgeschlossen und erlangte erst nach mehren Jahren das Bisthum Lüttich!. Ueber die Verbrecher selbst sollte ein, im Frühlinge des Jahres 1163 berusener Reichstag in Mainz entscheiden. Gottsried, der Abt des Jakobsklosters, welcher sich nicht vollständig rechtssertigen konnte, verlor seine Würde und mußte das Reich meiden; mehre von den ebenfalls zur Untersuchung eingesschlossen, mehre von den ebenfalls zur Untersuchung eingesschlossen Mönchen sprangen in der Angst zum Fenster hinaus und ihr Kloster wurde niedergebrannt. Viele der Einwohner hatten, schuldbewußt oder furchtsam, vor des strengen Kaisers seierlichem Einzuge Mainz verlassen: dies

<sup>1</sup> Bergt. Alber. 349, 353. Lamberti addit. zu 1160. Epist. ad Ludov. VII, 377. — 1168 wurde Rudolf Bischof von Luttich. Erfurt. chr. S. Petrin.

jenigen aber welche man noch ergriff und schuldig fand, 1163. verloren nach Recht und Urtheilsspruch Gut und Leben; endlich ließ ber Kaiser, mit Genehmhaltung ber Fürsten, die Mauern ber Stabt niederreißen und die Graben ausfüllen!

1 Bir geben wenigstens einige Stellen in ber Urfchrift. Murum civitatis cum domibus destruxit, interfectores episcopi quosdam vita, quosdam rebus abjudicavit. Chronogr. Saxo zu 1163. -Imperator cum magno terrore ingressus, curiam suam ibidem habuit, civibusque timore in diverso fugatis murum in circuitu, omnes munitionis civitatis funditus destrui praecepit. Addit, ad Lambert, Schafnab. - Urbani paene omnes de civitate fugerunt, ne inveniret eos illic Caesar. Unus quidem de tanta turba sceleratorum Brunger nomine captus est et ante Caesarem ductus, capitalem sententiam accepit, Dodechinus. - Destructo muro, subversis etiam domibus quam plurimis. Privavit et jure propriae hacreditatis in perpetuum cum omni posteritate sua, et morti praedamnavit omnes qui auctores erant in nece episcopi. Chron. Reichersb. - Imperator muros civitatis cum turribus destruxit, interfectores episcopi quosdam vita, quosdam rebus spoliavit. Chron. montis screni. - Imperator, Moguntiam veniens murum civitatis et propugnacula ejus destruxit, interfectores episcopi vita quosdam alios rebus mulctavit. Bosov. annal, zu 1163,

Ab imperatore proscripti perpetuo exilio sunt damnati, hi scilicet qui manu nefanda ipsum facinus perpetrarunt. Ipsu civitas omnibus juribus, et libertatibus et privilegiis perpetuo est privata. Murus et fossatum et aliae turrium munitiones sententialiter condemnata, et destructa funditus et eversa, ita ut civitas ipsu deinceps lupis et canibus, furibus et latronibus pateat pervia, nec unquam reaedificandi habeat facultatem, insuper et plebs ipsa perpetua infamia subjaciat, totius deinceps exors gratiae et honoris. Conradi chron. mogunt.

Betrachten wir unbefangen den ganzen Hergang, so wie diese Zeugniffe, so ergiebt sich: daß Viele an den Unruben Theil genommen und zu erhebtichen Besergniffen Grund hatten. Untersuchung und Strafe richtete sich aber verzugsweise auf die Haupturbeber, die eigentlichen Mörder und Merdbrenner. Wenn Einige (ober gar nur Einer) ergriffen und mit dem Tode bestraft wurden, so ist dieser Spruch in kiner Weise zu hart. Ferner erstreckte sich die Gütereinziehung, oder bas (ven Einigen gar nicht einmal erwähnte) Niederreißen der Häuser, gewiß nur auf Schutdige und Entwichene. Daß die Besestigungen einer 1163. Dies Beispiel strenger Gerechtigkeit mochte die Beseiztigung mancher anderen Unbilden in Deutschland erleichtern und selbst die Polen überließen, auf des Kaisers mächtige Vermittelung, Schlesien den drei Sohnen des wahrscheinzlich an Gift gestorbenen Wladislav'. Allein Friedrich konnte leider nicht lange in den nördlichen Gegenden wirksam bleiben: denn die Umstände riesen ihn im Herbste des Jahres 1163 schon wieder nach Italien.

empörerischen Stadt zerstört werden sollten, war den Gesehen und dem Brauche gemäß; schwerlich aber kam man damit ganz zu Ende. Endelich kann man die einzeln stehenden Schlußsähe der Chronik Konrads nur als rhetorische Vergrößerungen betrachten; denn es ist nicht wohl zu begreisen welche Rechte der Stadt genommen sehn sollten, da sie sich ohne restitutio in integrum nach wie vor im Besise der Stadtzechte besindet, da sie blühend bleibt, und statt der Wölse und Hunde, daselbst nach wie vor Bürger wohnen. Von einer ewigen Insamie derselben zu sprechen, erscheint ganz thöricht; und wie wenig der Kaiser ihr dauernd zürnte, wie wenig sie an Umfang, Wohlstand, Schönheit gelitten hatte, geht aus der weiteren Geschichte und insbesondere daraus hervor, daß Kriedrich Mainz aus allen deutschen Städten erwählte, um das glänzendste aller Reichssesselbst zu seiern. Aufs Aergste ward hingegen die Stadt, ohne irgend genügenden Grund, im Jahre 1462 von ihrem eigenen Kursürsten mishandelt.

<sup>1</sup> Poloni filios ducis sui expulsi receperunt, curia eis ab imperatore indicta. Chron. mont. sereni gu 1163.

## Sechstes Hauptstück.

Seit ber Ginnahme Mailands ichwieg Italien und war 1162 ruhig: aber bas Schweigen entstand mehr aus Furcht als aus Zufriedenheit, und die Ruhe mehr, weil die Rrafte erschopft als weil die Leidenschaften beschwichtigt waren. Much hielt es um fo fcmerer bie entgegengesetten Unfichten bes Raifers und ber Lombarben zu verfohnen, ba ihre innere Berfchiedenheit burch fo viel außere und neue Grunde ber Entfremdung erhoht marb. Fur feine Perfon und fei= ner eigensten Ratur gemäß, wollte Friedrich allerbings Gerechtigkeit; jedoch immer nur bie welche ein Berricher feinen Unterthanen zukommen lagt, feineswegs bie welche zwischen Unabhangigen ober Gleichgestellten hervortritt. Und bie Strenge biefer monarchischen Unficht artete bei feinen Beamten oft in finftere Sarte aus. Statt bie aller Laften Ungewohnten mit mäßigen Abgaben zu belegen', wurden biefe auf eine fast unerschwingliche Bobe gesteigert und au-Berbem noch baburch boppelt unleiblich, bag man biebei gar oft an ben Berluft ber Unabhangigkeit erinnerte, und wohl gar Sohn bem Berlufte jugefellte. Benn ferner

<sup>1</sup> Jeber Freigeborene aus Maisand zahlte brei solidi imperiales, von jebem Joche Ochsen 12, von jeber Oelkelter 12 denarii. Galvan Flamma 192. Griffo zu 1162. Außerbem Spann . und hande Dienste um taisertiche Pataste zu bauen. Giulini 317.

1162 Rainald von Koln bie Rorper ber beiligen brei Konige'. bis wenn der Konig von Bohmen die jerufalemischen Tempel= leuchter aus Mailand mitnahm: fo erschien bies, - gleich ben heutigen Entführungen von Runstwerken -, als eine sich taglich erneuende, nie zu verschmerzende Ginbuffe. Bei folch einem Benehmen ber siegenden Furften, mochten bie niederen Statthalter fich fast fur berechtigt halten ihren gemeineren Leidenschaften freien Lauf zu laffen, und bie Italiener verfuhren hiebei nicht billiger als die Deutschen; wenigstens ift feiner unter jenen, ber, gleich ben Bifchofen von Luttich und Berden2, felbst den Beifall lombardischer Schriftsteller erworben hatte. Einige ber argften wurden allerdings zur Strafe fortgejagt (fo g. B. Peter von Cunin): allein diefer Wechfel brachte zuweilen mehr Nachtheil als Bortheil3, weil bie neuen sich in bem Maage habsuchtiger zeigten, als sie noch armer waren.

Die, dem Kaiser von Unfang an treu gebliebenen Stådte, welche er milde behandelte und denen er viel bewilligte, bes gnügten sich hiemit fast nie und führten, indem sie ihre Berdienste übermäßig erhoben, selbst zu der Gegenbemerstung, daß sie zulest nur ihre unläugdare Schuldigkeit ersfüllt hätten; auch hielt mancher von den aussührenden Beamten eine verschiedene Beise der Behandlung (bei den, für Alle gleich aufgestellten Gesetzen) sogar für gesetzwidrig. Auf jeden Fall erscheint es tadelnswerth, wenn die siegens

<sup>1</sup> Wie die Körper der heitigen drei Könige nach Maisand kamen: Antich. Longod. Milan. IV, Diss. 35. Vicende 218. — Alber. Afflig. auctar. Acerd. Morena 1113. Iperius 650. — Sie wurden über den Gotthard nach Lucern, Zürich u. f. w. gebracht: Lucerner Chronik 126. Justinger 2. — Nach Anton. Astes. III, 1039 wurden auch viele Handschriften nach Deutschland mitgenommen; aber er ist eine spätere Quelle. — Ueber die Leuchter s. Bohem. chron. Ludwig. 279. Fiorillo Geschichte I, 115. Buschings wöchentliche Nachrickten.

<sup>2</sup> Affò Parma II, 374.

<sup>3</sup> Giulini 337.

ben Stabte, anstatt bie Maßigung zu beforbern, (welche 1162 nach beendigtem Kriege bei bem Raifer, als einem hoher 1163 Geftellten hervortrat) ihn mehre Male fast gur Strenge amangen und nach bem Gute ihrer ehemaligen Feinde mit unverfohnlicher Sabgier trachteten. Go ließ fich, um we= nigstens ein Beisviel anzuführen, Cremona versprechen: Friedrich werbe Grema nie wieber ju Gnaben aufnehmen, nie bie eingezogenen und vertheilten Guter ben fruberen Befigern gurudgeben. Rainalb von Roln, welchen ber Raifer mit großen Bollmachten nach Italien vorausschickte, befferte zwar im Ginzelnen bies und jenes, hielt fich aber im Gangen an bas von ben Gefeten Borgefchriebene und nahm, weber hier noch bort, viel hofliche, bankbare ober milde Rucfichten. Mithin blieb fowohl die fiegende, als bie besiegte Partei unzufrieden und insbesondere zeigte fich, felbft in ben Gemaßigteren, bie Theilnahme fur bie aus ihrer Baterftabt vertriebenen Mailanber taglich größer und lebhafter. - Go war bie Lage ber Dinge, fo bie Stimmung, als Friedrich im Berbfte bes Sahres 1163 ohne 1163. Beeresmacht nach Italien fam.

Unverzüglich ließ er ben Digvergnügten burch Abgeord= nete aus ben ihm noch anhangenben Stabten verfundigen: "es ware feine aufrichtige Absicht, alle Beschwerben vor einem mit Lombarben befesten Berichte gu unterfuchen und abzustellen; weshalb fie fich bagu einfinden, und nicht un= beilbringende Maagregeln ergreifen mochten." Mehre erfcbienen hierauf mit großen Soffnungen: aber felten wurde man, von verschiebenen Grundfagen ausgehend, barüber einig, mas eine gerechte Beschwerbe fen. Die Beamten wußten nur ju oft ihrer einfeitigen Rechtfertigung bas gro-Bere Gewicht zu verschaffen, und felbft in bem gunftigften Kalle einer Abstellung und Bestrafung aller Ungebuhr, blies ben bie verhaften rontalifchen Befchluffe, als unantaftbare und anerkannte Gesete, in ihrer vollen Rraft. Milbe wie Strenge, Bewilligen wie Berfagen unterlag nur ju leicht vielfachen Deutungen und Diftbeutungen. 218, um aus

1164. Bielem Giniges auszuheben, ber Raifer 3. B. bie Beifeln ber Mailander frei ließ, fo entstand neuer Groll wegen ber Urt, wie sie vorher auf ihren Knien barum baten, ober bitten und gablen mußten; als er ben Pifanern Borrechte bewilligte, wurden die Genuefer neidisch; als er Lodi Gefälligkeiten erzeigte, fanden fich Cremona und Pavia zurud= gefest; als die Burger ber letten Stadt nicht bloß bie neu erbauten Thurme und Mauern Tortonas', fondern (uber bes Raifers Erlaubnig binaus) auch die Saufer nieberriffen. traf ihn der Vorwurf, biefe Ausbruche bes Saffes aus Parteilichkeit ober Eigennut nicht gehindert zu haben; als er die Befestigungen von Bologna zerstorte, weil die Gin= wohner feinen Statthalter erschlagen hatten, behauptete man: biefe Strafe fen, fur die an einem Ungerechten vollzogene Selbstrache, unangemessen und zu hart. Es war in ber That gang unmöglich Alle zufrieden zu stellen, ja felbst bie unbedingteste Freiheit, wenn sie ber Kaifer ben Lombarden bewilligt hatte, wurde sich oft in arge Willfur verwandelt haben; fo wie umgekehrt von ben angestellten Beamten, ftatt bes Gehorfams gegen Friedrich, nur zu oft unwur= bige Knechtschaft verlangt wurde.

1163. Wie viel gunftiger war hiegegen die Stellung des Papftes! Sein Joch schien leicht, weil Niemand daran zweiselte
daß das Oberhaupt der Christenheit ein Recht, wo nicht
auf allgemeine Herrschaft, doch auf allgemeine Einwirkung
habe; die kirchlichen Abgaben betrachtete man, wenigstens
oft, als einen Gewinn für die Seele, die Staatsabgaben
immer als einen Verlust für das irdische Wohlleben; die
Geistlichen endlich, obgleich nicht selten in Zwist mit ihren
Gemeinen, hatten doch einen unauslöschlichen Charakter von
Heiligkeit und Würde, welchen der Kaiser bei aller Machtvollkommenheit seinen Beamten nie ausdrücken konnte: mithin sührte der natürliche Gang der Dinge die deutschen

<sup>1</sup> Bottazzi antichità di Tortona 291. Die Zerstörung ben 16ten November 1163. Montemerlo 28. — Der Kaiser nennt Berona, Bicenza, Padua und Benedig als seine Feinde. Verci Eccl. III, urk 28

Berricher in bem fremben Stalien gu ftrengen, bie Papfte 1163. in bem beimathlichen zu milben Maagregeln. Go lange Friedrich Biktors Ginfluß aufrecht erhalten konnte, theilte er allerdings bis auf einen gewiffen Punkt bie Bortheile ber papftlichen Stellung: allein Alexanders III Unfeben wuchs, feitbem er bie Ronige von Frankreich und England burch einzelne Begunftigungen und burch aufrichtigen Dank fo gang gewonnen hatte, bag bei einer Busammenkunft in Toucy' Beinrich auf ber einen, und Ludwig auf ber an= beren Seite bie Bugel feines Pferbes ergriffen und es gu bem fur ihn errichteten prachtvollen Belte führten. Alle Geiftlichen schlossen fich ben Ronigen an, und auf ber Rir= chenversammlung von Tours im Mai 1163 erschienen Pra= laten aus England, Schotland, Irland, Spanien und Frankreich, welche ben, von Alexander über Friedrich, Bif= tor, die Erzbischofe von Mainz, Roln u. f. w. ausgespro= denen Bann als gultig anerkannten, und manche 3weifel in die Gemuther ber entgegenstehenden Partei warfen.

So lagen die Dinge, als Wiftor unerwartet am 20sten, oder 22sten April 1164 in Lukka starb?; — ein wurdiger 1164. Mann, aber kein großer Papst —, und es erforderte die ernsteste Ueberlegung von Seiten Friedrichs: od er sich jett mit Alerander ausschnen, oder eine neue Wahl veranlassen solle. Tene Meinung (unbedenklich die heilfamere) unterskühte der Erzbischof Konrad von Mainz und sagte: "Gott habe den Kaiser durch Viktors Tod aus einer großen Gesfahr errettet, in welche er sich nicht übereilt wieder hinein begeben möge." Auch schiekte Friedrich, hierauf eingehend, Eilboten an Rainold von Koln mit dem Besehle: nichts

<sup>1</sup> Roger Hoveden 492. Chron. Norm. 998. Romuald, chron. 204. Afflig. auctar. Reichersberg. chr. Robert. de Monte. Epist. ad Ludov. VII, 150. Vita Alexandri 454. Guil, Neubrig. II, 14. Pagi gu 1174, e, 7.

<sup>2</sup> Als die Kardinale Alexanders sich über Bilters Tod freuten, wies sie jener zuricht und sagte: jactura animae irreparabilis est. Bouquet XVI, 210.

1164 ohne fein Wiffen in biefer bochft wichtigen Sache ju thun; aber biefer und bie wenigen Rarbinale, welche fürchteten daß Alexander fie nie wieder zu Gnaden aufnehmen werde, hatten schon zwei Tage nach Biktors Tobe Guido von Crema erwählt', welcher ben Namen Paschalis III annahm, und mit Vernachläffigung mancher berkommlichen Gebrauche burch ben Bischof von Luttich geweiht murbe. Biele, Geist liche und Laien, Die Biktor fur ben rechtmäßigen Papft ge= halten hatten, fanden die Gile, Unregelmäßigkeit und Gin= feitigkeit biefer neuen Wahl fehr verwerflich und traten, wenigstens im Stillen, auf Alexanders Seite; ber Raifer bingegen (burch Krankheit und hausliches Ungluck in feiner sonstigen Thatigkeit gestort) war mit dem Bergange gwar unzufrieden2, glaubte aber er konne, nachdem die Sache einmal so weit gediehen sen, nicht kurzweg umkehren ohne damit fein fruberes Benehmen felbst zu verdammen und fich feinem Gegner und der Kirche gleichsam zu unterwerfen. Wenn fich ferner auch nicht erwarten ließ, daß er die Un= erkennung des neu Gewählten in den übrigen Reichen durch= setzen werde; so hoffte er, bem bis jest Alles in feinen Reichen gelungen war, boch mit Zuversicht bag er Pascha= lis hier aufrecht erhalten, und durch beffen nachgiebige Beistimmung zugleich weltlicher und geistlicher Berrscher fenn konne.

Mehr als alles Undere entschied wahrscheinlich diese schmeichelhafte, aber tauschende Hoffnung: benn ein gleich=

<sup>1</sup> Ueber Guibos Familie, Fino I, 6.

<sup>2</sup> Der Raiser war krank am fünftägigen Fieber und die Raiserian kam zu früh in Wochen. Daß jener den Kirchenfrieden herstellen wollte und Nainald es hauptsächlich verhinderte, bezeugt Johann. Sarisber. Bouquet XVI, 210, 218, 549. Bergt. Martin. Fuldens. 1694. Cassin. monach. Godofr, monach. Chronogr. Saxo. Bosov. annal. Acerdus Morena 1125. Dandolo 289. Nach Alber. zu 1164 schlug der Bischof von Luttich die papstiche Würde aus, erhielt aber das Pallium. Er weihte Guido ohne Kardinale und mit Vernachstässigung anderer Gebräuche. Chron. ap. Canis, III, 261.

zeitiger Kampf gegen die kirchlichen und die Freiheitsansich: 1164. ten eines Jahrhunderts, ift auch dem Talentvollsten und Mächtigsten nie gelungen; und diesen doppelten Kampf zu kampfen übernahm der Kaiser auf das Feierlichste.

Sobald die Lombarden faben, bag die personliche Unwefenheit Friedrichs ihren Befchwerben feineswegs ein Ende machte, ergriffen sie ungescheut hier edle, bort verwerfliche Mittel ber Gelbsthulfe. - In Mailand wurde Roland be Rubeis, einer ber angesehensten Beamten Friedrichs, mabrent der Mittagsrube ermordet 1; in Bologna beffen Statt= halter Boggo erschlagen und fein Leichnam gum Fenfter binaus auf bie Strafe geworfen. Graf Paganus, ber Statthalter von Pabua, raubte Speronella, bie Frau von Giafobino da Carrara, worüber das Wolf (obgleich bie Reufcheit ber Geraubten kein Lob verdiente) fo in Born gerieth, daß es ben Grafen gefangen nahm und bann gwang bie Stadt zu meiben. Gine abnliche Behandlung furchtenb, verließ Arnold Barbavera bas feinen Befehlen untergebene Piacenza2, nahm aber alle Freiheitsbriefe ber Stadt und ben Schat ber Kirche bes beiligen Untonius mit fich nach Deutschland.

Benedig, welches zwar Mailands Erniedrigung, jedoch keineswegs dessen Untergang gewünscht hatte und jest Frietrichs Uebermacht fürchtete, erklärte sich, aufgereizt durch den Kaiser Emanuel, für Alexander III und trat in ein Bertheidigungsbundniß mit Verona, Padua, Vicenza und Treviso. Zur Auslösung desselben zog der Kaiser, da Uns

<sup>1</sup> Chron. anonym. macr. 1707 zu 1158. Savioli zu 1164. Ghirardacci I, 3, 85. Sigon. de reb. Bonon. 64. Vicende 92. Antich. Longob. Milan. II, 77. Wir muffen, um ber Kurze willen, vieles Einzelne übergehen.

<sup>2</sup> Johann, de Mussis, Patavin, chron, 1119, Gennari zu 1165.

<sup>3</sup> Emanuel war burch gubwig VII für Alexander gestimmt worden, und bes Kaifers Bemüben sich mit jenem wider die Normannen zu verbinden, hatte keinen Erfolg. Frider. I, epist 2. Radov. II, 74.

er aber die Verbündeten wider Erwarten wohl gerüstet fand und die meisten seiner, aus italienischen Städten gesammelten Soldner in der Stille mehr ihren Landsleuten als ihm anhingen, so durfte er keinen entscheidenden Kampf wagen, sondern mußte zufrieden seyn wenn er, dis zur Ankunst eines neuen deutschen Heeres, den ganzlichen Abfall Italiens durch die ihm zu Gebote stehenden Mittel hintertreiben konnte. Deshald befestigte er mehre Schlösser, vertheilte geschickt die ihm noch treue Mannschaft, ernannte sichere Besehlshaber und odrigkeitliche Personen, und suchte an dem mächtigen Genua einen neuen Stützunkt zu gewinnen.

Nach langen Kriegen hatten Difa und Genua, unter 1162, Kaifer Friedrichs machtiger Bermittelung, im Jahre 1162 Friede geschloffen und nur Sarbinien, worauf beide Theile Unspruch machten, in ber Art ausgenommen bag es ben Genuesern frei ftebe bier zu jeder Beit neue Rebde zu er= heben. Bald aber entstand auch in anderen ganbern, wo sich visanische und genuesische Raufleute trafen, aus altem Grolle zuerst mancherlei Spott und Streit, hierauf in Konstantinopel eine blutige Verfolgung. Etwa taufend Pifaner unternahmen es, bie geringere Bahl ihrer Gegner mit Ge= malt aus ber Stadt zu vertreiben: biefe vertheibigten fich aber einen ganzen Tag lang mit foldem Muthe, bag am Abend ein Bergleich geschlossen ward, wonach beide Theile versprachen funftig Frieden zu halten. Dennoch erneuten bie Pifaner (unterftugt von Benetianern und Griechen), am anderen Morgen ben Kampf, fturmten die Baaren= niederlage ber Genueser, tobteten mehre und bedrangten bie übrigen fo fehr, daß sie all ihr Gut, barunter an 30,000 Golbstücke, preis gaben um nur bas Leben zu retten. Go= bald biefe unglucklichen Ereignisse in Genug verkundet wurden,

<sup>1</sup> Die Beroneser hingen 11 Burger auf, welche man beschutbigte, sie hätten die Stadt an Friedrich übergeben wollen. Cereta zu 1164. Append. ad Radev. 558. Carli II, 553.

fandten die Konfuln einen wohlbegrundeten Abfagebrief nach 1162. Pifa und begannen, weil biefe Stadt alle Genugthuung verweigerte, mit bochfter Unftrengung und großem Erfolge ben Rrieg. Pifa bingegen wandte fich an Rangler Rainalb, ber auch feinen Rapellan Richard, einen Mann von großer Gefchicklichkeit, nach Genua fandte und burch ihn die Rud: gabe ber Schiffe, ber Gefangenen und bie Ginftellung aller Feindseligkeiten, bis jum Spruche des Kaifers bewirkte. Mis aber bie, auf gleiche Beife gur Rube gewiesenen Difaner bennoch Gewalt übten, beschloß die Bolksversammlung in Genua nach bem Untrage ber Konfuln jum zweiten Male ben Krieg, und wurde nur mit Mube burch Rangler Rai= nald beruhigt und vermocht, noch einmal bem rechtlichen Urtheile mehr zu vertrauen, als der Gelbsthulfe. Die Un= terfuchung ward jedoch, weil Friedrich bamals nach Befangon eilte, nicht vollftanbig beendet und nur ein Waffenftillftanb bis zu feiner Bieberkunft beschworen.

2018 nun jest, im Jahre 1164, die Prufung erneut 1161. werben follte, hatten fich die Umstande in mancher hinficht veranbert. Sarbinien namlich mar feit langer Beit in vier Rurftenthumer ober Gerichtsbezirte' eingetheilt, beren Gur= ften ober Richter balb von ben italienischen Freiftaaten ab= bangig, balb unabhangig, balb in Frieden, balb im Rriege lebten. Einer berfelben, Barifo von Arborea, fam gum Raifer und bot ihm 4000 Mart Gilber fur bie Belehnung mit ber gangen Infel. Friedrich, beffen Dacht bafelbft geither unwirkfam und bem bie ansehnliche Belbfumme will: kommen war, erfuchte junachst die Pifaner, - an ihre zeitherige Treue und Billigkeit erinnernd -: fie mochten Barifo jum Reichshofe geleiten, bann aber mit ihren Schiffen nach Carbinien bringen und unterftugen. Jene ant: worteten: "Barifo ift unfer alter Feind, feine Erhebung wurde unfere Rechte verlegen und und Schande bringen." Bierauf fragte ber Raifer bie genuesischen Gefandten in

<sup>1</sup> Judicatus. Murat. annali.

1164 Gegenwart ber Pifaner: "wollt und konnt ihr, gegen ben Billen ber Pifaner, meine Befehle ausführen?" und fie sprachen: "wir wollen und fonnen beine Befehle gegen ben Willen Pifas vollziehen." Die Abgeordneten biefer Stadt, obgleich erschreckt über eine so unerwartete Frage und Unt= wort, huben jest an: "Berr Raifer! ihr folltet, - unbeschadet eurer Ehre fen dies gefagt -, unferm unedlen Die= ner' nicht Reich und Krone geben. Er ist unwerth fo gro-Ber Burbe, und wie konnt ihr fremdes Eigenthum (benn Sardinien gehört uns schon seit Innocenz II Berleihung2) einem Undern überlaffen?" Sierauf antworteten bie Ge= nuefer: "Barifo ift keineswegs geringer, fondern edler Ber= funft und viele Pifaner find feine Dienstmannen; auch hat Genua und nicht Pifa, gegrundete Unspruche auf Sarbi= nien." Nachdem mit eifrigen Worten hierüber noch Bieles von beiden Seiten war vorgebracht worden, sprach der Rai= fer zu den Pifanern: "ich erkenne euer Recht auf Sardinien nicht an, und berjenige kann nicht euer Lehnsmann seyn, ben ich mit Rath des Reichshofes zum Konige erhebe." -Dieser Entscheidung gemäß ward Bariso in Pavia von Friedrich gekront3, vom Bischofe von Luttich gefalbt, und follte nunmehr die versprochenen 4000 Mark Silber gablen; aber er suchte mancherlei Ausflüchte und behauptete: por ber Ruckfehr nach Sardinien konne er bas Geld nicht zu= sammenbringen. Hierüber gurnte der Kaiser sehr und wurde ben neuen Konig wohl als Geißel mit sich nach Deutsch= land geführt haben, wenn Genua nicht, in ber Soffnung burch ihn großere Vortheile zu erhalten, jene Summe porgeschossen hatte. In minim ben ein ich

<sup>1</sup> Rusticus. Oberti annal. 290.

<sup>2 1133</sup> hatte Innocenz II ben Pisanern die Hatte Sardiniens für ben jährlichen Jins von einem Pfunde Goldes überlaffen; aber Lucius schenkte ihnen diesen Jins. Jacob. a Voragine chron. Jan. 22. — Matthaei p. 9, 255. Mittarelli annal. III, 300. Gattula I, 342, 343.

<sup>3</sup> Alber. Acerb. Morena 1125. Umständlicheres bei Folieta zu 1164. Gazano I, 406, 467.

2118 Friedrich nunmehr im Berbste bes Jahres 1164 1164. nach Deutschland eilte um schleunigft ein Beer gur Unterjochung Staliens zu fammeln, fant er fich in feinen Soff= nungen fehr getäuscht': benn Fehben mannichfacher Urt waren in Sachsen, Bestphalen, ben Nieberlanden, am Rheine und in Schwaben ausgebrochen; welche, bis Rriegesgluck ober kaiferliches Unfehen fie befeitigte, feine Rrafte gu auswartiger Birkfamkeit übrig ließen. Bergog Beinrich von Sachsen befand sich noch in vollem Rriege gegen bie Slaven. Die Bischofe von Munfter, Minden und Paber= born 2 bebrangten ben Grafen Beinrich von Arensberg, weil er seinen Bruber in widerrechtlicher Saft hatte umkommen laffen. Der Bifchof Gottfried von Utrecht behauptete baß bie Bogtei Groeningen, womit ber vorige Bischof feinen Bruber belieben hatte, als ein eroffnetes Lehn guruckfalle, weil ber lette nur eine Tochter hinterlasse: wogegen beren Mann Gottschalt, von bem Grafen von Gelbern und ben groeninger Burgern unterstütt, fich mit Gewalt im Befibe erhielt. Pfalzgraf Konrad befehdete und verwuftete in Rang= ler Rainalds Abmefenheit bie Lande des Erzstiftes Roln und belagerte die Burg Rined, bis treffliche Gegenanftal= ten ihn und ben Landgrafen von Thuringen jum einstweis ligen Rudzuge zwangen. Sugo, Pfalzgraf von Tubingen, ergriff brei ober mehr Ritter und Ministerialen beim Stra= Benraube und ließ zwei, welche feine eigenen Mannen ma= ren, entwischen, ben britten, einen gehnsmann Bergog Belfs, aber aufhangen . Sieruber entstand, weil ber Pfalggraf dem Bergoge Genugthuung verweigerte, eine Rebde, in welche allmablich bie meiften Fürften und Pra-

<sup>1</sup> Sturme und Meeresssutzen hatten den Isten Februar 1164 an den deutschen Rusten von der Eibe die Friestend großen Schaden gesthan. Helmold  $\Pi$ , 1-2.

<sup>2</sup> Gobelin, 60. Martin. Minorita zu 1165. Laurish, chr. 146.

<sup>3</sup> Otto S. Blas. 28. Weingart, monach, 791. Aventini annal, V1, 5, 25. Schöpfl. Hist. Zaring. Bad. I, 140.

Welf am fechsten September 1164 in der Gegend von Tubingen eine große Schlacht und 900 Gefangene verlor.

Mit Schnelligkeit und großem Nachbrucke verfuhr ber Raifer, um all biefen argen Berwirrungen ein Ende ju machen und die Ordnung herzustellen. Der strafbare Graf von Arensberg mußte feine Lande von Roln zu Lehn nehmen; Gottschalk blieb erft gegen Zahlung von 300 Pfunden Silbers im Befite ber Bogtei Groeningen; Pfalggraf Ronrad und Rainald von Koln verfohnten fich, nachdem ihnen ber Raifer auf bem Reichstage in Bamberg fehr ernstlich porgehalten hatte: "es fen die erfte Pflicht feines Bruders und feines Kanglers, mit gutem Beispiel Allen voranzugeben und Friede zu halten." Pfalzgraf Sugo endlich, mußte fich vergleichen und die gemachten Gefangenen an Welf zu= ruckgeben. Man kann sich eher darüber wundern daß der Raifer, ben machtigen Fursten und Pralaten gegenüber, fo viel burchfette; als es ihm zum Vorwurfe machen, baf er feine neue Reichsverwaltung einführte und bie Berhaltniffe ber Stande nicht im Ginne fpaterer Beiten umgestaltete.

Gewiß erhöhte jener Erfolg Friedrichs Macht und seine Hoffnung über die Lombarden obzusiegen; wogegen er vielleicht mit Alexander in Unterhandlungen getreten wäre, wenn nicht die Streitigkeiten König Heinrichs mit dem Erzebischofe Thomas Becket von Canterbury, um diese Zeit die erwünschte Aussicht eröffnet hätten, auch England für Paschalis zu gewinnen. Der König nämlich hatte Alexander zwar als Papst anerkannt, wollte aber um deswillen keineszwegs allen Forderungen und Anmaaßungen der geistlichen Gewalt ruhig nachgeben, und glaubte in dem hierüber bezvorstehenden Kampse die beste Stüge zu bekommen, wenn 1162 er seinem Kanzler Thomas Becket das erledigte Erzbisthum

<sup>1</sup> Alle Geschichtbucher reben von Thomas Becket und bessen Streit mit bem Könige; auch ist barüber ein sehr vollständiger Briefwechsel vorhanden.

Canterbury verleihe. Diefer, welcher fich zeither als einen 1162. Freund ritterlicher Uebungen gezeigt, an ben Keldzugen und ben Bergnugungen Beinrichs Theil genommen und fur beffen herzlichften Freund gegolten hatte, war aber faum Erzbischof und nachst bem Ronige ber erfte Mann im Reiche gewor= ben; fo wandte er fich, feinem neuen Berufe gemaß, ju einer ftrengen Lebensweise, entfagte ber Ranglerwurbe, af nur Brot und geringe Speifen, trank nur Baffer und wusch taglich auf feinen Anien breigehn Bettlern bie guße. Gich selbst bagegen (so wird erzählt) wusch er sogar bann nicht, wenn Schmut und Ungeziefer in die Sadleinewand fam, bie er auf blogem Leibe trug. Diefe außerliche Bermand= lung ftand mit tiefen inneren Planen in Berbindung und Bedet verlangte junachft, bag alle in weltliche Sande ge= kommenen Kirchenguter zurückgegeben wurden. Unftatt auf biefe Forderungen einzugeben, flagte ber Ronig feinerfeits: daß bie Kirche fur Gundenbugen jest mehr Geld von ben Unterthanen erhobe, als ber Staat, und bag viele Priefter und Monche fich bie argften Frevel (feit bem Untritte feiner Regierung über hundert Morbthaten!) gu Schulben kommen ließen, ohne bag bie geiftlichen Berichte irgend etwas Ge= nugenbes zur Abstellung und Bestrafung thaten. Deshalb legte Beinrich ber boben Beiftlichkeit auf einer Berfamm= 1163. lung bie furze und bestimmte Frage vor: "ob fie bie Gefete und Gewohnheiten bes Reiches befolgen wolle, ober nicht?" worauf fie erklarte: "ja, jedoch mit Borbehalt ihrer eigenen Rechte." Der Konig aber verwarf', weil er nichts Reues verlange, jeden Borbehalt ober Ruchalt, und ber vollige Bruch ichien bereits unvermeiblich, als ber papftliche Befandte felbst ben Ergbischof zur Rachgiebigkeit ermabnte, weil der Papft damals Konig Beinrichs Freundschaft um jeden Preis erhalten wollte. Sobald fich indeg Alexander für hinreichend befestigt hielt, trat er unverhohlen mit fo vielen Unspruchen hervor, daß Beinrich im Jahre 1164 1164.

<sup>1</sup> Bulaeus II, 365.

1164, eine Reichsverfammlung ber Barone und Pralaten berief und mit ihrer Beistimmung Schluffe faßte, welche unter bem Namen ber Constitutionen von Clarendon berubmt ge= worben find'. Sie betrafen ben Umfang ber geiftlichen Gerichtsbarkeit, Die Wirkfamkeit bes Bannes, Die Berufungen nach Rom, bie Lebnspflichten ber Geiftlichen, Die Benutung erledigter Pfrunden u. f. w., und beschrankten bie damaligen Unspruche ber Kirche fo fehr, daß ber Konig fur bie Unabhangigkeit feines Reiches einen vollständigen Sieg bavongetragen zu haben ichien, als auch Thomas Bedet, nach fruchtlofem Beigern, jene Beschluffe unterschrieb. Allein ber Papit genehmigte nur fechs unbedeutende Punkte, verwarf alles Uebrige und entband ben Erzbischof erft von ber verdienten Strafe, als biefer fich in Demuth fur fculbig erklarte. Ueber beffen Wortbruchigkeit und Undankbarkeit gurnte Seinrich noch mehr, als über ben Papft, gog unter leicht gefundenen Bormanden des Ungehorfams, ber Lehns= untreue, ber ichlechten Umtsführung u. f. w. feine Guter ein, angstete ihn mit mancherlei Willfur fo lange, bis er heimlich bas Land verließ, und zwang an 400 Verwandte und Freunde bes Entflohenen ebenfalls das Reich zu meiben.

1165. Sobald König Ludwig VII von Frankreich (auf den die Eifersucht gegen Heinrich mehr wirkte, als die Furcht vor der geistlichen Gewalt) hievon Kunde erhielt, nahm er die Berfolgten in Schutz, und Papst Alexander erhob Becket von neuem zum Erzbischof von Canterbury, nachdem dieser den Empfang einer solchen Würde aus weltlichen Händen als nichtig anerkannt hatte. Bon der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugt, kagte Becket dem Könige nunmehr harte Dinge und bedrohte ihn mit dem Banne; Papst Alexander hingegen vermied noch die härtesten Maaßregeln um eine künstige Ausschung zu erleichtern. Deßungeachtet schrieb Heinrich dem Papste: "es ist unerhört und ich habe es nicht

<sup>1</sup> Lünig cod. dipl. II, 1895, urf. 7. Planck Geschichte ber kircht. Gesellschaft, Band IV, Abth. 1, Kap. 18.

um euch verdient, daß bie welche mich verrathen, an eurem 1165. Sofe Schut finden. Es muß mich in ben bochften Born verfigen', wenn man mir Gerechtigkeit verweigert, welche bem geringften Priefter nicht verfagt wirb." Um biefelbe Beit bat er ben Rangler Rainalb von Roln um ficheres Geleit fur feinen Gefanbten an Alexander, und fugte bingu: er wolle von biefem gang abfallen, fofern er fich langer feindlich zeige. Raum hatte ber Raifer biefe Lage ber Dinge erfahren, als er Rainald nach England schickte um über bie Berheirathung feines Cohnes und Beinrichs bes Lowen mit zweien Tochtern bes Konigs zu unterhandeln2, vor Allem aber, um einen Bund wiber ben Papft abzuschließen, Diezu ließ fich ber Konig um fo eber bereitwillig finden, da er alle Berbindung mit Rom bereits abgebrochen hatte 3, und Friedrichs Freundschaft sowohl im Falle langeren Streis tes, als im Fall einer erneuten Berhandlung mit Alexander, vortheilhaft einwirken mußte.

Deshalb erschienen auch englische Gesandte auf bem, zu Pfingsten 1165 in Würzburg eröffneten Reichstage. Den versammelten Fürsten und Pralaten ließ der Kaiser vorstellen: "er habe in Pavia, Lodi, Mailand, Launes u. a. D. alles Mögliche gethan, um die Unsprüche der Papste unparteiisch prüsen und entscheiden zu lassen, und Ieder der nicht lässig oder sträslich ausgeblieben sen, wäre von Viktors Rechten überzeugt worden. Nach dessen Tode habe man Paschalis in Gegenwart der Bischofe von Tuscien und der Lombardei, des Präsesten von Rom und vieler Edeln gesetzlich erwählt; selbst das machtige England erkläre sich jest für ihn, und nur Frankreich beharre im Irrthume.

<sup>1</sup> Majori agitor furore. Bouquet XVI, 256.

<sup>2</sup> Bouquet XVI, 255. Der Papft fuchte bie Bechfetheirathen auf alle Beife gu bintertreiben. Gbenbaf. 321, 339.

<sup>3</sup> Bouquet XVI, 524. Matth. Paris 73. Chron. Norm. 1000. Chronogr. Saxo u Trivet. Godofr. monach. Aquic. auctar. Epist ad Ludov. VII, 454, 455, 450.

1165 Einstimmige und feste Beschlusse wurden bas ichon finkente Unsehen bes Eindringlings Roland vollig vernichten, und biefe Beschluffe mit reiflicher Ueberlegung zu faffen, fen ber 3weck bes berufenen Reichstages." Nachbem hierauf bieses und jenes beigebracht und berathen worden, erklarte Rainald von Koln: "alle bisberigen Maagregeln gegen Roland waren unzureichend. Auch hofft er und feine offent= lichen und beimlichen Unbanger noch immer auf eine gun= stige Wendung ber Dinge, auf Nachgiebigkeit und Schwache. Mithin kann Pafchalis nur mit Sicherheit erhoben werben. wenn mein Berr, ber Raifer, gleich ben Bifchofen und Kurften, Roland und jeben funftig von feiner Partei gu ernennenden Papft eidlich verwerfen; wenn bie Deutschen schworen kunftig keinen Raifer zu erwählen, ber nicht bie beutschen Unsichten über das Papstthum aufrecht zu erhalten verspricht; wenn jeben meineibigen Laien Berluft bes Lebens und Gigenthumes, jeden meineidigen Geistlichen Berluft ber weltlichen Guter und feiner Burde trifft; wenn man bie Kursten und Bischöfe verantwortlich macht, daß alle ihre Untergebenen bienach verfahren und bas Gleiche beschmoren." - Dem Raifer gefiel biefer burchgreifende Borfcblag: aber Einigen erschien ber Inhalt bes verlangten Gibes boch zu kuhn, zu gewaltsam und ihrer innersten Ueberzeugung widersprechend. Daher fagte ber Erzbischof Wichmann von Magdeburg: "so moge ber, bis jest nur ermahlte Erzbischof von Koln mit dem Gide vorangehen und fich von Paschalis weihen laffen." - Rainald entgegnete: "nicht die bloß Er= wahlten, fondern die ichon Geweihten ichworen querft;" aber der Kaifer fiel zornig ein: "willst du mit beiner Ruhnheit auf halbem Wege fteben bleiben, ober ben Schein eines Ruchaltes erweden? Wenn bu rafch, und felbft ohne meine Befehle abzuwarten, die Wahl von Vaschalis einleis ten konntest, weil sie bir heilfam erschien: so magft bu nun auch in dem vorangehen, was nach beiner eigenen Unficht zu feiner Erhaltung nothwendig ift." - Rainald, beffen Worte mahrscheinlich nur ben verdeckten Vorwurf des Erzbischofs von Magbeburg zurückgeben, keineswegs aber eine 1165. Weigerung enthalten sollten', schwur ohne alles Bebenken auf das Evangelienbuch; dann der Kaiser, die Gesandten des Königs von England, die Fürsten und Prälaten. Einige leisteten den Eid willig², einige auß Furcht ihre weltlichen Güter zu verlieren; aber zwei der angeschensten Prälaten Deutschlands, Konrad von Mainz (ein Bittelsbacher) und Konrad von Salzburg³ (ein Babenberger) beharrten, — gezringen Widerstand anderer Geistlichen nicht zu erwähnen —, ohne Rücksicht auf Drohungen und Gesahren bei dem, was sie als recht anerkannten.

Tener, ber nach Viktors Tobe den Kaiser vor einer zweiten Papstwahl gewarnt hatte, sah Alexander III bei Gelegenheit einer Wallsahrt nach Spanien und trat, durch bessen Gründe bewogen, erst heimlich, und jest durch Verzweigerung des Eides öffentlich zu ihm über; worauf der Kaiser um so-strenger die Acht gegen ihn aussprechen und vollziehen ließ, da er in seinem Benehmen mehr den Undank als die Berufstreue erblickte Lierander hingegen belohnte diese Treue mit dem Kardinalshute, während

<sup>1</sup> Daß Mainald im Ernst sollte die Vorschläge gethan und im Ernst den Eid verweigert haben, ist unglaublich, aber dennoch der Streit mit dem Erzbischose und dem Kaiser nicht ganz unwahrscheinlich, wennsgleich dieser gewiß nicht die greben, ihm in den Mund gelegten Ausdrücke gebraucht hat. Chron. Lodiense. Radulph, a Diceto zu 1168. Baronius zu 1166, c. 8. Reichersb. chron. Epist. ad Ludov. VII, No. 453.

<sup>2</sup> Der heitige Geift, schreibt ber Raifer, habe Alle eine & Billens gemacht. Eunig Ruchsarch. Spic. eccl. XV, urt. 72. Orig. guelf. III, 482.

<sup>3</sup> Auch hartmann von Briren blieb Alexandern treu. Vita Hartmanni 514. Daß noch andere Bischose und Fürsten nicht schwuren: Concil. XIII, 328. Michelb. Histor. Frising. I, 1, 361. Gebhardi vita 545. Bonelli notizie I, 50.

<sup>4</sup> Erfurt, chron. S. Petrin, Romualdi chron, Gudeni cod, dipl. V, 1105. Austriac, chron. 34 1106.

<sup>5</sup> Kenrad erhielt 1167 bas Bisthum Sora. Ughelli Ital. nacra 1, 1245. Sperandio 220.

1165. Christian, Graf von Buch, bisheriger Stiftsvorsteher von Merseburg und kaiserlicher Statthalter von Italien, ben erzbischösslichen Stuhl bestieg; ein Mann an dem selbst Feinde nur das Ungesetzliche seiner Wahl tadelten.

Fast noch empsindlicher, als das Benehmen Konrads von Mainz, war dem Kaiser der Absall seines Stiesoheims, Konrads II von Salzburg. Erst nach mehren Borladungen erschien er im Februar 1166 auf dem Reichstage in Rurnberg, und erwies durch den Mund des Herzogs von Baiern daß er die Lehen vorschriftsmäßig gemuthet habe; hingegen könne er Paschalis, aus inneren zureichenden Gründen, durchaus nicht anerkennen. Als vier Wochen später in Lausen ein nochmaliger Versuch der Sühne sehlschlug, wurden dem Erzbischofe durch Urtheil der Fürsten alle Lehen abgesprochen und der Widerstand mit Verwüsstung des Landes bestraft; wobei sich, — ein Zeichen, wie die Unsüchten selbst der nächsten Verwandten unter einander abwichen —, Otto von Wittelsbach, der Bruder des Erzbischoses Konrad von Mainz, besonders seindlich erwies.

Gleichzeitig brachte ber Kaiser mit unermublicher Thästigkeit die wurzburger Beschlusse in allen Theilen des Reisches zur Bollziehung, schlichtete mehre Fehden<sup>2</sup>, zwang die Ungern zu neuer Zinszahlung und gab den Pfalzgrafen Hugo (weil er den Frieden nochmals gebrochen und die Bohmen zu arger Verwüstung Suddeutschlands herbeigerusen

<sup>1</sup> Schon Eberhard, Konrads Borganger, schloß sich an Alexander an. Reichersb. chron. Godofr. mon. und Chron. Udalric, August. 3u 1163—1165. Eberhardi vita 302. Chron. ap. Canis. 262. — Herzog Welf verhandelte heimlich auch mit Alexander. Cod. epist. Reg. Christ. No. 179, 201. Camici IX, 47. Orig. guelf. IV, 599.

<sup>2 3.</sup> B. die Fehde zwischen dem Bischose von Utrecht und dem Erasten Florenz von Holland. Eunig Reichsarch. Cont. III, Abtheil. 4, Absat 24 von Oftsriestand Urk. 2. — Ueber Friedrichs Verbindung mit Emanuel gegen die Ungern: Cinnamus 107. — Append. ad Radev. 558. Bebenhus, annal. — Ueber Psalzgraf Hugo: Weingartmon. 791. Gassarus 1427. Ursperg. chron. zu 1165.

hatte) achtzehn Monate lang in bie Saft feines Gegners 1165. Belf. Ueber biefe friegerischen und richterlichen Beschäf= tigungen vergaß jeboch Friedrich keineswegs manche andere für bas Innere wohlthatige Einrichtung (3. B. in Sinficht der Rheinzolle und Rheindeiche) zu treffen. Er begab fich enblich nach Uchen und ließ am 29ften December 11651 aus loblicher Begeifterung feinen erhabenen Borganger, Raifer Rarl ben Großen, burch Pafchalis mit ben großten Reierlichkeiten unter bie Bahl ber Beiligen aufnehmen. Dem wibersprach Papft Alexander: theils weil die Erhebung von feinem Gegner ausging, theils weil ihm vielleicht bie Urt wie ber neue Beilige bas Chriftenthum verbreitet hatte, nicht driftlich erschien; aber allmählich überwältigte Karls, nach fo viel Sahrhunderten noch Ehrfurcht gebietende Geftalt alle Einreden, und felbst die Papfte konnten fich nicht bauernd gegen ben erklaren, bem fie fo viel zu verdanken hatten.

Während sich der Kaiser auf die erzählte Weise mittelbar zu einem italienischen Zuge vordereitete und sur Paschalis wirkte, hatte Alexander nicht mit geringerer Klugheit und Thätigkeit Fortschritte gemacht. Nach dem Tode des Kardinals Julius von Präneste sandte er den Kardinal Iohannes nach Rom, welcher die Stadt, weil sie den Gesgenpapst nicht anerkennen wollte, vom Kanzler Christian äußerst bedrängt und in dem Glauden sand, die völlige Unterwersung unter des Kaisers Willen sem unadwendbar. Aber Iohannes<sup>2</sup>, ein Mann von der hochsten Gewandtheit und sehr einnehmendem Wesen, benuste die, den Deutschen nachtbeilige, Stimmung der Kömer so geschickt und verzwendete große Geldsummen so zwecknäßig daß die Mehrzahl, ungeachtet alles Widerspruches, den Kath nach seinen

<sup>1</sup> Mirael opera diplom. III, 346, Urf. 62. Pagi zu 1166, c. 23. Aquicinet, auetar. zu 1165. Acta Sanct. 28fien Januar, S. 888.

<sup>2</sup> Chron. Norm. 1000. Ricardus monach. 43, b. Cassin. mon. Romuald. chr. 205. Dandolo 280. Borgia istor. 180. Alexandri vita 456. Pagi 8tt 1165, c. 9.

1165. Bunschen besetzte, Alexandern buldigte und ihn durch eine feierliche Gefandtichaft zur Ruckfehr einlud. Diefer verkannte keineswegs bie Gefahren welche feiner marteten. entschloß fich aber, um nicht hinter feinem Glucke guruck= zubleiben, nach reiflichem Ueberlegen zur Unnahme jener Einladung. Von Gens an der Yonne, wo er fast zwei Sahre gelebt hatte, ging Alexander um die Zeit bes murgburger Reichstages nach Montpellier, und schiffte fich im August 1165 mit mehren Karbinalen ein um nach Sicilien zu fegeln. Kaum aber hatten sie bas hohe Meer erreicht, als fich eine pifanische Flotte zeigte, beren Absicht babin ging ben Papft gefangen zu nehmen. Nur mit Mube ent= fam er biefer Gefahr und erreichte Meffina, wo ihn Konia Wilhelm ehrenvoll empfing und bann burch funf Galeeren jum Ausfluffe ber Tiber bringen ließ. Sobald in Rom bie Nachricht von feiner Landung bekannt ward, eilten die Rathsherren, ber Abel, die Abgeordneten ber Geiftlichkeit und vieles Bolf, mit Delzweigen geschmuckt, nach Offia und führten ihn am 23ften November 1165 zum laterani= ichen Thore', wo die gefammte Geistlichkeit, die Behorden. die Soloner, die Burger und felbst die Juden seiner marteten. Unter Gefang und Musik ging ber feierliche Bug nach dem lateranischen Palaste, ohne daß des Raifers Un= banger ihn zu ftoren magten. 3mar fette sich Kangler Christian in den Besitz des romischen Rampaniens, und gewann auch Viterbo fur Paschalis; kaum aber hatte er sich nach Deutschland begeben um ben erzbischöflichen Stuhl von Mainz zu besteigen, so nahmen die Krieger Konig Wilhelms das Verlorene größtentheils wieder ein, während auch die lombarbischen Stadte im Bertrauen auf den Bei=

<sup>1</sup> Reverentiam, honorem et devotionem praedicti Senatores, nobiles civitatis, clerus populusque Romanus exhibuerunt, qua nulla major alicui antecessorum nostrorum, sicut omnia ora testantur, aliquando exhibita fuisse probatur. Schreiben Alexanders. Concil. XIII, 234.

stand bes Papstes taglich fühner wurden, und mehre faifer: 1166. liche Burgen mit Gewalt eroberten und zerftorten.

Erft im November bes Sabres 1166 konnte Friedrich ben vorausgefandten Erzbifchofen Rainald und Chriftian mit ber Sauptmacht' folgen, und zog burch bas camonische Thal über Brescia nach Lobi. Ginzelne ber fculbigften Orte entgingen gwar nicht aller Strafe und mußten Geis Beln stellen: im Allgemeinen aber wollte er fie als Unter= thanen gewinnen und nur den Papft als offenen Reind befriegen. Deshalb zeigte er sich so freundlich und berab= iaffend gegen Jebermann, bag Eble und Burger in Schaa= ren ju ihm eilten, ihre Chrfurcht bezeigten und bie gewiffe Soffnung faßten, er werbe bie Ungerechtigkeiten feiner Die= ner strafen und felbst die Gesetze milbern. Auch ward er fehr zornig, als ihm bie Lombarben in Lobi Beweise vieler Frevel vorlegten und versprach eine genaue Untersuchung, welche indeg, aus ben ichon oben bargelegten Grunden, unmöglich allen Erwartungen entsprechen konnte.

Um diese Zeit erneuten auch Pisa und Genua ihre wechsfelseitigen Beschwerben. Der König Bariso von Sardinien, welcher die ihm von Genua gemachten Vorschüsse, während seines erzwungenen Ausenthaltes in dieser Stadt nicht zu ersehen im Stande war und viele harte Bedingungen einzgehen mußte?, faßte insgeheim den Entschluß sich durch pisanische Huse aus seiner angstlichen Lage zu befreien

<sup>1</sup> Ge ift gar viel geschotten worden: daß der Raiser nicht alle Furften zwang ihm nach Italien zu folgen, ober daß er von Einigen eine Absindungesumme annahm. Db benn die Scheltenden unter den damatigen Berhältnissen wohl mehr durchgeseth hatten, wie der große Raifer? Und woher weiß man denn, daß es der Rugheit und Billigkeit zuwider lief, in einzelnen Fallen Geld, statt der Mannschaft zu nehmen?

<sup>2</sup> Er sollte große Summen bezahlen, einen Palast in Benua bauen, wenigstens alle brei Jahre bahin kommen, dem Primate des Bischesche nichts in den Weg legen u. s. w. Ughelli Ital, sacra IV, 870. Historia patriae Monumenta I, 834. Dasselbe versprach 1189 Petrus, Barisch Sohn. Opera della Primaziale di Pisa.

1166 Sierüber brach zwischen beiben Stabten ein neuer, im Gangen fur Pifa unglucklicher Rrieg aus. Daber eilten pifanische Abgeordnete zum Kaiser und sprachen: "wir haben bem Erzbischofe von Maing 13,000 Pfund gezahlt; bafur belehnte er uns in eurem Namen mit Sardinien' und verfprach, daß ben Genuefern offentlich unterfagt werden folle, fich ferner ein Recht auf jene Insel anzumaaßen." Der Erzbischof von Mainz antwortete: "Berr Kaifer! was biefe erzählen, ist nach eurem Willen geschehen, und ich bitte euch ben gegenwartigen Genuefern bas Rothige kund zu thun." Friedrich stand auf, lobte das Berfahren bes Erg= bischofes und verlangte von den Genuesern die Raumung Sarbiniens. Dbertus Spinola, ihr Gefandter, hub aber an: "fur eine gerechte und gute Sache barf man frei und ohne Bangigkeit mit euch reden; nur derjenige furchte sich, welcher Ungerechtes und Unbilliges verlangt. Die Pifaner wollen euch liftig und freventlich vermogen, sie auf Rosten Underer zu bereichern und zu erheben: benn meine Bater= stadt, das behaupte ich öffentlich in ihrem Namen, ist im Besite von Sardinien und ihr gehort es von Rechts wegen. Nicht auf einseitiges Unsuchen unserer Feinde, sondern nur burch einen, auf genaue Untersuchung gegrundeten Spruch bes gefammten bochften Gerichtshofes, konnte uns etwas entzogen werden. Ift nicht ben Genuefern burch eure eige= nen Freibriefe ein ruhiger Besit alles deffen zugesichert, was fie auf bem festen Lande und jenseit bes Meeres inne

<sup>1</sup> Im Ristretto cronolog. IV, und in Borgo dipl. 40 sindet sich eine Urkunde vom 17ten April 1165, vermöge welcher Friedrich den Konsul Uguccione von Pisa mit Sardinien, unter Ausseldung anderer Berleihungen belehnt. Dasselbe fagt Pisanum chron. Roncioni und fügt hinzu, Bariso und sein Sohn Peter hatten den Pisanern die Huldigung geleistet, 6000 Pfund und einen jährlichen Ins von 100 Pfunden Goldes, so wie 12 Paar Falken versprochen. Giner zweiten kaiserlichen Berleihung vom 15ten Mai 1165 aus Frankfurt, erwähnt Fanuzzi II, 36. Vielleicht sind beibe dieselben und es hieß XVII Cal. Maji.

haben? Und bei diesen Rechten mußt ihr und die Fürsten 1166. und schüßen, damit wir nicht in die Nothwendigkeit gerasthen, ungerechte Angrisse ohne Rücksicht auf einseitige Entscheidungen mit dem Schwerte zurückzuweisen." Manche glaubten, diese kühnen Worte würden nicht ungestraft bleisben; allein der Kaiser stand zum zweiten Male auf und sprach: "Obertuß Spinola hat cecht geredet und ich sage euch Allen, wie ich weder will, noch gewollt habe, daß man den Genuesern widerrechtlich etwaß entziehe. Die Unsprüche beider Städte sollen von mir untersucht werden, und dem Könige Bariso habe ich nur meine Rechte übertragen, ohne Beeinträchtigung eines Dritten."

Durch biefen Ausspruch ermuthigt, wandte fich ber Ge= nucfer Simon Auria ju Christian von Maing und fagte ': "berr Ergbifchof! ihr habt eurem Berrn, bem Raifer, fcblecht gerathen;" worauf aber ber Erzbischof ruhig erwiederte: "berr Simon! ihr fent ein Manne bes Raifers gleich wie ich, und wenn ihr ihm nach eurer Ueberzeugung rathet, fo verfahrt ihr eben fo wie ich." Mehr Eingang, glaubten bie Pifaner, wurden ihre an Chriftian gerichteten Worte finden: "warum bulbet ibr, Berr Erzbischof, fo anmaagliche und leere Reben ber Genuefer? Es gereicht bem Raifer und bem Reichshofe nicht jum Ruhme, wenn euer Ber= fahren getabelt, geschmalert, ober gar aufgehoben wirb." Begen biefer Meußerungen vom Raifer zurecht gewiefen, legten fie, bei ber Sache fteben bleibend, ihr Recht an Gar= binien bestmöglichst bar; worauf indeg bie Genueser noch= male entgegneten: "nicht nach Worten wird ber Raifer urtheilen, fondern nach Beweifen, und bie werbet ihr fculbig bleiben. Wir baben querft ben Begirt von Cagliari mit den Baffen erobert und ben faracenischen Konig Mufaitus gefangen genommen; wir erhalten Binfen und Beichen ber Unterwerfung von ben Ginwohnern, Beichen ber Unerkennt: niß unferer Dberberrlichkeit von ben fremben Raufleuten:

<sup>1</sup> Oberti Annul, genuens, 298-319.

1167, und so alte Rechte bedurfen weber einer anderweitigen Be= grundung, noch können sie burch Neuerungen umgesturzt werben." Die Pifaner, vielleicht bange daß sie auf diesem Wege ber Beweisführung unterliegen mochten, suchten nunmehr ben Kaiser burch Erinnerung an ihre Treue und an ihre Macht zu gewinnen; bennoch entschied er unparteiisch babin: die Erzbischofe von Mainz und Koln follten die Untersuchung leiten, und einstweilen die Gefangenen gegen= feitig freigelaffen werden. Als bies von Seiten Pisas nicht geschah, erklarte sich Genua zwar bereit bem Raifer Mann= schaft zu stellen, brang jedoch zu gleicher Zeit guf Die Boll= ziehung jenes Ausspruchs. Die Pifaner entgegneten: "nur aus Beforgniß über bas Schickfal ihrer gahlreichen Gefan= genen wurden die Genueser einen vortheilhaften Frieden bewilligen; mit ber Ruckgabe jener verschwinde diefe Musficht, und alsdann konne Pifa ben Kaifer keineswegs un= terftugen. Ueberhaupt erscheine es unmöglich aus fo verschiedenen Bestandtheilen, aus fo feindselig Gefinnten ein einiges, fur gleiche 3mede wirksames Beer zu bilben; bes= halb waren fie bereit bie boppelte Bahl ber von Genua versprochenen Soldaten zu stellen, sobald man biefe gang= lich zuruckwiese." Der Kaifer antwortete ben Genuesern nicht bestimmt' auf ihre Beschwerben, und erwartete bie verdoppelte pifanische Sulfsmannschaft, beren er in biesem Augenblicke mehr als je bedurfte.

Es war namlich unterdeß in Lodi der Beschluß gefaßt worden, mit gesammter Macht nach Rom zu ziehen, Alexander zu vertreiben und Paschalis einzusehen; und während nun eine Heeresabtheilung unter den Erzbischösen von Mainz und Köln durch Zuscien vorrückte und sich in Lukka mit Paschalis vereinte, führte der Kaiser im Frühjahre 1167 die zweite Abtheilung über Bologna, Imola, Faenza und Forli gen Ankona: binnen wenig Tagen konnte er Kom erreichen. In dem Maaße aber, als die Gesahr für Alexander stieg, erhöhte sich auch seine Thätigkeit. Zuvörderst bannte er Paschalis und Friedrich, und entband ihre Unter-

thanen von allen Pflichten; bann trat er in Berhandlungen 1167. mit dem Raifer Emanuel und mit den Lombarden. Jener, bem Friedrichs Macht gefährlich erschien und ber Unkona mit Beiftimmung ber Ginwohner befett hielt, bot bem Papite für die comifche Raifertrone große Unterftugungen an Gelb und Mannschaft, so wie die Vereinigung ber grie= difchen und lateinische Rirche': allein Meranber, welcher einfah baß bie Erfullung biefes Berfprechens (bei ber man= fenden Macht bes griechischen Reiches und bem hartnacigen Sinne ber griechischen Beiftlichkeit) unwahrscheinlich fen, und eine anderweite Verleihung ber Kaiferkrone ihn in große Beitlaufigkeiten verwickeln muffe, fuhrte bie Unterhandlung nur als Schredmittel gegen Friedrich fort, und bewirkte von Emanuel Geldhulfe fur bie Lombarden.

Deren Rlagen und Beforgniffe fliegen von Tage ju Zage? "Die fo oft verfprochene Unterfuchung uber bas Betragen ber faiferlichen Beamten ift," fo fprach man, "um minder wichtiger Beschäftigungen willen nochmals ausgesett worden: und fommt fie auch zu Stande, fie wird ben Lom= barben nichts helfen, ba ber Kaifer unaustilgliche Borur= theile gegen fie begt, und jene ungerechten Saushalter ein= ftimmig alle Schuld auf bie Unschuldigen malzen. Und was lagt fich überhaupt bei bem Grundfage hoffen: Italien fen ein erobertes Land und jede Berufung auf Recht fen Emporung? Wenn Grundftude, Gebaube, Biehftand, furs jebes Besithum verzeichnet, und nach biesem Buche ber Echmerzen tie Abgaben erhoben werben, fo follen fich bie Lombarden über bies gefetliche, gleichmäßige und genaue Berfahren noch freuen und vergeffen bag bie Laft gewöhns lich auf bas Dreifache gesteigert, ja ben Gremenfern ein Drittheil ihres gandes genommen und ben Mailandern faum ein Neuntel ihrer Mernte gelaffen ift! Mues Gigen= thum erklart man fur Reichsaut und verleiht es an Undere,

<sup>1</sup> Cinnamus 104, Alex. vita 458.

<sup>2</sup> Radulph, Mediol, 1188-1190. Acerb. Morena 1138. 11. 14

1167, alle Einheimischen schließt man ganz von Sagt und Kischerei aus, und nie fehlt es an Bormanben zu Gelb = ja zu Leibes = Strafen. 3war hat fich fonst eine Stadt auch wohl über die andere emporgeschwungen: allein den Unterdrückten verschwand bie Soffnung ahnliches Steigens nie gang, und überhaupt erscheint feit dem Erproben fremder Berrichaft. die Beherrschung von Mannern beffelben gandes und Stammes, nicht mehr als bas Schrecklichste. Chemals betrach tete man in Stalien die Beereszuge ber Deutschen wie vorübergebende Sturme, benen man nachgeben muffe um nicht entwurzelt zu werden, und von benen man fich bei ruhigeren Luften leicht erheben konne: jest aber ift es auf eine blei= bende Unterjochung abgesehen und freie Manner follen 3mangsburgen mit eigenen Sanben erbauen. Daber ift es unlaugbares Recht und beilige Pflicht ben jetigen Augenblick zu benuten: benn wenn auch die Kirche, wenn Papst Alexander bezwungen worden, bleibt keine Rettung moglich aus ber weltlichen Tyrannei ber Deutschen und bes Raisers."

Bei diesen und ähnlichen, nach des Kaisers Ubzuge immer lauter werdenden Aeußerungen, hielt es der Graf von Diez, kaiserlicher Statthalter in der Lombardei, für gerathen Geißeln aus den verdächtigen Städten auszuheben; allein diese Strenge vermehrte nur den Jorn, während die Aufforderungen des Papstes den Muth erhöhten und Emanuels Geldvorschüsse die Kraft verstärkten. So traten denn Cremona, Bergamo, Brescia, Mantua, Ferrara und einige andere Städte, am siebenten April 1167 heimlich durch Gesandte zusammen und schlossen in dem, zwischen Bergamo und Mailand gelegenen Kloster Puntido einen Bund des Inhalts: "da es besser ist rühmlich zu sterben, als in Schande und Unterdrückung zu leben, so versprechen wir eidlich daß jede Bundesstadt der anderen Hülfe leisten soll, sobald ihnen der Kaiser, oder seine Besehlshaber, oder

<sup>1</sup> Einige Stabte traten etwas spater bei. Murat. Annal. &c Bret Geschichte von Benedig I, 325.

fonsk Jemand in seinem Namen, von jest an irgend neues 1167. Unrecht zufügt: alles dies jedoch unbeschadet ber bem Rais fer geschworenen Treue,"

Mber biefe lette, um bes außeren Scheines willen bingu= gefette Bebingung konnte feine Birkung erhalten, ba all: mablich immer mehr Stabte bem Bunde beitraten, an einem verabredeten Tage alle Befehlshaber Friedrichs verjagten und nachstdem die Berftellung Mailands beschloffen'. Un= fangs erschraken fast bie zerstreuten Mailander über bie Rubnheit biefes Befchluffes; als aber von allen Seiten die verforochene Hulfsmannschaft punktlich zusammentraf, als fie am 27sten April 11672 wirklich ungestort, ja mit überlegener Macht in ihre alte Baterftabt einzogen: fo ftieg ihre Dankbarkeit und Begeisterung aufs Sochfte. Rafilos arbeitete man an ber Berftellung ber Graben, Mauern und Thurme, von Grund aus wurde ber erzbischofliche Palaft neu gebaut, und bie Beiber gaben ihr Gefchmeide ber um bie Kirchen wiederum zu schmuden. Auch nach Tortona kehrten bie Einwohner freudig jurud, auch Blandrate kam in die Gewalt der Verbundeten.

Bor Allem wichtig erschien es jedoch Lodi zu gewinnen, welches bem Raifer in ber Rabe Mailands einen ficheren und gefahrlichen Ungriffspunkt barbot und die Bufuhr nach biefer Stadt außerst erschweren konnte. Aber die Lobenfer, - eingebent ber großen Boblthaten, welche fie von Friebrich empfingen und feinem machtigen Schute vertrauend -, gaben ben Gefandten gur Antwort: "ihr Bund fen Aufrubr und Verrath gegen ben großen Raifer, und bie leere

<sup>1</sup> Memor. Regiens. 1075. Griffo. Bonon. Histor. miscella. Alexandri vita 457. Galvan Flamma 201. Cremon. chron. Erfurt, chron. 8. Petrin, ju 1166. Obertus wirfte hauptfachlich jur Birftellung Mailands, wie eine Infdzift an ber Porta Romana bewies. Tiraboschi Lett. III, 408. Ueber bie barauf Begug baben: 2 Saxii archiep. II, 559. Pagi ju 1167, c. 5.

1167 Bebingung von fortbauernder Treue konne bas Unrecht nicht verhehlen ober verdecken.". Bum zweiten Male erschie= nen hierauf Gefandte aus Cremona, Die Lobenfer kniefallig und um Gottes willen anzuflehen: "baß fie einem Bunde beitreten mochten welcher die Erhaltung Aller, die Losung von fremder Knechtschaft, die Ehre und das Glud ber ganzen Lombardei zum 3wecke habe. Wenn sie bennoch auf ihrer Beigerung beharrten, so bleibe nichts ubrig als Gewalt, und fein Saus werde ber Berftorung, fein Ginwohner bem Tobe entgeben." Mit unerschutterlicher Treue gegen Friedrich antwortete man ben Cremonefern: "ihr habt Lobi erbauen helfen, ihr habt uns gegen Mailands Tyran= nei in Schut genommen und wie Bruder vertheidigt: wie fonnt ihr nun euren Ginn fo ploglich andern und uns gu unnaturlichem Frevel auffordern?" - Sobald ben Berbundeten diefe neue Weigerung hinterbracht wurde, vermusteten fie bas Gebiet von Lodi und schlossen die Stadt ein. Nach tapferem Widerstande erzeugte sich bier, burch die Neberzahl ber zusammengebrangten Menschen, Mangel an Lebensmitteln; vom Raifer, bas fah man beutlich ein, konnte jest keine Unterstubung eintreffen, wohl aber obige Drohung der Lombarden buchstäblich in Erfüllung geben. Bei biesen Umständen trat Lodi zu ihnen über und ber Busat bes Bundesvertrags: "unbeschadet der Treue gegen ben Raifer," war in ihren Bergen feine leere bedeutungelofe Formel 1. Bald nachher besturmten und eroberten die Lom= barben auch bie Burg Trezzo: welcher Gewinn baburch noch fehr erhoht wurde, daß des Raifers, aus dem oberen Italien zusammengebrachte Schabe, hier vermahrt murben und ben Siegern in die Bande fielen.

Als der Kaifer von den neuen Berbindungen der Lombarden horte, zurnte er fehr; glaubte aber um so weniger beshalb seinen Plan gegen das mittlere Italien und den

<sup>1</sup> Mogen auch Manche tombarbisch gefinnt gewesen senn, so war boch bas Ganze kein bloßes Gaukelspiel um ben Kaiser zu täuschen.

Papft aufgeben zu muffen, ba er in gang Tuscien und bis 1167. Kano feinen Wiberftand gefunden hatte. Alle Stadte bie= fer Gegend, Bologna, Kaenza', Imola u. f. w. schwuren ihm ben Gib ber Treue und entrichteten Steuern ober Buß= gelber. Gelbft manche Theile bes Rirchenstaates famen in bie Gewalt der Deutschen, und viele Romer versprachen fur empfangenes Gelb offentlich gegen Alexander aufzutre= ten. Bei diefer Lage ber Dinge hatte ber Raifer rafch vor= warts gegen Rom, ober auf bie Runde von ben großen Fortschritten ber Combarben, rafch jurud gen Mailand gie= ben follen. Statt beffen verlor er fo viel Beit bei ber Be= lagerung von Ankona2, daß bie Berbundeten ungestort ihre Macht ausbreiten, und Alexander ebenfalls mit Bitten, Ermahnungen, Drohungen und mit Belbe auf die Romer wirken konnte. Beibe, ber Raifer und ber Papft, waren übrigens großer als biefe, welche aller eblen Gefinnung fo ermangelten, daß nicht Wenige fich von beiben Theilen begablen liegen3, bis ber icheinbar boppelte Gewinn balb bie gerechte Grafe nach fich zog.

Dem alten Hasse gegen die Tuskulaner nachgebend, — welche sich auch jeht an die Deutschen anschlossen und den Romern keine Steuer bezahlen wollten —, übersielen diese, gegen den Willen Alexanders, deren Besihungen und zersstörten mit wilder Grausamkeit selbst Saaten, Baume und Beinstöcke Raino, der Graf von Tuskulum, suchte und fand zunächst eine Unterstühung bei dem Erzbischose Rainald von Köln, welcher in diesen Gegenden eine kleine beutsche Macht besehligte; aber sie konnten selbst nach ihrer Bereinigung das freie Feld nicht behaupten, und suchten

<sup>1</sup> Die Faentiner führten bem Kaifer und ber Kaiferinn zu Ehren, Ritterspiele (giuco e torneo) auf. Morbio municipi II, 126.

<sup>2</sup> Bielleicht glaubte er, ohne ben Beffe Antonas fen ber Rudtjug unficher; nach Eroberung ber Stabt, aber weder von Griechen, noch Rormannen eine Storung unmöglich.

<sup>3</sup> Vita Alex. III, 457. Tonduzzi 199.

1167, Bulfe bei bem Raifer. Es schien biefem und ben Gurften nicht rathfam, beshalb bie, schon weit vorgerückte Belagerung von Unkona aufzuheben; wohl aber eilte Christian von Mainz mit einer Beeresabtheilung feinem geiftlichen und Waffenbruder zu Bulfe. Ihm zogen bie Romer am 30ften Mai 1167 mit 30,000 Mann entgegen und vertrauten ihrer Uebergahl: benn auf einen Deutschen kamen wohl zwanzig Romer. Daher versuchte Erzbischof Christian zuerst ben Weg der Unterhandlung; aber bie Romer ant= worteten: "ber Raifer ware febr gutig, baf er feine Priefter fende um ihnen Meffe zu lefen, sie wollten ihnen aber aus anderem Tone etwas vorfingen?. Bald folle ber Erzbischof und sein ganges Seer ben Bogeln bes Simmels und ben Thieren bes Felbes zur Speife baniebergeftreckt werden." Sobald Christian diese hohnende Antwort vernahm, erhob er die Kahne und begann den beiligen Gefang! "Chriftus, ber bu geboren bift;" in welchen Alle ein= stimmten und ben Romern fuhn und freudig entgegengingen. wahrend ihnen Rainald von Koln in den Rucken kam. Da geriethen die Großsprecher vor der geringen Zahl der Deutschen in unglaubliche Ungst, zuerst floh ihre Reiterei, dann das Kugvolk; aber so geschickt war der Ungriff, so rasch die Verfolgung angeordnet daß die Romer, tros aller Gile ber Flucht, nach ben geringsten Ungaben bei biefer ganglichen Niederlage 2000 Tobte und 3000 Gefangene einbußten.

<sup>2</sup> Aliter eis ad cantandum transponemus ordinem. Vinc. Prag. 78.

<sup>3</sup> Wir haben aus den sehr abweichenden Nachrichten das Wahrscheinlichste herauszusinden versucht. Nach einigen waren es 40,000 Römer (Chronogr. Saxo) und die Jahl der Gebliebenen steigt nach den verschiedenen Angaben von 1500 bis 12,000, und in gleichem Verhaltniß die Jahl der Gefangenen. Chron. Pisan. 180. Chron. sossae novae 873. Pegav. chron. contin. Helmold II, 10. Bosov. annal. Nunquam ex Romanis tot millia sunt caesi. Sicard. 600.

Bereint mit den Bewohnern von Alba, Tivoli u. a. 1167. zerstörten die Sieger alle Burgen und Saaten bis zur Tiber, und kamen sogar bis an die Thore von Rom. Dennoch verlor Alexander den Muth nicht, sondern bezwirkte die Herstellung und strenge Bewachung der Mauern, und trat in engere Berbindung mit dem neuen Könige Wilhelm II von Sicilien, welcher, nach des Papstes Bezwingung, einen Angriff Friedrichs erwarten mußte. Um diese Gesahr abzuwenden übersandte er große Summen, mit denen Alexander seine Freunde belohnte und dringende Ausgaben bestritt; es nahte ein apulisches Heer zum Entssahe Roms und zwei Schiffe ankerten am Ausstlusse der Tiber, damit der Papst und die Kardinale im höchsten Rothsalle nach Neapel schiffen könnten.

Unterdeß hatte aber Friedrich einen Bertrag geschlossen, wonach Untona Geld gablte und Beiffeln ftellte, und gog nunmehr fo rafch fublich bis Tronto', daß die Upulier, aus Furcht gang abgefchnitten zu werben, in ihre Beimath Buruckeilten. Gleichzeitig eroberten bie Difaner unter Uns führung Rainalds von Koln Civitavecchia und befetten mit acht Schiffen ben Ausfluß ber Tiber; endlich traf alle Kriegsmannschaft vor Rom zusammen. Dennoch widerftan: ben bie Romer und die Soldner bes Papstes fo nachbrud: lich, bag Friedrich binnen acht Tagen bie befestigte Peter8= firche nicht einnehmen konnte. Da legte man Feuer an bie, ihr nabe ftebende Rirche ber beiligen Maria; von bier fprang bie Flamme uber auf bie Borhalle ber Petersfirche und bie, burch Rauch und Sige aufs Meußerste gebrachte, Mannichaft mußte fich ergeben. Rur jenfeits der Tiber, in ben festen Saufern ber Frangipani und bem Roloffeum

Auch der Bischof von Luttich war in ber Schlacht. Aquic. auctar. zu 1166. — Der Kaiser übertieß Andernach an Rainatd als Lohn für seine Verdienste. Gunther cod. I, urf. 184.

<sup>1</sup> Otto S. Blas c. 20. Oberti annal. 318. Alex. vita 458. Acerb. Morena 1150. Le Bret Gefd, von Benebig 1, 325.

1167, hielt fich ber Papft noch immer mit feinen Unhangern. Er fah es indeß nicht ungern, daß der Erzbischof Konrad von Mainz um Unterhandlungen anzuknüpfen, zu Friedrich ging. Diefer ließ ben Karbinalen, ben Bischofen und bem Bolfe fagen: "fie mochten Alexander zur Niederlegung feiner Burbe bewegen; das Gleiche verspreche er fur Paschalis, und bann folle ein Dritter burch freie ungestorte Babl auf ben papft= lichen Stuhl erhoben werben." Einstimmig brangen bie Romer barauf, bag Alexander biefe Bedingungen annehme, ja fie behaupteten: er fen, um feine Schafe vom Unter= gange zu erlosen, verpflichtet sich noch harteren zu unterwerfen. Aber ungeachtet biefer Bedrangniß antworteten bie Bifchofe und Kardinale bem Raifer: "nur Gott konne ben Papft richten, über alle menschlichen Gerichte fen er erhaben." Siemit waren jedoch die Romer um fo weniger einverstanden, da ihnen Friedrich, wenn sein Vorschlag burchgebe, bestimmte hoffnung zur Ruckgabe aller Beute und aller Gefangenen machte. Täglich traten mehre zu ihm über und der Papst, der so lange als irgend moglich ausgeharrt hatte, verließ endlich in aller Stille Rom und rettete sich zum Verdruffe bes Raisers über Terracina und Gaeta nach Benevent 1.

Nunmehr wurde Paschalis von Viterbo im Prachtzuge herbeigeholt und formlich auf den papstlichen Stuhl gesetzt. Er ließ die Altare, als waren sie von Alexander besleckt, reinigen oder neu bauen, vernichtete dessen Beihungen der Bischöfe und Aebte und fronte am ersten August 1167 den Kaiser nebst seiner Gemahlinn<sup>2</sup>. Die Römer schwuren diesem Gehorsam und Beistand gegen Federmann und

<sup>1</sup> Romuald. chron. Gobelin. 60. Lobiense et Reichersberg. chron. Atexander blieb zwei Jahre in Benevent. Tiraboschi Modena III, urk. 434. Withelm I hatte ihm bedeutende Summen Geld geschieft. Testa 32.

<sup>2</sup> Dumont I, 87, urf. 147. Cassin. monach. Erfurt. chron. S. Petrin. Godofr, monach.

stellten ihm frei ihre Verfassung zu ordnen; wogegen er 1167. die Rechte und guten Gewohnheiten des Raths und des Volkes anerkannte und bestätigte. Endlich schwuren sich auch Paschalis und Friedrich wechselseitige Treue und daß keiner jemals von diesem Eide Lösung verlangen oder ansnehmen solle.

So war bes Raifers Macht unerwartet hoher gestiegen als je zuvor, und bie Besiegung Siciliens wie ber Lom= barbei schien, mit Sulfe eines fo gablreichen und friegs= luftigen Beeres, nicht mehr über feine Rrafte hinauszuge= ben. — Da folgte noch im Laufe bes Monats August plot= lich nach stechendem Sonnenscheine gewaltiger Regen, auf biefen von neuem glubende Sige und nun entwickelten fich Dunfte2, welche zwar alliabrig um biefe Sahreszeit Man= chen in Rom babinraffen, diesmal aber mit ungewöhnlicher pestartiger Rraft bie Deutschen ergriffen. Go furchtbar und entsetlich wirkte bas Gift, bag biejenigen welche eben noch ju Pferde steigen wollten, todt niederfielen und die welche Unbere begruben, ploglich mit in bie Grube fturgten. man fich besinnen, entschließen, Rath schaffen konnte, war binnen acht Tagen ber größte Theil bes ichonen Beeres vertilgt! Es farben bie Grafen Berengar von Gulgbach und Beinrich von Tubingen, Bergog Belf ber jungere und Bergog Friedrich von Schwaben ; es ftarben bie Bifchofe von Prag, Regensburg, Mugsburg, Speier, Berben, But= tich, Beig; es ftarb ber einflugreiche Ergbischof Rainalb von Roln'. Dies Alles fen, fo fprachen Biele, Die Strafe fur

<sup>1</sup> Append. ad Radev. 559.

<sup>2</sup> La fièvre maremmane. Sismondi II, 169. Aquic. auctar. Monach. Weingart. 792. Hochwart 196. Corner 742. Henric. Berchtolsgad. 211.

<sup>3</sup> Dber von Rothenburg.

<sup>4</sup> Rainath foil in hitbesheim einft als Schuffnabe gefagt haben: ego sum; und als der Lehrer fragte: wer bift bu? ego sum ruina mundi. Chron. mont. sereni gu 1169.

1167, die Verfolgung des achten Papstes und das Niederbrennen gottgeheiligter Kirchen.

Der Raifer ließ, dem von Gott gefandten Unglucke weichend, Paschalis mit einer Besatung in Rom und bie romifchen Geißeln in Biterbo guruck: er felbft eilte mit bem Ueberrefte des Beeres nach Luffa, verlor aber auf bem Wege noch an 2000 Menschen. Die Engpasse bei Pontremoli fand er fo ftart mit Stalienern befeht baß er sich, einen gefährlichen Kampf vermeibend, links manbte und mit Bulfe bes Markgrafen Dbigo Malaspina burch Seitenwege, Thaler und Berge, nicht ohne Berluft und nur mit geringer Macht, im September Pavia erreichte Bier achtete er, ben Kehdehandschuh in die Luft werfend', am 21ften September 1167 alle lombarbischen Stabte, nur Cremona und Lodi ausgenommen. Als die Lombarden faben. daß er nach fo bitteren Erfahrungen und bei fo verringerter Macht unwandelbar auf feinen alten Unsichten und Borfagen beharrte, erstaunten sie zwar uber feine Standhaftigkeit, wurden aber baburch nicht gefchreckt, fon= bern ebenfalls zu größerer Ausbauer angefeuert. Um ersten December 1167 erneuten ben Bund: Benedig, Berona, Vicenza, Padua, Trevifo, Ferrara, Brescia, Bergamo, Gremona, Mailand, Piacenza, Parma, Modena und Bologna. Alle zwischen vierzehn und fechzig Sahr alte Gin= wohner diefer Stadte beschwuren: Niemand foll mehr gab= len und leiften, als feit ber Zeit Beinrichs IV bis auf bie Thronbesteigung Friedrichs gezahlt und geleistet worden ift. Reine Stadt beschließt einseitig Krieg ober Frieden, Alle leisten sich wechselseitig Beiftand und Entschädigung. Innere Streitigkeiten beseitigt man im Bege ber Gute und bes Rechtes. Unhänger bes Raifers werden verjagt, ge= ftraft und ihr Gut eingezogen. Erwählte Borfteber, Ref= toren, leiten bie gemeinsamen Ungelegenheiten bes gefammten Lombarbenbundes.

<sup>1</sup> Giulini 348.

Streifzuge, welche Friedrich im Winter von Pavia aus 1167. unternahm, brachten feinen Gegnern allerbings noch immer vielen Nachtheil; aber balb ergab fich, bag man ohne gro-Bere Beeresmacht die Lombarben nicht bezwingen konne und Gefahr laufe in Pavia eingeschlossen zu werben. Daber veranlagte Friedrich ben Schein, als wolle er fich mit ber Rirche aussohnen, was bie Lombarben laffig machte; mab= rend ihm ber Markgraf Wilhelm III von Montferrat, für große Berfprechungen, einen freien Rudzug burch bas Bebiet bes Grafen Sundt von Maurienne auswirfte. Go= bald die Berbundeten (welche von allen Ulpenpaffen nur biefen nicht befett hatten) von bes Raifers unerwartetem Aufbruche borten, festen fie ihm nach, bis er, raftlos fort= eilend, einige ihrer Beifeln am Bege auffnupfen und ver= funden ließ, bag bei weiterem Berfolgen allen baffelbe Schicffal bevorftebe. Unter folden Umftanben fam Friedrich im Marg 1168 mit geringer Begleitung nach Gufa', und befahl auch bier einen Ebeln aus Brescia, Bilio be Prando, als Berratber bingurichten. Darüber erzurnt, rotteten fich die Burger zusammen und außerten: "ben Raifer und feine Begleiter wollten fie frei nach Deutschland gieben laffen; mogegen alle italienischen Beißeln dieffeit ber Ulpen gurudbleiben mußten." Nachbem Friedrich biefen Borfchlag verworfen hatte, beschloß man ihn felbst in ber Racht zu fangen ober zu tobten; ber Mordplan ward jedoch verra= then, und hermann von Giebeneichen, ein treuer Ritter legte fich in bes Raifers Bett, wahrend biefer verkleibet und von ber Dunkelbeit begunftigt, mit nur funf Beglei: tern entfloh?. Mis die Burger Diefe Taufdung entbedten,

<sup>1</sup> Imperator contra imperialem dignitatem, de Italia occulte cum paneis rediit. Godofr. monach. — Vix clam egressus est. Dodechin ju 1167. Acerb. Morena 1155. Obert. 319. Pagi c. 13. Johann. Sarisber. epist. 234.

<sup>2</sup> Die Bahrheit biefer Erzählung ift (gleichwie bie von ber Treue ber Beiber von Beineberg und ber Burger von Lobi, ober von der

1167. vergriffen sie sich zwar nicht an jenem Ritter, doch übergab man später der Wittwe des hingerichteten Brescianers zehn gefangene Deutsche um mit ihnen nach Willfür zu verfahren.

So war Italien verloren, Alexanders Sieg unabwends bar, und wie viel hatte Friedrich in Deutschland zu bes fürchten, an dessen Granzen er nicht wie ein machtiger Kaiser anlangte, sondern wie ein Flüchtling!

Zusammenkunft Friedrichs und Heinrichs dus Löwen in Chiavenna) gezläugnet, oder boch bestritten worden. Mir scheinen die positiv erzählten Thatsachen mehr Gewicht zu haben, als die bloß negativen Fragen und Bedenken, durch welche man das Lebendigste und Individuellste am leichtesten so in Zweisel stellen kann, daß nur das Allgemeinste und Abstrakte als Geschichte übrig bleibt.

## Siebentes Sauptstud.

Bahrend Friedrich I ben Papft und die Combarbifchen Stadte auf eine Beife befriegte, welche feine Bewunderer als helbenmuthige Stanbhaftigfeit erhoben, minder Geneigte bingegen als furgfichtigen Starrfinn bezeichneten, gerieth, an bem entgegengefetten Enbe bes beutschen Reiches, Bein= rich ber Lowe nicht ohne eigene Schuld in bofe Febben. Ceine Macht mar einem Ronigreiche vergleichbar: Sachfen, Baiern, die reiche Erbschaft Kaifer Lothars, hermanns von Winzenburg und einiger Underen, die Eroberungen in Friesland und Clavien, viele ben Bifchofen abgenommene ober ju Behn erhaltene geiftliche Guter u. f. w. bilbeten eine Maffe von ganbern, großer als fie ber Kaifer felbft unmit= telbar befaß. Mit Berftand, Ordnung und Strenge ftand Beinrich bem allem vor: wenn aber bie Ueberzeugung von feiner Pflicht bie alte Sobeit bes Raiferthumes ungetrubt ju erhalten, ben Raifer nicht gegen allen Tabel uber bie Bahl ber Mittel fchugen tann; fo lagt fich Beinrich ber Lowe noch weniger gang rechtfertigen, bag er, um feine fchnell entstandene Macht immer mehr und mehr zu verftarten, teine habfüchtigen Mittel verschmabte und alle feine Rachbarn (bie fich in ihrer Stellung als Furften und Pra= laten urfprunglich nicht geringer bunften) bloß nach bem

1166. Rechte bes Starkeren behandelte !. "Er wendet (fo klagten Biele) feinen Berftand oft nur an, ungerechte Unfpruche bervorzusuchen; feine neuen Ordnungen steben im Wider= spruche mit bem alten herkommen, und unbillige Strenge ubt er felbst gegen die, welche ein Recht haben ihre eigenen Gesetgeber zu fenn. Gin in Braunschweig aufgestellter. ben Rachen weit aufsperrender, Lowe beutet sinnbildlich bes Herzogs wilbe Natur und feine rauberischen Borfabe an?" - So vereinten fich gerechte Beschwerden über Ge= schehenes, mit der Kurcht vor dem Kunftigen und dem Neide über Unbestreitbares, und führten zu einem großen Bunde wider Beinrich den Lowen. Die Berbundeten, zu denen ber Erzbischof von Magdeburg und bie Bischofe von Lubeck und Hilbesheim, ber Landaraf Ludwig von Thuringen und ber Markgraf Albert von Brandenburg, nebst mehren Grafen und Ebeln gehörten, hielten sich rubig, so lange ber gefürchtete Raifer in Deutschland gegenwartig war; kaum aber hatte fich diefer im Berbste 1166 nach Stalien bege= ben, da begannen sie offene Fehde und fanden an dem machtigen Rainald von Koln einen Fursprecher bei bem Raifer3. Von einer Seite brach ber Landgraf Ludwig IV von Thus ringen in bes Bergogs Besitzungen ein und eroberte Salbens= leben; auf der anderen ward Graf Christian von Dibenburg

<sup>1</sup> Generositatem suam et famae gloriam nimia foedavit avaritia et infidelitate: erat enim tenax sui boni, cupidus alieni, superbus, elatus nimium, et quod maxime principem dedecet, vix alicui servans fidem illaesam. Gervasius Dorob. bei Twysden col. 1466. Schloffer Weltgeschichte III, 1, 320. Noch starfer bruckt sich ber, streitich gegen die Deutschen oft parteiische Saxo Grammat. XIV, 538 aus: Pervicaci ingenio Henrici nulla boni stabilitas serviebat. Mentiri virtutem ducebat, bonarum artium loco fallaciam amplectebatur, sidem simulatione colebat, honesto utile anteserendo.

<sup>2</sup> Böttiger 245: ) Bound Benting billen St. angeln eine

<sup>3</sup> Chronogr. Saxo. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Godofred. monach. Stederburg. chron. Albert. Stad. 193. Lerbecke 507. Helmold II, 7—10; III, 2. Arnold. Lubec. III, 2.

freudig in Bremen empfangen, weil Beinrichs neue Berr- 1166. schaft weniger milb erschien, ale bie frubere bes Erzbischofs.

Sobald ber Bergog fah, welche Gefahr ihm von allen Seiten brobe, ergriff er bie fraftigften Maagregeln. Dem Slaven Pribistav' gab er, um fich gegen Norben gu beden, flüglich bas Land ber Obotriten zuruck und verwandelte bieburch biefen gefahrlichen Feind in einen ausharrend treuen Freund; bem tapferen Grafen Beinrich von Orlamunde übertrug er bie Bertheidigung der holfteinischen, ftormari= schen und magrischen ganber; er felbst mandte sich zuerst morgenwarts und brang, ba Alle vor ihm wichen, bis in die Gegend von Magbeburg, bann eilte er mit gleicher Schnelligfeit gen Bremen. Sier wartete Graf Chriftian feine Ankunft nicht ab, fondern ging nach Friesland gurud' und die Stadt mußte froh fenn, bag fich ber Bergog auf bes Erzbischofs hartwich Bermittelung mit einer Strafe von 1000 Mark Gilber begnügte.

Bis jest hatte sich Sartwich, bie Unbeständigkeit ber Berbundeten und die Macht Beinrichs icheuend, nicht gegen ibn erklart, fondern lebte rubig in Samburg; weil er aber um Diefe Beit anfing Baffen und Lebensmittel zu fammeln und feine Schloffer zu befestigen, fo zwang ihn Beinrich, bie Tehbe beginnend, nach Magdeburg zu entfliehen. Glei= derweise verjagte er ben Bischof Konrad von Lubeck, welcher fich, wo nicht feindlich, boch zweibeutig gezeigt und

beharrlich bie Sulbigung verweigert hatte.

So lagen bie Berhaltniffe im Fruhlinge 1168, wo ber 1168. Raifer aus Italien gurudfehrte und, als habe ihn fein Unglud betroffen, mit feiner fruberen Thatigkeit und Ueber: legenheit bie Lentung aller Reichsgeschafte übernahm. Bu= erft verwies er es ben, auf mehren Reichstagen 3 vor ihm

<sup>1</sup> Pribisiav tebte bis 1178. Eifch Sabrbucher II, 1, 19.

<sup>2</sup> Gr ftarb balb nachher.

<sup>3</sup> Ce werben genannt Bamberg, Burgburg, Frankfurt, Bonneburg. Ciche Bonau 205.

1168. erscheinenben Parteien mit großem Nachbrucke: daß sie eigenmächtig Krieg erhoben, seine Friedensmahnungen nicht befolgt und mittelbar die Macht der Lombarden zur Schmach der Deutschen erhöht hätten; dann befahl er (denn so verlange es das Recht) den Besichstand zunächst und dis zu genauerem Erweisen der Unsprücke so wieder herzustellen, wie er vor dem Ausbrucke der ungebührlichen Fehde gewesen seinerseits dem Herzoge Heinrich Gewinn brachte, andererseits ihn aber auch zur Wiedereinsetzung des Erzebischofs von Bremen und des Bischoss von Lübeck zwang.

Hiedurch war indeß ber Friede noch nicht im ganzen Norden Deutschlands hergestellt: denn um biefelbe Beit un= ternahm Konig Balbemar I' einen Feldzug gegen bie beid= nischen Rugier. Che es biefe erwarteten, ftanben bie Danen. von ben pommerschen Fursten nach Beinrichs bes Lowen Gebeiß unterftutt, vor Arkona. Gegen Morgen, Mitter= nacht und Mittag bespult bas Meer bie Rreibefelsen Urfonas; fein in der Tiefe abgeschossener Pfeil erreicht beren Gipfel, und die schroffen Wande find unersteiglich. Rur Die Abendseite steht mit dem festen Lande in Berbindung. ward aber damals von einem, funfzig Fuß hohen Balle geschütt. Bum Ungriffe beffelben ließ Balbemar unverzug= lich Belagerungszeug fertigen, außerte aber: "Urkona werde noch vor Beendigung biefer Arbeit fallen." Befragt, mor= auf sich diese kuhne Hoffnung grunde, gab er zur Untwort: "ber heilige Beit, an beffen Stelle Svantevit getreten, fen unzufrieden daß er zu Gobendienst Beranlaffung gegeben habe, und werde an seinem Namenstage bie Mauern Ur= konas einfturgen." Bahrend biefe Behauptung ben Muth und die Unstrengungen ber Christen erhobte, vertrauten die

<sup>1 3</sup>u 1174 erwähnt Hamsfort bei Langebek I, 279, bereits ben neunzehnten Jug Walbemars gegen die Slaven in Pommern und Mecklenburg.

<sup>2</sup> Der Namenstag ift ber 14te Junius. Ueber bie ganze Belagerung, Saxo im 14ten Buche.

Belagerten zu viel bem unmittelbaren Beiftanbe Svante= 1168. vits, und befesten und bewachten ihre holgernen Thurme und Thore keineswegs wie es sich gebührte. Unbemerkt fchlich baber ein Dane in ben Raum, welcher burch Bu= fammentrodnen ber Erbe zwischen bem Balle und einem Thurme entstanden mar, und gundete biefen an. Balb bebrangten die überhand nehmenden Klammen und die ber= beieilenden Danen bergeftalt bie Arkoner, bag fie fich un= geachtet bes tapferften Wiberftanbes auf folgende Bedingun= gen ergeben mußten: "bas Bildniß Svantevits wird mit allen ihm gehorigen Schapen ausgeliefert und driftlicher Gottesbienft eingeführt; alle driftlichen Gefangenen erhalten Die Freiheit; Die Grundbefigungen, welche bem Svantevit ober beffen Prieftern gehoren, werden gur Unterhaltung ber driftlichen Geiftlichen verwandt; bie Rugier folgen ben Da= nen auf ihren Rriegeszugen, gablen jahrlich eine bestimmte Steuer und ftellen Beigeln fur bie genaue Erfullung biefer Dingungen."

Sogleich nach ber Einnahme ber Stabt wurde Svantevits Bilbfaule vorsichtig umgeworfen, damit nicht durch Bufall hiebei ein Ungluck entstände, das vom Bolke als Werk des zurnenden Gottes gedeutet werden konnte. Mit Schrecken sahen die Rügier ihren Gott niederstürzen und zur Stadt hinausschleifen: Viele erwarteten ein Bunder', Manche weinten in tiefem Schwerze, minder Gläubige lachten über die hin und her geschleppte unsörmliche Gestalt, die Danen endlich kochten ihre Speisen beim Feuer der zerzhauenen Bilbfaule, brannten den Tempel nieder und sührzten dagegen von dem, zu Belagerungswerkzeugen bestimmten Holze, eine Kirche aus. — Nach dem Falle der Hauptsstadt ergaben sich auch die übrigen Städte, unter andern

<sup>1</sup> Broderus 585. Compil. chronol. 66. Eftrup Leben Abfalens 213. — Hamsfort bei Langebek I, 277 fest bies alles auf 1169. Mutter (bei Eftrup 240) erweiset jedoch, bag 1168 bie richtige Jahresight ift. Ebenso Dahtmann I, 290.

1168. Garz, wo man die Göhenbilder des Porewit, Poremut und Rugiavit zerstörte. Der letzte war durch Vorhänge ungeweihten Augen verborgen; aber die Schwalben hatten doch einen Zugang gefunden, an seinen sieben Gesichtern ihre Mester befestigt und ihm die Brust mit Unrath beschmutzt: welches alles den Christen zu mannichsachem Spotte Veranlassung gab.

Nachdem für Erbauung ber Kirchen, Unstellung ber Beiftlichen, Beibe ber Gottesacker, Bahlung ber Steuern und Uebernahme ber Geißeln geforgt und ber Furften Za= tislav und Jaromir Lehnsbarkeit angeordnet war, kehrten Die Danen freudig in ihre Beimath gurud; Die Bergoge von Pommern dagegen, welche erwartet hatten, daß man jene rugischen Kursten vertreiben und ihnen fur die geleiftete Bulfe bas Land überlaffen wurde, fanden fich getäuscht und außer Stande ihren Forderungen Eingang zu verfchaf= fen. Selbst Beinrich bem Lowen schlug Walbemar Die Theilung ber Beute, ber Steuern, bes Landes und ber geiftlichen Unrechte ab, bis jener feinen Glaven die Geerau= berei erlaubte, welche bann auf ben Infeln und bem Meere fo viel verwufteten und erbeuteten und fo viel Gefangene machten, baß an einem Markttage in Medlenburg 700 Da= nen zum Verkaufe ausgestellt wurden. Siedurch fah sich Ronig Walbemar zur Nachgiebigkeit gezwungen: er uber=

1169. ließ Heinrich dem Lowen um Johannis 1169 die Halfte der Geißeln und Steuern, und verlobte seinen Sohn Kasnut mit dessen Tochter Richenza, der Wittwe Friedrichs von Rothenburg. Die Slaven mußten nun wieder Friede halten, und ihr Land kam sast ganz in die Gewalt der Sachsen.

<sup>1</sup> Ueber bie hieher gehorigen Berlobungen und heirathen, Bunau 363, Dahlmann 309.

<sup>2</sup> Ueber bie Zeitrechnung für alle biese Begebenheiten hat Dahle mann und Erasmus Müller gründliche Untersuchungen angestellt. Dahlmann I, 300. Estrup Leben Absalons 226, — Helmold II, 23.

Bahrend Beinrich ber Lowe feine Macht fo herstellte 1169 und erweiterte, trafen in biefen Sahren mancherlei Umftanbe zusammen, welche auch bie Macht bes Raifers auf eine, für bas Bobl bes Gangen vortheilhafte Beife erhöhten: benn fonft mochte ber einzelnen Furften und Pralaten Reigung sich gang unabhangig zu machen, fcnell bie Auflofung bes vereinigenden Bandes herbeigeführt und bie hohere Leitung gang vernichtet haben, beren man in jenem Sahr= hunderte noch gar febr bedurfte. Doch genügte Friedrich ber bamaligen Zeitansicht in fo weit, bag er bie Erwerbun= gen nicht, jur Grundung eines unbeschrankten Ronigthums, in feiner übermachtigen Sand festhielt, fondern allmablig unter feine Cohne vertheilte'. Beinrich ber altefte marb, nach bem Untrage bes Erzbischofs Chriftian von Mainz, auf bem Reichstage von Bamberg zum romischen Konig erwählt, und am 16ten August 1169 in Uchen vom Ergbischofe Philipp von Roln gefront. Friedrich, ber zweite Sohn, bekam bas Bergogthum Schwaben?, Die ganber Welfs bes alteren und bes Grafen Rubolf von Pfullendorf. Rach bem Tobe feines einzigen Sohnes hatte namlich Belf allen Erwerbungsplanen und allen heimlich eingeleiteten Berbindungen mit Merander III entfagt, und fich in Dem= mingen niedergelaffen, mo er alle luftige und gelbarme Ritter, Ganger und Schalksnarren bei fich aufnahm und große Summen verfcwendete fur Effen und Trinfen, pracht= volle Feste und Kleider, große Jagben und icone Dabchen3. Daber gerieth er in Schulben, ju beren Tilgung

<sup>1</sup> Gervas. Tilber. 942. Pegav, chron. Godofr. monach. Aquic, auct. Northof 385. Bosov. annal. Ueber die Schwierigkeiten bas 21ster ber Cohne Friedrichs zu bestimmen, siehe Bunau 211.

<sup>2</sup> Friedrich tam wohl erft spater jum Besige bes herzogthumes, we nigstens fagt er im Jahre 1185 anno ducatus nostri primo; auch mag Miles auf bem Reichstoge in Mainz nochmals bestätigt worden senn. P fifter Gesch. von Schwaben II, ju 1184.

<sup>3</sup> Aventini annal. VI, 5, 5. gang Beretnigung II, 174 weifet Beifeungen genauer nach. hormanr pobenfchmangau 23.

1169. Beinrich ber Lowe, feines Bruders Sohn, aus kurgfichti= ger Sparfamkeit nichts hergeben wollte; mahrend ihm ber Raifer, feiner Schwester Sohn, mit freigebiger Unterftubung entgegenkam. Allmablich ward jedoch Welf ber Sinnenlust überdruffig, rief Uta, feine verwiesene Frau wieder gurud, machte ben Urmen, Geiftlichen und Rloftern reichliche Schen= fungen, und feste (fofern ber Beimfall nicht ohnehin nach Lehnrecht stattfand) in bankbarer Erinnerung genoffener Bohlthaten, den Raifer zum Erben ein'. - Daffelbe that ber sohnelose Graf Rudolf von Pfullendorf auf Untrieb fei= ner Gemahlinn, welche bie Schwester ber Mutter Friebrichs war; und feinem Beispiele folgten viele Grafen und Eble, die fich in ahnlicher Lage befanden. Un anderen Dr= ten benutte ber Raifer2 gunftige Gelegenheiten jum Un= faufe, ober lieh heimgefallene Reichsguter nicht wieder aus, ober machte vernachläfsigte Unspruche von neuem geltend. Biedurch mehrten fich auch die, feinem dritten Sohne Ronrad zugewiesenen Guter, obgleich bie Besitzungen bes, 1167 in Italien kinderlos verstorbenen Bergogs Friedrich von Rothenburg ben Sauptbestandtheil derfelben ausmachten. Der vierte Sohn Otto empfing die Statthalterschaft von Burgund und Urles, nachdem Graf Rainald, bes Raifers Schwiegervater, geftorben und Bergog Bertolb von Baringen wegen feiner Unfpruche abgefunden war. Dem jung= ften Sohne Friedrichs, Philipp, überwies man spater mehre eingezogene Kronguter und als Lehn übernommene kirchliche

<sup>1</sup> Er konnte ohne Zweifel lestwillig über sein Allobe verfügen, und Heinrich ber Lowe ward an anderen Stellen sehr begünstigt, und von seinen Erwerbungen nichts für das Reich in Anspruch genommen, so daß er sich über das lucrum cessans hier wohl beruhigen konnte.

<sup>2</sup> Fridericus coepit in partibus Alemanniae multa praedia nunc emptione, nunc procerum donatione;—seu quacunque successione fiscali vel haereditaria conquirere. Ursperg. chron. 308. Bosov. annal. zu 1171. Otto S. Blas. 20. Thammii chron. zu 1152. Suppl. chron. Weingart. bei Leibnig III, 658. Günther I, 79, 95. Pfister Gesch. von Schwaben II, 223.

Befitzungen; obgleich bamals noch bie Rebe ging, er fen 1169. bem geiftlichen Stande bestimmt', bamit burch ihn auch bie papstliche Burbe bereinst an bas Kaiserhaus komme.

So ungemein groß waren in dieser Zeit die Besitzunzen, so rasch die Erwerbungen, so kuhn die hoffnungen bes herrlich emporbluhenden Geschlechtes der hohenstaufen; und genau hundert Jahre spater, — ein warnendes Beisspiel der Trüglichkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen —, siel, seines Hauses Große und Schuld unschuldig bußend, der Jungling Konradin unter dem Beile des henkers!

Fast sieben Jahre verweilte Friedrich in Deutschland, und diese Zeit ununterbrochener Thatigkeit genügte nicht allein Ordnung im Inneren zu erhalten, sondern auch den deutschen Einsluß auf Polen und Bohmen wiederholt geltend zu machen. Bor Allem bildete sich die Versassung und Verwaltung der Wahrheit nach immer mehr zu dem tüchtigen Wechselverhaltnisse, welches der Ausbruck "Kaiser und Reich" im besten Sinne andeutet. Nur muß man von jedem Jahrhunderte nicht mehr und nichts Anderes verlangen, als was ihm möglich und natürlich ist. Daher ware z. B. die Forderung unbillig: daß der Kaiser und die Deutsschen hatten Gesichtspunkte ausstellen, Maaßregeln ergreissen, Einrichtungen tressen sollen, an welche in jener Zeit

<sup>1</sup> Laudun, chr. 707 fagt, Philipp fen primo clericus gewesen, boch ofne Beibe. Die Berleihungen fallen nicht alle auf bieselbe Zeit, wie schon bas Atter ber Sohne bes Kaisers erweiset, worüber Bun au S. 210 sich umftanblicher verbreitet.

<sup>2</sup> Wir burften bie einzelnen Ereigniffe nicht in aller Breite ergabten und bas Denkwurbigere badurch auseinander reißen und in Schatz ten ftellen.

<sup>3</sup> Neplach, chron. zu 1172. Silvens, chron. 82.

<sup>4</sup> Co gelang in unseren Tagen bie Aufhebung ber Leibeigenschaft und bruckender Abhangigkeitsverhaltniffe, nur mit großer Mube und unter außerordentlichen Berhaltniffen; sie war im 12ten Jahrbundert so unmöglich, als wenn jeht ein Kreuzzug von einem neuen Peter oder Gottflieb sollte zu Stande gebracht werden.

nirgends gebacht wurde. Erst nach Jahrhunderten ersstreckte sich die Bielregiererei (heilsam, oder verderblich) auf unzählige Dinge, welche damals ganz außerhalb des Bereichs der Verfassung und Verwaltung lagen. Un den Störungen und Uebelständen, die von der kirchlichen Seite her fortdauerten, ergiebt sich z. B. sehr deutlich daß Nichts gelingt, was einzelne hervorragende Geister, im Widerspruche mit der allgemeinen Richtung, Stimmung oder Ueberzeugung durchzusehen suchen. Der Vischof von Passau ward um diese Zeit als Unhänger Aleranders verjagt und der von Regensburg angewiesen sich, bei gleicher Strase, durch den Erzbisschof von Mainz weihen zu lassen. Das Erzbissthum Salzburg erlitt, wegen Konrads fortdauernder Widersprüche, neue schreckliche Verwüstungen, und viele Eistertienser wurden um ähnlicher Gründe willen aus ihren Klöstern vertrieben.

Die Hoffnung, daß mit dem Tode des zweiten Ge1168. genpapstes (Paschalis starb am 20sten September 1168)
die Kirchenspaltung endlich werde beseitigt werden, schlug
nochmals fehl: denn die, auf keine Versöhnung rechnenden
Gegner Alexanders erwählten sogleich den Abt Johannes
von Struma, welcher den Namen Kalirtus III annahm²
und gewiß mit Unrecht von parteiischen Schriftstellern gar
arger Laster beschuldigt wird, ob er gleich unläugdar Alexandern in Hinsicht auf Anlagen und Charakterstärke weit
nachstand. Ohne des Kaisers Beistimmung ware indeß
diese Bahl ganz bedeutungsloß geblieben und Manche glaubten er werde sie, durch Schaden belehrt, nimmer ertheilen. Dennoch geschah es in dem Glauben, daß dies solgerecht und der König von England zu gleichem Schritte
bereit sep; oder daß man äußersten Falls, sur Preisge-

<sup>1</sup> Henric. Berchtolsgad. 207.

<sup>2</sup> Append. ad Radev. zu 1168. Roger Hoved. 512. Romualdi chron. 209. Alber. 354. Martin. Fuld. 1694. Pagi c. 13.

<sup>3</sup> Math. Paris 75. Philipp von Roln war ale faiferlicher Gefandter nach England gegangen.

bung bes Gegenpapftes, wohl befto vortheilhaftere Bebin- 1168. gungen von Alexander erhalten konne. Much galt es fur eine erfreuliche Unnaberung, als Friedrich biefem burch ben Bifchof von Bamberg und die Aebte von Citeaux und Clair= vaur fagen ließ': "er wolle feine Berordnungen und Befebungen von Stellen anerkennen und nichts Feindliches ge= gen ihn unternehmen." Beil aber bie Berhandlungen fei: neswegs auf bie Lombarben ausgebehnt werben follten, ber Raifer bie Unerkenntnig aller von ihm eingefetten Pralaten verlangte und vor ber Sand bie ausbrudliche Erfla: rung noch vermied, daß Merander rechtmäßiger Papft fen; fo vermuthete diefer, ber gange Untrag bezwecke nur ihn mit feinen Berbundeten zu veruneinigen. Deshalb unterrichtete er beren Gefandte vollständig von ber Lage ber Dinge und antwortete ben faiferlichen Abgeordneten: "die driftliche Belt habe entschieden, bag er rechtmäßiger Papft fen; bem moge Friedrich beitreten, bann wolle er ihn uber alle Kurften ber Welt ehren, lieben und ihm fein volles Recht widerfahren laffen."

In diesem scheinbar gunstigen Augenblick erneute Emanucl sein Gesuch um die romische Kaiserwurde<sup>2</sup>; aber der
kluge Alerander wollte die Aussohnung mit Friedrich nicht
ganz unmöglich machen und antwortete: "das Unternehmen sen zu gefährlich und sturze in neue Fehden; seinem Beruse gemäß musse er den Frieden und die Ruhe begründen und erhalten." Auch die feierliche Verheirathung einer Verwandtinn Emanuels an den mächtigen Otto Frangipani
förderte keineswegs jene umfassenderen Absichten.

Im Ganzen war fur Alexander um fo weniger Beranlassung vorhanden, von seinen ursprünglichen Forderungen etwas nachzulassen, als der König von England burch die Ermordung Thomas Bedets um diese Zeit in eine so

<sup>1</sup> Radev, append, l. c. Godofr, monach, Austriac, chron, Baronius §, 57. Epist, Johann, Sarisb, Bouquet XVI, 605.

<sup>2</sup> Alexandri vita 462. Chron. fossae novae 874.

1168 mifliche Lage kam, bag er fich nachgiebiger zeigen mußte: und die Lombarden ihre Macht wahrend der Abwesenheit Friedrichs in Deutschland, febr erweitert und vermehrt hat= ten. Mailand namlich war von ihnen befestigt, Blandrate erobert, die kaiferlichen Befehlshaber aus vielen Orten vertrieben, Lodi gewonnen, ihr Bund mit Novara, Bercelli, Tortona, Como, Ufti u. f. w. verstärkt, und fogar ber Markaraf von Montferrat und der Graf Malaspina gezwun= gen worden vom Kaifer abzufallen. Ferner erbauten bie Berbundeten, zu ihrem Schute und als Sinderniß gegen bas Eindringen ber Deutschen, an kluggewählter Stelle eine Stadt, welche sie nach ihrem hochverehrten Bundesge= noffen Alexandria nannten' und ihm feierlich burch Ub= geordnete zu Recht, Bins und Gigenthum übergaben; wo= gegen er baselbst ein Bisthum errichtete und freie Babl ber Obrigkeiten verstattete. So viele Bewohner stromten von allen Seiten in die neu errichtete und fehr begunftigte Stadt, daß fie nach zweien Jahren fchon an 15,000 Strei= ter zählte. Noch wichtiger war es endlich, daß die Lombarben ihren Bund nicht bloß erneuten, sondern deffen Grundzuge auch erweiterten. Reine Stadt, dies murde z. B. bem oben Aufgezahlten noch hinzugefügt, darf Geachteten Schutz verleihen; keine barf Bolle ober andere Abgaben welche nicht bloß die eigenen Burger treffen, ohne wechsel= feitige Beiftimmung auflegen. Bei gemeinsamen Berathun= gen hat jede Stadt eine Stimme und fendet zur Ablegung berfelben einen ober mehre Rektoren. Dhne Einwilligung

<sup>1</sup> Vita Alex. 400. Cremens. chron. 634. Jeder Bürger der Gefpann hielt, zahlte dem Papste jährlich drei, jeder andere zwei Denare. Ghilini. Den ersten Bischof setzte Alexander, bewilligte aber nachher die Wahlfreiheit. Nach Innoc. III, ep. VIII, 53, 54, starb der zuerst ernannte Bischof vor der Weise und der zweite trat schon 1173 ein. — Der Ort wo Alexandria im Jahre 1168 angelegt wurde, hieß vorher Roboretum. Moriondus II, praef. 4 und Urk. 24 S. 532. Auch Asti und andere benachbarte Orte schieften Mannschaft. Cod. Bibl. Taurin. II, 313.

ber meisten Bundesglieder findet keine Berufung an ben Raifer statt 1.

So viel aber auch, wie aus bem Erzählten hervorgeht, 1169. in der Lombardei mahrend der Abmefenheit Friedrichs ge= schah, so wurde biefe nicht wiederkehrende Beit glucklicher Dufe doch feineswegs genügend benutt: denn über bie wichtigsten Dinge, über bie Stellung, Berpflegung und Abtofung von Kriegern, über bie Bundesbeitrage und bie Geldverwaltung, über die Rechtspflege und Bollziehung ber Rechtsfpruche u. f. w. fehlte es fast an allen Bestimmun= gen, und aus bem, durch bie Gefahr herbeigeführten Ber= theidigungsbundniß erwuchs feine achte Berfaffung, fein Bundesstaat ober fester Staatenbund. Die große Bahl ber theilnehmenden Stabte und die tabelnswerthe Reigung fich ber neu gewonnenen Unabhangigkeit gang schrankenlos ju erfreuen, erschwerten an fich alle gemeinsamen Maagregeln, und überdies verließ man sich zu viel auf bie Rraft ebler, ober bloß leibenschaftlicher Begeisterung, welche gwar in einzelnen Augenblicken jum Siege führen, auf die Dauer aber feste Einrichtungen nicht erfeben fann, ja ohne diefel= ben oft unerwartet in die größten Errthumer und argsten Frevel bineinführt. Mus biefen Grunden verfchwand bie Musficht auf allgemeine Ginigkeit in Italien nur zu bald: Difa und Genua?, Rom und Albano, Florenz und Arezzo, Bologna und Faenza u. m. a. geriethen von neuem in verwuffende Fehden, und manche Stadte litten noch mehr durch inneren Streit.

So mar g. B. in Genua bas Unsehen ber Obrigkeit bergestalt gefunken, bag Jeder, statt ben Gefeten gemäß zu handeln', nur barauf bachte ihnen jum Sohn und

<sup>1</sup> Urkunden von 1167 und 1168 bei Savioli I, 2, urk. 188; II, 2, Urk. 191. Murat. antig. Ital. IV, 261.

<sup>2</sup> Griffo und Bonon, Histor, misc. zu 1168-1170. Ghirard, I, 3, 89. Sigonius hist. Ital.

<sup>8</sup> Obertus 320 - 325.

1169 burch Berschworungen gesichert, willfurlich ju leben. Mit ber inneren Ordnung verschwand aber auch ber Ginfluß Ge= nuas auf feine Nachbarn: ja diefe hofften schon, ein Theil bes zerfallenen Staates werde in ihre Gewalt kommen, als burch ein gunftiges Schickfal Manner zu Konfuln ge= wahlt wurden, welche die Uebel grundlich kannten und Kraft und Entschloffenheit genug befagen, sie zu vertilgen. Beil fie aber auf die, ber einen ober anderen Partei geneigten Burger keineswegs mit Sicherheit rechnen konnten, und jeder ausgesprochene, wegen Mangel an Gewalt aber nicht jur Bollziehung gebrachte Befchluß bie Ruhnheit nur erhoht und die Auflosung beschleunigt hatte: so ließen die Ronfuln insgeheim fichere, gehorfame Landleute in die Stadt fommen und zweckmäßig vertheilen. Diefer Sulfsmacht ver= trauend befahlen fie nunmehr: alle Burger follten ichmoren, nach ben naberen Bestimmungen ber Obrigfeit, Frieden gu halten und Jeden zu bekampfen, welcher die Rube noch= mals ftoren wurde. Deffen weigerten fich Unfangs bie Baupter bes 3wiefpalts, verlangten eine fchriftliche Darte= gung ber Thatfachen und Grunde, Erfat bes Schabens und ein Ausgleichen ber Beleidigungen; aber es mard ent= schieden: bei fo vielfacher allseitiger Schuld wirke eine ftrenge und umftanbliche Unwendung bes Gefetes nur gerftorend. und verwickele bas einfach und schnell zu Entscheibenbe. Mithin horten die Konfuln alle Parteien nur mundlich ab. und hielten zur Bermehrung ber Scheu bas Erkundete und ihre eigenen Unsichten gleich geheim. Endlich erging ihr Spruch babin: "burch fechs offentliche Zweikampfe unter ben Sauptern ber Stadt, wolle man mit Gottes Sulfe das Recht entbecken und nachstdem behaupten." Schon murde ber Kampfplat abgezeichnet, gefäubert und jede nothige Vorbereitung getroffen, als in allen Sauptern Die Furcht entstand, man werde sie zu ben Zweikampfen auserwählen. Deshalb eilten ihre Weiber und Kinder zu den Konfuln und baten: fie mochten boch ben Streit nicht auf eine fo graufame und gefahrliche Weise entscheiben laffen. Diese gaben

um so lieber nach, ba jener Borschlag nie ernstlich gemeint 1169. war, fondern blog ben 3med gehabt hatte bie hartnadi= gen Gemuther gu fchreden und gu beugen. Ginftimmig mit dem Ergbischofe Sugo beriefen fie, die gunftige Stimmung des Augenblides benutend, burch bas Gelaute aller Gloden Die Burger noch vor dem Unbruche bes Tages zu einer all= gemeinen Berfammlung. Erstaunt fanden biefe alle Ron= fuln und Geiftlichen bereits in Feierkleibern: bas beilige Rreuz erhob fich, zur Rube mahnend, in ihrer Mitte, und ber Erzbischof sprach mit Burbe und Nachbruck von bem Beile ber Einigkeit, vom ber auflofenben Rraft alles 3miftes und von ber Pflicht die Stadt zu retten aus bem naben Ber= derben. Sierauf forderte man zuerst von Roland bem Ub= votaten, bag er ben Gib bes Friedens leifte gur Chre Got= tes, jum Boble ber Stadt und jum eigenen Beile. Allein biefer, eingebent ber vielfach erlittenen Schmach und ber umgebrachten Bermandten, warf fich gur Erbe nieber, ger= riß fein Kleid und rief jene Tobten an, welche er zu rachen gelobt hatte; er wollte burchaus nicht schworen, und alle Bitten angefehener Burger blieben ohne Erfolg. Da nabten ihm bie Konfuln, ber Erzbischof und bie Beiftlichen mit ben Reliquien und bem Evangelienbuche; Borte ber Milbe und bes Ernstes erweichten und reinigten endlich fein Gemuth und an Chriftus erinnert, welcher Allen ben Frieden gab, magte er nicht langer auf Rrieg zu bestehen. Der zweite Berufene, Fulfo be Caftro, welcher nicht in ber Berfammlung gegenwartig war, ließ antworten: er fen bereit jum Gibe, boch mage er nicht hervorzugeben ohne bie Erlaubniß feines Schwiegervaters Ingo be Bolta. Um feiner Bogerung, keinem Bormanbe Raum ju geben, eilten Die Ronfuln zugleich zu ihnen und führten beibe in die Berfammlung. Rachbem fie, obgleich ungern, gefchworen hats ten, gehorchten alle Uebrigen ohne Beigerung.

Die hiedurch gewonnene und streng gehandhabte Drd= 1170. nung wollten die Genueser um feinen Preis neuen Gesabs ren aubsehen. Sie wiesen ben Antrag ber Lombarden, in

ihren Bund zu treten, von ber Sand und nahmen bes Raifers Gefandten, den Erzbischof Christian von Mainz eh= 1171, renvoll auf, welcher im Berbste 1171 mit schnellen Pferden burch eine Kuhrt bes Tanaro sette und trot ber lombar= bischen Nachstellungen Genua erreichte. — Ueber biefes Benehmen gurnte ber Bund und sperrte lange Beit die Bufuhr ber Lebensmittel nach Genua; mas aber bie Burger in ber Hoffnung erduldeten, Chriftians Bulfe werde ihnen in ber erneuten Fehde mit ben Pisanern ben Sieg verschaffen. Sie behaupteten: "nicht aufgefordert, fondern auffordernd habe sich Pisa den Lombarden zugesellt; wogegen sie die Unerbietungen bes griechischen Raifers und bes Konigs von Sicilien mit eigenem großen Verlufte abgelehnt hatten, um ihrer Freundschaft und ihren Pflichten gegen Raifer Friedrich gewissenhaft treu zu bleiben." Christian versprach: "er wolle ihre Forderungen und Bunsche berucksichtigen, sofern es ohne Krieg und Ucht möglich erscheine; benn nicht zum Rriege, fondern zur Berftellung des Friedens fen er nach Italien gekommen."

1172. Im Marz 1172 hielt er einen großen Landtag in Siena, wo sich unter Anderen einfanden: der Präfekt von Kom, die Markgrasen von Ankona und Montserrat, die Grafen Guido und Albobrandini und die Abgeordneten der meissten Städte auß Tußcien, der Mark und Romagna. Dbsgleich der Erzbischof hier einen seierlichen Sid schwur, daß er alle Streitigkeiten unparteiisch entscheiden wolle, hielten ihn dennoch die Pisaner wegen seines früheren Ausenthaltes in Genua für befangen, und die vorgeschlagenen Bedingungen sur unbillig?; sie wurden aber, als sie jeden Antrag verwarfen und ungeachtet wiederholter Ladungen nicht ersschienen, aus Genuaß erneute Bitten geächtet und ein Kriegszug gegen sie angesagt. Diese strenge Maaßregel führte

<sup>1</sup> Obertus 343 sq. Camici zu 1172 p. 47 und 88. Sismondi II, 188.

<sup>2</sup> Ristretto chronolog. IV, 11. Borgo dipl. 309.

endlich zur Nachgiebigkeit und zum Abschlusse eines Friestens zwischen Genua und Pifa.

Dennoch konnte Erzbischof Christian die Rolle eines 1173. Unparteilifchen, ju Sandhabung allgemeiner Gerechtigkeit Berufenen und hoher Geftellten feineswegs auf bie Dauer mit Erfolge burchfuhren: benn bie, meift unter einander gerfallenen Stabte verlangten feine Gerechtigfeit, fonbern Begunftigung und Borliebe; fie betrachteten ihn als blogen Berbundeten, an dem die Unparteilichkeit, welche einem Berricher zum bochften Ruhme gereichen moge, nur Thor= beit ober Unrecht fen. Chriftian mußte baber feinen Plan, beibe Parteien ju fchreden ober vermittelnd im Baume gu halten, aufgeben, und um fo mehr aufgeben, weil Pifa und Floreng einen offenen Ungriff wiber bas faiferliche Schloß S. Miniato magten. Indem er aber Genua, Luffa, Di= ftoja, Siena und ben Grafen Guibo Guerra burch Begun= ftigungen fur fich gewann, und einige obrigkeitliche Perfonen aus Pifa und Floreng als Beifeln festhielt, trieb er Diefe Stadte ju einer engeren Bereinigung mit ben Lombar= ben und bem Raifer Emanuel. Theils in ber eitelen Soff= nung baß Italien wieder bnzantinisch werden fonne, theils in ber gerechteren Furcht vor Kreuzzugen und Ungriffen auf Griechenland', hatte fich Emanuel fast in allen italienischen Stadten burch Geschenke Unbanger verschafft und Unkona bereits vollig gewonnen. Diefe Stadt beschloß Erzbischof Chriftian beshalb im Fruhjahre 1174 anzugreifen, und fand 1174, burch bes griechischen Raifers Schuld einen machtigen Berbunbeten an Benebig.

Lange Zeiten hindurch hatte biefer Freistaat die engsten Berbindungen mit den Griechen unterhalten und ihnen insebesondere gegen die Normannen treuen Beistand geleistet. Sobald aber deren Regierung im unteren Italien eine regele mäßige Gestalt gewann, trat Benedig mit ihnen in vortheilhafte handelsverbindungen und weigerte sich dieselben

<sup>1</sup> Nicetas Manuel VI, 130. Chron. pisan, 188.

auf ben Grund einer gebieterischen Weifung Emanuels abzubrechen. Noch mehr als hieruber zurnte biefer, weil die Benetianer (ftolz auf die ihnen in Konstantinopel bewillig= ten Vorrechte und Steuerfreiheiten, fo wie auf ihren Reich= thum und ihre Verbindungen) manche Griechen willfurlich behandelten und die kaiferlichen Befehle ohne Sehl übertraten. Emanuels Unreizungen folgend, erhoben hierauf bie Ungern und Unkonitaner Krieg wider Benedig, wogegen eine von diesem Freiftaate angeordnete Sandelssperre fur Ronftantinopel febr nachtheilig wirkte. Mus biefen Grunden wunschten und schlossen beide Theile Frieden, wobei Emanuel gur Widerlegung eines verbreiteten Geruchtes schwur: "nie fen es ihm eingefallen, Die Guter ber Benetianer innerhalb feiner Staaten in Beschlag zu nehmen." Sobald fich aber viele Raufleute, bem Frieden und dem Schwure vertrauend, wieder eingefunden hatten', ließ er am zwolften Marz

1171.1171 wortbruchig alle Benetianer verhaften, ihre Schiffe besehen und ihre Guter wegnehmen. Weil nun Rlagen und Bitten. Beschwerben und Drohungen über biefen Frevel, gleich vergeblich blieben, rufteten bie Benetianer binnen hundert Tagen hundert Schiffe aus und thaten in Dalmatien, Guboa und Chios ben Griechen fo großen Scha= ben, baß Emanuel schon zur Nachgiebigkeit bereit mar, als auf der letten Infel eine Pest ausbrach, welche sich bis nach Benedig verbreitete und Veranlassung zu Unruben gab. in benen ber Doge Michael ums Leben fam. Gein bejahr= ter Nachfolger Ziani stellte jedoch die Ordnung wieder ber. verband sich mit dem Konige von Sicilien, und beschloß jest dem Erzbischofe von Mainz bei der Belagerung Un= fonas beizustehen: benn bie Gefahr, bag ber Alleinhan= bel und die Seeherrschaft im adriatischen Meere burch eine machtige Nebenbuhlerinn verloren ginge, erschien ihm gro-

<sup>1</sup> Dandolo 291—299. Nicetas V, III. Cinnamus 128. Sanuto vite 501. Marin III, 119—162. Le Bret Gesch, von Bernebig I, 330.

fer, als die, welche dem Freistaate von Seiten der Deuts fchen brohte.

Die venetianische Flotte sperrte also ben Safen, bas 1174. beutsch=italienische Beer bie Landseite von Unkona, und man rechnete um fo mehr auf eine balbige Uebergabe, ba ber Dberbefehlshaber, Erzbischof Christian von Maing, gur Rriegführung nicht minder geschickt mar, als zu geiftlichen Gefchaften und staatsrechtlichen Berhandlungen. Mit grofer Burbe las er bie Meffe und in fechs Sprachen mußte er fich beredt auszudrucken'; wo aber Borte, wo die größte Freigebigkeit nicht gum Biele führten, scheute er feine Mit= tel ber Gewalt. Er tummelte fein Rog gleich bem tuch: tigsten Ritter, trug unter bem hyazinthfarbenen Dberfleibe einen eifernen Sarnifch, auf bem Saupte einen vergolbeten Belm und in ber Sand eine breiseitige Reule. Man fagte ihm nach: er habe neun Feinde in Schlachten getobtet und, als ein gar ftrenger Richter, mehren Uebertretern ber Be= febe felbst bie Bahne eingeschlagen; man behauptete, bie gur Kriegsarbeit eingeubten Beiftlichen und Frauen? feines Beeres hatten einft zwei fefte Schloffer erobert, und Dab= chen und Pferde kofteten ihm mehr als bem Raifer fein ganger Sofftaat.

Mit seiner gewöhnlichen Ruhnheit befahl ber Erzbischof Unkona zu bestürmen 3: allein bie Burger schlugen alle Ungriffe zurud, und einzelne zeichneten sich hiebei so aus, baß

<sup>1</sup> Godofr. monach. zu 1171. Arnold. Lubec II, 16 Würdtw. subsid. I, 369. Er fprach beutsch, satein, franzosisch, brabantisch, griechisch, tombarbisch; Botter 53 hat noch chalbaisch.

<sup>2</sup> Clerici et foeminae exercitus ejus duo castra munitissima ceperunt. — Meretrices et asini habuerunt in curia sua majores expensas, quam tota curia regia. Albert. Stadens. zu 1172, 1173. Er habe auch Regalien verdußert um seinen Aufwand bestreiten zu können. Camici zu 1179, p. 61.

<sup>3</sup> Buoncompagno de obsid. Anconae. Sicardus, Romualdi chron. Chron. Pisana 190. In hinsicht ber Zeitrechnung trete ich ber Unsicht Muratoris in ben Annalen bei.

1174. ihre Namen mit Necht auf die Nachwelt gekommen sind. Ein Priester Johannes stürzte sich zur Zeit des hochgehensen Meeres in die Fluthen, schwamm (unzählige Geschosse nicht achtend) zum venetianischen Hauptschiffe, schnitt dessen Unker ab und brachte es dadurch in solche Gesahr, daß die Besahung den größten Theil der Ladung ins Wasser wersen mußte. Samura, eine Wittwe drang, die Schwäche ihres Geschlechts vergessend, mit Schwert und Fackel bewassente bis zu den feindlichen Belagerungswerkzeugen und steckte sie in Brand.

Nach diefen Erfahrungen zog fich der Erzbischof etwas guruck, überzeugt, es muffe, weil fo viele Einwohner ber Umgegend in die Stadt geflüchtet waren, bald Mangel an Lebensmitteln entstehen. Und in der That schickte man aus biefem Grunde Bevollmächtigte an ihn ab, welche zugleich feine Gelbliebe und feine Milbe in Unspruch nehmen und bie Aufhebung ber Belagerung auswirken follten. Er gab ihnen zur Antwort: "eine Lowinn, welche in einem großen Walbe von Jagern und hunden verfolgt ward, that ihnen geoßen Schaben und brachte mehre ums Leben. Endlich gelang es, sie in einer Soble einzusperren, und fie bot. vom Sunger aufs Meußerste geschwächt, fur ihre Kreiheit. bie Rlaue bes einen Fußes! Rathet ihr, bag ber Jager bies Erbieten annehme?" - Die Gefandten ermieberten: "Herr Erzhischof, wir rathen dazu, wenn sie auch noch ben Dhrzipfel geben will: benn ber, welcher fo an beiden Enden festgreift, gewinnt leicht bie Berrschaft über ben ganzen Korper. Erlaubt uns aber, euch noch ein anderes Gleichniß vorzulegen: ein Bogelfanger ftellte fein Net auf und konnte sieben Tauben fangen, welche berzuflogen. Defiungeachtet wollte er bas Net erst zuziehen, wenn auch alle andere Bogel, die auf ben Baumen umberfagen, berbeige= kommen fenn wurden. Da flogen ploplich einige Kalken

<sup>1</sup> Saracini notizie d'Ancona. Antonio Costanzo di Fano Mscr. nella Bibl. Vatic. No. 3630.

vorüber, verscheuchten bie Tauben wie bie anderen Bogel, 1174. und ber Bogelsteller, - fing nichts." - Dem Erzbischofe miffiel biefe Fortfegung feines Gleichniffes und er beharrte barauf, Unkona muffe fich auf Gnade und Ungnade erge= ben. Spoleto und Mailant erinnerten aber fo lebhaft an bie Folgen einer folchen Uebergabe, daß man fich hart= nadig vertheidigte, bis eine genaue Untersuchung ergab: bie Lebensmittel wurden nur noch fur wenige Tage reichen. Schweigend und rathlos vernahmen die Burger bies traurige Ergebniß; ba ftand endlich ein fast hundertjahriger Greis auf und fprach: "wundert euch nicht daß ich, dem Rande des Grabes fo nabe, vor allen Underen reden will. Ich suche weber Uemter, die am Schlusse bes Lebens nur laftig find, ohne neue Burde zu geben; noch buhle ich um eure Bunft, beren ich nicht mehr bedarf; noch treibt mich, beffen Gedanken auf eine andere Belt gerichtet find, die Eitelfeit bewundert zu werden. Wohl aber fcmerzt und betrubt es mich innigft, bag ich, aus biefem Leben icheibenb, mein Baterland in fo unglucklicher und hoffnungslofer Lage gurudlaffen foll. Bort alfo, was ich zu eurem Beften vor= tragen will. Bor fiebenundbreißig Jahren belagerte Raifer Lothar diefe Stadt mit großer Macht; aber ber Rath, befs fen Mitglied auch ich war, wiberftand weifen Rathichlagen folgend aufs Meußerste und der Kaifer, welcher sich schon ber fichern Eroberung freute, mußte beschamt abgieben. Bor und nach ihm haben Undere baffelbe, immerbar vergeblich unternommen. Gollte nun bas mas Raifern und Ronigen miglang, einem, feines Umtes nicht einmal wurdigen Ergs bijchofe gelingen? Gebt keinen falfchen Soffnungen Raum: benn ich weiß, daß zwischen Deutschen und Italienern lieb: reiche Ginigteit unmöglich ift. Bertraut feinen Bertragen, fondern gedenket der Mailander, welche fieben Jahre uns überwunden aller Gewalt miderftanden und bann an einem Zage, burch einen Bertrag, um Baterland, Guter und Freis beit betrogen wurden. Eft lieber Gras und Krauter, als daß ihr euch in folche Stlaverei begebet; verfucht auf jede 11.

1174 Weise, sowohl Lebensmittel als Ariegsbeistand von außen zu erhalten: mißlingt aber beides, dann werft alle eure Besithumer ins Meer, starkt euch durch die letzte Nahrung und sterbt tapfer kampfend als Manner."

Diese Rede erneute ben Muth, und bas Bersprechen bes griechischen Gefandten !: daß fein herr bereinft alle außerordentlichen Ausgaben erseten werde, erleichterte bie Unleihen. Mit vielem Gelbe und großen Sicherheiten verfeben, entkamen brei angesehene Manner auf einem Rabne burch die venetianische Flotte und bewogen die machtige Grafinn Albruda von Bertinoro2, daß fie die Bewaffnung aller friegsfähigen Mannschaft in ihrem Gebiete erlaubte. wahrend Wilhelm Marchefelli, ein Ebler aus Ferrara, zu ahnlichen Zwecken dienstwillig nach der Lombardei eilte. Schon hatte biefer mit ben Angeworbenen auf ber Rud= febr die Gegend von Ravenna erreicht, als ihm fein eigener Bermandter, Peter Traversario, den Weg versperrte und erklarte: "ich bin ein treuer Lehnsmann bes Reiches und ein Freund Rangler Chriftians; also werde ich nie verstatten, daß du Soldner gegen ihn nach Ankong führeft." Nach langem Verhandeln kamen endlich beide Theile überein; fie wollten ihre Mannschaft entlassen und die Stadt mo mog= lich burch Bermittelung erretten. Diefer Ubrebe gemäß ger= ftreuten fich die Begleiter Traverfarios; Wilhelm Marchefelli bingegen fagte ben feinen bei ber Entlassung: "fie mochten als kluge Manner felbst überlegen, ob er fie von ihrem fruheren Gibe entbinden konnte und was in diesem Augenblicke fur fie schicklich ware." Kaum hatte er fich hierauf entfernt, als fein Bruder Udelard, diefe Worte nach Bunfch deutend, fortfuhr: "mein Bruder ist weder Papst noch Bischof, und fann feine Gibe lofen. Wir haben geschworen Unfona gu befreien wenn kein offenbares Sinderniß eintrate, und wir wollen es baher versuchen, im Vertrauen auf unfer Gluck-

<sup>1</sup> Vita Alex. 457. Nicetas Manuel VI, 131.

<sup>2</sup> Sie war aus bem Sause Frangipani. Mittarelli III, 330.

und Gottes Beistand." Bu spat sah Traversario ein, baß 1174. ihn Wilhelm getäuscht hatte; er konnte die Bereinigung dies ser Seeresabtheilung mit der Mannschaft der Gräfinn von Bertinoro nicht mehr hintertreiben.

Unterbeg war aber bie Sungerenoth in Untona aufs Sochfte gestiegen: ein Efelstopf fostete brei Goloftucke und Manche mußten fich viele Tage lang blog von Mäufen, Seegras und gefochtem Leber ernahren; Mutter offneten ihre Abern, um mit bem Blute Speifen fur ihre Rinder gu bereiten, und Sauglinge ftarben in ben Urmen ber abge= gehrten Mutter! Da traten endlich die meiften Beiber qufammen und fprachen zu ben Burgern: "ift benn bas Rleifc ber Efel eine fcmachaftere Speife, als unfer Rleifch? Eft uns, ober werft uns ins Meer! Denn wir wollen lieber fterben, als in bie Gewalt berjenigen tommen, welche fein Recht fennen und fein Mitleib!" Fast gleichzeitig liefen Briefe ber brei abgefchickten Manner ein, welche gur Uebergabe riethen, weil die Lombarben feine Mannschaft gu ftel= len magten und bie Grafinn von Bertinoro ihrem Berfpre= den untreu geworben fen: Trot biefer grangenlofen Noth beschloß man noch ben nachsten Tag auszuharren, und biefe Standhaftigfeit trug großen Lohn: benn ftatt jener, vom Erzbischofe liftig untergeschobenen Briefe tamen achte Trofts briefe an, und in ber Racht gunbeten bie, jum Entfage Berbeieilenden ringsum auf allen Soben eine folche Menge von Lichtern und Fadeln an, bag ber, hieburch über bie Bahl ber Feinde getäuschte Erzbischof feine Mannschaft eng qu= fammenzog, und jenen baburch bie Moglichkeit eröffnete, fich mit vielen Lebensmitteln in die Stadt gu werfen. Dies Ereigniß, die ungefunde Bitterung und bie Schwierigfeit mit ben venetianischen Schiffen fo fpat im Jahre langer ben Safen gu fperren', brachten ben Erzbischof babin, bag er im Oftober 1174 bie Belagerung aufhob. In wie weit au

<sup>1</sup> Ein Theil bes heeres war mahrend ber Belagerung von Antona, beim Papfte Guido in Lutta. Cod. Bibl. Taurin, II, 313.

1174 biefem Befchlusse große Geschenke der Unkonitaner mitwirksten, ist zweifelhaft; gewiß dagegen daß ihre Freude übersschwänglich und ihr Ruhm benen ein Sporn wurde, welche im oberen Italien durch ahnliche Gesahren bedrängt wurden.

Der Kaiser, welchem ber Widerstand und Ungehorsam Italiens in dem Maaße unerträglicher und strafbarer ersscheinen mußte, als ihm in Deutschland so viel zur Aufzrechthaltung der Ordnung und des Gehorsams gelang, zog im Herbste des Jahres 1174, nach den größten und umfassendsten Vorbereitungen zum fünsten Male über die Alspen. Als er mit seinem Heere den Berg Cenis hinabstieg, erklärten sich Turzem Widerstande genommen, das von den Einwohnern verlassene Susa hingegen niedergebrannt, weil es (uneingedenk daß des Kaisers Person im Unglücke nicht minder heilig sen, als im Glücke) vor sieden Jahren verrätherische Mordplane gegen ihn entworsen habe.

Von Susa wandte sich Friedrich, um den Ausgang bes Monats Oktober, gen Alexandrien und hoffte die, ihm zum Trotz erbaute Stadt um so leichter zu erobern, da ihre Befestigung noch neu und unvollkommen war, und manche Herren und Städte (so z. B. Pavia und der Markgraf von Montserrat) sich ihm wieder anschlossen und balbige Stellung von Hülfsmannschaft versprachen Ullein herbstliche Regengüsse verderbten die Wege so sehr, daß sie nicht zur rechten Zeit eintressen konnte, Ueberschwemmungen

<sup>1</sup> Susa niebergebrannt ben 28sten September 1174. Radulph. Mediol. 1192, Romuald, 212, Memor. Regiens, 1075. Chronogr. Saxo. Aquic, auctar.

<sup>2 3</sup>um Spott Alessandria della paglia genannt. Guil, Neubrig, II, 17. Alber, 357. Der Markgraf von Montferrat hatte die Groberung als leicht dargestellt. Godofr. monach. Chron. mont. sereni. Dodechin. Weingart. monach, 793. Ferrero II, 50. Siloense chron. 86. Johann. de Mussis.

<sup>3</sup> Giulini 391, 454.

ber Fluffe ichuten bie Stadt und an bie Stelle ber gurcht, 1174. welche Unfangs von Uebergabe fprechen ließ, trat jest unter Unführung des Podesta Rudolf Concesi ein folder Muth und eine folche Entschloffenheit, bag weber Schreden, noch Berfprechungen, noch Schmeicheleien auf bie Ginwohner wirften. - Nicht mindere Ausbauer bewieß ber Raifer, in= bem er ungeachtet ber Binterfalte, bes Mangels an Lebens= mitteln und bes Entweichens von vielen Goldaten, Die Be= lagerung nicht aufhob. Alle Mittel ber Runft, ber Lift und ber Tapferfeit wurden gegenseitig angewandt um ben Gieg berbeizuführen. Ein Burger Galiaudo Ollara' gab 3. B. feiner Ruh fo viel als fie irgend freffen konnte, und trieb fie bann por bas Thor, bamit fie ben Raiferlichen in die Sanbe fiele. Gie murbe geschlachtet und bas viele Betreibe bas man in ihrem Leibe fant, veranlagte ben irrigen Glau= ben, als fenen noch febr große Borrathe von Lebensmitteln in ber Stadt vorhanden. In bankbarer Erinnerung biefer nublichen Lift errichtete man fpater bem Dlara eine Bild= faule. - Gelten maren jedoch die angewandten Mittel fo beiterer Urt; ofter fteigerte man fie wechfelfeitig bis zu fol= der Graufamkeit, bag nicht einmal bie Gefangenen ihr Leben retteten. 3mei berfolben ließ ber Raifer eines Tages als Berrather und Aufruhrer blenben?. Den britten jun= gern befragte er vorher uber ben Grund feiner Emporung und biefer antwortete: "ich kampfte nicht gegen bich und bas Reich, fonbern gehorchte ben Befehlen meines herrn in ber Stadt, fo wie ich ihm gehorcht haben murbe, wenn er in beinem Lager gewesen mare. Much geblendet will ich ihm noch treu bleiben." Friedrich achtete biefen (von Gini: gen als ebel bezeichneten, von Unberen als fnechtisch geschol= tenen) Ginn, und ließ ben Jungling ungestraft gurudtehren.

Bahrend biefer Ereigniffe blieben bie Lombarben nicht unthatig: fie bewilligten Gelb gur Unterftugung von Meran=

<sup>1</sup> Ghilini 4, 5.

<sup>2</sup> Alex, vita 466.

1175 brien und sammelten ein Heer. Die Ansührer dieses, zur Erhaltung der Unabhängigkeit bestimmten Heeres waren Ezelin der Monch und Anselm von Dovara', zwei Manner deren Sohne (ein denkwürdiger Beweis des Wechsels aller irdischen Dinge) den lombardischen Städten mehr Uebzles zufügten und sie grausamer behandelten, als alle deutssche Kaifer zusammen genommen.

Sobald Friedrich, bem es nicht gelang Alexandrien im Laufe bes Winters einzunehmen, von ber Unnaberung neuer Keinde Rachricht bekam, erkannte er die Gefahr eingeschlof= fen zu werden und ordnete fogleich?, am legten Donner6= tage por Oftern, einen allgemeinen Sturm auf die Stadt. Un biefem heiligen Tage hatten bie Burger burchaus fei= nen Ungriff erwartet und wurden deshalb überrascht; boch wandten fie fich mit großem Gifer zur Bertheibigung ber Mauern und Thurme. In Diefem Augenblicke horte man aber neues Ungftgeschrei: benn ber Boben auf bem Markte öffnete fich und aus gegrabenen Sohlwegen fliegen kaifers liche Rrieger hervor. Go fuhn bies Unternehmen, fo uner: wartet biefe zweite Gefahr auch erschien, die Burger verloren Muth und Gegenwart bes Geiftes nicht, fonbern fampften nach beiben Seiten mit preiswurdiger Beharrlichs feit. Da fturzte, ihnen jum Glud, ber Sohlweg gufam= men, bie Eingebrungenen wurden übermannt und ber Sturm auf die Mauern abgeschlagen.

Dem Kaifer blieb jest nichts übrig als fein Lager in Brand zu steden und bem lombarbischen Seere entgegen zu ziehen 3; beibe Theile vermieden aber aus wichtigen Grun-ben die Gefahr einer entscheibenden Schlacht, wahrenb un-

<sup>1</sup> Verci Eccl. I, 228, 236, 241.

<sup>2</sup> Daß ber Kaifer einen feiertichen Waffenstillstand geschloffen und bann gebrochen habe, wie Ottobonus 352 behauptet, verwirft seihst Sigonius 3. b. J.

<sup>3</sup> Inschrift zum Andenken bes Abzuges von Friedrich I in ber haupt- kirche von Alexandrien. Stolbergs Reise I, 295.

verbachtige, friedlich gefinnte Manner Allen nachbrucklich 1175. vorstellten: "welcher Wahnsinn konne großer, welches Unbeil ichrecklicher fenn, als wenn ber Berr ben Untergebenen, ber Untergebene ben herrn feines Rechtes mit Gewalt zu berauben suche." Der Raifer gab, von berfelben leberzeugung burchbrungen, gur Untwort: "er fen bereit, unbeschadet ber Rechte bes Reiches, bas ichiederichterliche Urtheil guter Manner anzunehmen;" und bie Lombarden erklarten hierauf baf= felbe, mit Borbehalt ihrer Freiheit und bes Rechtes ber romischen Kirche. Muf ben Grund biefer Meußerungen ver= anstaltete man eine Zusammenkunft, wo sich bie Lombarden bemuthig und ber Raifer herablaffend zeigte, und fcbloß end= lich am 15ten April 1175 im Lager von Montebello fol= genden Bertrag: es foll Baffenftillftand fenn zwischen dem Raifer und allen Lombarben. Jebe Partei erwählt brei Schiederichter, ju welchen, fofern fie fich in gemiffen Fallen nicht einigen tonnen, die Burgermeister von Cremona als Obmanner hinzutreten." - Die Schiedsrichter wurden fogleich erwählt und man hoffte mit folder Zuversicht auf ben Frieden, bag bie Lombarben in ihre Stabte gurudtehr= ten und der Kaifer einen Theil feines Beeres entließ.

Noch allgemeiner war die Freude des Wolkes, als in Pavia auch die Unterhandlungen zwischen Friedrich und Alerander wieder angeknüpft wurden. Denn obgleich dieser vor den unrubigen Einwohnern wieder aus Rom hatte entsweichen müssen, gehorchte ihm doch der größte Theil der christichen Welt, und er stand in so engen Verbindungen mit den Lombarden, daß diese ohne seine Zustimmung keisnen Frieden abschließen wollten. Um deswillen, und weil er des Kirchenstreites nicht minder überdrüßig war, als der städtischen Fehde, empsing Friedrich die papstischen Gesandten auss Ehrenvollste, begrüßte sie den Hut abnehmend auss Freundlichste, und gab seinen eifrigen Wunsch einer Ausssschung zu erkennen. Allein Humbald Allucingolo', Kardis

<sup>1</sup> Der nachmatige Papft Lucius III. Maroni S2.

1175. nalbischof von Oftia und Belletri, nahm hierauf feine Rudficht, fondern rechnete ihm, wie er glaubte feiner Pflicht gemaß', alle feine Bergeben feit bem Unfange ber Rirchen= spaltung vor und verficherte: er und bie übrigen Gefandten konnten ihn, feiner Gunden wegen, nicht wieder begruffen. Der Raifer ließ sich biedurch feineswegs in Born bringen, fonbern behielt ben Sauptzweck bergeftalt im Muge, baß umftandliche Berhandlungen begannen zwischen bem Reichs= kanzler Philipp von Koln und ben Abgeordneten Alexan= bers. Gleichzeitig legten die Lombarden ihre Forderungen bar2: "Aussohnung mit ben Stadten und ber Rirche, Ruckgabe ber Gefangenen, Berzeihung alles Gefchehenen, freie Babl ihrer Dbrigkeiten, Bestätigung aller konfularischen Rechtsfpruche, Berftellung ber Laien und Geistlichen in ihre verlorenen Besitzungen; Erlaubniß Stabte zu befestigen, Burgen anzulegen und gemeinfam zu widerstehen, sobald ber Raifer die Friedensbedingungen nicht halte. Ueberhaupt muffe er sich mit bem begnugen, was man beim Tobe Beinrichs IV gezahlt und geleistet habe, und alle wider= fprechenden Gefege und Beleihungen vernichten. Ihm ftebe also nur zu: Unterhalt und ausreichender Markt auf bem friedlichen Romerzuge, und Stellung von Gulfsmannen burch diejenigen, welche wirklich Leben befäßen." - Bab= rend die Lombarden hiemit eigentlich eine vollige Aufhebung ber ronkalischen Gesetze verlangten, ging der Raiser von bem Gesichtspunkte aus: daß man fie in allem Befentlichen erhalten und nur Maagregeln treffen muffe bie, bei ihrer Unwendung etwa eingeschlichenen, Migbrauche hinwegzuschaf= Der Papft endlich behielt nicht blog die lombardi= fchen Ungelegenheiten im Huge; fondern ftellte, gum Diß= veranugen beiber Theile, naturlich die Unordnung der firch=

<sup>1</sup> Daß der Raiser diese harte Zurechtweisung sich selbst bestellt und verabredet habe, ist mir vollig unglaublich.

<sup>2</sup> Savioli zu 1175. Giulini 461. — Murat, antiq. Ital. IV, 271 fest irrig biefe Forberungen erst auf 1177.

lichen Berhaltniffe als bas Bichtigste in ben Borbergrund. 1175, Rein Bunder alfo, bag bie vermittelnben Cremonefer fur ihre Bemuhungen feinen Dant arnteten und wechselfeitige Beschuldigungen hervortraten: jede Partei habe mehr verlangt, als je fruber von einem Raifer, oder einem Papfte, ober von Stadten bewilligt fen. Die Ueberzeugung von ber Bahrheit diefer Behauptung und ber Rechtmäßigkeit aller Unspruche, beruhte theils auf ben verschiedenen Grundfaben iber die Granze ber weltlichen und geiftlichen Gewalt; theils barauf, daß Jeder feine geschichtlichen Beweise von einem anderen Zeitraume hernahm. Rein Theil wollte etwas aufgeben, ehe er Alles gewagt habe; und überdies hielten bie Lombarben ben Raifer nach Entlassung feines Beeres für ohnmachtig, mahrend biefem neue hoffnung entstand', weil Difa, Genua und Luffa ihre Streitigkeiten willig feinem Spruche unterwarfen und Christian von Maing, trop manchem Gludswechsel, im mittleten Italien bie Dberhand be= hielt. Immer beruhte jedoch Friedrichs Bertrauen haupt= fachlich auf beutscher Bulfe, wegen beren schneller Berbei= führung Schreiben in bas Reich erlaffen wurden. Ginige aber waren wirklich verhindert, Undere gedachten mehr ihres eigenen Rupens, als ber Ehre bes Reiches, noch Undere hielten den Rampf wider die Rirchenherrschaft eber fur verbammlich, als fur preiswurdig. Um bitterften aber mußte fur ben Raifer bie nachricht fenn: ber machtigfte Furft Deutschlands, Beinrich ber Lowe, fep ihm untreu und vers weigere (tros ber unerwartet fo fehr gefteigerten Gefahr) allen Beiftanb 2!

<sup>1</sup> Ottobonus. Bonon. Hist. miscella.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. c. 22. Ursperg. chr. 310. Burchardi vita 76. Gobelin. 60. Lerbeke 505. Albert. Stad. Luneb. chron. Leibnitz. 174. Luneb. chr. thythm. 55. Bodo 505. Anonym. Saxo 110. Arnold. Lubec. III, 15. Patje 107—113 Im Gangen stimme ich burchaus mit Bottigers Entwicketung überein und begliebe mich auf besten Beweise; daß sich die Darstellung, nach Einsicht so verschieden.

1175. Bur Erklärung diese Bruches wird, geringerer Ursachen nicht zu gedenken, hauptsächlich Zweisaches angesührt: ersstens, daß der Kaiser die Erbschaft Welfs für sich gewonsnen; zweitens, daß er während einer Pilgerung Heinrichs nach Palästina gezeigt habe', er werde, im Fall dieser sterbe, gewiß manchen Theil seines Erbes als Reichsgut in Ansspruch nehmen. Allerdings schwerzte jener erste Verlust den Herzog, allein er mußte ihn sich selbst beimessen und konnte, da er so sehr viel anderes Gut durch Friedrich erhielt, wohl dulden daß der Schweskersohn hier einmal dem Bruderssohne vorging. Im Falle Heinrich serner auf der Wallsfahrt, das heißt zu einer Zeit gestorben wäre, wo er noch keine Sohne hatte, so übertrat der Kaiser weder Gesetz noch Heine Sohne hatte. so übertrat der Kaiser weder Gesetz noch Heine Sohne wenn er manche Besitzung als erössnetes Reichselehn betrachtete.

Wie viel nun auch biese beiben Umstånde im Stillen mögen gewirkt haben, öffentlich führte sie der Herzog nicht als Grund seiner Weigerung an: dasjenige aber was er laut aussprach, konnte dem Kaiser noch weit weniger genügen. Heinrich behauptete sein Alter mache ihn unfähig zu Feldzügen, allein er zählte erst sechsundvierzig Jahre und Friedrich war noch älter; er sprach von seiner Scheu vor dem Gebannten, und hatte ihm doch sechszehn Jahre lang beisgestanden, ohne irgend eine Rücksicht auf den Spruch der Kirche und die Klagen der Geistlichen; er stellte sich besorgt vor einheimischen Feinden, obgleich seine schwächeren Nachsbarn am wenigsten einen Angriff gewagt haben würden,

artiger Quellen, bennoch im Ginzelnen verschieden geftaltet, ift aber naturlich und nicht unbedingt zu tadeln.

<sup>1</sup> heinrich pilgerte mit zahlreicher Begleitung im Sahre 1172 über Ungern, Konftantinopel und Akton nach Serusalem, ward ehrenvoll empfangen und machte den Geistlichen und Kirchen reiche Geschenke. Zurück ging er über Tarsus, Ikonium (wo ihn der Sultan sehr außzeichnete), Konstantinopel und Ungern. Das Einzelne des Zuges erzählt Böttiger 279—294 umständlich und nach den Quellen. Siehe auch Wilken IV, 4.

wenn er bes Raifers Freund geblieben mare, In Bahrheit 1175. entschieden biefe gur Schau gelegten außeren Gingelheiten weniger, als bie Gefammtheit ber inneren Berhaltniffe. Go hoch ftanden jest bie Belfen, daß fie ben Sobenftaufen fast bas Gleichgewicht hielten; und aus ber Gleichheit ber Grafte entspringt ber Bunfch nach Berrschaft, aus bem Bunfche ber Kampf um bie Dberherrschaft. Richt Born über bes Raifers Regierungsweife (beren etwanige Mangel Beinrich noch überbot), nicht Liebe zur Reichs=, Kirchen= und Bolfs= Freiheit, bestimmten ben Bergog; vielmehr wollte er feines= wegs langer, als ein gehorfamer Reichsftand, feine Rrafte für bes Raifers 3mede verwenden; er wollte im Gefühle großer Macht ein eigenthumliches, unabhangiges Leben fuh= ren und feine Bahnen fich felbst vorzeichnen. Der italieni= fchen Buge mar er überbruffig; und wenn auch bie Beschuldigung nicht erwiesen ift, bag er fur ben Ubfall vom Raifer tombardisches Gelb genommen habe', fo fah er boch beffen Schwachung in biefem Augenblicke gern, um unge= bindert für feine eigene Große wirken zu tonnen.

Alle biese Misverständnisse, das hoffte der Kaifer, wurs den leicht durch ein mundliches Gespräch ausgeglichen wers den, zu welchem heinrich der Löwe in Chiavenna am Comer See eintras. Nachdem Friedrich bessen Entschuldigungen angehört und nach Kräften widerlegt hatte, suhr er fort: "unter allen Fürsten Deutschlands hat dich Gott durch Reichthum und Macht erhöht; deshalb mußt du allen übrisgen ein Vorbild senn, damit das wankend gewordene Reich wiederum durch dich genese, so wie du es, was ich gern anerkenne, zeither vorzüglich erhalten hast. Gedenke daß

<sup>1</sup> Corruptus pecunia suasu Jordani Truchses ab imperatore defecit. Avent annal. VI, 6, 10. Baiersche Chronit, in Freibergs historischen Schriften I, 48.

<sup>2</sup> Andere fegen die Bufammentunft nach Partentirch, nordweftlich von Inspruct. Ueber einzelne Worte, Bewegungen, Stellungen u. bergl. laffen fich Iweifel erheben, ber gange hergang aber um beswillen teintewegs taugnen.

1175, ich bir nie etwas verweigerte, immerdar beine Macht und Ehre beforderte und keinen Feind gegen bich auffommen ließ. Und bu konntest jest gurudtreten, wo ber Deutschen Ehre', bes Kaifers Rubm, ber Preis meines gangen Lebens auf dem Spiele steht? Ich will nicht von jenem Gide fore= den, ben bu bem Reiche geschworen haft; ich will bich nur an die heiligen Bande bes Blutes erinnern welche boch ba festhalten und entscheiben sollten, wo alles Undere fich ge= fehlos und willfurlich lotet. Sest nur, in diefer Roth un= terstube mich, beinen Berren, Better und Freund, noch ein= mal aus allen Rraften und fen überzeugt, daß du mich funf= tig zu Seglichem was du verlangst, bereit und willig finden mirft." - Go fprach ber Raifer; aber ber Bergog beharrte (uneingebenk all bes Guten mas ihm jener in fo vielen Sahren aus freier Buneigung erwiefen hatte) bei feiner Beigerung und bot endlich fur große Abtretungen in Deutsch= land, armliche Geldhulfe! Dem Raifer erschien dies Be= nehmen unwurdig und eigennütig: benn er verlangte, als Reichsoberhaupt, daß heinrich den Dienst leiste als bes Reiches Herzog, nicht aber mit ihm markte und feilsche wie ein, feinen Vortheil berechnender, jede Noth berglos benutenber Raufmann. Go groß war jedoch biefe Noth, so viel ftand auf bem Spiele, daß Friedrich, fein Mittel verfchma= hend, von feinem Sige hinabstieg und flehend die Rnie Beinrichs umfaßte. Diefer erschraf zwar und fuchte ben Raifer aufzuheben, beharrte aber bennoch auf jener Beige= rung und einer feiner Mannen, Jordanus Truchfeß, hatte fogar die Ruhnheit ihm jugurufen: "Berr, die Krone die ihr zu euren Fußen gesehen habt, wird bald euer Saupt fchmucken!" Ein Unberer bagegen fette angftlich bingu: "Berr, ich fürchte sie wird über euer Saupt empormachsen!" Alle schwiegen jest, unbeschreiblich bewegt über biefen bei=

<sup>1</sup> Friedrich (ift gesagt worden) hatte kein herz fur Deutschland. — Er hatte es; ja er war selbst Ropf und herz Deutschlands, wenn auch nicht mit dem Kopfpuse und dem Brustharnisch anderer Jahrhunderte.

fpiellofen Auftritt; ba nahte bie Raiferinn' wurdevoll ihrem 1175. Gemable und fprach: "lieber herr, stehe auf, Gott wird bir Bulfe leiften, wenn bu einst biefes Tages und biefes Bochmuths gebenkeft." Der Raifer ftand auf; ber Bergog bestieg sein Pferd und ritt davon.

Raum horten die Lombarden von biefer Spaltung als fich mit ihrem Muthe auch ihre Forberungen erhöhten; Friebrich hingegen wollte, ob er gleich die Gefahr feiner Lage febr wohl einfah, feineswegs verzagt nachgeben. Die Erz= bifchofe von Roln, Trier und Magdeburg, die Bifchofe von Munfter und Borms, der Graf von Flandern und viele treu gebliebene Stande nabten beim Gintritte bes Fruhjahrs 1176 1176. mit vieler Mannschaft; welche abzuhalten zwar die Combar= ben ben Eingang Staliens bei Berona verfperrt, ben über Graubunden und Chiavenna zu befegen aber verfaumt hat= ten. Che sie es erwarteten, erscholl daher die Runde2: bas beutsche Beer fen auf biefem Bege in Como angelangt und der Raifer habe fich, ben Ticino aufwarts ziehend, be= reits mit bemfelben vereinigt. Rach biefem großen Fehler feiner Begner durfte Friedrich hoffen, bag ihm auch die zweite Salfte feines Planes, namlich bie Bereinigung mit ben jurudgebliebenen Pavienfern, bem Markgrafen von Montferrat und bem Erzbischofe Christian von Maing ge= lingen werde 3. Der lette hatte mittlerweile Spoleto, Uf= fifi, Terni und Fermo gewonnen, G. Caffiano mit Bulfe ber getreuen Imolefer gerftort und ein apulifches Beer gu= rudgeschlagen. Dit Recht alfo behaupteten bie Mailander: man muffe bie Deutschen schlechterbings angreifen, ebe fie fich von ihrem mubfeligen Buge über bie Alpen erholt und noch mehr in Italien verftartt hatten. Db nun gleich bas

<sup>1</sup> Benn ber Raifer bie furze Reife hieher unternehmen fonnte, fo auch bie Raiferinn.

<sup>2</sup> Quadrio Valtel I, 213, Tam, 275, 10 mil 122

<sup>8</sup> Savioli att 1173 - 1176, Ghirardacci I, 3, 93. Contelori Momor. 21. Compagnoni-11, 20. Vedriani II ju 1175. Catalanus 147.

1176 lombarbifche Beer, aus Mangel an schneller und fraftiger Kührung noch nicht gang beisammen war; fo zogen boch bie Burger von Piacenza, Berona, Brescia, Novara und Bercelli bem Kaifer entgegen und schlugen ihr Lager zwi= schen Legnano und bem Ticino auf. Als Friedrich hievon burch Rundschafter Nachricht bekam, riethen ihm Biele, er moge feine Schlacht liefern, fondern vorher burch frieas: funftlerische Bewegungen die Vereinigung mit den Pavien: fern und Christian von Mainz herbeiführen. Undere bingegen nannten biefe Borficht unnothig, unmöglich ober un= wurdig'; ehe man aber einen letten Beschluß gefaßt hatte, geriethen 700 zum Rundschaften ausgefandte Combarben zwischen Bufta Arfizio und Borgano schon in ein Gefecht mit 300 porauseilenden Deutschen. Schneller als man irgend erwartete, kam bas gange kaiferliche Beer biefen gu Bulfe, warf Alles vor fich nieder und drang auf der Seite wo Friedrich anführte, bis zu dem feindlichen Sauptbanner. Fur fo vollig verloren hielten viele Combarden die Schlacht. daß fie unaufhaltsam bis Mailand zuruckflohen. In biefem Augenblicke ber allerhochsten Noth beruhte die einzige Soff= nung auf zwei mailandischen Beeresabtheilungen, welche be= beutsam die Schaaren des Hauptbanners und des Todes hießen und bis jest ein unbewegliches hintertreffen gebil= bet hatten. Laut flehten fie zu ihren Schutheiligen Petrus und Umbrofius, und brangen hierauf (angeführt von Albert Giuffano, ben man wegen feiner Große und Starke ben Riefen nannte) mit so unwiderstehlicher Gewalt auf die Deutschen ein, daß bes Raifers Fahnentrager getodtet ward? und er felber im helbenmuthigen Rampfe mit bem Pferde ju Boben fturzte. Bergebens riefen die übrigen Beerfub=

<sup>1</sup> Unsere Erzählung halt die Mitte zwischen ben deutschen und italienischen Berichten. Radulph. Mediol. 1192. Otto S. Blas. 23, ber bie Bahl ber Lombarben auf 100,000 angiebt. Chron. mont. sereni. Roger Hoved, 354. Pegav. chr. contin. Godofr. monach. Bromton 1116. Radulph. a Diceto imag. Ottobonus. Robert. de Monte etc.

<sup>2</sup> Johann. de Mussis. Bened, Petrob, I, 154. Davorio 27.

rer alle Rachsehenben von übereiltem Berfolgen gurud, ver: 1176. gebens fuchten fie bie Weichenden aufzuhalten und zu ord: nen: benn gleichzeitig brach ein, von ben Brescianern ges legter Sinterhalt unerwartet hervor und die Rachricht verbreitete fich, ber Raifer fen erschlagen! Niemand bachte jest mehr an Widerstand, Jeber nur an bie eigene Rettung. Aber Biele wurden auf ber Flucht niedergehauen, Undere ertranken im Ticino, noch Untere (unter ihnen Bergog Ber= tolb IV von Baringen') geriethen in Gefangenschaft. Das gange Lager mit vielen Borrathen und Gelbern, bes Rai= fers Kahne und Schild fiel in bie Sande ber Sieger. Rur Friedrichs Leichnam fuchte man vergeblich, obgleich Niemand an feinem Tobe zweifelte und felbst die Raiferinn Bittmentrauer anlegte. Da erfchien er zur bochften Freude ber Gei= nen in Pavia, und manche Combarden konnten felbit in bie fem Augenblicke ben 3weifel nicht unterbrucken?: ob wohl etwas Dauerndes gewonnen fen, ba er noch lebe!

Friedrich war indest besonnen genug um einzusehen, daß diese Schlacht von Legnano, gesochten am 29sten Mai<sup>3</sup>
1176, seine Lage sehr verändere. Denn ob er gleich alle ihm gebliebenen Freunde geschickt um sich versammelte, wähzend die Lombarden ihren Sieg wenig versolgten und zu Dank- und Freuden-Festen nach Hause eilten; so konnten doch nach solch einer Niederlage und Heinrichs des Löwen Absall, die alten Plane nicht mehr im ganzen Umfange verssolgt, werden, vielmehr kam es darauf an: welcher Ausweg seht der wurdevollste und am wenigsten nachtheilige sey. Diese lebertegung suhrte zu dem Beschlusse: die Unterhandelungen nicht mit den ausrührerischen Lombarden, sondern zumächst mit dem Haupte der Christenheit wiederum anzu-

<sup>1</sup> Savioli gu 1176, Giulini 475,

<sup>2</sup> Ipsam, quam adepti fuerant victoriam, pro nihilo ducentes. Chronogr. Saxo. — Romuald. 214.

<sup>3</sup> Diefer Tag ist ber richtige. Murat. annal. Calendar. in Murat. script. 11, 2, 1037.

1178. knupfen. Der Kanzler Christian 1, der Erzbischof Wich=
mann von Magdeburg und der Bischof Konrad von Worms
eilten mit Auftragen Friedrichs nach Anagni zum Papste:
und so aufrichtig wunschten jest beide Theile den Frieden,
daß man sich bereits nach vierzehntägiger ernster Berathung
am 12ten November über alle Hauptpunkte geeinigt hatte,
welche das Reich und die Kirche betrafen; während die Ungelegenheiten der Lombarden und des Königs von Sicilien
in Gegenwart ührer Bevollmächtigten verhandelt, und der

1177. endliche Friede nicht ohne Beistimmung aller Theile abgeschlossen werden sollte. Obgleich dem einwilligenden Kaiser hiemit die Hoffnung genommen schien, seine Gegner durchauß zu trennen, so erschraken doch mehre Städte über diese Wendung der Sachen so sehr, daß sie, um den günsstigen Augenblick nicht zu versäumen, sich auf eine vortheilbaste Weise mit Friedrich aussöhnten. Damit nun einerseits die Verhandlungen erleichtert und beschleunigt, andererseits die anscheinend wankende Standhaftigkeit der Lombarden erhöht werde, eilte Alexander mit achtzehn Kardinalen unter kaiserlichem Geleite über Venedig nach Ferrara.

Hier wurde zunachst vor den Gefandten aller Theile die Frage aufgeworfen3: an welchem Orte die Friedens=

<sup>1</sup> Das Chriftian ber wichtigfte und geschiedtefte unter ben Abgefandten war, barf man wohl annehmen; obgleich ber Gang ber Ereignisse und bie Gradblung sich nirgends allein auf seine Person bezieht.

<sup>2</sup> Für Friedrich waren noch: Eremona, Pavia, Genua, Artona, Asti, Alba, Aqui, Turin, Ivrea, Vintimiglia, Savona, Albenga, Imola, Faenza, Kavenna, Forli, Cesena, Rimini, der Markgraf von Montserrat, der Graf von Blandrate, Lomello, Guasto, Bosco u. s. w. Im Iombardischen Bunde waren: Benedig, Areviso, Padua, Vicenza, Berona, Brescia, Ferrara, Mantua, Bergamo, Lodi, Mailand, Novara, Vercelli, Alexandria, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, der Markgraf Malaspina u. s. w. Dumont I, Urk. 166, 171—174. Pertz Monum. IV, 149.

<sup>3</sup> hauptquelle ift für bas Folgende Romualdi chron, Bergleiche Otto S. Blas. c. 23. Guil. Neubr, III, 2. Math. Paris 92. Godofr.

versammlung ihren Sit nehmen solle? Dem Raifer mar 1177. namlich bas früher vorgeschlagene Bologna zuwider, weil Rangler Christian basselbe gar lange befehdet hatte; ben Lombarben hingegen mar Benedig verbachtig, weil es sich oft ohne Rudficht auf ihren Bund bem Kaifer angeschloffen hatte. Endlich erklarten sich ber Papst und die ficilische Gefandtichaft' ebenfalls fur biefe Stadt; boch mußte ber Doge Ziani, ein wurdiger und gemäßigter Greis, nebst zwolf Ebeln feierlich beschworen?: baß ber Freistaat die Sicherheit Aller verburgen, und den Raifer nicht ohne Wiffen und Genehmigung bes Papstes aufnehmen werbe. -Nach Beseitigung biefer Borfrage hielt Alexander eine feier= liche Unrede an die lombardischen Gefandten: "durch bes Raifers Schuld fen in die, gleich Christi Mantel untheil= bare Kirche, Unglud, 3wiespalt und Frevel gekommen. Endlich habe er, ein alter Priefter, mit Gottes munder= barer Sulfe, bennoch bie Buth ber Deutschen gebanbigt und ohne Baffen bes Raifers Macht erniedrigt. Unbefum= mert wegen Gefahren tomme er hieher, um nach ungah= ligen Unftrengungen mit bem Raifer Frieden gu ichließen; boch nicht ohne bie Lombarben, Die Genoffen feiner Gorgen und Leiben, nicht ohne Wilhelm von Sicilien, ben Bertheidiger ber Kirche." Die Lombarben erwiederten: "wir freuen und eurer Unwefenheit und bag ihr nur einen ge= meinfamen Abschluß bes Friedens billigt. Denn mahrlich, wir bienten zur Vormauer Italiens und fampften nicht blog mit Worten, sonbern mit Aufopferung unferer Guter und unferes Lebens. Seben Untrag einer einfeitigen Unterbandlung lehnten wir beharrlich ab, und bußten und litten

mon. Chron. fossae novae 874. Cassin. monach. Alber. 359. Robert. de Monte. Aquic. auctar. Roger Hoved. 568. Arnold. Lubec. III, 16. Ursperg. chr. Bromton 1139. Harzheim III, 411.

<sup>1</sup> Ergbischef Romuald von Saterno und ber Grofrichter Graf Ros ger von Andria, waren bie sicilischen Gefandten. Testa 235.

<sup>2</sup> Tentori saggio III, 16.

1177. mehr für solche Treue, als ihr und die euren. Doch ist und eine Ausschnung mit dem Kaiser willkommen, und es soll ihm an seinen alten Rechten nichts gekränkt werden, sosern er unsere alten Freiheiten bestätigt, welche wir höher achten als das Leben!"

In Benedig 1, wohin sich Alle nunmehr begaben, wurde biefer schwierigste Punkt, die Rechte und Pflichten ber Combarben, zuerst in Berathung gezogen und Christian von Mainz übergab ihnen, als Kanzler bes Reiches, brei Bor= schläge zu freier Bahl: "entweder ihre Unspruche auf die, bem Raifer gebührenden, aber widerrechtlich vorenthaltenen Reichseinnahmen und Gerechtsame zu erweisen; ober sich ben, von bolognesischen Rechtsgelehrten in Ronkalia getha= nen Aussprüchen zu unterwerfen; ober dem Kaifer bas zu bewilligen, was heinrich IV von ihnen empfangen habe." Sierauf antwortete Gerardus Pefta, ber mailandische Ub= gesandte, im Namen der übrigen: "ohne eine genaue und ins Einzelne gebende Untersuchung lagt fich nicht entschei= ben, ob und welche Stabte Eingriffe in die Gerechtsame bes Raifers gethan haben; boch wurde es wohl keiner schwer fallen, an gehorigem Orte und gur gehorigen Beit, vor unparteiischen Schiedsrichtern die verlangten Beweise zu fuh= ren. Was die Festsetzungen ber bolognesischen Richter be= trifft, so kann man fie nur als einseitige Befehle des Rai= fere betrachten, und bie, keineswegs aus Bartnadiakeit in ben ronkalischen Felbern Ausgebliebenen, murben damals ungehort verdammt. Die Vorschriften Beinrichs IV end= lich find theils außer Gebrauch und unbekannt; theils kann bas was von einem fo tyrannischen und berüchtigten Berr= fcher herrührt, nicht zum Borbilde fur kunftige Beiten bie= nen. Singegen erklaren wir und bereit: bem Raifer ent=

<sup>1</sup> Die Vermählung mit bem abriatischen Meere, entstand nicht um biese Zeit burch die Verleihung Alexanders, sondern wahrscheinlich ums Ende des zehnten Jahrhunderts unter Peter Orseolo II. Foscarini 216.

weber das zu leisten, was heinrich V, Lothar und Kon- 1177. rad III von uns verlangten und empfingen; ober aber die, durch die Cremonefer vermittelten Bedingungen als neue Grundlage des Friedens anzuerkennen."

Der letzte Friedensentwurf wurde herbeigebracht, von den Deutschen und Lombarden aber mehre Tage lang, hefztig und ohne Erfolg, über seinen Inhalt und seine Austlegung gestritten, und endlich dem Papste eine vermittelnde Entscheidung übertragen. Dieser sah jedoch ein, daß man so verwickelte Verhältnisse nicht leicht und eilig entwirren, und daß ganze Friedenswerk an einem durchgreisenden Entscheidungsversuche wohl scheitern könne is deshalb schlug er vor: es solle ein Wassenstillstand eintreten, sur die Lombarden auf sechs Jahre und für daß sicilische Reich auf sunszehn Jahre: binnen dieser Zeit lasse sich Alles aufklären und anordnen.

Der hievon benachrichtigte Raifer antwortete: "er burfe halben Maagregeln, welche fo viel Unficherheit und Stoff gu Streit übrig ließen, feinen Beifall nicht geben." Dah= rend fich bie Lombarden über biefe offentliche Beigerung freuten, fchicte er Boten an ben Papft, welche erflarten: "unfer Berr ift nicht abgeneigt jene Borfchlage einzugeben, wenn ihr einwilligt bag eine gebeime Bebingung zwei von euch ernannten Karbinalen vorgelegt werbe und beren bejabenber ober verneinenber Musspruch fur euch verbindlich fen. Dogleich nun biefe Rardinale gewählt murben und ihr Musfpruch fur ben Raifer gunftig lautete, fo verweigerte Mlerander bennoch feine Beiftimmung, weil er felbst miffen muffe, ob babei nicht gegen die Ehre Gottes und ber Rirche ge= fehlt werde. hierauf theilte man endlich bem Papfte jenen geheimen Borfcblag mit: "baß Friedrich bie Gintunfte ber mathilbifchen ganber auf funfzehn Jahre (als bie Beit bes

<sup>1</sup> Er hinkte nicht nach beiben Seiten, fondern unterschiet bas Un-billige vom Billigen, das Unmögliche vom Möglichen.

1177. sieilischen Wassenstillstandes) behalte, und auch nach Ablauf dieser Frist so lange im Besitz bleibe, als die Kirche nicht ihre Unsprüche vollständig erwiesen habe." Alexander bewissigte dem Kaiser den Niesbrauch auf jene funszehn Jahre; nach deren Ablauf musse aber die Kirche sogleich in den Besitz geseht und der Beweis etwaniger Unsprüche dem Kaiser ausgelegt werden.

Bei folder Verschiedenheit der Unfichten zerschlug sich biefer Plan, ja bie Unterhandlungen ruckten überhaupt (ob= gleich Alle ehrlich und aufrichtig ben Frieden wunschten) wegen ber inneren Schwierigkeiten und ber Entfernung Friedrichs fo langfam vorwarts, dag der Papft endlich einraumte: jener moge fich mit wenigen Begleitern nach Chioggia, funfzehn Miglien von Benedig, begeben, jedoch beschworen laffen, er werde nicht weiter vordringen. Dies geschah und papstliche Gefandten bewillfommten ihn nicht allein in Chivagia, fondern boten ihm auch sicheren Gin= gang in Benedig, sobald er den Frieden mit der Kirche und ben Waffenstillstand mit Sicilien und ben Combarden annehme. Friedrich aber zogerte, vielleicht weil sich seine Partei unter ben Stabten febr verstarft hatte, ober weil er ben Planen feiner Freunde in Benedig vertraute. Diefe ftellten namlich bem Dogen mit heftigkeit vor: es fen un= wurdig und gefährlich ben Kaifer von Benedig auszuschließen und ihm einen fo ungefunden, elenden und widrigen Hufenthalt, wie Chioggia, anzuweisen." Sierauf antwortete ber Doge: "er habe mit zwolf Mannern geschworen ben Raifer nicht ohne bes Papstes Beistimmung in Benedigs Gebiet aufzunehmen. Jene aber erwiederten: "diefer Gid erscheine als geloset, nachdem Alexander selbst den Raiser nach Chioggia entboten habe, bas jum Gebiete bes Staates gehore." Bom Dogen, welcher auf feiner Beigerung be= harrte, eilten alle Unzufriedene zum Papfte und weckten ihn larmend aus bem Schlafe; allein er verlor feine Be= sonnenheit nicht und antwortete auf ihre sturmischen Un= trage: "er werde bas Beitere erft erlaffen, sobald bie an

Friedrich gefandten Rarbinale gurudkehrten." Durch bies 1177. feste und murbige Benehmen, burch Borftellungen und Bitten wurden bie Ungufriebenen endlich entfernt; boch furch= teten bie lombarbifchen Gefanbten fo fehr einen übeln Mus= gang, baß fie fich ju Schiffe begaben, und bei allem außeren Scheine ber Rube, traf auch ber Papft Bortehrungen, no: thigen Kalles auf ben sicilischen Galeeren entfliehen zu fon= nen. Und vielleicht ware ihm nur bies Rettungsmittel übrig geblieben, wenn nicht die Gefandten Ronig Wilhelms ihre Difbilligung laut erflart, mit ftrengen Maagregeln gegen bie in Apulien anwesenden Benetianer gedroht, und im Sintergrunde ben Berluft bes eintraglichen Sandels nach ben normannischen Staaten gezeigt hatten. Da traten bie Reichen und nicht minder bie, von lebhaftem Berkehre sich nahrenden Urmen ben Freunden bes Raifers entgegen, und man konnte ohne Biderspruch befehlen: es folle von beffen Einholung ohne Bustimmung bes Papstes bei schwerer Strafe nicht mehr gerebet werben.

Diese Wendung der Dinge und der lebhafte Bunsch aller ihn begleitenden Fürsten und Prälaten brachten den Kaiser dahin, daß er die vorläusig entworsenen Friedense bedingungen durch Bevollmächtigte beschwören ließ'; woraus ihn der Papst sogleich durch einige Kardinäle nach Benedig einlud und nebst seinen Freunden vom Banne lösete. Um 23sten Junius 1177 segelte der Kaiser mit allen Prälaten, Fürsten und Geln auf reichgeschmückten Schiffen durch die vorliegenden Inseln nach der Bunderstadt Benedig. Jur Rechten bekränzte die schöne Straße der Slavonier das in langem Bogen sich hinziehende User, zur Linken erschien der große Kanal, auf beiden Seiten mit Kirchen und Palästen prangend. Gerade vor sich erblickte man die Piazzetta mit ihren Riesensaulen und dem Palaste des Dogen; weiterhin die prachtvolle Markuskirche, den Markusplat und

<sup>1</sup> Darunter ein Graf von Dich. Schannat Worms, Urt. 126

<sup>2</sup> Doch war nicht Alles so wie jest.

1177 ben himmelhohen Glockenthurm. Der Doge und alle Gbele Benedigs empfingen den Raifer, fofern fie ihm nicht bereits entgegengefegelt waren, an bem Ufer und führten ihn zu feiner Wohnung, bes folgenden Tages aber zur Markus= firche. hier warteten feiner ber Papft, die Rarbinale, die Geiftlichkeit und unzähliges Bolk. Sobald er ben Papft erblickte, bankte er Gott mit lauter Stimme baf bie beil= lofe Spaltung nunmehr verschwinde, beugte fich bann gur Erbe und erwies feinem alten Geaner alle nur berfomm= liche und gebuhrende Chrfurcht. Seinerseits gab ihm biefer ben Ruß bes Friedens und ging mit ihm in die Kirche binein. Die find Lob = und Dank = Gefange mit großerer Aufrichtigkeit und Theilnahme angestimmt worden, als in biefem Augenblicke, wo fich nach fo langem großartigem Rampfe die beiden erften Manner ihrer Zeit verfohnten. Um folgenden Tage fanden noch großere kirchliche Feierlich= keiten statt und der Papst selbst las die Messe. 2118 er nach Beenbigung bes Gottesbienftes hinwegreiten wollte, hielt ihm der Kaifer den Steigbugel; wogegen fich Alerander

<sup>1</sup> Die falschen Rachrichten über Meranders Sochmuth bei ber Musfohnung, über bie Gefangenschaft bes Cohnes Friedrichs, bie Geefchlacht u. f. w. verbienen feine neue Wiberlegung. In hinficht bes erften Punktes, find die papftlichen Schreiben die befte Quelle. Es heißt barin: Imperator, alta voce reddente gratias et laudes altissimo, nobis, sicut summo pontifici, obedientiam et reverentiam exhibuit, et recepto a nobis pacis osculo, nos devote dextravit, et cum reverentia qua decuit et devotione usque ad altare in ecclesiam introduxit. Dumont I, 100, urf. 172 und Concil. XIII, 116, 186, 387 findet fich Aehntiches. Bergt. Romuald. Gervas, Tilber. 942. - Dimos Schrift ift von Contelori hinreichend wiberlegt, und es erscheint nur sonderbar, bag zur Zeit Pius IV, im Wiberspruch mit ber mahren und von ben firchlichen Schriftstellern vertheibigten Unficht, jene Jrrthumer burch Gemalbe im Batikan bargestellt wurden. Sandini vitae 385. Setbst alle kritischen Benetiuner laffen jene Behauptungen fallen, und was Daru bafur in feiner Geschichte von Benedig I, 205 -208 beibringt, burfte fich ebenfalls leicht wiberlegen laffen, wenn bier der Raum bazu ware.

höflichst die Begleitung bis in seine entfernte Wohnung ver: 1177. bat. Beide sahen sich seitbem mehre Male ohne außerliche Förmlichkeiten, wobei ernste und wichtige Gespräche zwar vorwalteten; sehr häusig aber auch munterer Scherz bazwisschen trat, die Erinnerungen milberte und die gunstigen Hoffnungen erbohte.

Um ersten August hielt man im Palaste bes Patriarchen Die feierliche Schlugversammlung. Der Papft fag auf einem erhohten Throne, gur Rechten ber Raifer, gur Linken ber Erzbifchof von Salerno als Stellvertreter Ronig Wilhelms. Nachdem Alexander feine Freude über bie Berftellung bes Rirchenfriedens ausgesprochen, und Friedrich bie Grunde feines bisherigen wohlgemeinten Widerstandes entwickelt hatte, murde die Friedens = Urkunde vorgelesen, beschworen, und jeder etwanige Uebertreter bes Bertrages gebannt2. Das Folgende ift beffen wefentlicher Inhalt: "Der Raifer erkennt Alexander als rechtmäßigen Papft an, leiftet ibm, mas feine Borganger ben Papften leifteten, und halt getreuen Frieden mit ber Rirche. Deren Befigungen giebt er jurud und forgt bag ben Beiftlichen erfett werbe, mas ihnen seit der Kir benfpaltung, ober um derfelben willen, ober ohne ordentlichen Rechtsspruch genommen ift. Ihm verbleibt ber Niegbrauch ber mathilbischen Guter auf funf= gehn Sahre, und bie hiebei gebliebenen 3weifel follen im gutlichen Bege beseitigt werben. Es tritt eine allgemeine Bergeffenheit und Bergeihung fur die wechfelfeitigen Un= banger ein, und etwa noch vorhandene alte Streitigkeiten werden durch Schiederichter unter Borbehalt der Geneh:

<sup>1</sup> Alex. vita 471, Bromton 1130.

<sup>2</sup> Biete Bischofe, Fürsten, Obrigkeiten ber kombarben u. s. w. beschwuren ben Frieden. Der Kaiser sagt bei der Bestätigung: cum imperatoria et regia majestas ad hoc in terris ordinata sit, ut per ejus operam totus orbis pacis gaudeat incremento, nos etc. Dumont 1, url. 165, 177. Leibnitz prodr. url. 3. Murat. antiq. Ital. 1V, 285.

1177, migung beider Theile verglichen. Der Papft bestätigt Christian von Mainz und Philipp von Koln, und überhaupt alle, nicht durch offenbare Gewalt gegen rechtmäßige Be= fiper eingedrungene Bischofe. Konrad, der frubere Erzbischof ven Maing, erhalt bas Erzbisthum Salzburg'. Der Gegenpapst Ralixtus entfagt feiner Burbe und empfangt eine Abtei; feine Kardinale kehren in ihre fruheren Berhaltniffe zuruck, fofern fie biefelben nicht freiwillig aufgegeben ober durch Rechtsspruch verloren haben. Bur Erhaltung ber Rirchen = und Reichs = Rechte leiften fich Raifer und Papft wechselseitigen Beiftand. Fur die Lombarden tritt ein Baf= fenstillstand auf feche Sahre, fur das sicilische Reich auf funfzehn Sahre ein. Wahrend biefer Beit verlangt Friedrich von den Lombarden keinen Gid der Treue, verhangt keine Strafe wegen unterlaffener Lehnsmuthung, und halt fein Gericht über vergangene Dinge. Etwa neu entstehende Streitigkeiten follen nie burch Gewalt, fondern nur burch schiedsrichterliche Urtheile beseitigt werden. Die Raiferinn, Ronig Beinrich, alle Rarbinale, die romifchen Ebeln, Die Sauptleute Rampaniens, die beutschen Furften, Die tom= barbifchen Obrigfeiten beschworen biefen, auch alle Rach= folger verpflichtenden Bertrag."

In alle Welt gingen nunmehr Eilboten 2 ben Kirchensfrieden zu verkunden, und die gesammte Christenheit dankte Gott daß man nach der Unruhe, den Fehden, den Berwüstungen so vieler Sahre sich endlich des Friedens erfreuen könne und die innerlichen Zweisel ein Ende nahmen, welche, schwerer als alles Undere, die Gewissen gedrückt und die Gemüther geängstigt hatten. In Zeiten wo selbst Kaiser

<sup>1</sup> Konrab ward erst spater burch Kaiser und Papst bahin gebracht das Erzbisthum Salzburg anzunehmen; wobei man freitich auf die zur Wahl Berechtigten und den, bereits erwählten Albert keine Rücksicht nahm. Lünig spieil. eccl. von Salzburg Urk. 22—23. Reichersb. chr. zu 1167: Gobelinus 60.

<sup>2</sup> Epist. ad Ludov. VII, 9, 96, 97. Dumont I, urf. 179.

und Papft wechselfeitig in ber Flucht Rettung suchen mußten, 1177. welche Burgichaft mar ba bem Riederen fur fein beschrant= tes Dafenn geblieben! - Jest ichienen bei unbefangener Betrachtung Alle zu gewinnen. Wilhelm von Sicilien fand fich befriedigt, baß fein Befit nicht gefchmalert und ihm ber Rubm eines glucklichen Beschützers ber Rirche ju Theil ward. Die Lombarden fahen ihre Unspruche zwar noch nicht in urkundliches Recht verwandelt, waren aber ihren 3weden boch viel naber gekommen, als je in fruberer Beit. Merander hatte burch Klugheit, Mäßigung und standhaften Muth bie Unabhangigkeit bes romifchen Stuhles von jeder weltlichen Macht erftritten, und vereinte bie gesammte drift= liche Welt unter seiner Leitung. Nachbem ber Kaifer sich hatte überzeugen muffen, eine Unterordnung ber Rirche un= ter ben Staat, fen in feinem Jahrhundert ein gang unauß= fubrbarer Gedanke; fo gab er' in Kalirtus nur ein ganz unbedeutendes Berkzeug preis, erhielt bagegen alle feine wichtigeren Freunde auf ben bischöflichen und erzbischöflichen Stublen. Er burfte hoffen bei einer neuen, gang veran= berten, Sandlungsweise in Italien gulett nichts zu verlieren und erhielt freie Sande um in Deutschland, bem Mittel= puntte feiner Macht, nicht mehr von ber Rirche geftort, fondern von ihr unterftutt feine 3mede zu verfolgen.

Im Geptember verließ ber Raifer Benedig 2 und fam nebft feiner Gemahlinn Beatrix und feinem Gobne Beinrich über Ravenna und Spoleto nach Tuscien, bann im Januar 1178 nach Genua; überall ward er mit den größten Ehren= 1178. bezeugungen empfangen. Bon Genua begab er fich uber bie Ulpen, ließ fich und feine Gemablinn am 30ften Julius

<sup>1</sup> Darum, weil ber Rampf damals nicht gelang, tann man ihn boch nicht einen roben und beillofen nennen.

<sup>2</sup> Romuald. Ottobonus 354. Jacobi a Vorag. Chron. Januense 41. Stella 986. In Difa wurde ber Raifer mit feiner Gemabtinn feierlichft eingebolt. Die ihm bargebotenen Schruffel ber Stadt gab er mit verbindlichen Borten ben Konfuln gurud. Tronci.

1178. 1178 in Arles kronen', ordnete auf einer Versammlung in Befangon die burgundischen Angelegenheiten, und erreichte hierauf Deutschland machtiger, als seine Feinde erwartet hatten.

<sup>1</sup> Radulph, a Diceto imag. 602. Pegav. chron. contin. Vitae Pontif, 447. Bosov. annal. Saxii Pontif. Arelat. 263. Murat. annali. Ricard. monach. 44. Schöpfl. Hist. Zaring. Bad. I, 144. Anibert I, 140.

## Uchtes Hauptstück.

Mis heinrich ber Lowe, welcher bei Demmin gegen die 1177. Slaven focht, von ber Musfohnung bes Raifers mit bem Papfte und ben Lombarden borte, erfchrak er fehr: benn nur in ber Soffnung bag Friedrich bauernd in Stalien be= schäftigt bliebe, hatte er gewagt fich ihm entgegen zu ftellen. Baiern, Gachsen und die von ben Claven gewonnenen ganber bilbeten gwar eine große Macht: aber bas Saus Defterreich und bie Pfalggrafen am Rhein maren ben Soben= staufen nabe verwandt und auch befreundet; Schwaben, Elfaß und einen Theil von Franken befagen fie felbit: Die fleineren Fürften bingen mehr und lieber von bem Raifer, als von bem Bergoge ab; die Erzbischofe und Bischofe ftanden feit bem Frieden von Benedig burchaus auf ber Ceite bes erften, und ber Papft endlich konnte ober wollte um bes Bergogs willen, feineswegs bie eben erft berge= ftellte Ginigfeit wiederum ftoren. All biefer nachtheiligen Umftante ungeachtet, verlor integ Beinrich ber Lowe ben Muth nicht, fontern ruftete und fuchte Berbuntete. Lange in zweideutigen Berhaltniffen zum Konige von Danemark, bat er jett aufrichtiger und gefälliger um beffen Beiftand; aber Balbemar antwortete: "es ift immer fcwer gegen den Raifer kampfen, es wird unmöglich, wenn auch ber Simmel gurnt; beshalb gieb erft ben Bifchofen Genugthuung und fobne bich mit ihnen aus, bann will ich mich mit bir verbinden." Sicrauf entgegnete ber Bergog: "follte

1177. ich ben Bischöfen das wieder herausgeben, worauf sie Anspruch machen, so würde ich in die größte Armuth gerathen. Mir sind die geschorenen Kahlköpse nicht so wichtig, daß ich ihrentwegen auf alles irdische Gut verzichten will, noch kümmert mich ihr Jorn mehr als meine Ehre!" Bei so verschiedenen Ansichten versprach Waldemar, den Ausgang erwartend, nur dies: "er wolle Keinem eröffnen, daß er ihm Hülse versagt habe;" Heinrich dagegen, dieses Schweigens gewiß, ermuthigte seine Mannen durch die Aussicht auf danischen Beistand.

Auch kam es schnell zu offener Fehbe?: benn ber neue Bischof Ulrich von Halberstadt siel von einer, der Erzbischof Philipp von Köln³ von der zweiten, der Bischof von Munsster von der dritten Seite in Heinrichs Lande ein, und weder ihnen noch den weltlichen Fürsten sehlte es an Borwanden zu diesem Versahren. Doch glaubte Heinrich das größere Recht oder doch den größeren Einfluß auf seiner Seite zu haben, und verklagte seine Feinde gleich nach des 1178. Kaisers Rückehr aus Italien auf dem Reichstage in Speier. Diese blieben jedoch mit Gegenbeschuldigungen nicht zurück

Diese blieben jedoch mit Gegenbeschuldigungen nicht zurück und Friedrich (eingebenk der ihm angethanen Schmach und wohl unterrichtet, daß der Herzog mit Hülse der Grasen von Zollern, von Veringen u. s. w. Unruhen in Schwaben anzuzetteln oder doch seine Partei zu verstärken gesucht hatte) war keineswegs wie ehemals ein freundlicher Vermittler, sondern verwies Alles in den Weg Rechtens und

<sup>1</sup> Corrasae attonsaeque cervicis homines tanti a se aestimari negabat, ut ultro opibus carere, plusque eorum irae quam gloriae suae tribuere velit. Saxo Gramm. XV, 565.

<sup>2</sup> Wir übergehen manches Einzelne und prüsen um so weniger kleine Wibersprüche, da über die Hauptsachen kein Zweisel obwaltet. Otto S. Blas. 24. Chron. Saxo. Bosov. annal. Arnold. Lubec. II, 16 Monach. Weingart. 793; Herm. Altah zu 1180. Corner 753.

<sup>3 1178</sup> ein Bund zwischen Ulrich und Philipp gegen heinrich. Bi : - gand Urchiv VI, 287.

mochte felbst Rlage erheben: "Seinrich habe die Gefete 1179. übertreten, weder Befehle, noch bis gur Erniedrigung demu= thige Bitten geachtet, bas Reich und ben Raifer in ber größten Noth verlaffen und feinen Untergang gewunscht." Ruhner sprachen nun auch die Fursten und Bischofe wiber ben Bergog, von Beleibigungen, Beeintrachtigungen, Gin= gieben geiftlicher Guter u. bergl. Ueber alle biefe Punfte follte fich Beinrich ber Lowe in Worms (Januar 1179) rechtfertigen, aber er blieb aus; worauf Friedrich, obgleich fast allgemeiner Unterftugung gewiß, boch besonnen und gemäßigt vorschritt. Er lub ihn zum zweiten Male (Junius) nach Magdeburg; und fein zweites Musbleiben gab Beranlaffung, baß fich bie Bahl und bie Beftigkeit ber Unklager mehrte: ja Markgraf Dietrich von Landsberg, welcher bem Bergoge vor Allen feinblich gefinnt mar, weil auf beffen Beranlaffung bie Glaven ihm die Laufit verwuftet hatten, erbot fich die Bahrheit aller Beschwerben burch 3weifampf zu erharten.

Jest hielt es Heinrich der Lowe für gerathen, des Kaisfers altfreundschaftliche Gesinnungen in Unspruch zu nehmen: er bat um ein mundliches Gespräch, und es ward insgeheim in Haldensleben abgehalten. Weil aber Friedrich mehr als bloße Worte und Versprechungen, weil er sür erlittenen Schaben und verweigerte Dienste 5000 Mark verlangte und sich (wie es dem Kaiser gebührte) das Wichtigste, die Entscheidung, oder doch die Vermittelung der Streitigkeiten des Herzogs mit seinen Feinden vorbehielt: so wollte dieser lieber das Aeußerste wagen, als sich so

<sup>1</sup> Lunig Reichsarch, pars. spec. Th. I, S. 434, urk. 167. Mirael op. dipl. II, S. 1165, urk. 74. Friedrich soll im Einzelnen auch noch angesührt haben: daß heinrich bei seinem Kreuzzuge in Konstantinepet gegen ihn gewirkt, und sich der Erhebung heinrichs VI zum König widersett habe. Bened. Petrob. I, 329.

<sup>2</sup> Mediante imperatore gratiani principum inveniret. Arnold. Lubec. III, 24.

## 270 Rechtsverfahren gegen heinrich den Löwen.

1179. schweren und ungewissen Bebingungen unterwerfen. Much Die britte Vorladung nach Goslar blieb ohne Erfola; und nun legte ber Raifer ben versammelten Kursten bie Frage vor: "was das Recht gegen ben festsetze, ber, in gehöriger Form breimal gelaben, zu erscheinen verweigere und bas Gericht verachte?" Das Urtheil fiel babin aus: "er fen geachtet, aller Leben verluftig und feine Burbe Underen gu ertheilen." - Gegen biefen Spruch beschwerte sich ber Ber= jog und ließ von einigen, ihm gunstig Gesinnten anführen: "er sen aus Schwaben geburtig, und konne nur auf schwa= bischem Boben gerichtet werden; so wie es überhaupt dem Raifer nicht erlaubt fen, einen Fürsten außerhalb der Befibungen beffelben zu verurtheilen." Sierauf ward aber entgegnet: "biefer Grundfat widerspreche der gesunden Bernunft, der Einheit des Reiches, den Grundbegriffen von kaiserlicher Macht, bem- Herkommen und bem Rechte !." Ueberdies trat ein Ritter auf und erbot fich, burch 3mei= kampf bas an sich schon Unlaugbare und Sonnenklare zu beweifen: "bag ber Raifer jeden Furften nach jedem Orte innerhalb feines ganzen Reiches laben und mit Buziehung ber übrigen Fursten richten konne." Niemand stellte sich 1180, zum Kampfe; weil aber außer ben genannten Rechtstagen noch andere in Ulm, Nurnberg und Regensburg genannt

1180. Jum Kannpfe; weil aber außer den genannten Rechtstagen noch andere in Ulm, Nürnberg und Regensburg genannt werden, so scheint es als habe man, dem strengen Recht entsagend, wegen aller außerhalb Sachsens gelegenen Bessitzungen Heinrichs, nach seinem Verlangen, dieselben Formen noch einmal beobachtet? Er stellte sich aber weder auf sächsischem, noch schwäbischem Boden. Deßungeachtet zögerte der Kaiser noch immer mit Bestätigung des Urtheils: denn nach derselben war jeder milde Ausweg verschlossen, ein schwerer Krieg blieb unvermeiblich und dieser aalt dem alten Freunde und Kampsaenossen. Aus diesen

<sup>1</sup> Reichersb. chron. Pegav. chron. contin. — Non dubium est hoc auctoritate et ratione firmari. Burchardi vita 78,

<sup>2</sup> Gemeiner Gefchichte von Baiern 343.

Gründen forderte Friedrich, gegen die Gewohnheit und 1180. wahrscheinlich unter Mißbilligung der heftigeren Feinde des Herzogs, diesen zum vierten Male auf: er möge sich, wo nicht in Person, doch durch Stellvertreter verantworten. Erst als auch diese vierte Ladung ohne Ersolg blieb, und der Herzog weder auf dem Reichstage in Würzdurg noch auf dem in Gelnhausen (Januar und März 1180) erschien, wurde er mit des Kaisers Beistimmung geächtet. Berwenz dungen des Papstes und der Könige von Frankreich und England kamen zu spät, und wurden mit triftigen Grünzben abaelehnt.

Daß überhaupt zu einer Aechtung Beinrichs bes Lowen binreichenbe Grunde vorhanden maren, ift außer 3weifel 1. Bas erftens fein Berhaltniß zu Friedrich anbetrifft, fo burfte fich ber Bergog (wenn wir ihn auch von allen Pflich: ten als Freund und Blutsvermanbten entbinden) nicht bem Raifer gleich ftellen, fonbern mußte ihn als feinen herrn anerkennen und ehren. Dies geschah kein megs in Chiavenna: auch murbe ber unerwartete Abfall nicht entschul= bigt burch eine Berufung auf die Unzweckmäßigkeit ber italienischen Feldzüge, ober baburch gerechtfertigt bag Friebrich feine Rechte überschritten habe; fonbern bie Beigerung von Seiten Beinrichs, ohne Bezugnahme auf Grunbe ber Alugheit und bes Rechtes, so hingestellt wie sie feinem Gutbunken nach wohl ein unabhangiger Furst, nicht aber ein Reichsftand aussprechen burfte. - Benn Beinrich ben Raifer willfurlich behandelte, wie viel mehr zweitens feine fcwacheren Nachbarn. Co hatte er, - um aus vielen Rlagen boch eine auszuheben, - Beringen2, eine Stadt bes Bifchofe von Freifingen, bes Nachts überfallen, Bruden und Saufer verbrannt, die großen Salzvorrathe und alle Arbeiter nach Munchen gefchleppt, und ben gangen Galg: handel mit Gewalt babin verlegt. - Indem ber Bergog

<sup>1</sup> Biener specimen juris publici Saxonici I, p. 14.

<sup>2</sup> Aventin. annal. VI, 6, 13.

1180. brittens ben Rechtsgang verschmahte, so schied er von felber aus bem Rechts = und Reichs = Berbande aus und marb ein Reichsfeind. Der einzige, oben erzählte Einwand, welchen Beinrich gegen die Form machte, war um fo irriger und bes Raifers Recht um so unbestreitbarer, ba felbst bas schwäbische Recht' vorschreibt: Seder der ein Reichslehn besite, musse sich auf jedem andern Reichslehn ober ber Reichsstraße zu Gericht stellen. Auch ergiebt eine Bergleis chung bes Berfahrens gegen Beinrich ben Lowen mit fruberen und fpateren Fallen (3. B. die Mechtung ber hohen= staufischen Bruder durch Lothar, Beinrichs des Stolzen burch Konrad III, Friedrichs von Desterreich durch Friedrich II. Ottokars durch Rudolph I u. f. w.), daß diesmal die Formen genauer als je beobachtet wurden. — Mithin bleibt viertens nur die Behauptung übrig: Seinrich der Lowe habe von dem, mit feinen Feinden befetten, Gerichte feine Gerechtigkeit erwarten konnen. Allein wie follte ein Reichs= gericht anders, als mit Reichsständen besett werden? Und wenn Seinrich in ihnen nicht mehr wie fonst Freunde, fonbern Gegner erblickte, fo entstand biefe Beranderung gewiß nicht ohne seine eigene Schuld. Satte er sich (mas keine Gefahr brachte) wenigstens burch Stellvertreter vertheibigen laffen, so wurde man auf die Rlagen felbst eingegangen fenn, wahrend er jest, ohne Bezug auf dieselben, schon wegen feines Ungehorfams verurtheilt werden mußte. Darum, weil er felbst von feinem Rechte nicht überzeugt war, wartete er keinen Rechtsspruch ab, sondern feste von Unfang an feine alleinige Soffnung auf die Macht. In feiner Seele faßte fein Bertrauen wieder Burgel, fein Stola verschmabte die Stellung eines Reichsftandes, und feine in

<sup>1</sup> Schwäbisches Lehnrecht c. 116.

<sup>2</sup> Wenn er bem Konige von Frankreich schrieb: rogo de nobis existimare, quod de intimo et fidelissimo amico vestro, so hatten bies die beutschen Fürsten noch eher übet austegen konnen. Cod. epist. Reg. Christinae No. 179, S. 202-210.

Starrfinn übergehende Beharrlichkeit' zeigte ihm bie Ge= 1180 fahren entfernter oder unbedeutender, als fie waren.

Much bie Frift, binnen welcher fich ber Bergog batte aus der Acht ziehen konnen, ging unbenutt vorüber und Die wichtige Frage trat hervor: was nun mit ben, ihm abgesprochenen Besitzungen werden solle. Jede Ucht (bas fonnen wir felbst fur ben gelindeften Fall annehmen) jog ben Berluft aller Reichslehen nach fich; mußte fie aber durch formlichen Rrieg vollzogen werben, fo gab es fur ben Erobernden keine andere Granze, als die ber Kraft ober der Gnade. Mithin hatte ber Raifer, fofern ihm hiezu die Rraft nicht fehlte, auch Beinrichs Allobe vertheilen konnen. Daß er dies nicht that, beweiset wie entfernt er bavon war, aus perfonlichem Saffe bie Erniedrigung bes Bergogs weiter zu treiben, als es fein kaiferlicher Beruf erforberte. -Die richtige Unficht, daß Niemand zwei Berzogthumer befiben folle, ließ Friedrich am Unfange feiner Regierung aus Freundschaft fur Beinrich ben Lowen gang fallen. Jest fehrte er, burch schwere Erfahrungen belehrt, nicht bloß zu jener erften Unficht zurud; fondern mar auch überzeugt daß icon ber Befit eines übergroßen Bergogthumes, ber Reichsordnung leicht nachtheilig werbe. Wenn ber Raifer, um feine bobere Stellung frei von aller Borliebe und Parteilichkeit behaupten ju fonnen, fein Berzogthum felbft befigen follte: fo beruhte feine aufere Macht auf bem eigenen Gute und bem gerftreuten Reichsaute. Beibes aber war felten binreichend, fobald ein Bergog? vergaß baß er nur Glied eines großeren Bereines fen; fobald er bas große Band, welches alle Deutschen umschlang und fie badurch jum erften und machtigften Bolte Europas erhob, fur be-

<sup>1</sup> Henricus miro fastu contra imperatorem et totum romanum imperium sentiens, insperata velocitate et facilitate, de summo culmine honorum et tempor, tium bonorum cecidit. Neuburg. chron. 14 1180.

<sup>2</sup> Bergteiche Band I, Seite 368.

1180. fcbrankend und brudend hielt, und burch Bereinzelung ein hoheres Dafenn zu gewinnen wahnte! - Nirgends findet fich ein Beispiel, daß Friedrich I die Rechte ber Stande gefrankt hatte und ohne ihren Rath vorgeschritten ware (wie dies zur Beit Beinrichs III, IV und V ofter geschah); fehr naturlich aber hielt er baran fest: baß, wenn innere Ueberzeugung die Reichsglieder nicht zur Ehrfurcht gegen bas Reichsverband antreibe, er hinreichende Macht besitzen muffe, fie zu ihrer Pflicht anhalten zu konnen. Satte er jest, bei Gelegenheit der Aechtung Beinrichs bes Lowen, feine Sausmacht in fo ftarkem Maage unmittelbar ver= mehrt, wie fvåter die Sabsburger und Luxemburger, fo wurde er vielleicht mancher übeln Kolge vorgebeugt, damals aber ben Schein bes Eigennuges erweckt und felbst gezeigt haben: daß er an die hochste und wesentlichste Bedeutung bes Kaiferthumes nicht mehr glaube, und ftatt geiftiger Ehrfurcht und gesetlicher Unhanglichkeit, bloße Gewalt für wirksam und entscheibend halte. Zulett war aber eine folche Maagregel damals ganz unausführbar, und wurde bem Reichthume und ber Mannichfaltigkeit bes beutschen Lebens auf ber zweiten Seite wohl noch mehr Abbruch gethan, als auf ber erften genutt haben. - Eben fo wenig gab Kriedrich einem aus Borliebe ober Kurcht (wie einst Lothar Beinrich bem Stolzen) alles Beimgefallene; fondern er zerlegte, damit die Wiederkehr ahnlicher Uebel verhutet werde, die Landschaften nach Maaggabe der Berdienste und Unspruche in kleinere Theile. Daß jeder Empfangende bie hobere Unficht des Raifers gefaßt ober getheilt hatte, lagt fich nicht verlangen, und noch viel weniger behaupten; in ihnen mochte Eigennut, Reib und Sag nicht fehlen, und ber nachste Gewinn, - ohne Sinficht auf großere Folgen und 3wecke -, ihre Bunfche und ihre Thatigkeit bestimmen.

Bas von Heinrichs Besitzungen unter bem Erzbisthume Roln und dem Bisthume Paderborn lag, erhielt Erzbischof Philipp mit allen herzoglichen Nechten; die Erzbischofe und Bischofe von Magdeburg, Bremen, Minden, Halberstadt

hildesheim, Verden u. f. w. nahmen die dem Herzoge 1180. überlassenen Kirchenlehen zurück, und erhielten Einzelnes als Zugabe; der Rest des so verkleinerten Herzogthums Sachsen wurde dem Grasen Bernhard von Anhalt (dem Sohne des Markgrasen Albrecht) gegeben'. — Auf ähnliche Weise versuhr man in Baiern. Otto von Wittelsbach (der Abbömmling eines angeblich dis in die Zeit der Karolinger hinausreichenden Geschlechts), welcher dem Kaiser viele Jahre sehr treu gedient hatte, erhielt das Herzogthum², sedoch nicht ganz in dem bisherigen Umfange: denn einiges gewannen die Bischöse und Städte, anderes behielt Friedrich wohl für sich selbst, noch anderes kan an die Grasen von Andechs i; endlich mochte die unsichere Abhängigkeit Steiersmarks von Baiern jeht ganz ein Ende nehmen \*.

<sup>1</sup> Andreae et Kraft chron. Widemann zu .1180. Lünig Spic. eccl. von Freisingen urk. 39. Otenschlager Erläut, der gotdenen Bulle Urk. 24. Orig. guels. III, 101. Die Herzogthümer wurden heinrich dem köwen in Burzburg abgesprochen und die Berleihung an Philipp von Köhn und Graf Bernhard geschah in Gelnhausen. Pertz monum. IV, 163. Wigand Archiv VI, 69. Manches von den Erbsgütern Belfs in Schwaben, behielt der Kaiser für sich, oder seine Schne (Patje 129). So, taut Gemeiners Gesch. von Baiern, nach Belfs Tode den Lechrain und einen Theil von Sulzbach. Nach v. Langs Untersuchungen, erstreckte sich die welssische Stamms und Familiengrafschaft, süblich von Apseldorf und dem Ammersee, die nördslich nach Gündelsdorf.

<sup>2</sup> Daß Friedrich Baiern nicht mit Desterreich verband, ober bem machtigen Sause Andechs überließ, ober unter Pralaten vertheilte, ersscheint sehr naturlich. — Ueber die alteren Besigungen ber Wittels-bacher, gang Abhandlung 1813, 1.

<sup>3</sup> Schuttes coburgiche Geschichte 16. Sprenger Geschichte von Ban; 215. Meichelb. Hist. Frising. I, 1, 369. Westenrieder Beiträge VI, 69-86. Festmaier 335.

<sup>4</sup> Beftenrieber Beitrage I, 31 laugnet bie größere Zerstückelung Baierns: benn I) bie Berhaltnisse ber Bischofe zu ben herzogen hateten sich allmablich geandert. 2) Das herzogthum Karnthen sen alter und Istrien mahrscheintich eine farnthische Markgrafschaft gewesen. 3) duch in hinsicht Steiermarks betreffe bie Beranderung mehr ben

1180. So waren im Wefentlichen die bezweckten und ausge= sprochenen Beranderungen; aber freilich blieb bas Schwerste noch ubrig, - bie Bollziehung bes Spruches. Denn kaum hatte Seinrich von demselben Runde erhalten, als er mit dem größten Nachdrucke ben Rrieg begann, Goslar bie kaiferliche Stadt umlagerte', alle Schmelzhutten in ber Gegend zerftorte und verwuftend bis Nordhaufen vordrang. Hierauf mandte er sich gegen bas zuchtlos nahende Seer bes Erzbischofs von Koln, schlug es zurud und stand, ebe Bifchof Ulrich es erwartete, vor Salberstadt. Im Sturm eroberten heinrichs Mannen biefe Stadt2, und obgleich die Burger angstlich alles Feuer ausgeloscht hatten, fand boch ein Solbat noch glimmenbe Reste und veranlaßte einen Brand, welcher mit so ungeheuerer Schnelligkeit um sich griff, daß man weber Saufer noch Kirchen retten konnte, über 1000 Menschen ums Leben kamen und der Bischof awar mit Mube den Flammen entrann, aber gefangen wurde. Der Herzog schwur, er sen an dem Unheile nicht

Namen, als die Sache. 4) Liege das Herzogthum Meran in partidus infidelium u. s. w. Auch nach den scharssinnigen Untersuchungen von Hormands (Werke Band III), ist Baiern keineswegs so sehr zerstückelt worden, als man gewöhnlich annimmt: benn Tirol, Istrien, Tribent, Chur und Briren gehörten nicht dazu; Steiermark war nie fortbauernd davon abhängig und der Herzogstitel in Steiermark sich vor der Aechtung Heinrichs des köwen Gebrauch, obgleich nicht gesetzich anerkannt und vom Könige bestätigt (Mannert Gesch. Baierns I, 198. Wiener Jahrbücher LV, S. 16 Anzeigeblatt). Sben so wenig ward ein Herzogthum Meran errichtet, und dieser Name stammt von einer Stadt am adriatischen Meere, oder man nannte so einen Theil der dalmatischen Seeküste. Husch erg Wittelsbacher S. 247. — Der Umtssprengel des Herzogs von Baiern war noch immer sehr groß, kleiner dagegen das von ihm unmittelbar beherrschte Land. Feße maier Gesch, der Oberpfalz S. 1.

<sup>1</sup> Sievon handeln alle oben genannte Quellen. Wir haben aber die Erzählung ber einzelnen Kriegsbegebenheiten möglichst zusammengebrängt.

<sup>2</sup> heinrich selbst war nicht bei ber Eroberung von Halberstadt. Orig. guelf. III, 95.

Schuld, und bewegte Ulrich durch ehrenvolle Aufnahme und 1180. vielleicht auch durch hartere Mittel zu einem Vergleiche, welchen aber sowohl ber Kaifer als ber Papst verwarfen.

Unterdeß war Philipp von Koln wieder herbeigezogen und belagerte Salbensleben mit den übrigen fachfischen gur= ften: aber ber Graf von ber Lippe vertheibigte die Stadt aufs Sartnadigste und ließ heimlich bas burre Gras und ben im Moorgrunde verborgen liegenden Torf anzunden. Die Flamme fcblich bis zu ber Gegend mo die Belagerungs= werkzeuge ftanben, und brannte ben Boben bergeftalt aus, baß jene niedersturzten und felbst Feuer fingen. Theils biefes Unfalls, theils bes 3wistes halben welcher unter ben Fürsten felbst entstand, mußte bie Belagerung aufgehoben werben. Siedurch erhielt Beinrich ber Lowe freie Sande: er brang nach Thuringen vor, verbrannte Mordhaufen 1, be= fiegte den Bergog Bernhard und die Grafen Ludwig und Bernhard von Thuringen, und nahm bie beiden letten fogar gefangen. Mithin hatten feine Feinde auf feiner Ceite etwas gegen ihn ausgerichtet und er fehrte ruhm= bebeckt nach Braunschweig zurud. Allein bies Gluck erhobte feine tropige Zuverficht und unter feinen Freunden entstanden Dighelligkeiten. Graf Abolf von Solftein bat namlich um biefe Beit: ber Bergog moge ihm erlauben nach fo langen befchwerlichen Feldzugen in feine Beimath gurudaufebren. Unerwartet trat aber Graf Gungel von Schwerin gegen ihn auf und behauptete: Abolf fuche heimlich Bele= genheit an bem Bergoge, haffe beffen Freunde und zeige fcon offenbare Widerfeglichkeit, indem er bie Muslieferung ber Befangenen verweigere. Der Graf von Solftein gab gur Untwort: "meine Treue mag ber Bergog felbft bezeugen und Corge tragen, bag ich, um freudiger jede Pflicht er: fullen zu tonnen, in feiner Gegenwart mit gebuhrenber

<sup>1</sup> Godofr. monach., Stederburg. chr., Erfurt. chron. S. Petrin., Histor. Langray. Thur., Eccard. 388 crachten bice noch au 1180; Waldee. chron. au 1181.

1180. Uchtung behandelt werde; unbewiesene Beschulbigungen achte ich gleich Lugen." Sierauf sprach Seinrich ber Lome: "Graf Abolf hat mir zeither mit allen Kraften gedient: bamit aber bofes Beifpiel vermieben werde, tilge er ben einzigen Vorwurf und übergebe mir die Gefangenen, welche ihm in ber Schlacht zu Theil wurden." Deffen weigerte fich aber Abolf beharrlich: benn er habe viele Eble, viele Knechte und Pferbe, ja fast alle Guter aufgewandt und eingebußt; verliere er nun auch die Gefangenen, fo muffe er zu Kuße allein nach Saufe wandern und ihm bleibe keine hoffnung irgend eines Erfates. - Beinrich ber Lowe nahm auf biefe billigen Borftellungen feine Ruckficht, was zu einer offenen Fehde führte, in welcher Abolf aus Sol= stein vertrieben und beffen Stadt Siegberg erobert wurde. Den gerechten Vorwurf, daß er undankbar gehandelt und Siegberg nur burch liftigen Wortbruch eingenommen habe 1. hielt der Bergog bei ber Große jenes Landgewinnes fur unbebeutend, und beschuldigte balb nachber auch ben Grafen von Rabeburg? er habe ihn bei Gelegenheit festlicher Lust= barkeiten ermorben wollen; und als biefer im Bewußtfenn ber Schuld ober besturgt über die ungerechte Unklage, wenig zu feiner Rechtfertigung vorbrachte, fette er ihn mit Ber= letung aller Formen gefangen und nahm feine Landschaften ebenfalls in Befit. Bald aber follte Beinrich erfahren, daß wer Argwohn heat, ihn erzeugt, und daß Anhanglich= feit welche fich auf bloge Furcht grundet, ein Ende nimmt fobald ihr noch Kurchtbareres, vom Rechte verftarft, ent= gentritt.

<sup>1</sup> Pace falsa pollicita, dolo eam obtinuit, et quibus pacem jurari fecerat, eos captivos detinuit. Bosov. annal. Chron. mont. sereni. Scinrich have feine Bafallen fehr befchwert: he leth van sinem homode und wrevel nicht. Lüneb. chron. Leibn, 173, Henricus subjectas tyrannidi suae cervices inusitata dominationis saevitia atque intolerabili morum acerbitate vexabat, nec hosti quam civi importunior existere consueverat. Saxo Gramm. XV, 575. Lüneb. chron. Eccard, 1304.

Der Raifer, welcher bis jest im Guben bes Reiches 1181. besonders mit Unordnung der baierschen Ungelegenheiten beschäftigt gewesen mar, brach endlich im Commer 1181 nebit gablreicher Mannichaft nach Sachsen auf und fette allen Unbangern Beinrichs Friften, binnen welchen fie ben Reichsfeind verlaffen follten. Siedurch murbe bie Rebe, als wenn ihn nur unruhige und eigennutgige Nachbarn befriegt batten, von neuem wiberlegt; und fo groß war ba= mals noch bie Chrfurcht vor ben Gesetzen und Friedrichs perfonlicher Große, daß Pommern und Glavien fogleich gehorchten, bag bie Mannen, welche Beinrich bem Lowen von ber Biege an treu gewesen, es fur ihre Pflicht hielten von ihm abzufallen, und binnen furzer Frift viele ber feste= ften Schloffer und Stabte fich freiwillig ergaben. Salbens: leben ward erobert, Braunschweig umlagert' und schon bewegte fich bas, von allen Seiten verftartte, faiferliche Seer gegen bie Etbe. Rur eine Soffnung blieb bem Berzoge: mit Bulfe ber ihm noch zu Gebote stehenden Macht bas rechte Ufer biefes Stromes zu behaupten. Sobalb er aber mit bem größten Theile ber Befahung von Rageburg hinweggezogen war, bemachtigten sich die Freunde des vertriebenen Grafen biefes Ortes; fobalb er fich mit Bulfs= mannschaft aus Plon und Siegberg zur Biedereroberung umwandte, traf bie Nachricht ein, Bardewif fen erobert2 und ber Raifer bereits uber bie Elbe gegangen; als er end= lich mit Mube Ertheneburg erreicht hatte und in Gicher= beit zu fenn mabnte, umringten ihn ploplich bie Keinbe bergeftalt, baß er ben Ort angunden und auf einem Fifcher= tabne nach Stabe entfliehen mußte. - Dur die banische

<sup>1</sup> Nach bem Laudun, ohron, 703 lag heinrichs Gemahtinn baselbst in Wocken und bat den Kaiser um Wein, woran sie Mangel litt. Dieser schiedte ihr nicht allein bas Verlangte, sondern hob auch (vielzleicht weil die Burg sehr fest war) die Belagerung auf und tieß der herzoginn sagen: quod hoc castrum ei in eleemosyna dimittebat.

<sup>2</sup> Bardew, Mcibom. 52,

1181. Macht hatte ben Kaifer in seiner Siegesbahn aufhalten konnen: allein in Schonen waren über die Erhebung von Abgaben und die Besehung von Aemtern Unruhen ausgebrochen, Walbemar hoffte im Sturze eines so nahen und machtigen Nachbarn vielleicht Gewinn zu sinden, und Friedrichs Antrag zwei seiner Sohne mit danischen Prinzessinnen zu vermählen, wirkte auf den König' und noch mehr auf die, eine so hohe Verwandtschaft sehr wünschende Königinn Sophie. Vor Lübeck', wo der Kaiser mittlerweile angelangt war, sand sich König Waldemar ein und nach Veseitigung einiger Schwierigkeiten kam ein vorläusiger Vertrag über jene Heirathen zu Stande, und die Herzoge von Pommern wurden als Reichssürsten belehnt.

Um biefe Beit ließen bie Burger bes umlagerten Lubeck bem Raifer burch ihren Bischof vorstellen: "Beinrich bem Lowen verdanken wir bas Dafenn unferer Stadt und bie größten Rechte; burch ihn ift in biefen Gegenden bas Christenthum begrundet und das Beidenthum vertilgt worden. Deshalb muffen und wollen wir uns aufs Meußerste ver= theidigen, wenn er nicht in die Uebergabe der Stadt willigt. Erlaube alfo, daß wir feine Befehle einholen." Der Bischof, wegen seiner perfonlichen Gigenschaften fonst vom Raifer hochgehalten, fügte ben Bunfch hinzu: baß fich bie= fer ber früheren Dienste Beinrichs und feiner Bermandt= schaft eingebenk, milbe bezeigen moge. Friedrich antwortete: "ber Bergog befaß einst Lubeck burch kaiferliche Berleihung; nachdem aber alle Fürsten die Ucht über ihn ausgesprochen haben, wurden seine Besitzungen mir erledigt und die Bischofe und Kursten erhielten bas ihnen Gebuh-

<sup>1</sup> Friedrich verlangte so großes Heirathsgut, daß nur eine Berlobung zu Stande kam. Saxo XV, 579. Auct danic. No. VI in Ludwig. reliq. IX, 152. Anon. Saxo 112. Hemsfort bei Langebek I, 280.

<sup>2</sup> Bom August bis Oktober war Friedrich vor und in Lubeck. Deecke S. 11.

rende bereits zurück. Daher ist es Unrecht und Unmaaßung, 1181. wenn die Bürger von Lübeck mir die Herrschaft vorenthalzten; doch will ich, um nicht Rache statt Geduld zu üben, ihr Gesuch bewilligen. Sollten sie aber nach der Rücksehr ibrer Gesandten längeren Widerstand beschließen, so wird auch die Strase um desto härter senn. Der Fall des Herzogs ist übrigens weder durch meine Weisheit, noch durch meine Abneigung herbeigesührt; sondern sein Hochmuth, der seden milden Ausweg zurückwieß, hat ihn gestürzt und Seder erkennt in dem Gange der Begebenheiten den Finger Gottes." — Nach kurzer Frist kehrten die Abgeordneten zurück und Lübeck, welches der Herzog unmöglich entsehen konnte, ergab sich dem Kaiser. Daß dieser die Bürgerrechte bestätigte, ja vermehrte, machte diesen Wechsel den Meisten erträglich und Manchem sogar angenehm.

Der Plan Beinrichs, fich in bem ftart befestigten Stade bartnackig zu vertheibigen, verlor feine Bebeutung, als ber Raifer gen guneburg jog, wo fich bie Bergoginn nebst ihren Cobnen bisher bebauptet hatte. In Gefahr auch biefen letten Reft feiner Erblande zu verlieren, ließ ber Bergog bie Landgrafen von Thuringen frei, um ihm beim Raifer einen gunftigen Empfang auszuwirken. Wie bitter mar es fur Beinrich, bag er in bem, fonst allgewaltig beherrschten Lante, erft nach Bewilligung ficheren Beleites reifen burfte; baß er sich ber, fo lang verschmahten Entscheibung ber Fürsten bennoch endlich unterwerfen mußte! Im November 1181 ericbien Beinrich auf bem Reichstage zu Erfurt, marf fich vor bem Raifer, ben er in Chiavenna ju feinen Sugen gefeben batte, bemuthig nieber, umfaßte beffen Anie und erflebte feine Unabe. Gold ein Bechfel bes Schickfals er: griff Friedrichs Gemuth aufs Tieffte, Thranen entsturzten feinen Augen und er rief aus: "bennoch bift bu bas eigene Bertzeug beines Ungluds?!" Einige erwarteten, Debre

<sup>1</sup> Henric, de primord, urb. Lubic, c, 7-8. Corner 732.

<sup>2</sup> Daß Deinrich außertich gedemuthigt mar, bat keinen Zweifel; baß

1181 fürchteten baß ber Erniedrigte schnell wieder zu ben alten Ehren erhoben werde: allein bei aller Macht burfte ber Rai= fer ohne Beiftimmung ber bem Berzoge abgeneigten Fürften nicht entscheiden; er durfte, bei aller Theilnahme an beffen Schicksale, einer augenblicklichen Empfindung nicht das Recht und die umfaffenderen Entwurfe fur die Bohlfahrt und Ginigkeit des Reiches aufopfern. Deshalb ging ber Spruch dahin: das våterliche Erbe, Braunschweig und Luneburg (obgleich es nach Reichs = und Kriegs = Recht auch verwirkt fen), folle dem Berzoge verbleiben; hingegen nuffe er, um ber sicheren Erhaltung von Ordnung und Ruhe willen, sie= ben Jahre lang bas Reich meiben. Muf Bitten bes Pap= stes, der Konige von Frankreich und England und bes Grafen von Flandern fette der Raifer diefe Berbannungs= frist auf drei Sahre herab, mußte aber den hieruber beforg= ten Kursten und Pralaten (so heißt es) nunmehr eidlich? versprechen, seine Milbe ohne ihre Beistimmung nicht wei= ter auszudehnen.

1182. Im Frühlinge 1182 wanderte der, einst Königen gleich stehende Heinrich der Löwe, mit Frau und Kindern hülflos aus; und da, wo er sonst geherrscht hatte, zeigte man ihm nicht einmal überall Mitleiden. Als er z. B. in seiner ehes

die Leiben ihn (wie den Kaifer und wie jeden ausgezeichneten Mann) auch innerlich erzogen und zur Demuth hingewiesen hatten, glauben wir zu seiner Ehre. Wer in des Kaisers Wehmuth nur Heuchelei, in seinen Thranen nur Krokobitsthranen sieht, hat seine Ueberzeugung für sich; wir wollen und können sie nicht theilen. — Daß heinrich seine eigenes Unglück herbeigeführt, ist vollkommen der Wahrheit gemäß.

<sup>1</sup> Der Graf von Tropes brachte ben König von Frankreich von bem Gebanken zurück, Heinrich beizustehen; auch hatte ber König von England, als bessen Berwandter, weit mehr Gründe zu einer Berwendung. Aquic, auctar Godost. mon. Arnold. Lub. II, 36. Gobelin 273. Roger Hoved. 595. Auch Stavien habe Heinrich behalten, sagt Alber. 400. Das Heirathsgut ber Herzoginn blieb unangetastet. Bened. Petrob. I, 376.

<sup>2</sup> Gibe ber Urt schwur ein Raifer fonft nie; ein feierliches Berfprechen ware indes im Befentlichen baffetbe.

maligen Stabt Barbewif Nachtlager halten wollte, verfchloß 1182. man ibm bie Thore und verhohnte ibn auf hochst unwur= bige Beife von ben Mauern berab'. Da fcwur Beinrich: wenn ihm bas Gluck einst wieber gunftig werbe, so wolle er bie Burger von Barbewif außer Stand feben, wieber einen Fürsten beleidigen zu konnen.

Bei bem Bater feiner milben und frommen Gemablinn Mathilbe, bei bem Ronige Beinrich II von England fand er mit ben Seinen eine ehrenvolle Aufnahme?. - Selbst bie machtigsten unter ben neuen Inhabern feiner Lanber hielten fich nun erst fur gefichert, und ertheilten benjenigen Ufterleben, welche ihnen im Kriege treuen Beiftand geleis ftet hatten 3.

Rach fo großen entscheibenben Begebenheiten in Deutschland richteten fich bie Blide naturlich wieder auf Stalien. -3wifden bem Raifer und bem Papfte (welcher fich von Be= 1177. nebig über Siponto und Benevent nach Unagni begeben hatte) waren einige Punkte, g. B. über bie mathilbifchen Guter und bie Graffchaft Bertinoro, gwar unentschieden geblieben \*: allein Friedrich konnte, bei feinem bamals be= ginnenben Rampfe mit Beinrich bem Lowen, feine Erneuung ber Fehbe wunschen, und noch weniger wollte ber bejahrte Papft ben Kirchenfrieden ftoren. Ueberdies maren bie Lom= barben mit biefem unzufrieben, weil er nur an feine Bortheile gedacht und fur fie zu wenig erstritten habe; auch bedurfte er faiferlichen Beiftanbes wiber bie ungehorfamen Romer

<sup>1</sup> Cie geiaten ibm ben hintern. Bardev, chron fragm. 217.

<sup>2</sup> Robert, de Monte. Radulph, a Diceto imag. 614. Helm, III, 2, 10. Chron, mont, sereni gu 1163, Bodo 506.

<sup>3</sup> Co gab Philipp von Roln bem Grafen von Balbect Pyrmont nebst Bubebor. Waldec. chron. 810. Orig. guelf. III, 456.

<sup>4</sup> Drei Furften und brei Pralaten hatten fie entscheiben follen. Alex. vita 474. - Bosov. ann. Chron. mont, sereni. Chron. Saxo, Savioli II, 2, Urt. 260. Graf Sugo von Bertinero feste bie Rirche jum Grben ein, ber Raifer verlangte aber bas Band als eroffnetes Bebu. Savioli gu 1178. Mittarelli annal. III, 330,

1178, und den Afterpapst Kalirtus. Durch Hulfe des vom Kaisfer dazu angewiesenen Erzbischoses Christian von Mainz wurden, im Lause des Jahres 1178, die ersten gezwungen allen Hoheitsrechten zu entsagen, und der letzte, sich vor seinem Gegner zu stellen. Des Vertrages mit dem Kaiser und nicht minder seiner eigenen Wurde eingedenk, versuhr Alexander nicht, wie einst in ähnlichem Falle Papst Kalirtus II., sondern nahm den Reuigen gnädig auf, zog ihn zu Tische und verlieh ihm eine einträgliche geistliche Stelle in Benevent.

1179. Runmehr berief ber Papst, als anerkanntes Saupt ber ganzen Chriftenheit, eine allgemeine Rirchenverfamm= lung. Drei Patriarchen und an 300 Erzbischofe2, Bischofe und Aebte versammelten sich im Marz bes Jahres 1179 gu Rom, und bestätigten viele beilfame Befchluffe über die Rirchenverfassung und die Kirchenzucht, aus denen wir nur Folgendes, als hieher gehorig, ausheben. Chriftian von Mainz und Philipp von Koln bekamen neue Vallien, und alle in Deutschland mahrend ber Spaltung erhobene Bischofe ent= fagten eiblich ihren Irrthumern. Die Verfügungen ber Gegenpäpste wurden aufgehoben, ober erhielten durch neuen Beitritt erst allgemeine Gultigkeit. Ginzelne Bischofe, welche ihre Stellen auf ungebuhrliche Beife erworben hatten', muß= ten barauf Bergicht leisten. Um fur bie Bukunft bas Un= heil einer zwiftigen Papstwahl zu vermeiben, setzte man unter Undrohung der hartesten Rirchenstrafen, fest: jeder von zwei Dritteln ber Rarbinale Erhobene, ift rechtmäßiger Papft +;

<sup>1</sup> Cassin, monach. zu 1178—1180, Romuald. Der Bersuch noch einen neuen Gegenpapst aufzustellen, schlug ganzlich sehl. Chron, sossae novae 875. Martin, Fuld. 1694, Band 1, S. 313

<sup>2</sup> Math. Paris 95. Alber. 360. Chronogr. Saxo. Auct. incert. ap. Urstis. Concil. XIII, 412. Das Berzeichniß der Bischofe in Martene coll. ampl. VII, 77.

<sup>3</sup> Wolter 54. Arnold. Lub. II, 22. Corner 756.

<sup>4</sup> Dumont I, S. 104, urf. 185.

weniger als zwei Drittel durfen nicht wahlen, ein Drittel barf nicht widersprechen.

3wei Sahre nach biefer Rirchenverfammlung, am 30ften August 11811, ftarb Alexander III. Er war ohne 3mei= 1181. fel einer ber größten Papfte. Geine Stanbhaftigfeit riß ibn nie zu leibenschaftlichen, übereilten Schritten fort, feine Des muth ließ ihn nie bie Burbe eines Sauptes ber Chriften= beit vergeffen, fein Stolz auf biefe Burbe marb im Glude nicht jum Uebermuthe, feine Feindschaft gegen ben Raifer ericbien nie als gemeiner perfonlicher Sag, fondern als eine Pflicht, die ihm fein erhabener Beruf auflege. Es mar febr schwierig eines folden Papstes Nachfolger zu fenn; und ber fonft tuchtige, aber bejahrte Sumbald von Offia, welchen bie Karbinale als Lucius III erhoben, gerieth balb in fo fcweren Streit mit ben Romern, daß er nach Unagni entweichen mußte. Jene blendeten in wilder Graufamkeit fecheundzwanzig Gefangene aus Tuskulum, und festen je= bem von ibnen eine pergamentne Spottfrone auf2, welche mit bem in Schmahreben eingefaßten Namen eines Rarbi= nals bezeichnet mar. Alle wurden von einem Gindugigen geführt, ber bie papstliche Krone mit ber Inschrift trug: "Lucius ber Richtswurdige, ber Betruger." Alle mußten eidlich versprechen, sich bem Papfte in biefem Aufzuge. vor= zustellen. - Gegen fo arge Frevel suchte biefer zunächst Bulfe bei bem Erzbischofe Chriftian von Maing, welcher bes Raifers Rechte im mittleren Italien mahrnehmen und ben Krieden erhalten follte. Dies war ihm indeg zeither feineswegs vollstandig gelungen, woran theils feine Strenge und bie Große feiner Forderungen, theils ber unruhige Ginn

<sup>1</sup> Atto um biefetbe Zeit, wo bes Kaifers zweiter Hauptgegner, Heinstein ber Lowe, besiegt ward. Chron. sossae novae 875. Alber. 362. Dandolo 309. Vitae Pontif. 475. Memor. Regiens. 1076. Robert. de Monte. Baronius c. 15. Pagi c. 2. Bullar. roman. 1, 47—49.

<sup>2</sup> Chron. fossae novae. Guil. Nang, Alb. Stadens, Belg. chr. magn. 210.

1183. ber italienischen Bürger Schuld war. Bologna und Imola, Florenz und Siena erhoben Fehde und eine Zeit lang gezrieth der Erzbischof fogar selbst in Gesangenschaft. Nachsdem er sich für eine beträchtliche Summe gelöset, und mit großer Thätigkeit ein neues Heer gesammelt hatte, besiegte er die Römer in mehren Gesechten, starb aber bald nachsher, am 25sten August 1183, an einem Kieber?

Bahrend der Papst hiedurch von neuem der romischen Willfur ausgesetzt wurde, lag im oberen Italien die wichtige Frage vor: ob man ben zu Ende gehenden fechsiährigen Waffenstillstand in einen bauernben Frieden verwandeln, ober den Rrieg wiederum beginnen folle. Bierüber fanden naturlich verschiedene Unsichten statt. Die Kriegsluftigen unter ben Lombarden fprachen: "wir befiegten ben Raifer zu einer Zeit, wo er machtig war und jede Stadt verein= zelt fur sich stand; wie viel leichter werden wir ihm jest widerstehen, wo er geschwächt, unsere Kraft aber durch einen großen Bund mehr als verdoppelt ift. Mithin ware es thoricht, um des Friedens willen, irgend eine unserer Forberungen aufzugeben; ja wenn wir nicht hinter bem gurud= bleiben wollen, was das Schickfal uns auflegt, fo muffen wir den deutschen Ginfluß bieffeit ber Alpen ein fur allemal vernichten." — Umgekehrt behaupteten die kriegerischen Un= hanger bes Raisers: "er habe in biefem Aggenblicke mehr Aussicht als je, seine Forderungen burchauseben; benn ber Papst sen verfohnt, die griechische Macht seit Emanuels Tobe gefunken, ber Waffenstillstand mit Wilhelm von Si= cilien noch nicht abgelaufen, und die deutschen Fürsten außer

<sup>1</sup> Bonon, hist, misc. zu 1180. Griffo zu 1179. Malespini SO. Markgraf Konrab von Montferrat nahm ihn gefangen. Bened. Petrob. 322.

<sup>2</sup> Aquic. auctar. Godofr. mon. Trivet. Ersurt. chron. S. Petrin. Cassin. monach. Chron. Udalr. August. Roger Hoved. 622. Gudeni cod. I, 280. Camici zu 1180, urf. 17, ©. 96; urf. 20, ©. 99. Die Nachrichten, baß er vergiftet worden, sind unerwiesen. Bened. Petrob. 402.

Stande seinen Befehlen so zu widerstreben, wie einst hein: 1183. rich der Lowe. Bor dem Bunde der Lombarden brauche man sich endlich nicht zu surchten, denn ihm mangele aller ächte Zusammenhang, und die Freunde des Kaisers wurden sich bei der ersten Gelegenheit wiederum mächtig erheben."
— Glücklicher und nothwendiger Weise mußte jeder Kriegssgrund der einen Partei, für die andere als Friedensgrund erscheinen, wodurch sich Alles zu besonnenerem Gleichgewicht hinneigte; auch traten noch andere Ursachen hinzu, welche die friedliche Ansicht verstärkten.

Erstens fohnte fich, aus Beforgniß vor ber Macht bes Raifers, nicht allein Tortona, fondern felbst Alexandria mit ihm aus'. Mue Burger verließen biefe Stadt, und wurden bann von einem faiferlichen Bevollmachtigten guruckgeführt, und gleichsam erst in Besit gefett. Sogar ber Name Alexan= bria wurde bedeutend in Cafarea verwandelt. Erscheinun= gen folder Urt zeigten freilich bie gegenwartige Schwache bes Bundes; boch fah Friedrich gewiß ein, daß Roth und Gefahr ihn am ersten wieber verftarten und erneuen burf= ten. - Zweitens brachte bas friedliche Berhaltniß gum Papfte bem Raifer fur den Mugenblick großen Bortheil, aber er konnte nicht darauf rechnen, daß jener eine vollige Un= terjochung der Lombarden ruhig mit ansehen werde. - Drit= tens magte es zwar in Deutschland fein einzelner Furft, fich bem Raifer zu widerseben; allein die allgemeine Abnei= gung gegen italienische Feldzuge hatte auf eine, bem Raifer febr bemerkbare Beife jugenommen. - Biertens furchtete Ronig Beinrich VI, bag ibn (fofern fein fcon bejahrter Bater fterben follte) neue Kehben in eine übele Lage brin=

<sup>1</sup> Der Bertrag mit Alexanbrien gehort ohne Zweisel ins Jahr 1183, benn im Frieden von Konstanz steht die Stadt schon auf kaiserlicher Seite. Murat. annal. Nach heinrichs VI Tode nannte sich die Stadt nicht mehr Casarea. Ghilini 17. Moriondus I, urt. 64, 65. Carlini 56. Chartar. Dertonense 28—30. Die siegende kaiserliche Partei vertrieb Mehre aus Alexandrien, benen der Kaiser, nach abgeschlossenm Frieden, die Ruckehr erlaubte. Savioli zu 1183.

1183. gen möchten, und wurde beshalb ein beredter Vertheibiger der friedlichen Unsicht. — Fünftens endlich theilte der Kaifer, nach so vielen bittern Erfahrungen, die Ueberzeugung daß er bei der Gefahr Alles zu verlieren, nicht das Aeusserste wagen dürfe; sondern durch milde Mittel und eine veränderte Behandlung der Lombarden für seine Zwecke mehr als bisher gewinnen könne.

Mus biesen Grunden schickte Friedrich im Marz 1183 Bevollmächtigte nach Piacenza, wo die Lombarden in Bun= besangelegenheiten versammelt waren; und auch in ihnen überwog die Erinnerung an große Leiben und die Beforg= niß vor der deutschen Macht, alle kuhnen Soffnungen. Bei fo ernstlichem Wunsche nach Frieden setten beibe Theile bald jede unbillige Forderung zur Seite, und vereinigten sich portaufig über die wesentlichen Punkte. Auf einem gro= Ben Reichstage in Konstanz ward jeder Punkt von neuem gepruft, und nach manchem glücklich gehobenen Einwande am 25sten Junius 1183 der merkwurdige Friede von Kon= stanz abgeschlossen. Er sette fest?: "alles Bergangene wird gegenseitig vergeben und vergeffen. Den Stadten bleiben diejenigen Rechte und Einnahmen, welche fie von Alters her besiten. Entsteht 3wist über Granzen und Um= fang diefer bewilligten, und der vom Raifer nicht abgetrete= nen Rechte, so führt der Bischof nebst unparteiischen Man= nern hierüber die nothige Untersuchung; doch kann sich jede Gemeine von berfelben befreien, wenn sie eine jahrliche Zahlung von 2000 Pfund' an die kaiferliche Kammer über=

<sup>1</sup> Carlini 77. Um 30sten April 1183 überreichten Bischof Withelm von Asti, Markgraf Heinrich Guercius, bessen Bruder und der Kammerer Rudolf den Rektoren die unbedingte Vollmacht des Kaisers, mit ihnen zu verhandeln und abzuschließen. Savioli II, 2, 270. Murat. antig. Ital. IV, 289.

<sup>2</sup> Dumont, Vol. I, S. 98, 11rf. 170, Murat, antiq. Ital. IV, 307, 478. Galvan Flamma 209. Sismondi II, 237.

<sup>3</sup> Doch gabite Piacenga bem Raifer 15,000 Pfund und feinen Ruitien 1000. Diefer Gelbgewinn war wohl eine Hauptsache. Johann.

nimmt. Sofern fich ergiebt baß biefe Summe zu groß 1183. fen, ift ber Raifer bereit fie zu ermäßigen. Alles mas ben Stabten, Bifchofen, Rirchen u. f. w. fcon fruber gegen Uebernahme besonderer gaften bewilligt ward, fommt bei bem Ermitteln bes funftigen Binfes nicht noch einmal zum Un= fat; alle mahrend bes Rrieges zum nachtheil ber Stabte, Bischofe u. f. w. ergangenen Befehle und Berleihungen merben aufgehoben. Wo ber Bischof bisher ben Konful ein= fette oder beftatigte, bleibt es auch funftig bei biefer Gin= richtung; in jeder anderen Stadt ubt ber Raifer bies Recht felbst, ober burch Bevollmachtigte aus'. Die Belehnungen geschehen unentgeltlich, und der Lehnseid wird von den Burgermeistern und Lehnsmannen, ber Burgereib von allen Ginwohnern welche zwischen siebzehn und siebenzig Sahre alt find, geleiftet und nach gehn Sahren erneuert. Die= mand verliert fein Lehn, weil er wahrend bes Rrieges bie Belehnung nicht suchte, ober Dienste nicht leiftete. Alles im Rriege mit Gewalt Entriffene wird gurudgegeben, fofern es die Schiederichter nicht fur konigliches But erklaren. Spruche, die fich auf burgerliches Recht und Gewohnheit grunden, bleiben in Rraft; Entscheidungen, welche mit Rudficht auf ben Rrieg erfolgten, fallen babin. Ift ber Wegen= ftand eines Streites zwifchen Ginzelnen über funfundzwanzig Pfund werth, fo geht bie Berufung an ben, vom Raifer innerhalb Italiens anzusehenben Richter, und ber Musspruch foll in ber Regel binnen zwei Monaten nach ben ftabtischen Gefeten erfolgen. Streitigkeiten zwischen bem Raifer und einem Bundesgliede über Lehn und Gerechtfame, werben

de Mussis. Savioli ju 1183. Aber freilich entstand über die Bertheistung ber fcutbigen Summen auf Abel, Burger und Schuepermandte in manchen Stadten hartnackiger Streit. Tonduzzi 221.

<sup>1</sup> Si Consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sicut recipere consueverant. Alioquin unaquaeque civitas a nobis consulatum recipiat. Dies follte sich bech weht nur auf bie jedesmalige oder allgemeine Bestätigung beziehen, die Wadsten aber frei lassen.

1183. ebenfalls nach bem Gesetze und Herkommen jeder Stadt, oder jedes Bisthums, und nur wenn der Kaiser gegenwärztig ist, in seinem Gerichte entschieden. Zu den italienischen Feldzügen stellen die Lombarden Wege und Brücken her, und liesern undetrüglich hinreichende Lebensmittel für Menschen und Thiere. Um jedoch die Last gleichmäßiger zu vertheilen, wird sich der Kaiser nicht übermäßig lange in einer Stadt aufhalten. Die Lombarden dürsen ungehindert Bündnisse schließen und ihre Städte besestigen; aber sie schwören, die jetzt festgesetzen kaiserlichen Besitzungen und Rechte überall zu schügen und zu erhalten." Auf ähnliche Weise wurden die toskanischen Städte behandelt i, ob sie gleich am Frieden keinen unmittelbaren Theil hatten.

Sobalb der wirkliche Abschluß des konstanzer Friedens in Italien bekannt ward, entstand die allgemeinste Freude: das größte aller Uebel, innerer und außerer Krieg, sey dadurch auf immer vertilgt, die Freiheit in der Heimath unswandelbar gesichert und eine willkurliche Behandlung sur immer beseitigt. Undererseits war auch der Kaiser zusrieden: denn mäßige Bewilligungen brachten größeren Gewinn, als unbedingte Unsprüche; ihm, als dem Mächtigsten, verblied ein überwiegender Einfluß; der gefährliche Gedanke von Bildung eines ganz unabhängigen lombardischen Staates siel unerwähnt dahin, und nach Beendigung der störenden italienischen Fehden konnte er seine Thätigkeit auf manches andere dringende Geschäft verwenden.

So weigerte sich z. B. König Kanut VI von Danemark (welcher im Mai des Jahres 11822 feinem Bater Walbemar I auf dem Throne gefolgt war) unter mancherlei Vorwänden, dem Kaifer perfonlich einen Lehnseid zu schwören. Graf Siegfried von Orlamunde, Kanuts Schwa-

<sup>1</sup> Fioravanti 17.

<sup>2</sup> Saxo Grammat. Buch XVI, Arnold, Lubec. III, 1. Corner 764, Gebharbi I, 507. Eftrup Leben Abfalone 165. Baben I, 245. Dahlmann I, 323.

ger, erinnerte ihn hierauf in Friedricks Namen an die Ge= 1183. fahr eines Krieges und bewies, wie ruhmvoll es sen, als Glied des kaiserlichen Reichshofes ausgeführt zu werden. Aber Kanut antwortete: "Danemark laßt sich keineswegs so leicht erobern, wie Thüringen; und Unabhängigkeit aus eigener Macht ist mehr werth, als Ruhm und Shre durch fremde Uebertragung." Der Kaiser vermied in diesem Ausgenblick eine offene Fehde, erweckte dem Könige aber an dem Herzoge Bogislav von Vommern einen Gegner, der ihn wenigstens in so weit beschäftigte daß er nicht für seinen Schwiegervater, Heinrich den Löwen, auftreten konnte und zum Zeichen freundlicher Gesinnung dem Kaiser seine, an dessen Sohn verlobte, Schwester übersandte.

Streitigkeiten anderer Urt waren zwischen bem neuen Bergoge Bernhard von Sachfen, und ben Grafen von Sol= ftein, Schwerin, Rabeburg und ber Stadt Lubed ausge= brochen'. Jener wollte nach Beife Beinrichs bes Lowen ftreng herrichen; biefe bingegen, nach bem Sturge ihres übermachtigen Feindes, unabhangig leben und nicht einmal Die milbefte Oberleitung bulben. 2118 baber Bernhard verlangte, bag bie Lubeder ihre Baaren mit Umwegen und größeren Roften bei Lauenburg über bie Elbe führen follten, und fich in ihrer Stadt Rechte anmaagte, welche fie nur bem Raifer einraumten; als er bie, ben genannten Grafen bei ber Theilung bes Bergogthums jugefallenen Guter befchrankte: fo verbanden fich Alle gegen ihn, der in feinen Unfpruchen bald zu heftig und übertrieben, bald laffig und ohne Ausbauer war. Gie belagerten, eroberten und ger= ftorten gauenburg. Cobalb bieruber Befchwerten an ben Raifer tamen, legte er ben Grafen fur bie Gelbfthulfe eine ansehnliche Buffe und bie Berpflichtung auf, ben Ort wieber berguftellen; bem Bergoge aber befahl er, feine Wegner nicht mehr in ihren Rechten und Besitzungen ju franken.

Rach Befeitigung auch biefer Streitigkeiten war nun=

.

<sup>1 3</sup>n ben Jahren 1182 und 1183. Deede G. 13.

- 1183. mehr Friede im Neiche, mit der Kirche und in Italien; ungestört übte Friedrich den Einfluß, welcher dem Oberhaupte eines so reichgegliederten Kaiserthumes gebührte; seine Sohne wuchsen heran, und waren mit Lehn und Eigenthum' bereits ohne Widerspruch reichlich versorgt, nur die Ritterswürde sollte ihnen noch ertheilt werden. Diese Veranlassung und jene glücklichen Umstände bewogen den Kaiser, nach so vielen Reichsfeldzügen und Reichstagen, nunmehr ein Reichsfest zu geben, wie es Deutschland seit Menschengedenken nicht gesehen hatte. Seiner Aussorderung gemäß versams
- 1184, melten fich zu Pfingften 1184 in Maing? Pralaten und Fur= ften, Aebte und Priefter, Grafen und Eble. Nicht minder erschienen, höflich eingeladen ober angelockt burch ben Ruf, Fremde aus Glavien, Illyrien, Frankreich, England, Stalien, ja felbst aus Spanien; es wurden endlich alle Ge= fandte, welche damals am Sofe Friedrichs zusammentrafen, bieber geführt um feine Große und feinen Reichthum zu bewundern. Man zahlte an 40,000 Ritter3; unzählbar ba= gegen war bas in Schaaren herbeiftromende Bolk. Beil bie Stadt, wie man vorausgesehen hatte, eine folche Menge nicht faffen konnte, ward auf einer anmuthigen großen Ebene am schönen Rheine fur den Raifer schnell ein Luftschloß und baneben eine schone Rapelle erbaut; rings umber fan= ben zunachst die Wohnungen ber Fürsten, an Große und Bierde wetteifernd; dann folgten in verschiedenen Farben und Gestalten weit verbreitet die Belte der Niederen: binnen menigen Tagen ichien eine Stadt hervorgezaubert, bunter, leben=

<sup>1</sup> Auch 1179 auf bem Reichstage in Worms hatten fie viel Lehn und Eigenthum erhalten. Pegav, chron, cont. Bosov, annal.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. 26. Arnold, Lubec, III, 9. Anon. Saxo 112. Wolter 54. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Dodechin. Chron. Udalr. August. Notices V, 282.

<sup>3</sup> Nach Gisleb. Mont. chr. 372, waren 70,000 Ritter gegenwärtig und manche Fürsten brachten an die Tausende mit sich. Der Raiser nahm Theil am Turniere.

<sup>4.</sup> Zwischen Erbenheim und Roftheim. Bobmann rhein. Utterth. I, 95.

biger, als man je eine gesehen. Nicht minder hatte Frie= 1181. brich bafur geforgt, bag ben Rhein aufwarts und abwarts Lebensmittel in unglaublicher Menge zusammengebracht maren; zwei große Gebaube hatte man allein mit Suhnern angefüllt. Alle Eblen, ja alles Bolf ward auf Roften bes freigebigen, gefellig frohlichen Raifers bewirthet; und Ro: nige, Bergoge und Markgrafen leifteten ihm Dienfte als Truchfeffe, Rammerer, Marschalle und Mundschenken. Die Sobeit des Raifers, Die Berablaffung ber Raiferinn, Die Schonheit ber Frauen, Die Berrlichkeit ber Ritter, Die Pracht ber Rleidungen, ber Schmuck ber Pferbe, die Mannichfaltig= feit ber Spiele und Gefange, ber Ueberfluß an Lebensmit= teln und Bein, Alles vereinte fich, von leiblichen Genuffen aufwarts bis zu ben geiftigsten Unregungen, um Luft, Freude und Bewunderung zu erzeugen. Und noch jest muffen wir biefe Bewunderung theilen: benn welch ein Berricher ließ fich damals bem großen Raifer, welch ein Reich bem beut= ichen gleichstellen? Mit ber Macht vereinte fich Tugend und Sitte, und zu ben Kriegshelben hatten fich Runftler und Dichter gefellt, beren heilige Bauwerke und wundervolle Lieder' nach Jahrhunderten noch unübertroffen find und einen Reichthum bes gefammten Lebens, eine Sohe ber Entwickelung fur jene Beiten erweisen, welche man, bie Berhaltniffe aus einseitigem Standpunkte betrachtenb, fo oft geläugnet, ja unmöglich genannt bat. Satte eine Richtung in Staat und Rirche, in Runft und Biffenfchaft allein obgeffegt, fo wurde gar vieles Unbere unterbruckt, ja abgestorben fenn. Daß alle Krafte bes menschlichen Gemuthes in Thatigfeit tamen, bag binnen furger Frift fo ungablige Gedanten, Empfindungen und Thaten bervorbrangten, bezeugt mehr bie Große einer Beit und ber fie leitenden Danner, als irgent ein abstraftes Ergeb= nig, welches Manche (ale bas allein Schabbare) für ihre

<sup>1</sup> Richt konnte ber Dichter ber Ribelungen und Bolfram von Efchen-

1184. wohlverwahrten geschichtlichen Borrathskammern auspreffen und baselbst niederlegen mochten.

Einen Augenblick lang wurde das Fest in Mainz zwar gestört, als ein furchtbarer Sturmwind die Kapelle neben der kaiserlichen Wohnung danieder warf, was Einigen überzdies für ein boses Anzeichen galt; aber die lustige Menge sagte': der Teusel will seinen ohnmächtigen Jorn auslassen, weil die Emporungen im Reiche ein so gutes Ende genommen haben.

Bedenklicher erschien ein Ereigniß gang anberer Urt. Als fich ber Raifer am ersten Pfingsttage in ber Rirche nie= bergefest hatte, und alle Furften um ihn berum Plat nab= men, trat ber Abt von Kulba bervor und verlangte nach altem Brauche ben Plat zur Linken bes Raifers, beffen fich ber Erzbischof Philipp von Koln mit Unrecht anmaage, Friedrich bat: ber Erzbischof moge bas Berlangen bewilli= gen; worauf biefer antwortete2: er wolle nachgeben, for= bere aber die Erlaubnif, mit bem Plate auch die Ber= sammlung verlaffen zu burfen. Schon ging er hinweg, und feine Lehnsmannen und Freunde, der Bergog von Brabant, ber Graf von Naffau, ber Pfalzgraf am Rhein und viele Undere folgten ihm nach; schon furchtete man, bag, wie in einem abnlichen Falle gur Beit Raifer Beinrichs IV, großes Blutvergießen entstehen werde, - benn Philipp hatte über 4000 Begleiter mit nach Mainz gebracht -, ba sprang Ronig Beinrich auf, fiel bem Erzbischof um ben Sals und bat ihn inståndig, die Freude dieses Tages nicht in Trauer zu verwandeln. Much der Raifer verficherte: er habe keine Rrankung ober Beeintrachtigung aussprechen wollen, fon= bern vorausgefest, bag ber Abt zu feinem Berlangen Grund habe. Erzbischof Philipp aber entgegnete: "wahrlich, ich hatte nicht geglaubt, bag ihr mir in Gegenwart ber Fur-

<sup>1</sup> Diabolus iratus, quod seditio 'principum per ipsum mota, in finem deteriorem non pervenisset. Corner 772.

<sup>2</sup> Thomassin. Pars III, lib. 1, c. 30, S. 19. Wartburgkrieg S. 9.

ften ein fo großes Unrecht anthun wurdet! Seht mein Saupt 1184. an, in eurem Dienste ift es ergraut! Ich habe Roth und Gefahr, Leib und Gut nicht geschont, ja ich habe leider Seelenangst und Gewiffenszweifel nicht geachtet, wo es eure und bes Reiches Ehre galt. Und nun fest ihr mich, ben erften treueften Reichsftand, einem Abte, ben Erzbischof einem Monche nach, welcher ohne eures hoheren Schutes ficher zu fenn, schwerlich bis zu folder Unmaagung gefom= men ware." - Lebhaft über biefe Rede bewegt, ftanb ber Raifer auf und hob die Sand in die Sobe, um mit einem leiblichen Gibe feine Unschuld ju befchworen: ba rief aber ber Erzbischof: "bes Raifers Wort gelte ihm als Gib1." Siemit mar, benn ber Ubt mußte gurudtreten, bie Rube glucklich wieder hergestellt. Um folgenden Tage zeigten Ronig Beinrich und Bergog Friedrich ihre Tuchtigkeit in allen ritterlichen Uebungen, und wurden bann unter Beobachtung jeder Feierlichkeit zu Rittern geschlagen?. - Bufriedener bat= ten Fursten und Bolf nie einen Reichstag verlaffen, Rin= bern und Rindeskindern ergablte man von den unvergleich= lichen Festen in Maing, und felbst bis auf unfere Beiten find Lieber gekommen welche biefe Zaubertage verherrlichen 3!

Reineswegs in so glucklichen Berhaltnissen befand sich ber Papst. Durch die Romer nochmals vertrieben, kam er als ein Flüchtiger nach Berona und hoffte bei dem Kaiser, welcher sich im Serbste 1184 ebenfalls dahin begab, nache brücklichen Beistand zu sinden. Auch billigte dieser die Bannung der aufrührerischen Romer; allein schon über die nachste

<sup>1</sup> Aus bem Standpuntte bes heutigen Abfolutismus tann man den hergang eine Schmach fur ben Raifer nennen; es giebt aber auch einen anderen Standpunkt, welcher barin eine Offenbarung höherer Freiheit und weifer Billigkeit erkennt.

<sup>2</sup> Austriac. chron. Rach Herm. Altah. ware auch Otto, bee Raifere Cohn, jum Mitter geschlagen worden, so wie die Grafen Rapoto
und heinrich von Ortenburg.

<sup>3</sup> Beinriche v. Belbed Acncis B. 13025.

1184. Frage entstand 3wift'. Der Raifer verlangte namlich, baß alle, wahrend ber Kirchenspaltung von den Gegenvapften geweihte Geiftliche ihre Burben behalten follten; und Qu= cius gab feine Buftimmung, fobalb in ben einzelnen Sal-Ien die Umstände gehörig aufgeklart, und keine besonderen Gegengrunde vorhanden maren. Um folgenden Tage be= hauptete er bagegen, Sinn und Worte andernd: "bei ber Busammenkunft in Benedig fen bestimmt worden, bag außer ben Erzbischofen von Mainz, Koln und Mantua, fein auf jene Urt Geweihter feine Burbe behalten burfe, und bie= fer Befdluß fonne nur auf einer Rirchenversammlung mit Genehmigung ber Kardinale und Bischofe - abgeandert wer= ben." — Wahrscheinlich erhob Lucius dies Hinderniß, um bie Abtretung der mathildischen Guter zu erzwingen; allein ber Raifer ward über diese Berhandlungsweise migvergnügt, ließ die Beweise des Papstes urkundlich widerlegen, und wollte jest um fo weniger jenen einträglichen Besit aufge= ben', ba er auch bei einem britten Streitpunkte mehr Sin= bernisse fand, als er erwartet hatte.

Im Jahre 1183 waren, nach dem Tode des Erzbischofs Urnold von Trier, Folmar und Rudolf zwiespaltig erwählt, vom Kaiser und den Fürsten aber entschieden worden, es müsse eine neue Wahl stattsinden. Zu diesem Ausspruche hielten sie sich nach den wormser Verträgen von 1122 für berechtigt und auch für verpslichtet, weil Folmar durch schlechte Künste die kleinere Partei gewonnen und mit Gewalt den Besitz ergriffen hatte. Dieser sah vorher, daß die angeordnete zweite Wahl nicht günstig ausfallen könne, und berief sich deshalb auf den Papst, welcher die Sache vor seinem Gerichte untersuchen ließ und nur die Entscheidung, nach dem Verlangen Friedrichs, bis zu dessen Unkunst vers

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. III, 10. Cassin. monach. Cereta zu 1183. Belg. chron. magn. 220. Alber. 353. Godofr. monach. Griffo Bonon. hist. miscella. Aquic. auctar. Corner 772. Concil. XIII, 647. Pagi zu 1185, c. 1—5.

schob. Mittlerweile liefen Nachrichten aus Deutschland ein, 1184. welche ben Papft noch abgeneigter machten wider Folmar ju fprechen. Konig Beinrich ber Jungere batte namlich beffen Unhanger gefangen ober verjagt und ihre Guter ein= gezogen'; er mar mit Philipp von Koln in beftigen Streit gerathen, weil diefer augsburgischen Raufleuten abgenom= mene Baaren nicht zurückgeben wollte. Zweimal nahm ber Erzbischof keine Renntniß von der hierauf an ihn ergange= nen Labung und außerte: "es konnten im Reiche nicht zwei Raifer zugleich regieren und befehlen;" - und als er end= lich auf die britte Ladung in Mainz erschien, brachte er eine fo gablreiche Begleitung mit, bag er ben Ronig zu fchrecken hoffte. Durch große Geschicklichkeit gewann aber Beinrich beffen Mannen, ließ sich von ihnen in ber Nacht hulbigen, verurtheilte nun ben getäuschten Erzbischof in eine Gelbstrafe und zwang ihn zu beschworen, bag er mit jenen Worten ben König nicht habe beleidigen wollen.

Ueber diese Ereignisse hatte Philipp beschwerend an den Paust geschrieben, welcher nunmehr verlangte: daß den Geistlichen und Stiftern aller durch König Heinrich erlittene Berzlust ersett werde, worauf aber der Kaiser erklärte: "wenn die Geistlichen von Trier des Reiches Borrechte nicht achten, so gelten auch ihre kirchlichen Borrechte nichts und sie sied vom Könige mit Recht gestraft worden. Da dies jedoch, was wir nicht billigen, ohne unsere und der Fürssten Beistimmung geschehen ist, so mag die Herstellung in den vorigen Stand ersolgen." — Als der Papst, ungeachtet dieser Erklärung, Folmar auf dem erzbischösslichen Stuhle von Trier erhalten wollte, sagte ihm Kriedrich gerade hers

<sup>1</sup> Chron, mont. ser. Filius imperatoris insolenter agere et res alienas diripere coepit. Godofr. mon. 3u 1185.

<sup>3</sup> Non commendamus, et ut in pristinum statum restituantur volumus Gesta Trevir. bei Martene 213. Die Gesta Iefen jebed) in ter Urschrift: nos emendamus. Chron. Epise, Metens. in Dachery spiell. II, 231.

1184. aus: baß fur biefen Fall alle Freundschaft zwischen ihnen beiden ein Ende habe. Um einen volligen Bruch zu vermeiben, zogerte Lucius zwar mit dem Spruche über Trier, frankte aber ben Raifer noch empfindlicher, indem er gegen bie ihm schon erregten Soffnungen behauptete: "er konne bem Berkommen zufolge, Beinrich den Jungern nicht eber fronen', als bis Friedrich die Krone niedergelegt habe." Siezu mar biefer (ber im Monat August 1184 zum sieben= ten Male ohne Seeresmacht nach Italien zog) nicht im min= besten geneigt und fah überhaupt ein, daß ber Papst feine 3wecke auf keine Weise befordern wolle; deshalb brach er bie in Berona eingeleiteten Berhandlungen ab und beschloß burch Milde und Billigkeit die alten Verbundeten des romi= schen Stuhles, die Lombarden, fur sich zu gewinnen. Unter biefen maren, - bas hatten nur zu bittere Erfahrungen ge= lehrt -, die Mailander ohne Zweifel am machtigsten und tapfersten: nach Mailand begab sich also ber Raiser und wurde bei gang veranderten Unsichten und 3weden ehrenvoll

1185. empfangen. Durch einen am 11ten Februar 1185 abgeschlofsenen Bertrage überließ er ihnen für einen jährlichen Iins von 300 Lire die Hoheitsrechte in größerem Umfange als bisher, versprach keinen Bund wider ihre Stadt einzugehen, und erlaubte die Herstellung von Erema. Ihrerseits gelobten die Mailander: sie wollten ebenfalls keine Berbindung gegen den Kaifer schließen, alle ihm in Konstanz zugesprochenen Rechte erhalten helsen, und mitwirken daß er wieder in den Besich der etwa verlorenen mathildischen Güter komme. Dieser Bund mit Mailand, und die durch einen milden Lehnbrief gewonnene Freundschaft des Markgrafen von Este, setzte den Kaiser in den Stand seine Rechte anderwärts nach dem Inhalte des konstanzer Friedens geltend zu machen, Widerstand zu bestrafen, die Keinde des Papstes im

<sup>1</sup> Non esse conveniens duos imperatores praeesse Romano imperio. Godofr. mon,

<sup>2</sup> Giulini 16.

Rirchenstaate zu unterstützen, und einigen ihm abgeneigten 1185. Stadten Tusciens' alle Herrschaft außerhalb ihrer Ring= mauer zu entziehen. Entschlibender jedoch als alle diese Einzelheiten, war die neue Verbindung in welche die Ho= henstausen um diese Zeit mit Neapel und Sicilien traten; weshalb die Geschichte dieses Reiches hier im Zusammen= hange nachgeholt werden muß.

<sup>1</sup> Pisa und Pistoja waren kaiserlich gesinnt. Malespini 82. Die Frage: ob Friedrich Luck und Florenz ber Gerichtsbarkeit beraubt habe, prufen die Memor. Luck. 197, Camici zu 1185, p. 4, Lami lezioni I, CVI.

## Reuntes Sauptstud.

1158. Dachdem im Jahre 1158 der Friede zwischen Konig Wilhelm I, ben Griechen und dem romischen Stuhle hauptfach= lich burch die Klugheit und Thatigkeit' bes Udmirals Majo hergestellt war, zeigte sich bieser täglich stolzer, ehrgeiziger und graufamer. Ueber feine machtigsten Gegner hatte er bereits obgesiegt: benn Robert Furst von Rapua und Gau= fred Graf von Montecaveoso waren gefangen und geblen= bet worben, Graf Simon von Policastro einem gleichen Schickfale nur durch ben Tob entgangen und ber, allein noch übrige, Graf Eberhard von Squillace wurde einem großgefinnten Manne nicht mehr Gegenstant der Verfol= gung geblieben fenn. Majo wollte aber auch ihn fturgen und überredete ben Ronig: daß der Graf, welcher mit nur wenigen Begleitern auf die Jagd geritten war, entflohen fen um Emporungen anzuzetteln. Sievon benachrichtigt eilte Eberhard fogleich in der Hoffnung gurud, den Ronig ohne Muhe von der Nichtigkeit jener Unklage zu überzev= gen; bennoch erlag er ben Nachstellungen und wurde schulb= los geblendet und der Zunge beraubt. Rein tuchtiger und

<sup>1</sup> Doch gingen die afrikanischen Bestigungen die auf Mahdia und Susa im Jahre 1156, und im Jahre 1160 auch das übrige an den Mohaden Abd-el-Mumen vertoren. Abulseda, Novairi 29, 62 Gregorio II, 232. Meo annal. Die Hauptquelle für alles Folgende ist Hugo Falcandus. Siehe oben S. 66 ff.

ehrenwerther Mann konnte Majos Argwohne, fein ichones 1160. und edles Beib feinen Nachstellungen entgeben und Rla= gen, welche er insgeheim über bes Ronigs Nachläffigkeit und Untuchtigkeit aussprach, erneuten ben Berbacht bag er auch ihn zu fturgen trachte. Niemand magte es, - fo febr schreckte Graf Cberhards Schickfal -, ben Ronig auf biefe Gefahr aufmerkfam ju machen; viele Stabte und Eble in Apulien und Ralabrien gelobten indeß eidlich: fie wurden feinem Befehle bes Ubmirals mehr gehorchen. Alle fonig= lichen Uhmahnungsschreiben blieben unwirksam, weil man mit einer leicht gefundenen Wendung behauptete: auch biefe habe Majo entworfen. hierauf schickte er ben Bischof von Mazara ab, um bie Gemuther ber Berbundeten zu beruhi= gen, allein biefer beftartte fie vielmehr in ihren heftigen Beschluffen. Da glaubte endlich ber Abmiral: nur bem Matthaus Bonellus konne er vertrauen und burch ihn bie Rube wieder herstellen. Bonellus war aus einem fehr vor= nehmen und reichen Gefchlechte, verwandt mit den meisten Eblen Kalabriens, in iconfter Bluthe ber Jugend, tapfer, friegsgeubt und von großen Unlagen bes Beiftes. Singe= gen mangelte ihm Reftigkeit bes Charafters und leicht ließ er fich für entgegengesette Unsichten gewinnen, wenn man feine Leidenschaften und fein übertriebenes Gelbstvertrauen in Unspruch nahm. Des Ehrgeizigen hatte fich Dajo in biefem Augenblide baburt bemachtigt, bag er ibm hoffnung auf bie Sant feiner noch febr jungen Tochter machte; obgleich Bonellus insgeheim bereits bie Grafinn Klementia von Catangaro, eine naturliche Tochter Konig Rogers, liebte.

Jest eitte er indeß nach Kalabrien und verwandte sich in ber Berfammlung aller verbundeten Eblen aufs Lebhafsteste für den Abmiral; worauf ihm einer der angeschensten, Roger von Marturano, antwortete: "wenn innere Berwirrung des Gemuthes, oder außere Noth, oder Hoffnung der Ehrenstellen und des Gewinnes, oder angeerbte Feigsbeit zu niedriger Schmeichelei und zur Unterthänigkeit gez gen Frevler verführen, so ist dies nicht unerhört und uns

1160, naturlich; wohl aber erregt es Erstaunen, daß du, aus ho= bem tabellofem Geschlechte, reich an Gutern und Ehre, voll Muth, Geift und Ginficht, ben Udmiral fchulblos zu nennen magft; bu, Giner gegen Alle, gegen unzählige Beweife! Bahnff bu, er werbe jemals herrschen und bu ihm bann ber Nachste fenn? Mit dem Morde bes Konigs ift auch ber Untergang bes eidbruchigen Gunftlings gewiß: benn im Kalle bie Eblen gogern konnten ihre Schwerter in fein Blut zu tauchen, wurden ihn die Bande bes Bolfes ftei= nigen. Damit bu nun in ben Untergang Majos nicht auch verwickelt werdest, so wende bich von ihm, verschmabe bie Berbindung mit bem Unedlen und kampfe, beinem ange= ftammten Berufe gemäß, fur die Freiheit des Abels. Rur auf diesem Wege findest du nicht allein den mahren Ruhm. sondern auch ben Lohn der Liebe: Rlementia von Catan= garo', die von fo Bielen vergeblich Erfehnte reicht bir dann freiwillig ihre Sand." - Der Jungling mankte, Furcht, Scham und Liebe besturmten fein Gemuth; endlich trat er bem Bunde bei und verfprach zu dem Untergange bes Gunft= lings eifrig mitzuwirken.

Wahrend Majos Glücksstern so durch die Untreue seines künstigen Schwiegersohnes zu sinken begann, veruneinigte er sich auch mit dem Erzbischofe Hugo von Palermo. Schon nahte namlich der Tag, an welchem man den Mord des Königs nach gemeinsamen Beschlüssen vollziehen wollte; vorher mußte jedoch bestimmt entschieden werden: wem die Obhut der Prinzen und die Aufsicht über die königlichen Schäge anzuvertrauen sey. Majo verlangte beides: denn für die kast der Geschäfte, welche ihm allein zusalle, gebühre ihm auch der größte Lohn, und die Schäge würden kaum hinreichen um Mannschaft zu besolben und etwanige Empörungen zu unterdrücken. — Der Erzbischof hingegen

<sup>1</sup> Bonellus gewann nie die hand der Gräfinn von Catanzaro, der Konig ließ sie mit ihrer Mutter in Palermo gefangen segen und ihre mutterlichen Oheime hinrichten. Rocch, ehron, 28.

widerspräch biesen Behauptungen: weil eine Vormundschaft 1160. des Abmirals dem Bolke verdächtig seyn musse und die Meinung besestige, er strebe nach alleiniger Herrschaft. Selbst ohne Rucksicht auf die hier besonders nothige Vorssicht, weise das gemeine Recht überall einen verdächtigen Vormund zurück und setze ihn ab. Unläugdar seyen die Erzebischöse, Bischöse und andere ehrwürdige Geistliche die unz verdächtigsten und sichersten Bewahrer der königlichen Kinder und der königlichen Schäße. Bon diesen solle zur Bestreiztung der Staatsausgaben ein Juschuß erfolgen, sobald die gewöhnlichen Einkunste unzureichend erschienen; was man iedoch nicht voraussehen durse, sondern beweisen musse.

Beide, ber Ergbischof wie ber Abmiral beharrten auf ihrem Berlangen, bis ber lette nach heftigem Bortwechfel außerte: "er allein fen im Stande, dies und jedes andere Unternehmen burchzuseben und habe nur aus freier Gunft bes Ergbischofs Theilnahme gefucht. Ueberdies gereue ibn ber jum Untergange bes Ronigs gefaßte Befchluß, weshalb es weber ber That noch bes Beiftandes weiter bedurfe." -3mar glaubte ber Erzbischof biefen Worten nicht, billigte aber, fich gleichmäßig verftellend, Majos veranderte Gefin= nung; benn auch ihm habe es immer gefchienen, als fen Diefer graufame Plan nicht ohne Gefahr und bofe Nach: rebe zu vollbringen. Go verwandelte fich bei fortbauernbem Scheine ber Ginigkeit, Die alte Freundschaft Diefer Chrfuch= tigen in tobtlichen Sag. Majo verlaumdete ben Ergbifchof und bewirfte leicht, bag ber ohnehin geizige Ronig ibm 700 Ungen Golbes abforberte; ber Ergbifchof bingegen wies gelte bas Bolk heimlich gegen ben Abmiral auf und gewann mehre feiner Unbanger burch geschickte Borftellungen.

Unterdes ersuhr Bonellus, welcher auf bem Ruckwege bereits bis in die Nahe Palermos gekommen war, daß ber Udmiral von seinem Benehmen geheime Unzeigen erhalten habe und ben Undankbaren aufs harteste zu strafen gestenke. Dennoch gab er die hoffnung nicht auf ihn zu tausschen, und schrieb ihm mit großer Kuhnheit: "durch meine

terbrückt und alle Feinde in Kreunde verwandelt worden; nun mußt du aber den treuesten Vollführer deiner Befehle auch nicht långer tåuschen, sondern ihm, laut des oft wiesderholten Versprechens, deine Tochter zur Ehe geben. Von Furcht und Sorge habe ich dich als Freund erlöset, dasur befreie du mich auch von der Sehnsucht der Liebe." Durch diese List wurde der Admiral glücklich gewonnen, schalt diesenigen Verseumder, welche früher Bonellus anschuldigten und lud ihn ein herbei zu eilen, denn Alles solle geschehen nach seinen Wünschen. Wirklich war dessen Aufnahme in Palermo ehrenvoll, und wegen seiner baldigen Verheirathung setze man das Näthige sogleich sest.

Bonellus erkannte jedoch fehr wohl das Gefahrliche feis ner Lage und entbeckte fich bem Erzbischofe, welcher, un= eingebenk ber heiligen Pflichten feines Standes, überall zu ben heftigsten Maagregeln anfeuerte. Mur barauf kam es alfo unter ben gleich graen Frevlern und Verrathern an. wer allen übrigen zuvorkommen werbe. — Um biefe Beit erkrankte ber Erzbischof, eine Folge bes Giftes, bas ihm Majo hatte beibringen laffen. Aber zu langfam mar bef= fen Wirkung und die Kurcht nicht unnaturlich, jener werde nach etwaniger Berftellung bie Urfache feines Leibens ent= becken und auf Rache finnen. Deshalb ging Majo am 10ten November 1160' zu dem Erzbischofe, klagte bitterlich über den bevorstehenden Berluft feines besten Freun= bes, über seine kunftige Rathlosigkeit, über die Thorheit mit treu Gefinnten zu habern! Und als er nun meinte, bas Gemuth Hugos fen auf diese Weise hinreichend er= weicht und zutraulich geworden, zog er eine Flasche her= vor und bat ihn: er moge biefe, von den kundigsten Uerz= ten bereitete Urznei nehmen, benn sie werde gewiß die Beilung, welche auch er so sehnlich wunsche, berbeifuhren. Der Erzbischof aber erwiederte (ben Berrath ahnend ober

<sup>1</sup> Amato 66.

ber Wahrheit gemaß): er habe kaum Kraft bie nothige 1160. Rahrung zu genießen und jede Arznei fen ihm ekelhaft; worauf Majo die Ausführung verschob und bas Gefprach auf andere Gegenstande lenkte, bamit fein Berbacht bosli= der Absichten entstehe. Gleich verratherifch verlangerte ber Erzbischof nun feinerfeits bie Unterredung auf alle Beife und ließ eiligst an Bonellus fagen: er wolle ben Ubmiral fo lange als moglich bei fich aufhalten, ihm bagegen liege ob bas Rothige einzuleiten. Sogleich berief biefer feine Mitverschworenen und vertheilte fie beim Unbruche ber Nacht in brei Gaffen; welche sammtlich an einer Stelle qu= fammenliefen, wo ber Abmiral auf bem Beimwege vorbei= fommen mußte. In bemfelben Augenblide verbreiteten fich, ungewiß woher, angstliche Gerüchte: ber Ronig werbe in biefer Racht auf bem Bege zu dem franken Erzbischof er= mordet werden. Bonellus aber ließ fich, beffer unterrichtet, hiedurch in feinen Planen nicht irre machen. Schweigend marteten Alle eine geraume Beit, endlich fam ber Abmiral, unbeforgt und im Gefprache mit bem Bifchofe von Def= fina begriffen. Schon mar er ber Stelle nabe wo feiner die Morder warteten, als der Notar Matthaus und ber Rammerer Adenolf zu ihm traten und ihn leife über die eben entbedte Gefahr unterrichteten. Majo erfchrat, behielt jedoch die Faffung und befahl laut: man folle Bonellus berbeirufen. Daran erkannte biefer, er fen verrathen, fprang mit entblogtem Schwerte hervor und rief: "bier bin ich, um bich ju ftrafen fur beine Schandthaten, fur bie Er= brudung bes Abels und bas Streben nach bem Ronig: thume." Geschickt entging Majo ben erften Streichen. 2018 aber feine Begleiter vor ber Uebergahl der nahenden Ber: fcworenen entflohen, erlag er ben wiederholten Ungriffen. Cobald die Nachricht von feinem Tobe in ber Stadt fund ward, jubelte bas Bolt nach gemeiner Beife, befchimpfte ben Leichnam bes Ermorbeten und plunderte fein Saus und die Baufer feiner Bermandten. Der Ronig und bie Ro: niginn gurnten bagegen febr: benn ihnen habe man ben 11

1160 etwanigen Verrath Majos anzeigen, ihre Beschlusse erwarzten, keineswegs aber sich auf so frevelhaftem Wege selbst rachen sollen.

1161. Weder Bonellus noch ber Erzbischof wurden ihres Sieges froh: benn jener mußte in eine benachbarte Stadt ent= weichen und diefer starb bald nachher an dem beigebrach= ten Gifte. Erst als Zeugnisse vieler angesehenen Manner die Schuld Majos barthaten und die Burdezeichen eines Konias in feinem Nachlaffe gefunden wurden, anderten fich die Gefinnungen Wilhelms, und gern zog der Bei= zige feines ehemaligen Gunftlings Schape und Befipungen ein, welche das einem Unterthanen gebuhrende Maaß zu übersteigen schienen. Much Bonellus fehrte jest wieder nach Palermo gurud; mahrend man ihn aber am Sofe vielleicht nur mit verstellter Freundlichkeit empfing, ehrten ihn Bolf und Abel aufrichtig als den Befreier von Willfur und Inrannei. Un biese Berehrung reihten Majos frubere Un= banger, besonders deffen Bufenfreund, ber Rammerer Ubenolf ben Plan, ihn zu verberben. Gie ftellten bem Ro= nige und der Koniginn vor: Bonellus habe gefährliche Ber= bindungen, fen anmaaflich über Gebuhr, muthig nur zu Frevelthaten, ungerecht und undankbar, wie das Berfahren gegen feinen Bohlthater beweife. Nicht aus edleren Grun= ben, fondern allein um freie Bahn für feinen Chracis zu gewinnen, habe er Majo getobtet und die koniglichen Burde= zeichen, welche man bei biefem gefunden; waren zum ge= wohnlichen Reujahrsgeschenke fur feinen verehrten Berrscher bestimmt gewesen.

So erzeugte sich Furcht und Argwohn in des Königs, ohnehin schwachem Gemuthe. Bonellus wurde nur selten nach Hose berusen, allmählich von allen Geschäften entfernt und eine alte Forderung des königlichen Schahes, welche er für geschenkt hielt, strenge von ihm beigetrieben. — Schon jeht wurde Bonellus das Gewaltsamste unternommen haben, wenn ihm nicht die angestammte Furcht vor dem Herrscher und noch mehr die Ungewisheit des Aus-

ganges gurudgehalten hatte. Um fich beffen bei ber tag= 1161. lich machfenden Gefahr zu verfichern, unterrichtete er Die aufammenberufenen Genoffen feiner fruberen Entichluffe von ben eingetretenen Umftanben, und alle erklarten einstimmig: "nur muthiges, eintrachtiges Berfahren fonne vom allge= meinen Untergange retten." Getheilt aber waren bie Dei= nungen über die nachsten Maagregeln. Ginige wollten nam= lich ben Rammerer Abenolf fogleich und um jeden Preis fangen und tobten; Unbere bingegen laugneten, bag bem Uebel hiedurch grundlich abgeholfen werde: man muffe es mit ber Burgel vertilgen und nicht bloß einen 3weig ab= schneiben, ber schnell und uppiger wieder hervorwachse. Diefe Unficht überwog und damit war man den alten, fo laut verworfenen, Planen Majos fehr nahe gekommen: benn bas geheime Grundmittel ber Beilung ging bahin, ben un= gerechten, unnugen Ronig auf einer Infel ober an einem anderen paffenden Orte eingufperren und feinen hoffnungs= vollen neunjährigen Sohn Roger als Konig auszurufen.

Biele ber angesehensten Manner (z. B. Graf Simon 1162. bes Königs Halbbruder', Tankred Herzog Rogers Sohn, der Graf von Avellino u. s. w.) traten dieser Verschwözung bei. Dhne Beistand des Schloßvogts konnten sie jezdoch ihren Plan nicht wohl aussühren: denn 300 erwählte, geschickt vertheilte Soldner bewachten den Palast so streng, daß jeder Eindringende sein Leben wagte und bei der gezingsten Zögerung dem leicht benachrichtigten Könige Zeit zur Flucht blieb. Weil nun jener Schloßvogt, ein einsacher seiner nächsten Pslicht getreuer Mann, die Versucher zurück schecke, so wandten sie sich an den Gavarreten des Palastes, welcher jenem zunächst untergeordnet war und die Aussicht, über die Gesangenen sührte. Gern ließ sich dieser sunde schon beigestimmt hatten: man verabredete den Tag und die Stunde der Ausschrung und rechnete dabei auf den

<sup>1</sup> Hugo Falcand. 285,

1162. Beiftand ber Gefangenen, welches keineswegs gemeine Ber= brecher, fondern mehrentheils edle und bedeutende Man= ner waren, die ber Konig aus Furcht ober Graufamkeit ihrer Freiheit beraubt hatte. — Bonellus eilte jest nach Mistretto, feiner festen Burg unfern Palermo, um bafelbit Baffen und Lebensmittel fur ben weiteren Gang ber Er= eignisse zu fammeln; im Kall ber Noth moge man ihn fo= gleich herbeirufen, fonst aber die hochste Borficht beobachten. Diefer Rath ward indeffen nicht befolgt, sondern einer der Berschworenen erzählte ben ganzen Plan seinem vertrauten Freunde, in der sicheren Hoffnung ihn zu gewinnen. Huch ftimmte biefer eifrig bei, und nun forderte jener keinen Gib ber Berschwiegenheit, entweder weil er dies fur unnothig hielt, ober weil er es leichtsinnig vergaß. Der Neugewor= bene verabscheuete aber im Berzen das Vorhaben und ver= trauete einem 3weiten: "er wolle dem Konige Alles ent= becken, bamit nicht bie Schande einer folden That gang Sicilien beflecke." Diefer Zweite, welcher außerlich ben Entschluß sehr billigte, war jedoch felbst einer der Verschwo= renen und hinterbrachte eiligst bas Geborte bem Grafen Si= mon. Rur burch bie bochste Beschleunigung konne man fich retten, bas war die einstimmige Meinung ber Berfcbworenen.

Als der König des folgenden Tages, nach seiner Gewohnheit, aus dem Palaste hervorging, um sich auf einem freien Plaze innerhalb der Mauern mit dem Erzpriester von Katanea über die Angelegenheiten des Reiches zu besprechen, sah er unerwartet seinen natürlichen Bruder Simon und seinen Ressen Tankred herzueilen und fragte hefstig: "was sie suchten und wer ihnen einen so freien Zutritt erlaubt habe?" In demselben Augenblicke nahten aber auch schon von allen Seiten die bewassneten Gefangenen, der König ward ergriffen; ja er würde ohne die ernstlichen Vorstellungen Richards von Mandra ermordet worden seinen. — Erst nachdem die Verschworenen den Palast geplündert, die gefundenen Mädchen und Weiber ges

raubt hatten, bachten fie an bas Wichtigere, fuhrten Ro= 1163. ger ben Sohn bes Ronigs auf einem weißen Belter burch bie Straffen und riefen ihn gum Ronige aus. Das Bolf ftimmte froblich bei nachdem Rogers Sofmeifter, ber Erge priefter Balter von Cephalubia, Konig Wilhelms unertragliche Tyrannei bargelegt und Bonellus als Saupt bes Unternehmens genannt hatte. Einigen zwar erschien es febr bedenklich, bag man bem Grafen Simon, als einem Pringen die Verwaltung bes Reiches bis gur Großiah= rigfeit Rogers eiblich bestätigen und ihm hulbigen folle; bennoch magte Niemand einen lauten Widerspruch. 216 aber die Berschworenen hiedurch zu schnell beruhigt keine weiteren Sicherheitsmaagregeln ergriffen und Bonellus per= fonlich aufzutreten verfaumte, ward unter Mitwirfung eini= ger Bischofe die Unficht allgemein: "es ware schandlich, baß wenige Frevler mitten in ber Sauptstadt fich ber Berr= ichaft angemaaßt hatten, ben Ronig gefangen hielten und Die öffentlichen Gelber vergeudeten." Schnell fam man von Borten gu Thaten: bie Berfchworenen wurden im Palafte belagert und entgingen ber Buth des Bolfes nur baburch, daß Ronig Wilhelm ihnen, feiner eigenen Sicherheit we= gen, freien Abzug bewilligte. Sie begaben fich nach Ca= cabo und Alles ichien in ben vorigen Stand guruckzufeh= ren; mancher Edle hatte jedoch in biefen Bewegungen fein Leben verloren, die Schape blieben unerfest und der Tod bes Pringen Roger trubte alle Aussichten fur bie Bufunft. Der allgemeineren Erzählung zufolge war er bei bem Stürmen des Palastes burch einen Pfeil schwer verwundet wor= ben; wahrend die, welche das Geheimere gu wiffen vorga: ben, behaupteten: der Bater habe aus Born ober die Er= bebung und lobyreifung bes Cohnes ben Gludwunfchenben mit bem Fuße gurudgestoßen und baburch feinen Tod beschleunigt.

Sonst zeigte Konig Bilhelm, — wars nun Ernst ober Berftellung —, sich tief gebeugt, saß oft weinend auf ber Erbe, nannte alle biefe Unfalle eine gerechte Strafe bes

1163. Himmels und versprach zuletzt bem Volke öffentlich Befferung von feinen Fehlern. Durch diese Demuth gewann er manche Gemuther, und noch mehr durch den Erlaß der Absgaben für die zur Stadt gebrachten Lebensmittel.

Um diefe Beit zeigten fich aber die Berschworenen von neuem fo thatig, daß sie ber Konig über die Absicht ihrer Bufammenkunfte und ihrer Ruftungen befragen, Bonellus aber insbesondere tadeln ließ, daß er mit folchen Berrathern gemeinfam wirke und nach fo unglücklichem Ausgange fich nicht von ihnen losfage. Diefer erwiederte: "ich habe weber an ben Beschluffen noch an den Thaten ber Ber= fcworenen Theil genommen; allein es fcbien mir graufam. fo viele Edle zurudzuweisen, die mich in großer Gefahr um Schutz anflehten. Much wird es ber Ronig bei ruhiger Prufung wunderbarer finden, daß fo Biele eine fo lange Beit hindurch feine Regierung ruhig erdulbeten, als daß fie endlich einen Versuch machten fich zu befreien. Jest ver= lange ich im Namen bes gefammten Abels bag bie Gefete, welche Robert Guisfard einführte und bes Ronigs Groß= vater Roger aufrecht erhielt, wiederum bestätigt, alle Neue= rungen aber abgeschafft werden. Dahin gehort unter Un= berem ber Befehl, daß fein Edler feine Tochter ohne Ge= nehmigung bes Sofes verheirathen burfe: benn in der eigen= nutigen Absicht ben Beimfall von Leben berbeizuführen, versagte man diese Genehmigung oft widerrechtlich so lange, bis jene unvermahlt farben ober man ertheilte fie erft, wenn bie Madchen Alters halber unfähig waren Rinder zu geba= ren und ihren Stamm fortzupflanzen."

Der König wies alle diese Antrage zurück: "erst nach Ablegung der Wassen werde er den persönlich darum Bitztenden gewähren, was billig erscheine." Mit Heeresmacht zogen hierauf die Verschworenen gen Palermo und hatten die unbeschützte Stadt im raschen Angrisse gewiß erobert, wenn sie nicht auf die Botschaft, daß Wilhelm aus mehren Gegenden Mannschaft herbeiziehe, übereilt zurückgegangen waren. Die Ungewißheit des weiteren Ersolges führte aber

neue Unterhandlungen und endlich einen Frieden herbei, 1163. laut welchem einige ber Angefebenften bas Reich verließen; Bonellus, ber Graf von Avellino und Richard von Manbra aber volle Bergeibung und die Erlaubnig erhielten, nach Dalermo gurudgutebren. Mit biefem Bergleiche maren manche von ben geringeren Berschworenen, die nur in fortbauernben Unordnungen Gewinn faben, febr unzufrieben; fie beunruhigten und verfolgten Unfangs bie im Lande anfaffigen Saracenen, bann fogar Chriften und es wurde bem Ronige vorgestellt: schwerlich mochten sie so viel Rubn= beit zeigen ohne ben Rath und ben Beiftand von Bonel= lus. Dennoch begab fich diefer, Barnungen verschmabend, in ben Palast und hoffte irrig die Furcht vor dem Mein= eibe und ber Rache, werbe von gewaltthatigen Maggregeln gurudichrecken: ber Ronig ließ ihn gefangen nehmen und blenden. Cobald biefe Unthat bekannt wurde, gerieth bas Bolf in Buth und suchte ben Palaft erft zu fturmen, bann nieder zu brennen. Beibes miglang und nun erfaltete all: mablich die Liebe, und die Furcht vor der Strafe nahm fo gu, baß fast Diemand mehr ben Freunden Bonellus beige= gablt fenn wollte. Jvo jedoch, einer von feinen Beglei: tern, tobtete, um ibn ju rachen, ben Rammerer Abenolf und litt ftandhaft bie Strafe biefer That.

Hiemit endeten die Unruhen in Sicilien und bald nach= 1164. ber auch in Apulien '. Seitbem ergab sich der König so unbedingt dem Mussiggange und den Bergnügungen, daß er zuletzt verbot, ihm jemals irgend etwas Unangenehmes zu hinterbringen.

Bald nach biefem Befehle, am 14ten Mai 1166 ftarb 1166. ber unwurdige Konig. Sein Sohn und Nachfolger Wil-

<sup>1</sup> Die Zeitrechnung hat für alle biese Begebenheiten große Schwieseigteit. Cassin. monach. und Chron. sossas novas segen die Siege in Aputien und Ratabrien auf 1162; Murnt, annal, die Gefangenschaft bes Königs auf 1163. Das Chron Norm, 998 tast Reger von Basse ville 1161, Trivet 1162, Robert, de Monte 1163 schlagen u. s. w.

1166. helm II war sehr schon und durch den gelehrten Peter von Blois sorgfältig erzogen; konnte aber, weil er erst vierzehn Jahre zählte, die Regierung nicht selbständig sühren. Des halb übernahm seine Mutter Margarethe, die Tochter des Konigs Garcias IV von Navarra, die Vormundschaft und ergriff mehre Maaßregeln, welche das Volk beruhigten und die Hoffnung besserer Zeiten erweckten?

Dag nun aber biefe Soffnungen nicht gang in Erful= lung gingen, baran maren gutentheils die Ranke Schuld, welche unter ben erften Beamten und Rathgebern nicht bloß wie bisher fortdauerten, sondern durch die Theilnahme Fremder an ben Gefchaften noch verwickelter wurden. Der faracenische Freigelaffene Pietro Ganto, ber Notar Mat= thaus, Nichard Palmer ber erwählte Bischof von Syra= fus3 und Roger ber Bischof von Reggio hatten Unfangs ben meisten Ginfluß. Diefer lette mar febr groß und von ber hochsten Magerkeit, sein Gesicht schwarzlich und boch todtenblaß, seine Stimme schwach und zischend. Reine Ur= beit erschien ihm zu schwer, sofern sie Gewinn brachte. Unter bem Scheine ber Frommigkeit hungerte und durftete ber Geizige über menschliche Krafte bis ihn Jemand zu Ti= sche bat; ba wußte er sich fur die lange Entbehrung schad= los zu halten. Diefer Mann hatte burch folgerechte Seu= chelei den Ruf der Beiligkeit erworben und verleumdete jest, um sich die Aussicht auf das Erzbisthum Palermo zu eröffnen, ben Bischof von Sprakus bei Pietro Ganto als berrichfüchtig und gefährlich. Durch bie milberen Ge= finnungen ber Koniginn entging Richard zwar ben außer=

<sup>1</sup> Chron. fossae novae 873. Romuald II. chr. 205. App. ad Malat. Pagi zu 1166, c. 10. Abweichungen über bas Todesjahr Chron. Cav. 925. Neritin. chr. Guil. Nang. Peter von Blois war nur ein Jahr Erzieher; nachher libris adjectis rex ad otium se contulit palatinum. Petri Bles. ep. 66.

<sup>2</sup> Testa 18-27.

<sup>3</sup> Pirri Sicil. sacra I, 621. Burigny III, 297.

ften Gefahren, follte aber boch vom Sofe entfernt werden 1167. als die Unkunft des Grafen Gilbert von Bravina' die Stellung ber Parteien veranderte. Diefer, entfproffen aus bem Gefchlechte ber Grafen von Perche, hegte ben Borfat nachft ber Koniginn Margarethe feiner Bermanbtinn, als Statthalter zu herrschen; wogegen fie bamit umging, ibm fogar die Gewalt zu nehmen, welche er fcon befag. In ihrer Gegenwart gerieth er in einen heftigen Wortwechsel mit Pietro Ganto und außerte: "alle Ebeln feven außerst ergurnt, baf man geringen Dienern bie bochfte Bewalt an= vertraue und ben, allein verständigen, Bifchof von Sprakus vom Sofe entfernen wolle." Margarethe erwiederte: "nur bes Konigs frühere Befehle wurden erfüllt, bem Grafen ftande es indeffen frei, als Genoffe bes Dietro Ganto am Sofe zu bleiben und ihn mit Rath zu unterftugen." Da" rief ber Graf: "wohl febe ich, welchen Ehrenplas bu bei= nem Bermandten neben beinem Anechte zuwenden willft; aber fold Benehmen wird beine Berrichaft untergraben und leiber ift nur zu mahr, mas im gangen Lande von beiner Bermaltung ergablt wird." Die Koniginn weinte, bebarrte aber auf ihrem Willen; ber Graf entfernte fich im bochften Borne; Pietro endlich hatte beffen Befinnung un= verhohlen erkannt und war entschlossen, Gewalt mit Gewalt ju vertreiben. Je mehr er aber fein Gefolge verftartte, mit besto wenigeren Begleitern erschien unbeforgt ber Graf von Gravina und erweckte baburch in jenem ben Urgwohn, bag ein versteckter Plan wider ihn im Berte fen. Bah= rend fich Pietro vergeblich abmuhte biefen zu entreden, fuch= ten ihm Ginige jebe Beforgniß auszureben; Unbere bin: gegen erhöhten in ihm bie Furcht vor immermabrenden beim= lichen Nachstellungen, bis fein unentschloffenes Gemuth burch biefen Bechfel ber Unfichten und Borftellungen in bie hochfte Unruhe gerieth und alle Bulfsmittel als ungureichent verfcmabte. Eingebent bes bitteren Schidfale fo vieler Bor:

<sup>1</sup> Tenta 60,

1167. gånger wartete er die außerste Gefahr nicht ab, sondern gab seine unsichere Stellung auf und floh in der Nacht mit allen Schägen nach Ufrika.

Der Graf von Gravina hielt seinen Sieg fur vollkom= men und tadelte, allgemeine Beistimmung erwartend, in einer großen Berfammlung ben Unfinn bes Befchluffes, einen faracenischen Sklaven an die Spite ber Regierung zu ftel= len. Aber Richard Graf von Molifa, ber Koniginn Rath= geber antwortete: "ber verstorbene Ronig hat Ganto frei= gelaffen, der jetige hat das Geschehene bestätigt und ich bin bereit die Rechtlichkeit bes Entwichenen wider Jeben im Zweikampfe zu beweisen." Mit Mube ward bem Blut= vergießen zwischen beiden Mannern vorgebeugt und durch -die Koniginn eine, wenigstens scheinbare, Ausschnung ver= mittelt. Nach diesem Auftritte, welcher den Muth der Feinde des Grafen von Gravina erhöhte, las der Notar Matthaus felbst verfertigte Briefe vor, welche verfundeten, daß Kaifer Friedrich im Begriffe fen bas Reich anzugrei= fen. Nur ber Graf von Gravina (das behauptete Matthaus laut mit feinen Freunden) fen fabig und wurdig als Statt= halter Upuliens einem folden Feinde gegenüberzutreten. 3mar erkannte der Graf fehr wohl den Nebenzweck diefes Lobes; weil ihn aber bie gemachten Erfahrungen überzeug= ten, daß er gegen den Willen der Roniginn und aller übri= gen Rathe keinen wefentlichen Ginfluß erlangen werbe, fo nahm er jene, ihn vom Sofe entfernende, Chrenstelle außer= lich mit Dank an.

Nunmehr erneuten sich die Bemühungen, auch den erwählten Bischof von Syrakus zu entsernen und dem von einem eigennügigen Kardinale im Namen des Papstes ausgesprochenen Verlangen: daß er seine Bestätigung und Weihe persönlich in Rom nachsuche, ließ sich, weil auch die Koniginn beistimmte, so wenig etwas Erhebliches entgegensehen, daß Richard nur um eine Verlängerung der Frist ein-

<sup>1</sup> Pagi zu 1167, c. 24.

fam. Diese Bitte ward jedoch abgeschlagen und der Sieg 1167. seiner Gegner schien gewiß. Da trat auf einer Versammlung der Prälaten und Barone, Allen unerwartet, der von
Richard durch Geschenke und Ueberredung gewonnene Graf
von Molisa auf und sagte nach seiner Gewohnheit mit heftiger Stimme: "ich wundere mich, daß man ohne Rücksicht
auf das Wohl des Landes den klugen und unentbehrlichen
Bischof von Sprakus entsernen will. Der vorige König
ehrte dessen, empfahl ihn ernstlich und eifrig seinem
Nachfolger und die Königinn wird seine Abreise unter keinem Vorwande bewilligen dürsen." Wirklich anderte auch
diese, freiwillig oder von Richard beherrscht, ihren Entschluß
und alle Plane der Feinde des Sprakusaners waren hiemit
plöslich vernichtet.

Um ähnlichen Reibungen vorzubeugen ober boch in solchem Falle einem unparteiischen Manne vertrauen zu fonnen, berief die Königinn einen ihrer Verwandten den Grasen Stephan von Perche¹ und ernannte ihn erst zum Kanzter, dann, mit Beistimmung des Papstes, zum Erzbischose
von Palermo. In dem Maaße aber, als sich dieser durch
Uneigennühigkeit und Gerechtigkeit bei dem Volke beliebt
machte, zurnten ihm die zurückgesetzten Ublichen und die
vorher unabhängigeren Käthe. Der eigene Bruder der Königinn, Graf Heinrich von Montecaveoso³, ein Mann, welcher ohne Festigkeit und Charakter jeder Laune und jedem
Laster zügelloß nachbing, ließ sich von den Mißvergnügten
verleiten an die Spiese einer, gegen daß Leben des Erzbischoss gerichteten, Verschwörung zu treten. Schon war in

<sup>1</sup> Filius comitis Perticensis. Hugo Falc 313. L'art de verifier XIII, 179.

<sup>2</sup> Ex patre Navarrae rege nothus frater, hatte eine uneheliche Tochter König Regers geheirathet. Rocchi chr. 33. Testa 60. L'art de verifier VI, 495. — Ludwig VII fagt in einem Briefe an König Bilhelm, von Stephan: caro et sanguis noster est, et clarissimos process regni cognatione vel affinitate contingit. Bibl. Harleiana. No. 215.

1168. Meffina Alles zur Ausführung vorbereitet, als Graf Beinrich in der Nacht auch einen der koniglichen Richter Na= mens Roger berief und verlangte, daß er ihm Gehorfam schwore. Roger verweigerte die Eidesleiftung vor weiteren Eröffnungen; sobald ihm aber der Graf diefe ertheilte, stimmte er dem Plane bei und versprach am nachsten Tage, nach reiflicher Ueberlegung ber Sache, zu schworen. Statt beffen melbete er bem Erzbischofe: daß Graf Beinrich im Einverstandniffe mit mehren Bischofen, Edlen und einem Theile ber Burger von Meffina, ihn am nachsten Tage umbringen wolle. Erfchreckt über fo nahe Gefahr verfam= melte jener feine treuesten Freunde, Die Grafen von Gra= vina, von Avellino und einige Undere. Gie beschlossen: Roger folle ben verlangten Eid fcmoren, bamit Graf Beinrich nicht Berdacht schöpfe (benn folch Berfahren zur Rettung bes Reiches fen kein Meineid); bann gingen Alle zur Koniginn und erzählten mas entdeckt worden fen. Gleich groß war ihr Schmerz und ihre Berlegenheit: benn es erschien grausam ben Bruder peinlich zu strafen, und noch ungerechter und für die Ruhe des Reichs gefährlicher, ben Rangler bem Undankbaren preis zu geben; baber faßte man endlich ben Beschluß, Graf Beinrich muffe verhaftet und im Wege Rechtens gegen ihn verfahren werben. Bu bie= fem 3mede berief man am anderen Morgen einen großen Staatsrath, worin mit bem Grafen viele feiner Unhanger erschienen; größeren Undrang hinderten jedoch die Goldner bes Ranglers. Diefer trug, auf alle Kalle gefaßt, einen Harnisch unter bem Kleide und Waffen waren heimlich versteckt. Nachdem Alle sich versammelt hatten, erhub Graf Beinrich von Montecaveoso Rlage über seine Durftigkeit und die Menge feiner Schulden: man moge ihm zur Un= terstützung das Fürstenthum Tarent ober eine einträgliche Graffchaft überlaffen. Diefe Reben hatten ihm feine Ge= noffen aufgetragen, um eine Beranlaffung jum Streite mit bem mahrscheinlich widersprechenden Kanzler herbeizuführen. Bu Beinrichs Erstaunen antwortete ihm aber Graf Gil=

bert von Gravina: "hatte bein Betragen ber Erwartung 1168, entsprochen, zu welcher bie großen bir bereits von bem Konige und ber Koniginn erzeigten Bohlthaten berechtigen, fo murbe man bir gern noch größere Bortheile bewilligen; allein bu haft Empfangenes und widerrechtlich Geraubtes gleich schnobe vergeubet, bu hast freventlich gestrebt Unei= nigfeit ju stiften zwischen dem Ronige und ber Koniginn, ber Mutter und bem Cohne. Jener riethest bu: fie moge Burgen befestigen und bort ihre Schape verbergen, benn leicht konne ber Konig ihr nach erlangter Bolljahrigkeit feindlich gefinnt fenn; diefen belogst du, als fen die Re= gierung feiner Mutter schablich bem Reiche und fchandlich für seinen eigenen Ruhm. Du nur wolltest herrschen und lenken; aber weise gab ber Konig bir zur Untwort: mehr als je die Mutter, muffest bu felbst ihm verdachtig erschei= nen. Co gurudgeschreckt haft bu bich jest verschworen ge= gen ben Rangler ohne Urfache und Vorwand, nur bem Reibe und thorichter Rachsucht ergeben. Gen ihm gleich an Mann= beit, an Berftand, an Tugend, bann wird bir nie berjenige Ginfluß mangeln, ben folche Borguge immerbar begrunden, ben du aber beiner Gunden wegen nie gewinnen kannft. Denn bu bift erfunden ein Berfcwender, Rauber, Muf= rubrer und Berfcmorer; verwirft ift beine Sabe, ja fofern tonigliche Gnade nicht des Rechtes Musspruch milbert, auch bein Leben."

Als diese Anklage durch Rogers des Richters Zeugniß bestätigt wurde, laugnete Graf Heinrich nur verwirrt und sich selbst widersprechend: man sehte ihn gefangen und sandte seine entwassneten Soldaten nach Kalabrien. Gestheilt aber waren die Meinungen, wie man sich gegen die übrigen Mitverschworenen benehmen solle? Ihrer großen Zahl und vielsachen Verwandtschaft halber riethen Einige zur Milde, während Andere den Vorzug strenger Bestrafung durch das glüdliche Beispiel König Rogers darzuthun suchten. Der Kanzler, keineswegs rachsüchtig gesinnt, erzklärte sich für die erste Ansicht: nur der Graf von Mos

1168, lifa folle im Gefangniffe bleiben und Graf Beinrich bas Land verlaffen; hiemit waren die gefährlichen Sauvter ent= fernt und die Menge rathlos. Auch erfolgte in der That, als ein neuer Aufstand ausbrach, nur die Gefangennehmung bes Bischofs von Agrigent und des Notar Matthaus: Rei= ner wagte feitdem bem Kangler zu widerstehen.

Und bennoch anderten sich ploglich die Verhaltnisse von neuem1. Dbo Quarello, welcher ben in Reggio gefangenen Grafen Beinrich nach Spanien bringen follte, zogerte unter eigennützigen Bormanden in Meffing; es fam zu Schlägereien zwischen feinen Leuten und ben Burgern, und als die Obrigfeit mit Nachbruck die Ordnung berftellen wollte, murden ihre Diener burch Steinwurfe verjagt. Ronigliche, zur Rube ermahnende, Schreiben blieben ohne Wirkung und in diesem Augenblicke, wo immer lauter und harter wider bes Ranglers Ginfluß und die gesetwidrigen Bedruckungen der Frangofen gesprochen wurde, rief plog= lich Jemand: "vor allen Dingen muß Dbo Quarello ge= tobtet und Graf Seinrich von Montecaveoso befreit wer= ben!" Und fo rafch und heftig ergriff bie Menge biefen Aufruf, baß ein Theil nach Reggio fegelte und ben Grafen befreite, mahrend ber andere Dbo aus dem koniglichen Palaste herausholte, verkehrt auf einen Efel fette und durch bie Stadt führte. Bon ungeziemendem Spotte fand ber Pobel, wie immer, leicht den Uebergang zur Gewalt: Doo ward erschlagen, sein Leichnam zerstückelt, ja Ginige fogen ihm in wildem Saffe bas Blut aus. - Nunmehr zogen bie Aufruhrer gen Taormina und verlangten, bag ber Schloß= hauptmann ihnen ben Grafen von Molifa übergebe. Als

<sup>1 1168</sup> trafen schreckliche Erbbeben Sicilien, wo besonders Ratanea zerstört wurde. Jordani chron, in Murat, antiq. Ital, 981.

<sup>2</sup> Guil. Nang. erzählt zu 1168: bie Großen hatten fich verfdmoren alle Franzosen umzubringen; der Ronig habe aber die Urheber der Ber= schworung hinrichten laffen. Hugo Falc, fagt hievon nichte. Bergt. Petri Bles, epist, 90,0 -7000 ; 5000,400 13/19 2-2 7:00 (006 32

ihn weber Versprechungen noch Drohungen von seiner Pflicht 1168. abbringen konnten, zeigten sie ihm sein Weib und seine Kinder (die in ihrer Gewalt waren) und sprachen: "diese sind bes Todes, sofern du dich länger unserem Verlangen widersehest." Er aber antwortete: "der Tod aller der Meinen ist ein geringeres Ungluck, als ein schändliches Leben."
— Ungerührt durch dies großartige Benehmen verrieth der Gavarret des Schlosses seinen Vorgesehten: der Graf von Molisa und der Notar Matthäus wurden befreit.

Alls Kunde von diesen Ereignissen nach Palermo kam, 1169. umlagerte der Pobel das seste Haus des Kanzlers; und weil dieser dessen Einnahme sürchtete, seine Feinde aber vorsaussahen daß der Eiser der Belagernden bald erkalten würde, kam es zu einem Vertrage zwischen beiden Theilen des Inshalts: der Kanzler legt sein Amt nieder und pilgert nach Palastina, die mit ihm angelangten Franzosen kehren in ihre Heimath zurück und die Aufrührer erhalten Verzeihung.
— König Wilhelm und seine Mutter mußten dies Alles genehmigen; der neue Kanzler Matthäus und der neue Erzebischof von Palermo Walter Offamiglia (ein geborener Engländer) leiteten die Geschäfte seitdem größtentheils nach ihrem Gutdunken.

Eine folche ununterbrochene Reihe von inneren Unruhen und schlechten Hofranken? findet sich fast nirgends in ber abendlandischen Geschichte jener Jahrhunderte und bilbet, an die Byzantiner erinnernd, ein sehr merkwurdiges Gegenstuck zu den Freiheitskampsen der Lombarden und den großen Anstrengungen der Kaiser und Papste. Auch ergiebt

<sup>1</sup> Rich, S. Germ. 969. Romuald, chr. 208. Pirri Sicilia I, 103, 699. Testa 186. Amato 61, 68,

<sup>2</sup> Peter von Blois schilt sehr auf Sicilien, wo die Berge Feuer sprien, der Eingang zur hölle ist, die Einwohner nur Fenchel und Eppich essen und von der Erde verschlungen werden. Er lobt dulcedinem nativi aëris angliei und nennt die Sicilianer sophistici amici et occulti atque perditissimi proditores. Vivant in Sicilia, qui proditiones et venena procurant. Epist. 46, 93.

1169. sich aus unserer umständlichen Erzählung, warum das normannische Reich in diesem Zeitraume keineswegs mit entscheidendem Nachdrucke nach außen wirken konnte. Hätten die Lombarden den Kaiser nicht beschäftigt, so würde der Schutz der beiden Wilhelme dem Papste Alexander, und dessen Bannsprüche jenen Königen nicht viel geholfen haben: jetzt entschied Friedrichs Unterstützung inormannischer Unzustriedenen so wenig das Schicksal des unteren Italiens, als apulische Anreizungen und Geldhülfe das Schicksal der Lombardei.

1170 Selbst in seinen spåteren Regierungsjahren konnte Wilzbis helm II nie ganz der Hofrånke Meister werden?. Im Inznern Siciliens lebten Saracenen fast unabhångig und die Barone wußten wenig von Gehorsam; doch herrschte im Ganzen mehr Friede und Ordnung als vorher. Bedenkzliche Verhältnisse mit Genua und Marokto wurden zu beiderseitiger Zufriedenheit sestgestellt, gegen die Griechen selbst mit Erfolg gekämpst und der Reichthum des Landes durch größere Thätigkeit vermehrt. Aber welch Schickfal, so fragten Alle, wird diesem schonen hochbegabten Lande zu Theil werden, wenn König Wilhelm kinderlos stirbt? Seine Gemahlinn Johanna, die Tochter König Heinrichs II von England war nämlich unfruchtbar und vom königlichen

<sup>1</sup> Ueber bie kleinen Fehben ber Normannen und ber Kaiferlichen siehe bas Chron, fossae novae ju 1165, 1166, 1168, 1174.

<sup>2</sup> Sismondi II, 259. Gervas. Tilber. 943.

<sup>3</sup> Oberti annal. 337. Ottobon. 356. Die Normannen nahmen 1180 bie Tochter bes Königs von Marokko gefangen, was den vortheilhaften Frieden beförderte, der auf zehn Jahre geschlossen ward. Robert. de Monte. Cassin, monach.

<sup>4</sup> Sohanne erhielt eine ansehnliche Morgengabe. Die Heirath im Januar 1177. Robert, de Monte. Bromton 1113. Roger Hov. 551. Rad. a Diceto imag. Bened. Petroburg. 143, 199, 216. Der Plan, Kaifer Emanuels Tochter zu ehelichen, schieterte angeblich burch bessen Schuld. Nicetas V, 110. Daß Kaiser Friedrich ihm seine Tochter habe anbieten lassen, erzählt Inveg. ann. 428. Caruso II, 1, 189.

Saufe ber Normannen nur Konftange noch übrig, die Toch= 1185. ter Ronig Rogers. Da gedachte ber Raifer, ob er jest nicht mit einem Male erreichen tonne, mas ben Anftren= gungen feines gangen Lebens miglungen fen. Wenn er Ronftange, Die Erbinn, feinem Cohne Beinrich vermable, fo gewinne er bas iconfte gand Italiens, ichließe ben Rirchenftaat von allen Seiten ein und zeige brobend ben Lombarben hohenstaufische Reiche gegen Mittag und gegen Mitternacht. - Je mehr aber biefer Plan ben Raifer er= freute, besto mehr erschreckte er ben Papft, welcher burch beffen Gelingen Alles ju verlieren ichien, mas Alleran= ber III über bie weltliche Macht erftritten hatte. Che fich jeboch Lucius zu einer bestimmten Maagregel entschließen konnte, ftarb er am 25ften November 1185; und obgleich fein Nachfolger ber zeitige Erzbifchof Sumbert Crivelli von Maitand, welcher ben Namen Urban III annahm, bem Kaifer und allen Deutschen wegen strenger Behandlung feiner Familie' perfonlich abgeneigt war2; fo konnte er boch die Berlobung Beinrichs und Konftangens nicht mehr bintertreiben, feitbem am ficilifden Sofe bie Partei bes Erzbischofs Balter von Palermo, über ben Notar Mat= thaus und die Biberfacher ber Deutschen entschieben bie Oberhand gewonnen hatte. Mehr als 150 Saumthiere zogen mit Gold, Silber, Sammet, Rleibern und anderen herrlichen Sachen belaben, nach bem norblichen Stalien und überbrachten ben reichen Brautschat Ronftangene '. In

<sup>1</sup> Pipin, c. 11. Aquic, auct. Bonon, hist. misc. Moscardo 141. Ecclesia 144. Bullar. Rom, I, 48. Concil XIII, 651.

<sup>2</sup> Friedrich hatte bei ber fruheren Ginnahme Mailands mehre Ber: wandte Urbans gefangen fegen, ja vielleicht forperlich ftrafen laffen. Gesta Trevir, Mart. 216. - Turbanus, cum in odium imperatoris volebat turbare ecclesiam. Burchardi vita 83. Urbanus III tanta execratione Teutonicos habuit, ut cos a communi eleemosyna sua amovere praeceperit. Laudun. chr. 704.

<sup>3</sup> Johann. de Mussis ju 1185, Pipin. c. 2. Es ift unnothig bie erwiefen falfden Berichte über Konftange ju wieberholen. - Arnold. 11.

1186. Mailand, ber fo lange feindlichen, jett bem Kaifer befreun: beten Stadt wurde zu ehrenvoller Auszeichnung am 27ften Januar 1186 bie Vermablung mit bochfter Pracht in ber Rirche des heiligen Umbrofius vollzogen. Der Erzbischof von Vienne fronte hiebei ben Raifer, ber Patriarch von Uquileja' ben Ronig Seinrich, und ein beutscher Bischof bie Koniginn Konstanze. Darauf folgten Feste aller Urt, wozu Buhnen fur die Buschauer errichtet wurden; ja fo groß war ber Undrang von Fremden, daß man in größter Gile holzerne Wohnungen von außerordentlichem Umfange erbauen mußte. Deutsche Fürsten, normannische Barone, lombarbifche Abgeordnete lebten in frohlicher Eintracht neben einander, und ein vom Kaifer fur gang Italien ausgesprodenes Nichtgebenken fruberer Bergeben, verbreitete biefe Frohlichkeit felbst in ferne Gegenden. - Nur eine Soff= nung blieb jest ben Feinden ber Sobenstaufen: daß ber König Wilhelm noch lange leben und auch wohl Kinder zeugen konne, oder das Migverhaltniß des Lebensalters bie Ehe ber Neuvermahlten vielleicht unfruchtbar mache; boch gablte Konstanze erst ein und breißig, Seinrich nur ein und zwanzia Jahre?.

Lubec. III, 16. Otto S. Blas. 28. Memor. Reg. 1076. Herm. Altahens Alber. 357, 367, 391. Gervas. Tilber. 943. Radulph. a Diceto imag. 629. Erfurt. chr. S. Petrin. Godofr. mon. Aquic. auct. Otto Fris. chron. VII, cap. ult. Cassin. monach. Patav. mon. 668. Udalr. chron. August. Antich. Longob. Milan. II, 94.

<sup>1</sup> Saxii archiep. II, 602. Vicende 120.

<sup>2</sup> Konstanze war nach ihres Baters Tobe geboren, und wenn sie auch wohl nicht speciosa nimis erschien, wie Viterb. Panth. 462 beshauptet, so war sie boch noch weniger clauda et in visu obliqua, wie die parteiische Hist. sicula 778 sagt. Früher war es einmal im Werke, das heinrich eine Tochter des Königs von Frankreich heirathe, aber Alerander wirkte dagegen. Mart. coll. ampl. 889, 991. Bei Erössnung ihres Grabmahls sand man daß Konstanze blonde Haare hatte. Gregorio discorsi II, 21. Natus est imperatori silius nomine Henricus. Godofr. mon. zu 1165.

Der Raifer hoffte bag Papft Urban, ba bie Che zwi= 1186. schen Beinrich und Konstanze einmal abgeschlossen war, die Band zu einer Aussohnung bieten werde; ftatt beffen ent= febte er alle Pralaten, welche an jenen Feierlichkeiten Theil genommen batten, weigerte sich, nach wie vor, ben Konig gu fronen und fand Berbundete in Italien wie in Deutsch= land. Dort gurnten bie Cremonefer über bie Begunftigung Mailands und die befohlene Berftellung Cremas '; ber Rai= fer aber besiegte fie, - welch unerwartetes Schauspiel -, an ber Spite feiner neuen Freunde, ber Mailander, und reizte vielleicht die Romer zu neuen Ginspruchen wider die Berrichaft ber Papfte. Jest ergingen umftanblichere Be= schwerben Urbans: daß der Raifer die mathildischen Guter ber Kirche vorenthalte, die Geiftlichen besteuere und vor weltliche Gerichte stelle, ben Nachlag ber Bischofe einziehe, viele zu Nonnenkloftern gehorige Guter an sich nehme und erledigte Stellen unter dem Vorwande nothwendiger Um= gestaltungen nicht besetze?. Friedrich antwortete hierauf Unfangs mit Grunden: als aber ber Papft biefe ungenus gend fand, Beinrichs Kronung fortdauernd verweigerte, Folmarn' aller Gegenvorstellungen ungeachtet zum Erz= bifchofe von Trier weihte und beutsche Pralaten, vor allen die Erzbischofe von Mainz und Roln, sich ber papstlichen Unsicht besonders in Bezug auf jene zweite Unklage geneigt zeigten, fo murben ftrengere Maagregeln ergriffen. Ronig Beinrich hielt ben Papft in Berona fast gefangen, befette

<sup>1</sup> Die Gremoneser hatten keine Gesandten zur hochzeit geschickt. Die Maitander erhielten neue Borrechte und einige attere Besiehungen. Galv. Flamma c. 210—212. Sicard. 602. Cremon. chr. 635. Memor. Regiens. 1076. Dumont I, Urk. 195. Tiraboschi Letterat. IV, 3. Murat, antiq. Ital. IV, 229.

<sup>2</sup> Ludwig. reliq. II, 411, 435.

<sup>3</sup> Gervas. Tilber, 943. Aquic, auctar. Arnold. Lubec, III. 17. Kentab von Salzburg warb nach Spriftians Tode wieder Erzbischof von Mainz, aber nicht beliebt, weit er ben Geistlichen eine Steuer aussetze. Conradi chr. mogunt, 769.

1186, ben größten Theil des Kirchenstaates, belagerte Orvieto, sperrte alle Zugange über die Alpen, ließ einem Boten, der Gelder zum papstlichen Hofe bringen wollte, die Nase abschneiden und einen Bischof körperlich züchtigen, welcher auf dreimal wiederholte Frage beharrlich antwortete: "er habe seine Würde allein vom Papste!"

Unterdessen war der Raiser nach Deutschland geeilt und hatte fich in Worms der Gefinnungen vieler Bischofe aufs Neue versichert; nur Philipp von Koln, ber machtigste und tuchtigste unter ihnen, - welchem ber Papft Bollmacht gegeben hatte, mabrend ber Sperrung gegen Stalien bas Wohl ber Kirche in Deutschland wahrzunehmen -, erschien nicht auf die ergangene Ladung. Spater verabredete man jedoch eine personliche Zusammenkunft, wo Philipp auf Friedrichs Vorwurfe antwortete: "meine alte Treue ift un= verandert, boch billige ich allerdings die Forderung des Papftes, bag beim Ubsterben eines Bischofs ber Ronig meber bas bewegliche Gut noch bie Ginkunfte bes laufenden Sahres an fich siehe, und bem Nachfolger Alles erschöpft und ausgeleert hinterlaffe. Sobald bu eingebenk ber fruheren Dienste und der Milbe, welche jeden Berricher ichmudt, Diese, wo nicht ungerechte boch ungeziemende Einrichtung aufhebst, werden die Bischofe als bemuthige Bermittler zwischen bir und bem Papfte auftreten, fonft aber ber Bahr= beit nichts vergeben." Sierauf sprach ber Raifer: "ich weiß, daß meine Borganger zufolge uralten Rechtes bie Bisthumer nach Willfur, ohne fremde Einmischung tuchtigen Mannern ertheilten; weil fie bies jedoch aus eigenem Willen anderten, habe ich es babei gelaffen. Singegen foll mir von allen, bis jest noch unwandelbar erhaltenen, Rechten auch nicht das geringste entriffen werden. Durch die freie Bahl ber Bischofe ist wahrlich schon zu viel eingeraumt: benn mehr wurdige Manner fand man unter biefen, als bie Stellen

<sup>1</sup> Innoc. III. regist. Imper. 29.

noch von ben Kaifern nach Berbienst besetzt und nicht, wie 1186. seitbem, nach Gunft vertheilt wurden !."

Ungeachtet biefer, feineswegs gang ungegrunbeten, Bor= wurfe blieb Erzbischof Philipp bei feiner Meinung und burfte beshalb nicht auf bem nachsten Reichstage in Gelnhaufen erscheinen. hier trug Friedrich ben verfammelten Pralaten und Rurften die icon erwahnten Punkte nochmals vor und fugte bingu: "er habe bem Papfte in allem Billi= gen nachgegeben und ihm freundlich Rebe geftanben; noch jest fen er bereit ihn als verehrungswurdigen Bater angu= erkennen, wenn er von ihm als geliebter Sohn behandelt werbe2. Statt beffen zeige fich Urban überall feindselig, mache neue Forderungen, begunftige die gebannten Cremonefer, verweigere Beinrich VI die Kronung, behalte die der mailandischen Kirche gebührenden Ginnahmen inne, brude bie Geiftlichen mit Abgaben und ftelle die Behauptung auf: fein Laie durfe Behnten erheben, welche urfprunglich einer geiftlichen Stiftung beigelegt waren. Allein biefe Forberung erscheine eben fo ungerecht, als alle übrigen. Denn burch alte Vertrage und burch unvordenkliches Berkommen fen gewohnlich ben Schupherren ber Rirche, - bie ihr in un: rubigen Zeiten wahrlich fehr nutten -, eine Belohnung ausgeworfen worden, bie man ihnen unter feinem Borwande entreißen durfe. In biefer Lage mußten bie Bifcofe ihre Gefinnungen ohne Behl offenbaren und erklaren: ob fie bem Raifer geben wollten was bes Raifers, und Gotte was Gottes fen?"

Konrad ber Erzbischof von Mainz antwortete im Namen Aller 3: "bei fo großen und gleichen Berpflichtungen gegen ben Papft und ben Kaifer, wage man keinen entscheibenden

<sup>1</sup> Beweise von Friedrichs Ernst und Borficht bei Befesung ber Bisichpefestruen, Bouquet XVI, 694, 695.

<sup>2</sup> Ludwig, reliq. 11, 445.

<sup>3</sup> Radulph, a Diceto 632. Pegav, chr. contin. Belgic, chron. magu. 210.

- 1186. Ausspruch; rathsam moge es jedoch senn, wenn der Papst im Namen der Bischofe zum Frieden und zu billigen Gessinnungen aufgesordert werde." Dies geschah, und Urban erstaunte um so mehr in ihrem Schreiben alle Beschwerden des Kaisers mit vorwersendem Tone wieder zu sinden, als er nur den Bunschen der deutschen Bischofe gefolgt und als Vertheidiger ihrer Rechte ausgetreten war.
  - Friedrich, nunmehr feiner Ueberlegenheit in Deutschland gewiß, fette Rudolf in Trier ein und zwang Folmarn erft nach Frankreich, dann, - weil ihm Konig Philipp auf bes Kaifers Berlangen ben Schut verweigerte -, nach England zu flieben; er nothigte bie Bischofe von Met und Verdun (welche einer, durch Folmar berufenen Rirchenverfainmlung beigewohnt hatten) ihren Stellen zu entsagen, sperrte die Rheinfahrt nach Roln, und war im Begriff ben Erzbischof wie einst Beinrich ben Lowen zu behandeln. -Der Papft bingegen, feiner geiftlichen Macht fich nicht minder bewußt und burch diese Ereignisse, so wie burch Konig heinrichs hartes Verfahren aufgereigt, wollte bie außersten Maagregeln ergreifen ?. Schon hielt man eine vollige Spaltung zwischen Reich und Kirche fur unvermeidlich, als die Nachricht einlief: "Saladin habe die Chriften bei Tiberias ganglich gefchlagen, Salabin habe Serusalem erobert!" Da verbreitete sich in ber gangen Chriftenheit ein unermeglicher Jammer; alle Befchwerben, Rehben und Kriege verloren ihre Bedeutung und nur ein Biel erschien noch groß und wurdig: das Grab bes Erlofers ben Unglaubigen wieder zu entreißen!

<sup>1</sup> Alber. 374. Godofr. mon. Der Raifer habe die Bifchofe theils mit Lift, theils mit Gewalt gewonnen. Bosov. annal.

<sup>2</sup> Papae apud Veronam commoranti negata est facultas quoquam procedendi. Dandolo 312. — Den 26sten Junius 1189 entseste Resmens III Folmann, angeblich weil er sich in Rom nicht gestellt hatte, versprach ihm jedoch eine anderweite Versorgung. Günther cod. I, urk. 221.

## Fünftes Buch.

Das Morgenland vom Ende des zweiten Kreuzzuges bis zum Tobe Saladins.

(Bom Jahre 1149 bis 1193.)



## Erstes Sauptstud.

Seit bem unglücklichen Ausgange bes zweiten Kreuzzuges, 1149. nimmt die Geschichte des christlichen Morgenlandes eine immer traurigere Wendung. Denn in Europa war das Andenken an die Lässigekeit, ja den Verrath der dortigen Fürsten und Nitter viel zu lebhaft, als daß irgend einer sich von neuem sür sie hatte ausopfern mögen; und die Türken, welche den sprischen Christen nicht bloß an Zahl, sondern auch an Bildung, Einigkeit und Charakterkraft überlegen waren, spotteten seit den gemachten Ersahrungen über die, ihnen ehemals so fürchterlichen Kreuzzüge.

Unter allen muhamedanischen Fürsten trat jett (nach bem Tobe bes ersten und der Absindung des dritten Brusbers) Nureddin, der Sohn Zenkis, bei weitem als der machetigste und tüchtigste hervor'. Er war, um zuerst das Aeussere zu erwähnen, groß, wohl gewachsen und blond, kleisdete sich einsach und trank nie Wein. So verwerslich auch sein großer Eiser für den Islam den Christen erscheinen mußte, so rühmten doch selbst diese an ihm Muth, Ihästigkeit und edlen Stolz, und seine Unterthanen bewunderten außerdem, daß er strenge Gerechtigkeit mit Milde und Mässigung verbinde. Er baute Krankens, Armens und Wais

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deguign. XIII, 1, p. 486. Abulfar. 267. Hist. des Templiers I, 118.

330

1149, sen = Häuser, errichtete Moscheen, stellte die Mauern vieler Städte her, sorgte für Schulen und ehrte die Gelehrten. Bor Allem schmückte er seine Hauptstadt Damaskus mit Moscheen, Akademien, Bibliotheken, Krankenhäusern, Bäbern und Springbrunnen. Er war sparsam mit Gnabenbezeigungen und so weit entsernt öffentliche Einnahmen zu anderen als öffentlichen Zwecken zu verwenden, daß er seinem Beibe jährlich nur etwa zwanzig Goldstücke anwies und auf ihre, deshalb erhobene, Klage zur Antwort gab: "ich besüge nichts, sondern bin nur ein Schahmeister der Gläubigen, und werde sie deinetwegen nicht betrügen und mir die ewige Verdammnis bereiten." — Desto freigebiger forgte er für die Soldaten und äußerte: das Lager wäre ihre einzige Heimath, und an Grundbesis dürsten sie sich

Raimund von Untiochien erfuhr zuerst, wie gefährlich eine solche, immerdar schlagfertige Macht sen. Auf die Nachricht daß Unnab, eine zwischen Upamea und Rugia gelegene Burg, unzureichend mit Lebensmitteln verforgt worden, begann Nureddin die Belagerung, hob sie jedoch wieder auf, als die Chriften zum Entfage herbeieilten. Un= geachtet biefes glucklichen Erfolges behauptete Raimund: "unfer find zu Wenige, wir muffen weiter ziehen und eine ficherere Stelle zum Lager auswählen," - wogegen feine überbreiften Begleiter erwiederten: "Berge, Bald und Sumpf ichuben uns von allen Seiten, alfo mare ber Muf= bruch thoricht und nur Zeichen der Furcht." Sierauf gab Raimund zwar nach, fugte indeß, burch biefe Worte ge= reigt, hingu: "ein Tapferer vermeidet feine Gefahr, aber nur ein Tollfühner sucht fie auf. Bald wird fich zeigen, ob die Tollkuhnen stets die Tapfersten bleiben: denn ich furchte, daß unfere jegige Zuversicht uns gegen keinen Feind schüben und Nureddin uns einschließen wird, wie eine Beerde in einen Stall." - Seine Uhnung betrog ihn nicht:

<sup>1</sup> Sammer Uffaffinen 152. Ebnal=Athir in ben Notices 576.

benn kaum hatte der vorsichtige Turke ersahren, daß den 1149. wenigen Christen keine Verstärkung folge, so umzingelte er sie von allen Seiten mit größerer Macht, und siegte am 29sten Junius 1149 in dem ungleichen Kampse. Naimund siel tapker fechtend, während die meisten seiner Begleiter ihn feige verließen; Harem, Upamea und mehre andere Burgen gingen verloren, über das unbeschützte Land drang Nureddin bis zur Kuste und wusch, zum Zeichen seines Glückes und seiner Herrschaft, die Hände im Meere.

Raimund hinterließ zwei unmundige Sohne und zwei unmundige Tochter, über welche feine Wittwe Konstanze und ber Patriarch Limerich die Bormundschaft führten, und mit Rureddin, gegen große Aufopferungen, einen Scheinsfrieden schlossen.

Gern wurde Graf Joseelin III von Soffa, ber in so heftiger als unverständiger Feindschaft mit Raimund gelebt hatte, dessen Tod und die neu entstehenden Zwistigkeiten 1150. für sich benut haben, wenn nicht nach kurzem Glücke grösseres Unglück über ihn und seine Besitzungen eingebrochen ware. Nureddins Schwager, Sultan Masud, bedrängte ihn nämlich zuerst in Turbessel so sehr, daß er alle saracenische Gesangenen und zwölf Rüstungen ausliesern mußte. Dann gelang es zwar dem Grafen, — vielleicht mit Hüsse ber, zum Entsaze von Hasart aus Ferusalem angekommenen Mannschaft —, Nureddin zu schlagen und seine Wassenzerüstung zu erbeuten, welche er brohend an Masud sandte: allein auf dem Wege nach Ferusalem ward Foscelin im Mai 1150 von Turkomannen, die Nureddin in einen Hinzterhalt gelegt hatte, gesangen und nie wieder aus der Haft

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 915 sest bie Schlacht auf ben 29sten Junius 1148, Robert. de Monte auf ben ersten August 1149; auch Abulseda und Abulsarg. 256 stimmen für die Jahr; Trivet hat 1150. Siehe nech Cinnamus 54. Math. Paris 59. Dandolo 283. Michaud II, 216. Bitten III, 2, 3. — Berathungen in Frankreich über eine zu leisstende hüsse, Petri Venerab. epist. VI, 18, 19.

1150. entlassen '. Leicht eroberte Nureddin einen Theil der von Joseelins Weibe nur schwach vertheidigten Besitzungen, wurde indes von weiteren Fortschritten durch die Ungelegenheiten des inneren Usiens abgehalten?.

Glücklicher und ruhiger als die beiden nördlichen, dußerft geschwächten Staaten der Christen, war eine Zeit lang
das Königreich Terusalem: benn Nureddins Macht zeigte
sich hier minder wirksam³, und von dem neu befestigten
Gaza aus vereitelten die Templer alle Angrisse der Askaloniten und Aegypter. Bald aber erhob sich auch hier innerer Zwist. Die Königinn Melisenda hatte das Reich bisher mit mannlichem Sinne verwaltet und Manasse, ihren
Better, zum Reichsfeldherrn und ersten Beamten ernannt.
Als dieser jedoch hiedurch stolz ward und die Edeln auf
manche Weise beleidigte, so hielt Ehrsurcht vor der Königinn die Unzusriedenen nur kurze Zeit im Zaume; dann
warsen sie die Augen auf ihren Sohn, den mittlerweile
herangewachsenen Balduin III.

Dieser war ein schöner Jungling voll Muth und Verstand, der bereits mancherlei Kenntnisse, vor Allem in der Geschichte und den Landesgesehen, erworden hatte und das Erlernte, vermöge seines glücklichen Gedachtnisses, treu bewahrte. Ueberall zeigte er sich heiter und herablassend, ohne jedoch um geselliger Vergnügungen willen die Geschäfte zu vernachlässigen, oder das Leben mit lustigen Gesellen dem Umgange mit gebildeten Mannern vorzuziehen. Diese guten Eigenschaften ließen dalb vergessen, daß er in der Jugend oft Würfel spielte, und erst nach seiner Verheirathung keusch lebte.

Gene Migvergnügten sprachen jett zu Balduin: "bu barfft Manasse, ber beine Mutter bir abgeneigt macht, nicht langer bulben; auch ist es überhaupt Zeit bich aller Beis

<sup>1</sup> Er ftarb 1158. Wilken III, 2, 1.

<sup>2</sup> Abulfeda zu 1151. Abulfar 226.

<sup>3</sup> Rob. de Monte zu 1149. Trivet zu 1150.

berherrschaft zu entziehen und selbst die Regierung zu über: 1150. nehmen: benn Bormunbichaft finbet nur ftatt über Beiftes: unmundige, benen bu bich freiwillig nicht beigablen barfft." Durch folche Reben bewogen, verlangte Balbuin am Ofter= fefte 1151, daß er zum Ronige gefront werde; worauf ber 1151. Patriarch und einige andere besonnene Manner ihn, um offenen 3wift zu verhindern, dringend baten, er moge feine Mutter auch fernerhin als Mitregentinn anerkennen. Die= fer Borfcblag ftimmte fo wenig mit Balbuins Planen über= ein, baß er scheinbar jest von jeder Forderung abstand, am folgenden Tage aber, ohne Melifenden befragt zu haben, gefront' auftrat und, burch ben Grafen Jvo von Soiffons und andere Vornehme unterftust, eine Theilung bes Rei= des verlangte. Sie fam babin zu Stanbe, bag er nach eigener Bahl Tyrus, Uffon und bie Geekufte erhielt, Jerufalem und Neapolis bingegen feiner Mutter verblieben. 1152. Diefer mittlere Ausweg miffiel jedoch beiben Theilen und schwächte auch in ber That bie, ohnehin geringen Rrafte bes Reiches noch mehr: beshalb kam es zu einer neuen of= fenen Febbe 2 gwifchen Mutter und Sohn, bis Melifende allen Unspruchen auf bie Berrschaft entsagte und sich mit Reapolis als Bittwenfit begnügte.

Sobald biese Unruhen geendigt waren, begab sich Konig Balbuin nach Antiochien und fand baselbst Gesandte des griechischen Kaisers, welche der Grafinn von Edessa, gegen Einraumung ihrer noch übrigen Stadte und Schlösser, eine bedeutende jährliche Rente anboten. Getheilt waren die Meinungen, ob man jenen Antrag in der großen Bedrang-

<sup>1</sup> Laureatus, Wilh. Tyr. 918,

<sup>2</sup> Regina justo samiliarius ad inimicos dei se habente, silius — insurgit. Robert. de Monte zu 1152. Guil. Nang. erzählt, sie habe wahrscheintich Hildesonsum comitem S. Aegidii vergistet und seine Kinder, die sich in eine Burg ihres Oheims, des Grasen von Tripetis gestüchtet, den Turken verrathen.

<sup>3</sup> Daß dies nach Balbuins Thronbesteigung mar, fagt Wilh. Tyr. 019, bod begleitete ihn Niemand aus bem fruheren Antheile Melisendens.

1152, niß annehmen, ober ob man ihn verwerfen folle. Balbuin ftimmte fur bas erfte: benn bie Grafinn fonne ben Gultanen von Alevvo und Ikonium unmöglich in iener, vier= gebn Tagereifen von Serufalem entfernten Gegend wider= ftehen, auch muffe man die an Bahl fich taglich mindern= ben Chriften an einer Stelle zu doppelt fraftigem Wider= ftande fammeln. Im Fall es nun ben Griechen gelange jene Landschaften zu behaupten, so gewonnen die Kreuz= fahrer baburch einen Vortheil, der ihnen burch ihre eigene Macht unerreichbar mare. - Mus diefen Grunden übergab man ben Griechen alle zur Grafschaft Ebeffa gehörige', von den Turken noch nicht eroberte Orte; ein großer Theil ber Einwohner zog aber mit Sabe und Gut aus, um fich in den Besitzungen ber abendlandischen Christen nieberzu= laffen. Raum hatte fich biefer Bug in Bewegung gefett, so erschien das heer des hievon wohl unterrichteten Nured= bin; doch erreichten die Chriften glucklich Aintab, eine schü= gende Burg. Um folgenden Tage ftellte man bie Unbewaffneten, die Weiber, Kinder und das Gepack in die Mitte, ber Ronig führte bas Vorbertreffen, Raimund von Tripolis und Senfried ber Kronfeldherr beckten ben Rach= jug. Ungeachtet biefer zwedmäßigen Borkehrung waren bie Chriften vielleicht ben unablaffigen Ungriffen ihrer Keinde erlegen2, wenn diefe nicht endlich aus Mangel an Lebens= mitteln hatten guruckbleiben muffen. - Auf Diefe Beife fam also ber Ueberrest ber Grafschaft Edeffa3 an die Grie= chen, welche sie aber binnen Jahresfrist schon wieder an Nuredbin verloren, und nie ift feitbem driftliche Berrichaft in diesen Gegenden bergestellt worden.

<sup>1</sup> Wie viel bies war, bleibt ungewiß. Wilh. Tyr. 910. Abulfeda III, 257.

<sup>2</sup> Abulfeda ermannt zu 1152 eines großen Sieges Nurebbins über bie Franken. Es ift vielleicht biefer.

<sup>3</sup> Man sprach noch immer von ber Graffchaft Ebeffa, obgleich bie Sauptstadt lanaft verloren mar. Sanutus 189.

König Balduin III ging von Antiochien nach Tripolis 1152. zum Grafen Raimund II, welcher mit seiner Gemahlinn Hodierna, der Tante des Königs, in Zwist lebte. Ungesachtet aller Bemühungen desselben und seiner Mutter, der Königinn Melisende, kam keine Ausschnung zu Stande; vielmehr beschloß Hodierna ihrer Schwester nach Neapolis zu solgen. Als aber Raimund den Abreisenden das Geleite gab, ward er nahe bei den Mauern der Stadt von Ussafinen ermordet. Hiedurch in Buth gesetzt, tödtete das Bolk ohne Untersuchung alle Personen, deren fremde Kleidung oder Bildung als irgend verdächtig aussiel. Hodierna übersnahm die Vormundschaft für ihren erst zwölsjährigen Sohn, Raimund III.

Neue Schreckensnachrichten anderer Art folgten diesem Unglücke. Bahrend nämlich der größte Theil der jerusalemischen Macht bei Neapolis stand, um diesen offenen Ort zu schüßen, drangen türkische, von den Nachkommen Ortoks angesührte Schaaren mit größter Schnelligkeit dis zur Hauptsstadt und lagerten sich auf dem Delberge'. Es galt diesemal Habe und Gut, Herrschaft und Leben. Deshalb eilten die Christen in zorniger Begeisterung herbei und schlugen am 23sten November 1152° auf der Straße zwischen Sezicho und Terusalem ihre Feinde so vollständig, daß angebzlich 5000 von ihnen ums Leben kamen.

Im neuen Bertrauen auf einen so großen unerwarteten Erfolg, und wohl unterrichtet von den inneren Unruhen Aegoptens, fasten die Christen im Januar 1153 den Be- 1153. schluß Astalon zu belagern, von wo aus die Fatimiden

<sup>1</sup> Die Borfahren ber Angreifenben befaßen laut Wilh. Tyr. 922 Zerusalem vor ber frankischen Eroberung, mithin waren es Ortokiden. Senst konnte man auch ben Namen hiaroquin, welchen jener Schriftssteller nennt, von Jaruk ableiten, der sich in der Gegend von Aleppe aufzuhalten pflegte, und von dem die jarukidischen Türken ihren Namen erbalten haben. Abulseda zu 1169. Bergl. Wilken III, 2, 18.

<sup>2</sup> Oliv. Schol. hist. reg. 1375. Dandolo zu 1152, p. 285.

1153, ihnen fo oft Gefahr und Ungluck bereitet hatten. - Askalon hatte die Geftalt eines Salbkreifes, beffen Durchmeffer gum Meere und dessen Umfang zum festen Lande gekehrt mar. Das Land hob fich allmablich über die Meeresflache und wurde von Erdwallen geschütt, auf benen boppelte Mauern von großer Starke und viele Thurme von ansehnlicher Sobe ftanden '. Bier Thore, nach den vier Weltgegenden gerich= tet, führten gen Jerusalem, Gaza, Joppe und zum Meere, welches jedoch hier keinen Safen bildet, sondern ein fandiges und jedem Sturme ausgesetztes Ufer zeigt. Bloß gegen Mitternacht finden sich einige anmuthige Thaler, fonst er= scheint die ganze Gegend unfruchtbar; kein Fluß berührt fie, feine Quelle entspringt innerhalb ber Mauern, und bie Brunnen und Behalter liefern nur fargliches Trinkwaffer. Mit Lebensmitteln hingegen, Waffen und Mannschaft war bie Stadt in diesem Augenblicke fo reichlich verfehen, daß bie Bahl ber Belagerten die ber Belagerer um bie Salfte überflieg. Much blieb die Einschließung von der Landseite, und burch Gerhard aus Sidon von der Meerfeite, zwei Monate lang ohne allen Erfolg, bis ber Ronig befahl: baß alle, um die Zeit bes Ofterfestes? in großer Bahl anlan= gende Krenzfahrer und Pilger, nicht in ihre Beimath zurudfehren follten, ohne bei ber Belagerung Gulfe geleiftet zu haben. Siedurch mehrte sich nicht allein die Landmacht, fondern auch die Seemacht; aus ben Maften ber Schiffe und aus andern großen Baumen erbauten bie Chriften Wurfzeug und einen hohen Thurm, ber, als man ihn ben Mauern naberte, über biefelben hinausragte. In biefem Augenblicke der, für die Bewohner aufs Sochste gesteiger= ten Gefahr, erschien aber eine agyptische Sulfeflotte; Ger= hard mußte vor ihrer Uebermacht entfliehen, Lebensmittel, Waffen und Mannschaft wurden ungehindert ausgeschifft,

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 924 Vitriac. hist. hier. 1070. Abulfarag. 257. Guil. Neubrig. I, 21. Raumer Palaftina 172.

<sup>2</sup> Dftern 1153 ben 19ten Upril.

und bie Belagerten wandten sich von der Vertheidigung zu 1153. Angriffen.

Um biefelbe Zeit traf im driftlichen Lager bie traurige Nachricht ein, bag Nureddin Paneas, eine driftliche Greng= ftadt, belagere. Deffungeachtet ichien es Reinem gerathen, von Uskalon hinwegzuziehen und fich durch übereilten Bech= fel ber Maagregeln zu schwachen. Huch widerstand Paneas mit Erfolg und die Askaloniten wurden befonders burch bie Befatung jenes Thurmes von neuem hart bedrangt. Deshalb hauften fie an biefer Stelle eine große Menge Solz, marfen baffelbe, nachbem es mit Dech, Del und anderen Brennstoffen begoffen mar, über bie Mauer und gundeten es an. Gewiß ware ber Belagerungsthurm fo= gleich in Flammen aufgegangen, hatte fich nicht ploglich ein heftiger Morgenwind erhoben und die Gluth zur Stadtmauer hingetrieben. Die ganze Nacht wehte ber Wind und bauerte ber Brand, bis endlich bie Mauer, aufgelofet burch bie ungebeure Site nieberfturzte und hiedurch ein Gingang in die Stadt geoffnet war. Schleunig befette ihn der Groß: meifter ber Tempelherren, Bernhard von Tremelai, ließ aber nur bie Seinen hindurch, damit ihnen in ber mit Bewalt eroberten Stadt die beste Beute zu Theil werde '. Cobald bie Bewohner bemerkten, daß nur fo Benige von bem driftlichen Beere eingebrungen waren, faßten fie neuen Muth, erfchlugen ben Großmeister mit allen feinen Beglei= tern und versperrten jene Deffnung in folder Schnelligkeit mit Balten, Steinen und Erbe, baß fich bie Chriften gegen alle Erwartung in dem Augenblide befiegt faben, wo fie Die Stadt ichon als ihr Eigenthum betrachteten.

Nach diesem felbst verschuldeten Unfalle entstand 3wiefpalt, ob man die Belagerung aufheben, ober fortseten

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 927. Dandolo 285. Robert. de Monte gu 1153. Die Histoire des Templiers I, 62, taugnet aus inneren Grunden die Beschuldigungen gegen die Tempelberren, und in der That mag das Ungtuck hauptsächtich baber entstanden senn, daß die Bewohner sich vom ersten Schrecken bald erholten.

1153, folle. Jenes verlangten bie meiften weltlichen Saupter, und felbft Balbuin neigte fich zu biefer Unficht; auf Erneuerung bes Rampfes bestanden bingegen ber Patriarch, der Ergbifchof von Tyrus, ber Großmeister ber Johanniter und einige Undere. Endlich überwog bie lette Meinung. Um folgenden Tage kam es bemnach zu einem neuen heftigen Gefechte außerhalb ber Stadt, in welchem die Chriften Sieger blieben und bis zu ben Mauern vordrangen. In bemfelben Augenblicke ward ein ungeheurer Balken, welchen vierzig Saracenen herbeitrugen, von einem aus driftlichem Burfzeuge geschleuberten Steine mit folder Beftigkeit ge= troffen, daß alle Trager zu Boben fturzten und von der Last zerschmettert wurden. Dies Ungluck erzeugte mehr Schrecken und Verzweiflung, als mancher großere Berluft: bie Uskaloniten schickten nach gehaltenem Rathe Gefandten an Konig Balbuin und boten ihm gegen freien Abzug bie Nebergabe ber Stadt. Gern bewilligten bie Chriften, welche einen fo schnellen und glucklichen Erfolg nicht erwartet hat= ten, bas Verlangte, und gaben ben Bewohnern und ihren Gutern ficheres Geleit bis Glarifch. Balb nachber aber wurden biese Unglucklichen von einem turfischen Emir, ber ihnen felbst fur Gelb lange gedient hatte, treulos geplundert und famen großentheils in ber Bufte ums Leben. Balduin übergab bie am 19ten Auguft 1153 befeste Stadt feinem Bruder, dem Grafen Amalrich von Joppe und ber Patriarch ernannte einen besondern Bischof; spater ward jedoch Usfa= lon, zufolge eines papstlichen Ausspruches, wieder zu bem Sprengel von Bethlehem gelegt.

Mit dem Verluste jener wichtigen Stadt war den Fati= miden der Eingang in Sprien verschlossen<sup>2</sup>, und wegen

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 929 sest bie Einnahme auf ben 12ten August 1154; Alber. 323, Afflig, auctar. bagegen auf bas Ende bes Augusts 1153, und Pagi reducirt richtig c. 9 auf ben 19ten August bieses Jahres. Bgl. Mathaeus Paris 65, Wilken III, 2, 27.

<sup>2 1153</sup> nach Abulfeda, ober 1155 nach Guil. Nang, plunderte eine

innerer Unruhen konnten fie an eine Wiebereroberung gar 1153, nicht benten. Abbas hatte burch Ermorbung feines Stief= vaters Sallar bas Bezierat gewonnen und herrichte im Da= men des ichwachen Chalifen Daffer, bis diefer, ungebulbig über die ftrenge Abhangigkeit, ihm Nachstellungen bereitete. Schnell aber entschloß sich ber hievon unterrichtete Abbas bem Chalifen zuvorzukommen, bat ihn zu Tische und ließ ihn nebft feiner Begleitung im Sahre 1154 ermorben. Bier= 1154. auf eilte er in ben Palaft, beschulbigte die Bruder bes Chalifen ber Frevelthat und erhob nach beren Sinrichtung ben funfjahrigen Gohn Daffers, Fajet Abu'l Rafem auf ben Thron. Bei ber Ungewißheit über ben mahren Bufam= menhang ber Ereigniffe, und burch bie rafchen Maagregeln bes Begiers eingeschrecht, schwiegen und gehorchten Alle; bann aber fehrte ben Golbaten, ber Dienerschaft und bem Bolle die Befinnung zurud, und wahrend Ibn Razis Galeh aus Thebais mit feindlichen Absichten anrudte, entstand ein Aufruhr in Rairo, wo fich Abbas beim Sturmen feines Saufes nur baburch rettete, bag er Golb, Gilber, reiche Aleider und andere Kostbarkeiten unter die Menge werfen ließ, und mahrend ber hieraus folgenden Bermirrung ent: tam. Sobald bies fund wurde, feste man ihm nach: aber tapferer Wiberstand und abnliche List retteten ihn mehre Male, bis er sich auf ber Granze zwischen Sprien und Megnpten fur geborgen bielt; ba brangen unerwartet bie Franken hervor, erschlugen ihn und fingen feinen Gobn Rafiredbin. Unfangs ließ man biefen, bas Beil feiner Ceele bedenkend, im Chriftenthume unterrichten; bann überwog der Reiz irdischen Gutes, und er wurde fur 60,000 Goldstude an Galeh ausgeliefert, ber ihn himichten ließ, und zur Befestigung feiner Gewalt auch gegen andere vor: nehme Aegnpter graufam verfuhr.

Leider fehlte es unter den Christen nicht minder an

ficilide Flotte Tunis, und 1156 fchtoffen nach bem Chron Norm. 963 bie Argupter Astaton einen Monat lang von ber Scefeite ein.

1154 Ordnung und Einigkeit. Schon vor biefen Begebenheiten hatte namlich Konstanze von Untiochien ben Worten nach ihr Fürstenthum dem Schute bes griechischen Raisers übergeben, die Sand bes ichon bejahrten Cafare Johann Roger' aber eben so, wie die Sand mancher anderen fehr ehren= werthen Manner, ausgeschlagen. Endlich heirathete fie, jum Unftoß aller Befonnenen, Rainalben von Chatillon ihren Beifchlafer, einen Rriegsmann, welcher mehr burch feine Schönheit als durch fein herkommen ausgezeichnet? und von einer Heftigkeit war, die ihn nie zu einer wurde= vollen Saltung kommen ließ. Konig Balbuin willigte in jene Che, weil er fie nicht verhindern konnte; Uimerich aber ber Patriarch von Untiochien welcher hiedurch bie, bisher mit Konstanzen getheilte Macht verlor, sprach ver= achtlich von Rainald und verweigerte ihm jede Unterftusung mit Gelbe. Da ließ ber neue Furst ben, wenigstens burch Alter und Stand ehrwurdigen Mann gefangen nehmen. fein Saupt mit Sonig bestreichen und schuplos ben Strablen ber brennenden Sonne und ben empfindlichen Stichen gahllofen Ungeziefers aussehen. Erft nach einer bringenden Berwendung Konig Balduins und nachdem Uimerich, ber Marter erliegend, feine Schape ausgeliefert hatte, gab ihm Rainald nicht allein die Freiheit wieder, fondern ging auch, ben Schein ber Soflichkeit und Demuth annehmend, neben bem Pferde des Patriarchen her und führte es durch die gange Stadt. Doch traute biefer keineswegs ber Gefinnung eines folden Tyrannen, fondern verließ Untiochien und wanderte nach Jerufalem.

Um sich nun wenigstens von einer Seite gegen manche Feinde zu sichern, suchte Rainald, nach dem Beispiele Konstanzens, die Belehnung des Kaisers Emanuel und griff

<sup>1</sup> Ueber biesen Roger siehe Dufresne zu Cinnamus 142. — Oliv. Schol, hist. reg. 1375. Wilh, Tyr. 931,

<sup>2</sup> Doch nennt Alber. zu 1169 Rainald multis probitatibus famosum, wenn man nicht vielmehr improbitatibus lesen muß.

Toros', einen vornehmen Armenier an, ber bie Griechen 1155. aus Cilicien verdrangt hatte. Nach Besiegung desselben zögerte aber der Kaiser mit jener Belehnung; weshalb Raisnald, ben überdies der höchste Geldmangel drückte, einen verwerflichen und graufamen Plünderungszug gegen das friedliche Eppern unternahm, wo ihn Iohann, Emanuels Nesse und Michael Branas der Besehlshaber der Insel, Unfangs zwar schlugen, dann aber zu weit verfolgten und im erneuten Kampse von ihm gesangen wurden. Emanuel konnte sich in diesem Augenblicke, des Krieges wider die Normannen halber, nicht rächen, und Rainald verschwendete sehr schnell in Antiochien die frevelhaft gewonnenen Schäge.

Mit noch weit größerem Unrecht erwarb sich König Balduin, welchen Schulden drückten, im Jahre 1157 eine 1157. reiche Beute. Arabern und Turkomannen war durch einen seierlichen Vertrag erlaubt worden, ihre Heerben in den Wäldern um Paneas zu weiden. Hier überfiel der König die Arglosen, und Wenige nur retteten Leben und Güter durch die Schnelligkeit ihrer Pferde? Aus diesem Raubzuge entstanden neue Fehden mit Nureddin, welche um so unglücklicher geführt wurden, als das Recht auf dessen Seite stand, und auch seine Macht seit der Besignahme von Damaskus im Jahre 1154) sehr zugenommen hatte.

Erft bie Unkunft bes Grafen Dietrich von Flandern'

<sup>1</sup> Cinnamus 55, 80, 82.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 940. Vitriac. hist. hier. 1115. Deguign. XIII, 1, 494. Histoire des Templiers I, 74.

<sup>3</sup> Er gewann Damastus burch heimliche Einverftanbniffe. 36n Alatfor in Michaud VII, 414.

<sup>4</sup> Dietrich hatte 400 milites und andere Kriegsbedurfnisse bei sich. Der erste Angriss auf Casarea siel gegen das Ende des Jahres 1157, die Einnahme Ansang 1158, Abcodorichs Rücktehr 1159. Alber. 330. Chron. Norm. 993. Robert, de Monte zu 1157—1159. Assilie, auctar, Trivet zu 1157 u 1158. Adrian de Budt in Smet I, 285. Pagi zu 1157, c. 9. 1158 traten auch der Bischof von Patherstadt und Martsgraf Albert mit vielen Mannen den Kreubzug an. Chron. montis sereni.

1157. verstärkte die Kräfte der Christen so sehr, daß sie um das Ende des Jahres 1157 auf neue Unternehmungen denken und Cäsarea am Drontes umlagern konnten. Die Sinzwohner dieser Stadt, mehr des Handels als des Krieges kundig und keineswegs auf eine lange Belagerung vordereitet, waren im Begriffe sich zu ergeben, als unter den Christen Streit entstand, weil Balduin die Stadt seinem Schwager dem Grasen Dietrich überlassen wollte, Rainald bingegen behauptete, sie gehöre ursprünglich zu seinem Gebiete. Hierüber wurde die Belagerung erst lässiger betrieben, dann sogar aufgehoben; und nur in Folge einer neuen Ausschnung eroberte man den größten Theil des, sonst zu Antiochien gehörigen Landes, selbst Hareng und Cäsarea. Die letzte Stadt wurde geschleift, weil man nicht glaubte,

1158. sie in so großer Entsernung von den übrigen Besitzungen erhalten zu können; auch brach Nureddin, sobald er von einer schweren Krankheit wieder hergestellt war, von neuem hervor und kriegte zwar nicht mit entscheidendem Glücke, aber doch so, daß die Christen sich nicht auf dem linken User des Jordans behaupten konnten.

Diese Fehden hatte ein, für beide Theile gleich verderb1157. liches Erdbeben unterbrochen, welches im August 1157.
Hama, Emesa, Casarea und mehre Städte zerstörte, in Untiochien und Tripolis den größten Schaden that und sehr vielen Menschen das Leben kostete. Im nächsten Jahre ward jedoch die Ausmerksamkeit schon wieder nach einem anderen Punkte gerichtet.

1158. Sobald Kaiser Emanuel ben Krieg mit ben Normannen beendet hatte2, unternahm und vollführte er einen Zug gegen Cilicien mit solcher Schnelligkeit und solcher Umsicht, daß das ganze Land fast ohne Widerstand in seine Gewalt kam

<sup>1</sup> Abulfeda zu 1157. Amalrici regis epist. ad Ludov. VII, ep. 346, 355.

<sup>2</sup> Ueber den Krieg Emanuels mit ben Normannen fiehe oben S. 70 ff.

und Toros hulflos in die Gebirge fliehen mußte. Diefelbe 1159, Gefahr ftand jest bem Furften Rainald megen feiner frevelhaften Plunderung Epperns bevor, weshalb er, von Frech= beit schnell zu Kriecherei übergebend, in bas griechische Lager bei Mamistra eilte. Mit blogem Saupte und blogen Fugen, bie Mermel aufgestreift und einen Strick um ben Sals ge= bunden, fiel er vor Emanuel nieder und überreichte ibm, als feinem Beherricher, ein entblogtes Schwert. Deffungeachtet erhielt er nicht fogleich Berzeihung, und noch we= niger die gesuchte Belehnung: benn ber Patriarch batte, im Ungebenten ber erlittenen Schmach, ben Raifer gegen Rainald eingenommen und Ronig Balbuin, welcher Emanuels Nichte Maria geheirathet hatte', eilte ebenfalls ber= bei, um Untiochien fur fich zu gewinnen. Der Raifer fandte diefem vornehme Manner, felbst feine Reffen ent= gegen: aber fo ehrenvoll ber Empfang auch war, nahmen ce bie Briechen boch fehr übel bag Balbuin an einer Stelle abzusteigen magte, wo bies, nach bem Sofgebrauche, nur bem Raifer zustand. Auch hatte Emanuel, bem es unrath= lich schien Untiochien mit Jerufalem zu vereinigen, jene Stadt bereits unter ber Bebingung an Rainald überlaffen, baß er feinen Befehlen gehorche, Bulfsmannschaft stelle und ber Patriarch kunftig in Konstantinopel ernannt werbe.

Nach einer so bestimmten Anerkenntniß ber Abhängigkeit, mußten die Antiochier ben Kaiser seierlich in ihre Stadt
einholen; wobei es jedoch Allen sehr mißsiel, daß Rainald
und viele Edle, neben Emanuel, der zu Pferde saß, einhergingen, König Balduin nur in der Ferne folgte und die Gewalt aller Behörden, während der Anwesenheit des neuen Lehnsherren, ein Ende nahm. Man hoffte indeß, der Kai-

<sup>1</sup> Maria hatte eine reiche Ausstatung bekommen, und Aften war ihr bagegen als Wittwensis verschrieben. Will. Tyr. 947. Emanuel sab eigentlich Batbuins Ankunft nicht gern, ba er ihn nicht begünstigen wollte; boch bewirkte ber König für die Antiochser eine Minderung der Zahl ihrer Hüssemannschaft.

1159. ser werde binnen Kurzem mit Heeresmacht gegen Nureddin aufbrechen und die alten Besitzungen der Christen wieder erobern: da bot dieser klüglich die Freilassung von mehren tausend drisklichen Gesangenen und versprach den Griechen Hülfe in ihren asiatischen Kriegen. Gern ergriff Emanuel, dem ungünstige Nachrichten aus den abendlichen Landschaften seines Reiches hinterbracht wurden, diesen ehrenvollen Vorwand einem Kriege zu entsagen, der schwerlich wäre mit Glück gesührt worden und zog, ohne daß ihn die Seldschuken von Konium beunruhigten, durch Pamphylien und Lykaonien nach dem vorderen Assen Zurück.

So wurde die Abhangigkeit der morgenlandischen Christen von den Griechen größer, ohne daß sie an Unabhangigkeit von den Turken gewannen: denn nur weil Nureddin mit dem Sultane von Ikonium in Fehde gerieth, konnte 1160. Balduin Plunderungszüge gen Damaskus unternehmen, Geld erpressen und einen Waffenstillstand erzwingen; als aber Rainald von Untiochien bald nachher ein ahnliches Unternehmen gegen Edessa wagte, ward er im November 1160 von Madschdeddin², dem Statthalter Aleppos zwischen Kressum und Marasch überfallen, gefangen und den Seinen alle Beute abaenommen.

Seitdem forgte König Balduin für Antiochien und verstobte Maria (die Tochter Konstanzens und Raimunds von Poitou), welche man das schönste Madchen ihrer Zeit nannte,

<sup>1</sup> Nurebbin ließ an 6000 Chriften frei, auch ben Großmeifter ber Templer. Der gunftige Friebe mit bem Sultan von Ifonium kam 1162 zu Stande. Cinnamus 82—94. Nicetas 72 fagt, die Turken hatten ben Kaiser auf bem Ruchwege von Untiochien viel Schaben gethan.

<sup>2</sup> Mageddin, Mabschebin (Ruhm ber Religion) Nureddins Milchbruber starb 1169. Abulfeda III, 628. Rainalb gefangen ben 23sten Nov. 1160, im 18ten Jahre Balbuins. Robert. de Monte erzählt bies irrig zu 1163 und auch Deguign. XIII, 1, 500 hat irrig den 24sten Nov. 1162. Höchstens kann zwischen 1160 u. 1161 gezweiselt werden, und da Balbuin im Sommer 1161 in Antiochien war, so ist jenes Jahr wohl das richtige.

an ben Raifer Emanuel. Deffen Gefandter Johann Ron: 1161. toftephanos hatte namlich querft um Melifende, Die Schwefter bes Grafen von Tripolis geworben, welche aber, fo oft als fie zu Schiffe ging um abzufegeln, bergeftalt er= frantte, bag man fie wieder aufs feste Land bringen mußte. Bierüber bangte bem Brautwerber Johann, er ging in die Rirche und erhielt durch Muffchlagen ber Bibel ben Musfpruch: "die Bochzeit ift zwar bereitet, aber die Gafte maren es nicht werth !." Dies beutete er bahin, Melifende fen nicht in rechter Che gezeugt, und warb nun mit Erfolg um jene Maria von Antiochien; wogegen ber Graf von Tripolis, zornig uber ben Schimpf und manchen unnuben Aufwand, die Ruften bes griechischen Reiches durch Raub= schiffe verheeren ließ.

Bei feiner Unwesenheit in Untiochien erkrankte Konig Balbuin III und erhielt von Barak, bem Urzte bes Grafen von Tripolis, Pillen, welche statt die Krankheit zu heben, fie ploblich vermehrten und einen von Fieber begleiteten Durchlauf in Auszehrung verwandelten. Man gab einem Sunde von jenen Pillen und er farb nach wenigen Tagen; 1162. was ben Berbacht einer Bergiftung allerdings erhohte, ob= gleich es fonft an Grunden und Beranlaffungen fur biefelbe fehlte. Balbuin ließ fich zuerst nach Tripolis, bann nach Berntus bringen, wo er im breiundbreifigsten Jahre feines Alters, am 10ten Februar 1162 verschied?. Fast feiner

<sup>1</sup> Mathaeus XXII, 8. Nach ber Epist, ad Ludov. VII, 48, 49 war Maria die Tochter Raimunde von Poitou; nach Alber. zu 1167 geugte Rainalb mit Konftangen brei Tochter: Maria welche ben Raifer Emanuel heirathete, Ugnes bie Gemahlinn bes Ronigs von Ungern, und Abelheib bie Gemahlinn bes Martgrafen von Efte. Schon um 1160 fchrieb Rainald an ben Ronig von Frankreid; er moge bie fcone Tochter bee Fürften von Untiochien an einen tudytigen und madytigen Mann vermabten, ber fich im Morgentanbe nicht finde. Cod. epist. Reginne Christ, No. 179, p. 40. Maria wurde nach bem Tobe ihres (Bemahls, burch ben ichanblichen Andronitus gum Tobe verurtheilt.

<sup>2</sup> Epist, regum et princ, in Bong. No. 13, Alber. ju 1162,

1162. von den Königen Ferusalems wurde so bedauert, wie Balz duin III. Selbst Nureddin, den Manche aufforderten, er möge die Christen in so großer Verwirrung anfallen, antzwortete edelgesinnt: "man muß sie bemitleiden und ihren Schmerz ehren, denn sie verloren einen König der jeht auf Erden nicht seines Gleichen hatte."

Balduins Regierung war nicht frei von firchlichen Streiztigkeiten: die erste fand statt zwischen dem Patriarchen und den Ritterorden, die zweite betraf die zwistige Papstwahl Biktors und Alexanders III.

Bon ben Papften Innocenz II, Anaftafius IV und Sabrian IV 1 hatten die Johanniter allmablich im Wefentlichen folgende Vorrechte erhalten: "fie durfen an gebannten Orten jahrlich einmal Gottesbienst halten und, mit Vorbehalt ber Rechte eines Dritten, Rirchen und Kirchhofe grunden. Keiner foll nach abgelegtem Gelubbe aus ihrem Orden treten. Jeder Bischof muß Priefter = und Altar = Weihen bei ihnen unentgeltlich verrichten und sich bes Bannes gegen sie enthalten; sie geben, weil ihre gefammten Guter Gott und ben Urmen geweiht find, funftig keinen Behnten." - Uber ber Patriarch und die Bischofe wollten diese, ihre herkomm= lichen Rechte einseitig fehr verfurzenden Bestimmungen, nicht anerkennen; und die Ritter gingen, folg auf die neuen Freiheiten, über das gebührende Maag hinaus. Sie hielten, feines Rirchenbannes achtend, überall Gottesdienst für Sedermann und festen Geistliche ein und ab, ohne ben Bischof zu fragen; sie ließen vor den Thuren der Auferstehungs=

besgl. Pagi c. 8. Melisenbe, Balbuins Mutter, war am 13ten Sepstember 1161 gestorben. Wilh. Tyr. 950.

<sup>1</sup> Schon Paschalis II befreite die Johanniter vom Zehnten. Munter Statuten 474; Innocenz II Urkunde bei Vertot I, 586, die von Unaskasius IV von 1154 in kunigs Reichsarchiv Spicil. eccles., von den Johannitern Urk. 1 und Bullar. romau. I, 39. Habrians Bestätigung bersetben 1155. Pagi c. 7. Sigonius zu 1155, p. 292. Concil. XIII, 7.

firche, gleichsam zum Sohne, ungleich größere und prach= 1162. tigere Gebaude aufführen, und lauteten mit allen Glocken wenn ber Patriarch jum Bolfe reben wollte, fo bag es unmöglich war vor bem Gerausche auch nur ein Wort zu versteben. Sieruber tam es zu Thatlichkeiten in ber Muf= erstehungsfirche, und noch lange nachher zeigte man bie beim Rampfe verschoffenen Pfeile jum abschreckenden Beifpiel. Endlich gelangte bie Sache burch Berufung an ben Papft: aber ber Patriarch Fulcher, welcher mit mehren Bischofen nach Rom eilte, richtete nichts aus'; es fen nun daß Hadrian IV oder boch manche Kardinale burch Gelb von den Johannitern gewonnen waren, ober baß man bie Unabhangigkeit berfelben in Palaftina fur nothwendig hielt, ober baß es ben Papsten rathsam erschien, die im Abend= lande an Reichthum und Macht fehr steigenden Ritterorden auf ihrer Seite zu behalten.

Fulder überlebte dies Mißgeschick nicht lange, und Uismerich ward Patriarch. Schon vor dessen Erhebung hatte Papst Alexander III, um die morgenländischen Christen gezen Biktor zu gewinnen, den Kardinal Conti nach Palässtina geschickt. Manche wollten ihm den Eingang in das Land versagen, Andere ihn als Bevollmächtigten des Stattshalters Christi ehren; des Königs vermittelnde Meinung ging endlich dahin: "man könne in so großer Entsernung die Anrechte beider Papste nicht beurtheilen und noch wesniger, ohne hinlängliche Gründe, für einen Partei nehmen. Ueberdies bedürse das Land keines papstlichen Abgeordneten, der den Kirchen und Klöstern unnütze Kosten verursache; nur als Pilger möge man jenen aufnehmen und ihm den Besuch der heiligen Orte gestatten." Diese Meinung ward zwar angenommen, doch neigten sich die Bischöse mehr zu

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 936 spricht von Bestechungen; die Hist, des Templiers 1, 69 und Vertot I, 122 heben bagegen nur die inneren Grunde hervor.

<sup>2</sup> Cardella I, 134.

1162. Wiftor, die Orden mehr zu Alerander hin, bis die letten die Oberhand bekamen'; jedoch nicht ohne eigene Belaftigung, denn der papstliche Gesandte lebte und zehrte bei ihnen, als bei seinen Freunden.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 950. Corner 718. Vertot I, 135. Hist. des Templiers I, 79. — Concil. XIII, 285 sindet sich ein Schreiben ber Kirchenversammtung von Nazareth, welches von einer einstimmigen Unerkennung Alexanders spricht. Es ist wahrscheinlich junger.

## 3 weites Sauptstud.

Deach Balbuins III kinderlosem Tode wurden Zweisel er: 1162. hoben über die Thronsolge; indem Einige nochmals Jerusa: lem sür ein Wahlreich erklären wollten, Andere an das Recht des Papstes auf die Beherrschung des heiligen Lanzdes erinnerten. Beide, für die äußere und innere Sicherzheit gesährliche Neuerungen, wurden indes durch Mitwirzkung des Patriarchen Aimerich und der Johanniter beseiztigt und Amalrich Graf von Joppe Balduins Bruder im 27sten Jahre seines Alters, am 18ten Februar 1162 gekrönt und geweiht.

Umalrich war blond und im Verhältniß seiner Größe ein starker Mann. Da er sich mäßig im Gebrauche der Nahrungsmittel, als Feind des Spiels und von keiner bössen Leidenschaft beherrscht zeigte, so gönnte man ihm gern die Liebhaberei der Falkenjagd und ging leicht über das Bedenken hinweg, er möge wohl seiner Frau nicht immer treu gewesen seyn. Un Tapferkeit und Kühnheit glich er seinem Bruder, stand ihm aber an Fleiß und Kenntnissen nach, und besaß keineswegs die Herablassung, welche jenem die Gerzen gewann. Auch ängstigte er bisweilen die Geistslichen mit schwierigen Fragen, welche sich dann nicht immer

<sup>1</sup> With, Tyr. 956. Afflig. auctar. 3u 1162. Vertot I, 138. Hist. des Templiers I, 81.

1162, fo geschickt zu helfen wußten, als der Erzbischof Wilhelm von Tyrus bei der Aufgabe: die Unsterblichkeit der Geele unabhangig von der driftlichen Lehre zu beweifen! -Seine übertriebene Liebe zum Gelbe entschuldigte Umalrich bamit: bag ber Unterthan am sicherften fen, wenn ber Berrscher nicht barbe und fur außerordentliche Bedurfniffe ein Schatz bereit liege. Doch verwendete er kaum in bringenden Fallen alle ihm zu Gebote stehenden Geldmittel für bas Beste des Reiches, und konnte bas nach schweren Steuern übrig bleibende Befitthum feiner Unterthanen ba= mit um so weniger hinreichend sichern, als er gegen feine Beamten ein fo unbedingtes Butrauen zeigte, baf fie es nicht felten mißbrauchten.

Bei der Kronung mußte Amalrich, befonders auf ben Undrang ber Geiftlichen versprechen, fich von feinem Beibe Ugnes von Courtenan zu trennen. Die Aeltermutter beiber Gatten (Melufine die Mutter Konig Balbuins II, und Elisabeth die Mutter Graf Joscelins I von Cheffa) waren namlich Schwestern gewesen; und eine folche Bermandt= schaft galt in jener Zeit fur zu nahe. Zwei in biefer Che erzeugte Kinder, Sibylle und Balbuin murden jedoch fur rechtmäßig erklärt2.

Die außere Thatigkeit bes neuen Konigs richtete sich junachst gegen die Aegypter, welche ben seit mehren Sahren nach Jerusalem entrichteten Bins nicht langer bezahlen wollten3. Diese Weigerung war jedoch um so unverstan= biger, ba ftete Unruhen bie Macht ber Fatimiden bergeftalt schwächten, daß sich in den morgenlandischen Christen ber Bunfch erneute, diefes für sie bochft wichtige Land zu er= obern, welchem Plane sich aber Nureddin ganz naturlich

<sup>1</sup> Er half sich auf kantische Weise. Weise

<sup>2</sup> Agnes verheirathete sich nachher noch zweimal. Wilh. Tyr. 957. Sicardi chron. 599.

<sup>3</sup> Aegypten bezahlte jahrlich 30,000 Golbstücke nach Jerusalem. Chron. Norm. 3u 1162 p. 999.

auf jebe Weise widersetzte. Die Erzählung dieser wechsel: 1162. feitigen Bestrebungen bilbet den Sauptinhalt der Geschichte Konig Amalrichs.

Rach bem Tobe bes Chalifen Kajez erhob ber Bezier 1160. Saleh im Jahre 1160 beffen Brudersfohn Abed auf ben Thron und gab ihm feine reich ausgestattete Tochter gum Beibe '. Bornig über ben fich hieran reihenden, fast unum= fdrankten Ginflug eines blogen Dieners, ließ Abeds Tante ben Bezier burch Meuchelmorder umbringen, ward aber bann von ihrem Neffen ben Unverwandten bes Ermordeten preis gegeben. Abel, Salehs Sohn und Nachfolger, wurde von Schaver bem Statthalter Dberagnptens bezwungen; Scha= ver, von feinem Nebenbuhler Dargam burch Lift und Gewalt vertrieben. Rach einer furgen Fehde über ben verwei= 1163. gerten Bins ichloß biefer ein Bundnig mit Umalrich: benn er bedurfte bes Beiftandes gegen Schaver, welchem Nureddin ein Gulfsbecr bewilligt hatte. Un ber Spite biefes Beeres ftand Ufabedbin Schirfub, ein Rurbe aus bem angesebenen Stamme ber Ravadianer, ber zwar alt und miggefialtet, fonst aber ein Mann von raftlofer Thatigkeit, großem Muthe und festem Billen war. Rach furgem Glude murbe Dar= gam im Jahre 1164 von einem ber Seinigen erschoffen; 1164. Schaver jog wiederum in Rairo ein und wuthete auf grau= fame Beife gegen bie Unhanger und Bermanbten feines Geg= ners. 211s er aber Schwierigkeiten machte, ben verfprochenen britten Theil ber Ginkunfte Megyptens an Schirkuh auszugablen, feste fich biefer mit einem Beere in Belbeis feft?. Drei Monate lang ward er hier von den Megyptern und bem mit ihnen von neuem verbundeten Konige Umalrich belagert, bis ihm Ruredbins Ginfalle in die oftlichen Befigungen ber Chriften, einen freien Abzug verschafften.

<sup>1</sup> Abulfeda. Bohadin 30. Abulfar. 263. Renaudot 522.

<sup>2 2</sup>m 30,000 Mann. Epist. ad Ludov. VII, 356 und 366. 2mal: rich brach im Jutius nach Megnpten auf. ibid. 357. Ebneat: Athir in ben Notices et extraits I, 585.

1164. Bei einem früheren Unfalle war Nuredbin nicht allein von den Christen zuruckgeschlagen worden, sondern felbst in folche Gefahr gerathen, daß ihm nur die helbenmuthige Aufopferung eines Kurden das Leben erhielt. Im Ungebenken an dieses Gluck verbanden sich, als die Turken im August 1164 wiederum mit Beeresmacht naheten, Boemund III von Antiochien, Raimund von Tripolis, Kalaman ber Statthalter Ciliciens und Toros ber Armenier; fie hofften zuversichtlich auf ben Sieg. Allein Nuredbin mar por= fichtiger geworden und eilte scheinbar fliehend nach Artasia jurud; mahrend die Chriften übermuthig und ohne Ordnung nachfetten, bis fie fich von ben umkehrenden Feinden plot= lich zwischen Sumpfen eingeschlossen saben und nach ge= ringem Widerstande ganglich geschlagen wurden 1. Gie gabl= ten mehre Taufend Tobte und unter ben Gefangenen be= fanden sich Boemund III, Raimund von Tripolis, Rala= man, Hugo von Lusianan, Joscelin III und andere bebeutende Manner. Schon drangen die Turken; nachdem fie Sarem und Paneas erobert hatten, bis Untiochien vor,

1165. als Umalrich aus Aegypten zurückfehrte. Er ordnete mit Verstand das Nothige in Untiochien, und suchte schon um die Belehnung über das Fürstenthum bei dem griechischen Kaiser nach; da wurde Boemund aus der Gefangenschaft entlassen, entweder weil sein Schwager Kaiser Emanuel

<sup>1</sup> Die Zeitrechnung ist nicht im Klaren. Abulseda erzählt die Rieberlage Nureddins auf ein Jahr, welches mit dem 29sten November 1163 zu Ende geht, die Riederlage der Christen zu 1164. Damit würde stimmen, wenn Wild. Tyr. 961 vom zweiten Regierungssahre Amalvichs spricht und Aquicinct. auct. zu 1164. Dagegen haben Robert. de Monte und Olivier Scholast, histor, reg. 1375 das Jahr 1165; Pagi endlich zu 1164 c. 26 reducirt auf 1163. Das Mittlere schien das Wahrscheinlichere. Siehe noch: Posaune des heiligen Kriegs 73. Math. Paris 73. Epistol, regum 15, 24. Epist, ad Ludov. VII, 356, 370. Cinnamus 101. Funk Gemälbe II, 132. Von 600 Rittern und 12,000 Fußgängern entkamen nicht viel. Cod. epist. Reg. Christinae, 179, p. 199.

für ihn große Lofung bezahlt hatte, oder weil Nuredbin lieber 1165. wollte, bag in Untiochien ein an Macht und Geift fcmacher Fürst berriche, als bag man einen tuchtigen Reichsverwefer ernenne oder die feste Stadt gar ben Griechen übergebe.

um Diefelbe Beit, im Jahre 1165, eilten Gefandte Ronig Amalrichs und bes Patriarchen nach Europa und stell: ten die, burch obige Niederlage fehr verschlimmerten, Um= ftante ber morgenlandischen Chriften mit großem Nachbrucke vor; worauf der Konig von Frankreich mit papstlicher Bewilligung ein 3wanzigstel von ben Ginnahmen ber Beiftli= chen und des Abels auf vier Jahre anwies' und der Ronig von England feinem Beifpiele folgte. Allein ebe biefe Sulfe anlangte, brangten schon neue Gefahren.

Schirfuh hatte namlich, ben Bug ber Chriften nach ben nordlichen Gegenden benutend, ihnen nicht allein mehre Schloffer auf bem linken Ufer bes Jordan abgenommen; fondern auch Nuredbin überzeugt, bag Aegupten bei bem Mangel an Kraft in ben Fürsten und an Tugend unter bem Bolte, fur jeden Ungreifenden eine leichte Beute fen. Much forderten ber funnitifche Chalif in Bagbab und ber felb= ichutische Großsultan (nach Schirfuhs Unsuchen) alle von ihnen abhangige Fursten auf, ihm Sulfe in bem beiligen Rriege gegen bie feberischen Fatimiben zu leiften. - Der Ronig von Jerufalem erkannte bie Große biefer neuen Ge= fahr: benn fobalb ein Furft bie gander von Gbeffa bis Kairo beberrichte, mußten die Franken mit ihren ichmalen Ruftenbesitungen nothwendig erdrudt werben. Deshalb befcbloß man im Jahre 1166 auf einem Reichstage in Neapolis 1166 ben Behnten, felbst vom beweglichen Gute, für ben Rrieg einzufordern und mit aller Macht bie Eroberung Megyp= tens ju hindern. Das driftliche Beer brach gen Belbeis?

<sup>1</sup> Epist. ad Ludov. VII, 346-352. Concil. XIII, 325, 343. Hist. des Templ. 1, 87.

<sup>2</sup> Etwa ein Drittet bes alten Umfangs von Belbeis ift jest noch bebaut. Mémoires sur l'Égypte I, 45.

auf und Schaver, von der größeren Gefahr noch nicht hinz länglich unterrichtet, glaubte, es erscheine in seindlicher Abz 1167. sicht; dis Hugo von Casarea, ein so tüchtiger als verstänziger Jüngling, welcher als Gesandter voraneilte, ihm ein Bündniß unter folgenden Bedingungen andot: "die Christen verlassen Aegypten nicht eher, als dis Schirkuh zurückgesschlagen und sein Heer vertilgt ist; dagegen werden ihnen zur Bestreitung der Kriegskosten gleich nach der Vollziehung des Vertrages 200,000 Goldstücke ausgezahlt und abermals 200,000 in näher zu verabredenden Fristen!" Schaver wilzligte in diese Vorschläge; doch schien es ihm oder dem Gesandten, oder beiden unangemessen, wenn man den Chalisen in diesem Augenblicke eben so wie bisher ganz überginge. Abed bewilligte deshalb dem Gesandten ein seierzliches Gehör?

Bon Leibwächtern begleitet gelangte diefer zuerft in enge bunkele Gange, wo die ausstehenden Posten ihn und Schaver mit kriegerischen Ehrenbezeigungen empfingen. Dann fam er zu offenen Sofen, welche rings mit marmornen Saulen eingefaßt waren, zwischen benen goldene Seile und Prachtgewinde herabhingen. Runftliches Schnigwerk zierte bie Bande, bunte Steinmalerei fchmudte den Fugboben, und Springbrunnen, welche in Fischbehalter voll bes flar= ften Baffers hinabfielen, verbreiteten eine angenehme Ruh= lung. Nicht minder ergotte sich das Auge und das Ohr an Thieren von wunderbarer Gestalt, Bogeln mit glanzen= bem Gefieder und nie gehorten Stimmen. Und doch mar bies Alles nur die Vorbereitung zu der größeren Pracht bes inneren Palastes, wohin die Saupter der Verschnitte= nen nunmehr den Gefandten fuhrten. Gern hatte diefer in jedem Zimmer, bei jedem Kunstwerke langer verweilt: allein ohne Aufenthalt ging der Bug bis in den Sauptfaal. Gold=

<sup>1</sup> Bohadin. 31 gu 1166. Wilh, Tyr, 964, Oliv. Schol. histor, regum 1376.

<sup>2</sup> Ebn=al=Athir in ben Notices I, 566.

burchwirkte, mit Perlen befette Borhange verhullten gwar 1167. noch ben Thron; bennoch warf fich ber Begier breimal gur Erbe nieder und legte alsbann fein Schwert, welches er bemuthig am Salfe festgebunden hatte, gang jur Seite. Sett ward ploblich ber Vorhang hinweggezogen, man er= blickte ben Chalifen auf goldenem Throne, umgeben von ben Berichnittenen und ben ju feinem Sofftaate gehorigen Perfonen. Schaver nahte fich jenem, tufte ihm bie Fuße und erzählte ben Grund ber Gefandtschaft und bie Bebin= gungen bes Bertrages. Db nun gleich Ubed feine Bufriebenheit mit bem Bergandelten zeigte, fo genugte bies bem Ritter boch nicht: er verlangte, ber Chalif moge burch Sanbichlag bas Bunbnif befraftigen. Unerhort und an= ftogig nannte bas Sofgefinde biefe Forberung: allein ber Begier, ben Rugen des Staates und feinen Bortheil wohl ermagend, beredete ben Chalifen jur Ginwilligung. Schon ftredte biefer bie Sand aus, als Sugo jum Erstaunen aller Aegypter nochmals anhub: "Berr, Die Treue felbst hat gwar niemals Winkelzuge: allein wenn Furften fich gegen= feitig verpflichten, muß auch jedes Meugere offenbar fenn, offen die Berhandlung und Bollziehung. Deine Sand ift verhullt, gieb mir bie entblogte Sand jum Sandichlage, bamit wir nicht einen verbectten Rudhalt argwohnen mogen." Lachelnd über folche Genauigkeit bewilligte ber Cha= lif bas Berlangte und ließ bem rudtehrenden Gefandten anfehnliche Geschenke überreichen; allein weber biefe Befchente, noch jene prachtvollen Ginrichtungen, welche aus einer größeren Beit herruhrten, konnten bie jegige Auflofung bes Reiches icharferen Mugen verbeden.

Mittlerweile war das driftliche Heer bereits in der Gegend von Kairo angelangt und erst jest beschloß man das Klugere: namlich den Feinden bis an die Granze bes Reiches entgegen zu ziehen und sie nicht bei der Haupt=

<sup>1</sup> Berusalem liegt neun bis gehn Tagereifen von Rairo. Paulus Reifen I, 259,

1167, stadt zu erwarten. Raum waren jedoch die Franken und Aegypter aufgebrochen, als die erfreuliche Nachricht eintraf: Schirkuh fen in ber baum = und wafferlofen Bufte jenfeits Suez von einem Wirbelfturme überfallen und ein Theil feines heeres so wie der großere Theil des Geväckes durch Wogen beweglichen Flugsandes verschüttet worden 1. Des= halb hielt man schon den Krieg fur beendet, als noch un= erwarteter eine zweite Botschaft anlangte: "Schirkuh habe raftlos voreilend bas frankisch = agnytische Seer ganglich um= gangen und stehe schon mit seiner Macht auf der anderen Seite des Miles." Schnell kehrten die Berbundeten nach Rairo zurud und begannen fogleich den Bau einer Brude, beren erfte Balfte leicht zu Stande fam, beren Bollen= bung aber burch die gegenüber lagernden Turken verhindert wurde. Da faßte Amalrich feinerfeits ben Borfat, biefe gu umgehen und ihnen in den Rucken zu kommen. In dunk-Ier Nacht zog fein Beer begleitet von der Flotte ftromab= warts und fette zunachst auf eine Infel über, welche in ber Gegend lag, wo der Nil sich in zwei Urme theilt? Die Hoffnung von dieser Insel aus leicht bas linke Ufer zu er= reichen, schlug aber fehl: theils weil sich ein gewaltiger Sturm erhob, theils weil die Turken bem driftlichen Beere, fobald fie beffen Abzug bemerkt hatten, eiligst gefolgt ma= ren und abermals ihm gegenüber lagerten. Ungeachtet bie= fes bedenklichen Umftandes beschloffen die Chriften ben Uebergang auf bas linke Ufer bes Stromes zu erzwingen; als fie zu ihrem Erstaunen beim Unbruche bes Tages nirgend mehr Keinde erblickten. Diese waren in der nicht ungegrun= beten Hoffnung nach Rairo zuruckgeeilt, sich ber angefangenen, jest schwach befesten Brude, ja vielleicht ber Stabt felbst zu bemächtigen. Dennoch beharrte Umalrich fuhn auf

<sup>1</sup> Bergleiche Ritters Erbbefchr. II, 238.

<sup>2</sup> Ueber die Lage biefer Insel, Wilken III, 2, 102. Der Ril ift bei Memphis so breit wie der Rhein bei Mainz, oder die Donau bei Wien. Paulus Reisen II, 39.

bem früheren Beschlusse. Er setzte mit ber Sauptmacht 1167. auf bas linke Ufer bes Nils über, und fandte nur ben geringeren Theil seines Heeres auf bas rechte zur Deckung
jener Brude zuruck.

Uls die Turken bies horten, erfchraken fie fehr, und in einem gehaltenen Kriegsrathe waren viele ber Meinung: man muffe auf alle Beife eine Schlacht vermeiben und bas ju fcmache Seer moglichst unbeschädigt nach ber Beimath surudfuhren: aber Scharfedbin Bargufch, ein Emir Rured: bins, ermuthigte bie Beforgteren burch fraftige Reben und Schirfuh ftellte, alle Bebenken verachtent, fein Beer nicht weit von Beben (Babein) ober Camonia' auf brei Sugeln in Schlachtordnung. Er felbft befehligte bas Mitteltreffen, Saladin fein Neffe ben erften, ein anderer Emir ben zweiten Flügel. Db nun gleich bas Fugvolt ber Berbundeten noch nicht zur Sand war, griff Amalrich bennoch fuhn mit ber Reiterei an und ichlug bas Mitteltreffen ber Turken?, wahrend ihre beiben Flugel fiegten und fich bes Gepaces der Christen bemachtigten. Des unebenen Bobens wegen fonnte man aber bas Schlachtfelb nicht überfeben, und Amalrich erwartete feine Genoffen, bis er auf beiden Seiten siegreiche Feinde erblickte, die ihn jedoch ungeftort nach Rairo gurudgieben ließen.

Hiemit war aber freilich fur ben Augenblick bie abendliche Seite bes Landes ganz preiß gegeben, und während Schirkuh sich nach Oberägypten wandte, zog Saladin gen Alerandrien und besetzte diese Stadt ohne Widerstand. Sobald die Verbundeten ihre Streitfräfte wieder gesammelt

<sup>1</sup> Deguignes XIII, 1, 512. Beben ist etwa funs Meiten von Lamonia in der Nähe des atten Hermopotis. Wilh. Tyr. 970. Abuls. III, 602 nennt die Schlacht dei Abvana. Siehe nech Guil, Neubrig. II, 23. Vitriac, historia hieros. 1116. Oliv, scholast, hist, regum 1378. Reinaud extraits 124.

<sup>2</sup> Rach Ibn Alatsyr 425 hatte Schirfuh ben Ruckzug bes Mitteltreffens anbefohlen, um bie Francen zum übereilten Rachsegen zu verführen und mit ben Flügeln beffer einschließen zu konnen.

1167. hatten, fetten fie zuerst jenem nach; überlegten aber bann, baß er in Oberägnpten zwar manche Orte brandschaben, jedoch keinen festen Punkt gewinnen konne; daß hingegen bie Wiedereinnahme Alexandriens befonders fur die Chris ften von der größten Wichtigkeit fen. Die Stadt ward umlagert und gerieth burch ununterbrochene Ungriffe und Mangel an Lebensmitteln in folche Noth, daß Schirfuh, weil er zu ihrem Entfat feine zweite Schlacht magen wollte, ben Untrag machte: er wolle bie gefangenen Chriften und Megypter entlaffen und bas Land meiden, wenn man eben= falls ben turkischen Gefangenen und ber Befatung Meran= briens freien Abzug gestatte und ihm eine gewisse Summe Gelbes auszahle. Diefe Bebingungen wurden angenom= men und Saladin erhielt im Lager Amalrichs eine Chrenwache, damit Niemand sich in blinder Buth an ihm vergreife. Naturlich waren die Bewohner von Alexandrien froh, daß die ungewohnten Beschwerlichkeiten ein Ende nahmen und ihre eigenthumlichste Beschäftigung, ber San= bel, neuen Fortgang gewann; aber sie klagten boch laut, baß man mit unnüber Graufamkeit die umliegende Gegend verwustet und alle Fruchtbaume niedergehauen habe.

Abeb, der Chalif, ließ jeht an Bornehme und Geringe im franklichen Heere Geschenke austheilen, bewilligte die jährliche Zahlung eines Zinses von 100,000 Goldstücken und erlaubte, daß die Christen nicht allein einen Handelsbeamten in Alexandrien hielten, sondern auch gemeinsam mit den Aegyptern die Thore besehten<sup>2</sup>. Im August 1167 kehrte Amalrich in sein Reich zurück, und die Gesahr einer Eroberung Aegyptens durch die Türken schien auf lange Zeit glücklich beseitigt.

Desto lebhafter aber wurde, nach ben gemachten Ersfahrungen, der Bunsch Amalrichs sich des gesegneten Lanzbes zu bemachtigen, und er schloß zu biesem 3weck ein

<sup>1</sup> Ueber pisanische Sulfe vor Alexandrien siehe Chron. Pisana 181.

<sup>2</sup> Bohadin. 32. Abulf. III, 602. Wilh. Tyr. 974.

Bundniß mit dem Kaifer Emanuel, dessen Nichte Maria 1167. er geheirathet hatte !. Um die Bundbruchigkeit, welche in diesem Benehmen gegen die Aegypter lag, zu beschönigen, wurde behauptet, aber selbst von Christen nicht geglaubt, daß sich Schaver der Bezier treulos mit Nureddin vereisnigt habe?

Die nachste Bulfe suchte und fand Umalrich bei bem Großmeifter ber Johanniter Gilbert von Gailly. Diefer, ein tapferer aber unbestandiger und von Soffnungen leicht fortgeriffener Dann, stellte ben versammelten Rittern vor: "ber Ronig wolle bem Orden Belbeis überlaffen, und Belbeis fen eine treffliche fichere Besitzung, ein Bufluchtsort im Unglud, ein Grundstein zu achter und neuer Begrundung morgenlandisch : driftlicher Macht." Rur die alten Ritter widersprachen Diesem Plane, weil er ben Borschriften bes Ordens nicht gemäß fen und mit einer Bundbruchigfeit beginne; wogegen die jungeren ruhmbegierig bem Grogmei= fter beitraten und zur gemeinfamen Entschuldigung ohne weitere Beweise behaupteten: "Die Saracenen hielten eben= falls die Vertrage nicht!" Gilbert verpfandete jest mehre Buter bes Ordens und borgte viel Beld befonders bei ben Florentinern und Genucfern; worauf fich nun ebenfalls diejenigen um ihn sammelten, welche nicht sowohl erobern als von feiner Freigebigkeit Vortheil ziehen wollten. In dem Maage als fich hiebei die Johanniter vordrangten, zogen fich Die Tempelberren gurud; obgleich neben bem Berbruffe, baß fie an Macht und Ginfluß nachstanden, auch wohl die Ueber= geugung wirkte, das Unternehmen fen ungerecht und, - bei ber Schwache Jerufalems und ben noch übleren Berhalt= niffen von Untiodien und Tripolis -, nicht minder unflug.

<sup>1</sup> Cinnamus 111. — Rach Ibn Alatsyr 427 rubete ber Plan Argepten anzugerifen nicht vom Könige, sonbern von den Rittern ber, und jener widersprach Ansungs aus sehr vernünftigen Gründen.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 978. Bohadin. 33. Roger Hoveden 512, Vertot 1, 150.

1168. Im Berbste bes Jahres 1168 brach ber Konig mit bem Beere nach Megypten auf, eroberte Belbeis am britten Do= vember und übergab es ben Johannitern, nachbem man geplundert und mit wilder Graufamkeit gegen die Einwohner gewuthet hatte. Sobald die Aegnpter in Rairo hievon Nach= richt erhielten, verwandelte fich ihr fruheres Vertrauen zu ben Chriften in bitteren Sag, fie verjagten die frankische Befatung' welche noch in der Stadt lag, und gleichzeitig fchrieb Schaver an Umalrich: "er fur feine Person fen ihm gunftig, feineswegs aber bas Bolf; beshalb durfte es beffer fenn, wenn die Franken fo wie fruher große Gelbsum= men nahmen und nicht als Feinde Aegyptens, fondern als Feinde Nuredbins auftraten." - In Diefer Lage fanden nur zwei Wege offen: entweder unverzüglich bas engste Bundniß mit Aegypten zu erneuen, ober rasch auf bas unbefestigte und unbefette Rairo loszugehen und die Berrschaft der Fa= timiden zu gerftoren. Das Beer stimmte fur die lette Maaß= regel, nicht sowohl aus verständigem Zutrauen in feine Kräfte, als weil es bei der Plunderung Rairos zu gewinnen hoffte: ber Ronig hingegen neigte sich zu Unterhandlungen, nicht aus Mißtrauen in feine Macht ober aus Sag gegen graufame Plunberungen; fondern weil er im Falle gewaltsamer Er= oberung mit Allen theilen mußte, die von Schaver bargebo= tenen Summen aber allein murbe erhalten haben. Babrend man um diefer verschiedenen Unfichten willen unentschloffen die kostbare Zeit verlor, ließ der Chalif den offenen Theil Rairos 2 in Brand fteden, bamit fich bie Chriften bafelbit nicht festseben konnten, und überfandte nach morgenlandischer Sitte und als Beiden ber bochften Gulfsbedurftigkeit, Die abgeschnittenen Saare seiner Weiber an Nureddin. Unver-

<sup>1</sup> Ibn Alatsyr 428.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1168 und III, 618. Marai 394. Brocardus descript. 26. Alber. zu 1168. Vitriac, histor, hieros, 1074. Michaud II, 230. Deguignes XIII, 1, 250. Das Nahere über die Lage der Stadt bei Wilfen III, 2, 118. Sammer Gesch, der Affassinen 157.

züglich befahl biefer, obgleich ein Theil feiner Macht im inne- 1168. ren Ufien beschäftigt war: Schirfub folle nach Megypten gie= ben, und biefer verlangte baß fein Reffe ihn begleite. Ga= labin antwortete aber in Gegenwart Nuredbins: "bei Gott, wenn mir auch gang Megnpten zu Theil wurde, fo mochte ich boch nicht hingeben: benn ich erbulbete folch Ungemach in Merandrien, daß ich es im Leben nie vergeffen werbe!" Deffungeachtet mußte er gehorchen, und Nurebbin ließ bem, bamals Unvermogenden eine Summe gur Beftreitung ber Roften ausgablen. Spater außerte indeß Salabin oft: "ich ging wie gum Tobe."

Schirfuh eilte jest mit ungemeiner Schnelligkeit nach Megnyten und hatte, als endlich Amalrich gen Pelusium zog. um ihm in ber Bufte ju begegnen, bie Chriften bereits um= gangen. Schon im vorigen Feldzuge brachte biefe geschickte Maagregel ben Turfen großen Bortheil, biesmal marb fie entscheidend: benn Umalrich konnte ber hiedurch vereinigten Macht ber Turken und Megypter feineswegs bie Spige bie= ten, fondern fehrte ohne allen Erfolg im December 1168 nach Palastina zurück.

Der Chriften entledigt mußte aber Schaver in ben Turken, 1169. welche fich vor Kairo lagerten, bald Feinde und in Schirfuh einen gefährlichen Rebenbuhler erblicken; beshalb fam er bem Berfprechen nicht nach, jenen ein Drittel ber ganbeseinkunfte auszugablen, und foll biefem, ben ber Chalif fehr begunftigte, nach bem Leben getrachtet haben. Salabin, welcher in Schirfubs Abwesenheit von biesem mahrhaften ober erbichteten Plane Nachricht erhielt, nahm ben Begier, fobald er ins turtifche Lager tam, gefangen; und ber feige Chalif, weit entfernt feinen erften Beamten gegen bie angethane Gewalt zu ichuben, verlangte felbft beffen hinrichtung und erhob Schirfuh mit noch größeren Rechten, als jemals einer befeffen hatte gum Begier. Aber ichon nach wenigen Monaten, im Mai 1169',

<sup>1</sup> Abulf 3u 1169. Histor. hieros. 1052. Sanutus 190. Deguignes XIII, 1, 521.

1169. starb Schirkuh und Saladin wurde sein Nachfolger; theils in Rücksicht auf Verwandtschaft und Macht, theils aber auch weil Viele meinten: der junge lebenslussige Mann werde am wenigsten sein Haupt über die ältern erfahrneren Anführer erheben. Auch nannte sich Saladin demuthig einen Diener Nureddins, und indem dieser erlaubte, daß der Vater und die Verwandten des neuen Veziers ihm nach Aegypten folgten, zeigte er allerdings das größte Vertrauen; verslor aber zugleich das im Morgenlande so gewöhnliche Mittel, durch Geißeln dieser Art Abfall und Empörung zu unsterdrücken.

Bu fpåt erkannten die Chriften: daß fie auf das Bund= niß mit ben Griechen, welche fast immer Sulfe bedurften aber nicht gaben, übermäßig vertraut und fehr irrig gehofft hatten, man konne gleichzeitig Nuredbin und die Fatimiden besiegen. Im Gegentheil trat nunmehr in Aegypten an die Stelle einer ohnmachtigen aufgelofeten Regierung, ein thatiger fuhner Mann, ohne beffen Wiffen und Willen weber im Palaste noch im Reiche etwas Erhebliches geschehen burfte. Seine taglich anwachsende Macht je eher je lieber zu bre= den, verabredeten Raifer Emanuel und Ronig Umalrich, ungeschreckt burch die vorhandenen Schwierigkeiten, einen britten Bug nach Aegypten, und der Kontostephanos Undronifus langte mit einer griechischen Sulfsflotte wirklich bei Cypern an. Allein ungeachtet ber überkuhnen Soffnungen bes Konigs' war felbst das Nothige noch nicht vorbereitet, ber Sommer verstrich ungenutt, und erst im Oftober 1169 brach das Landheer von Uskalon gen Pharamia auf, ließ Tapnis links liegen und erreichte Damiette. Drei Tage spåter erschien die, durch widrige Winde aufgehaltene, Flotte und nochmals verfloffen drei wichtige Tage, ohne daß man

<sup>1</sup> Amalrich wies am 16ten September 1169 ben Pisanern schon Kirchen, Backbsen, Muhlen, Baber in Kairo, Rosette u. s. w. und jahrzlich 1000 Byzantiner auf seine agyptischen Domainen an! Murat. antig. Ital. II, 907. Fanucci II, 50.

bie Stadt angriff. Mittlerweile hatte Saladin Lebensmittel 1169. und Solbaten nach Damiette bringen laffen, und mabrend er von außen die Franken beunrubigte, widerstanden bie Belagerten muthig und bas Burfzeug that ihnen nur geringen Schaben, weil man es thoricht bem festesten Theile ber Stadt, nicht bem weniger befestigten und leicht jugang= lichen genabert batte. Die Griechen zogen hierauf, um Da= miette enger einzuschließen, ihre Schiffe in ben Ril; aber ebe biefe mirtfam werben konnten, fanbten bie Belagerten mit gunftigem Winde einen Branber ben Strom binab. welcher, ungeachtet aller Bemuhungen bas ausbrechende Reuer aufs Giligste ju lofchen, fechs Galeeren gerftorte. Un= gunftige Bitterung, Regenguffe und anwachsenbe Baffer= fluthen waren fur Franken und Griechen gleich verberblich. und die zwifchen beiden schon ausgebrochene Uneinigkeit er= bobte fich immer mehr. Undronifus namlich gurnte, baß Umalrich ben Dberbefehl führe; Die Franken flagten, baß ber Raifer nicht ben versprochenen Golb auszahlen laffe; bie Griechen ichalten, bag jene ihnen nicht aus ihren gro-Beren Borrathen Lebensmittel überliegen: Alle endlich fuch= ten sich wechselseitig bie Gefahren und Unftrengungen gu= auschieben, weil bas Eroberte, einem Bertrage gemaß, gwi= fchen Franken und Griechen gleich getheilt werden follte. Erft als es fo weit gefommen war, bag bie Griechen aus Sunger Baumrinden effen mußten, magte Undronifus einen beftigen Ungriff auf Damiette', welcher jedoch erfolglos blieb, ba Umalrich im Bertrauen auf heimlich begonnene Unter= handlungen, feine Unterftutung leiftete und, wie Ginige bebaupten, fur große Gelbfummen einen Bertrag mit ben

<sup>1</sup> Die Nachrichten ber Griechen und Lateiner weichen über biesen Zug sehr von einander ab, gewiß hatten beibe Schutb am Mistingen. Nicet. Chon. Manuel V, 107. — Cinnamus 127 behauptet, die Aegupter batten 3ins geboten, Emanuel aber von einem zweiten Angriffe mehr erwartet. Bergt. Math. Paris zu 1229. Wilh. Tyr. 984. Bohadin. 36. Abulf. zu 1169. Hamaker 22.

1169. Aegyptern schloß', welcher ihnen vortheilhafter war, als ben Griechen. Da emporten sich diese, ihrer Leiden überdrüssig, verbrannten eigenmächtig alle Belagerungswerkzeuge und segelten davon; aber ein Sturm zerstörte den größeren Theil ihrer Flotte und Andronikus, bei dem nur Wenige ausharreten, kehrte über Ferusalem und Fonium nach Konstantinopel zurück. Natürlich mußte nun auch Amalrich Aegypten verlassen, und erreichte am 21sten December 1169 Akton. Das Mißlingen des Unternehmens zog ihm jedoch harten Tadel zu, und Gilbert von Sailly mußte sein Großmeisterthum niederlegen², weil man ihn als Haupturheber aller dieser Unglücksfälle betrachtete und bezeichnete.

Unter der Zeit hatte auch Nureddin die christlichen Besitungen angefallen, und die Gesahr wuchs von Tage zu
Tage; als alle menschlichen Plane vor der Macht der Natur weichen mußten. Furchtbare Erdbeben 3, die während
1170. des Jahres 1170, in Zwischenräumen von Wochen und
Monaten, mit entsehlicher Gewalt eintraten, zerstörten nicht
bloß die Wohnhäuser, sondern stürzten auch die Kirchen,
Stadtmauern und die sestessen Thürme nieder. Es litten
Aleppo, Casarea, Emesa, Gabala, Laodicea, Tripolis, Tyrus, vor allen aber Antiochien. Der Fleiß vieler Jahre
konnte einen so großen Verlust nicht ersehen, und die ehemalige Größe und Pracht erstand nie wieder.

Während Herstellung des Zerstörten und Schlichtung der Streitigkeiten seiner Neffen<sup>4</sup>, Nureddin in Mosul beschäfztigte, griff Saladin die Burg Darum und die Stadt Gaza an<sup>5</sup>. Tene wurde zwar mit Erfolg vertheidigt und diese

<sup>1</sup> Ob wirklich ein folcher Vertrag zu Stande kam, bleibt zweifelhaft.

<sup>2</sup> Vertot I, 160.

<sup>3</sup> Das Haupterbeben fällt auf ben 29sten Junius 1170. Pagi zu 1170, c. 8. Hist. des Templiers I, 99. Deguignes XIII, 1, 527. Oliv Scholast. 1379. Pipin 45.

<sup>4</sup> Abulf. zu 1170. Deguignes XIII, 1, 528.

<sup>5</sup> Wilh, Tyr. 987.

von ben Siegern wiederum verlaffen, weil wichtige Grunde 1170. ben Begier nach Megypten gurudriefen: boch fonnte biefe fast zufällige Rettung in ben Chriften bas Gefühl ber in= neren Schwäche und bes Ubnehmens aller Rrafte nicht ver= tilgen, und auf einem allgemeinen, vom Konige berufe= nen Reichstage, war man einstimmig ber Meinung: baß fich die driftlichen Staaten in Sprien und Palaftina ohne abendlandische ober griechische Sulfe nicht langer erhalten konnten. Gefandte wurden daher in die lateinischen Reiche geschickt, und den griechischen Raifer Emanuel wollte Umal= rich in eigener Perfon zu thatiger Unterftutung bewegen. Bergeblich ftellten ihm feine Lehnsmannen vor, daß die Ub= wefenheit bes herrschers bem Reiche Gefahr und Unglud bringen tonne. Er erwiederte: "mein Borfat fieht feft; Bott, beffen Diener ich bin, wird mahrend beffen fein Reich regieren." - Mit ansehnlicher Begleitung erreichte Amalrich Ronftantinopel', wo ihm Emanuel die großte Ehre 1171. erzeigte, ihn aber auch fublen ließ, er felbft fen ber Bo= bere, ber Konig bagegen nur ein abhangiger Schupling. Ueber Festlichkeiten, Dufit, Schauspiele und andere Bergnugungen wurden bie Geschäfte nicht vergeffen, und am 15ten Junius 1171 langte Amalrich wieber in Gibon an, nachdem er vom Kaiser ansehnliche Geschenke, und burch Brief und Siegel befraftigte, Berfprechungen funftiges Beistandes erhalten hatte2. Im Abendlande gewannen binge= gen die Bemuhungen bes Erzbischofs Friedrich von Tyrus auch nicht einmal ben Schein bes Erfolges: benn Raifer Friedrich lebte noch mit Papften und Combarden in Sebbe, und zwischen England und Frankreich mar ofter Rrieg als Friede. - Unftatt burch bas Tehlichlagen biefer Soffnungen ju größerer Tugend und Ginigkeit angefeuert zu werben,

<sup>1</sup> Cinnamus 127 und Dufresne zu Joinville 319,

<sup>2</sup> Schreiben Amalriche bes Patriarchen, bes Grofmeiftere ber Templer an ben Ronig von Frankreich. Cod. epist. Reginne Christinae 179, p. 185 - 190.

1171. schwächten sich die morgenlandischen Christen noch immer burch kleinliche innere Fehden; bis merkwurdige Ereignisse in Aegypten Alle aufs Neue in Schrecken setzen.

Schon ofter hatte Nuredbin, als ein eifriger Sunnit, verlangt daß Saladin die Unerkennung des Chalifen von Bagdad in legypten durchfete; ftets aber hatte biefer geant= wortet: es wurden hieraus große Unruhen entstehen. End= lich magten es einige, von Gifer fortgeriffene Beiftliche offent= lich für jenen sunnitischen Chalifen zu beten, und hieran reihte fich unerwartet und ohne die geringste Widerseslich= feit eine Bertauschung bes geiftlichen Oberhauptes. Abeb. ber schon langst keine weltliche Bedeutung mehr hatte, lag bamals frank; feine Diener verschwiegen ihm biefen zweiten Verlust kirchlicher Macht, und er starb wenige Tage nachber, am 15ten September 1171. Ginige driftliche Schrift= steller beschuldigen Saladin, er habe jenen eigenhandig ermor= bet. Allein diefe, von keinem angesehenen arabischen Ge= schichtschreiber bestätigte, von mehren geläugnete, Beschulbigung stimmt durchaus nicht mit deffen Charafter. Much hatte der Frevel nicht einmal Nuben gebracht: benn fo ge= wiß ber Sturz ber fatimidischen Berrschaft planmagig bezwedt war', fo wenig war es entscheidend, ob der, eigent= lich schon seit Sahren beseitigte Chalif, lebe oder nicht lebe. Große Schabe und eine treffliche Bucherfammlung famen in Saladins Gewalt: jene fandte er an Nureddin oder vertheilte fie, ohne etwas fur fich zu behalten, an feine Freunde; fur die Aufbewahrung der letten trug er Sorge.

Nach diesem volligen Sturze ber Fatimiden verlangte

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 981. Vitriac, hist, hieros. 1061, 1115. Ebn-ale Athir in ben Notices I, 570. Abulf, zu 1171. Renaudot 535. Reinaud extr. 147. Bielleicht gingen aus wechselseitiger Sorge, boch wechselseitige Nachstellungen hervor. Bohadin. 36. Abulfar. 266. Aquic, auct. zu 1164; Michaud II, 239. ueber die großen Schäße, Hammer Ussaff. 181. Aded naturae concessit. Regium funus Salahedinus pedes, vesteque abscissa comitatur. al Khattib chron. bei Gregorio collect. 101.

Nurebbin entscheidendere Unterstützung von Saladin gegen die Franken; allein dieser mußte im Fall einer ganzlichen Besiegung der letzten, für sich fürchten und nahm balb seis nes Vaters Krankheit, bald Unruhen in Aegypten zum Vor= 1172. wande geringerer Thatigkeit. Deshalb, und weil Nuredzin mit dem griechischen Kaiser und mit dem Sultane von Ikonium in Fehde gerieth, genossen die Christen zwar keizner volligen Ruhe; bloße Anfalle von vereinzelten türkisschen Reiterschaaren brachten indeß dem Ganzen keine ershebliche Gesahr.

Auch lösete sich Graf Raimund von Tripolis 2 mit Hulfe Amalrichs für 80,000 Goldstücke aus seiner schon achtjährigen Gesangenschaft und übernahm die Regierung seines Landes, welche der König bisher so verständig geführt hatte, als er sie jest uneigennützig wieder abtrat. — In dassche Jahr 1172 fällt die, in kriegerischer Hinsicht zwar unbedeutende, durch manche Geschenke an Kirchen und Geistliche aber erfreuliche Anwesenheit Heinrichs des Löwen in Ferusalem.

Desto unangenehmer war die Wendung, welche in diefem Augenblicke ein, Unfangs sehr gunstig scheinendes, Erzeignis nahm. Die Ussassischen namlich, lange die strengsten Bekenner der muhamedanischen Lehre, hierauf willkurlichen Deuteleien nachhangend, gaben jeht vor durch die heiligen Bucher der Christen von der Wahrheit und Trefslichkeit ihrer Religion überzeugt zu sehn. Ein Gesandter des Alten vom Berge, Namens Behaeddewlet, versprach dem Könige Amalzich den Uebertritt des ganzen Stammes zum Christenthume, wenn man ihnen den Zins von 2000 Goldstücken erließe, den sie seit Jahren an die Tempelherren entrichteten. Diese aber, welche sich den sonst allgemein gefürchteten Ussassischen seuchlerisch und nur durch Eigennuch herbeigeführt.

<sup>1</sup> Cinnamus 132 Abulf, gu 1172.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 994.

<sup>3</sup> Biebe Bottiger 279.

1172. Umalrich hingegen gab dem Gefandten beifällige Untwort. weil man burch freundschaftliche Berhaltniffe mit ben Uffaffinen fur die innere und außere Sicherheit viel gewonne; auch versprach er ben Berluft bes Ordens aus feinen Mit= teln zu erfeben. Schon hatte jener Gefandte die heimath fast wieder erreicht, als der einaugige Tempelritter Balter von Maisnil ' mit einigen Begleitern aus einem Sinterhalte auf den Arglosen bervorsturzte und ihn gegen alle Sitte und Recht, nach affaffinischer Weise ermordete. Sieruber war Umalrich außerst erzurnt und beschloß mit den Lehnsman= nen des Reiches: ber Großmeister ber Tempelherren, Doo von St. Umand, folle ben Berbrecher ftreng bestrafen. Doo antwortete: "er habe dem Ritter eine Buge und die Ban= berung nach Rom aufgelegt, wo bas Beitere entschieden werde; hier durfe Niemand wegen ber That gewaltsame Sand an ihn legen, und bes Konigs Gerichtsbarkeit erstrecke fich nicht auf Ordensbruder." Ungeduldig über fo anmaaß= lichen Widerspruch ließ aber Umalrich Waltern in Sidon ergreifen und nach Tyrus ins Gefängniß bringen; er bewies bem Alten vom Berge seine Unschulb, und forderte ben Rath und das Urtheil aller driftlichen Furften über die Beftrafung jenes Frevels. Beil aber, ber nachften Greigniffe wegen, die Sache unbeendet blieb, fo stieg der Sag ber Uffassinen gegen die Chriften, von nun an aufs Sochste.

Glücklicherweise wuchs gleichzeitig auch die Spannung zwischen Saladin und Nureddin; der letzte wollte selbst nach Legypten ziehen, um seine Oberherrschaft sicherer zu begrünsden. Da berief Saladin seine Verwandten und alle Emirn², damit man überlege und beschließe, was auf den Fall eines Ungriffes zu thun sey. Einige riethen zur Gewalt und sogar

<sup>1</sup> Alber. 369. Sanut. 172. Wilh. Tyr. 995. Vitriac, hist, hier. 1142. Oliver Dam. 1417. Die Histoire des Templiers I, 114 sucht barzuthun, daß ber Gesandte zufällig erschlagen sen. Das Nahere bei Hammer Affass. 199.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1171.

Salabin zeigte offenbar, bag er biefe Unficht theile; allein 1172. Enub, fein Bater, ftand auf und fprach: "wenn Nureddin naht, so werbe ich vor ihm niederfallen und ben Boden fuffen und auch du, mein Sohn, wirft ihm unbedingt ge= horchen und feine Befehle vollziehen." Als die Berfamm= lung aber auseinander gegangen und Eyub mit Salabin allein war, fuhr er fort: "wenn Nureddin mit feindlichen Absichten naben follte, bin ich ber Erfte welcher ihn bekampft, obgleich der Ausgang noch ungewiß erscheint. Laffen wir aber biefe Gefinnung kund werden, fo zieht Nuredbin unfehlbar mit aller Macht und großer Gile nach Megypten; wahrend bemuthige Erklarungen ihn beruhigen und uns Beit verschaffen unfere Streitfrafte fo zu vermehren, bag wir im Kelbe ihm kunftig gewachsen, ja wohl überlegen find." -Siedurch ließ fich indeg Nuredbin nicht taufchen, fonbern verstartte feine Macht, indem er mit ben Gelbichufen von Ifonium und ten Chriften einen Frieden ober Baffenftill= ftand abschloß!. In dem Augenblick aber, wo ein entschei= bender Rampf nicht mehr zu vermeiden ichien, ftarb Rured= bin am 15ten Dai 1174 im fiebenundfunfzigsten Sabre fei= 1174, nes Ulters?. Das anderte alle Berhaltniffe.

Die gunstigen Unerbietungen ber Wittwe Nuredbins über die Fortdauer bes Friedens, wies Umalrich (minder edel als der Verstorbene nach dem Tode König Balbuins) sogleich zuruck und umlagerte Paneas. Uber die Tapferkeit der Besatzung hemmte den Erfolg, und während einer Krankheit des Königes wurde seine Mannschaft so lässig, daß man zuletzt für die Freilassung von zwanzig christlichen Rittern und eine Summe Geldes, gern die Belagerung auf-

<sup>1</sup> Histoire des Templiers I, 109.

<sup>2</sup> Abulfeba giebt Jahr und Tag so genau an, daß die Richtigkeit ber Bestimmung nicht zu bezweifeln ist. Da nun aber Amalrich, nach der umständlichen Erzählung Bilhelms von Tyrus gewiß später stab Aureddin, so muß der Tod des Königs wohl auf den Julius 1171 gesest werden. Ja das Andogav. chr. rückt Amalriche Tod sogar bis auf das Jahr 1175 hinaus.

1174, hob. Umalrich ward über Tiberias nach Jerusalem gebracht und alles Bemühen der Aerzte, ihn von einer, mit Fieber begleiteten Ruhr herzustellen, hatte um so weniger Ersolg, da er ihre Vorschriften nicht beobachtete. Er starb am 11ten Julius 1174, im achtunddreißigsten Jahre seines Alters, im zwölsten seiner Regierung. — Jeht standen seine und Nureddisch Kinder einander hülstoß gegenüber, und diese wechselsseitige Schwäche ließ, wo nicht ruhige, doch thatenlose Zeiten erwarten, — als Saladin sür sich mit entscheidender Thätigkeit dazwischentrat.

## Drittes Hauptstud.

Durebbin hinterließ nur einen zwölfjahrigen Gohn, 36: 1173. mael, über welchen Ebn Mokabbem bie Bormunbichaft führte. Beil aber bes Gultans Reffen, Emabebbin Benfi, Saifebbin Gazi und Azzebin Masub, bas Erbtheil Ismaels ju verfurgen fuchten und mehre andere Emire ihren Gin= fluß übermäßig erhöhten, fo rief jener Bormund Galabinen ju feiner Unterftugung berbei. Diefer hatte eine Emporung in Megypten glucklich gedampft und wurde, uber die bishe= rige Burudfebung empfindlich, auch wohl unaufgeforbert erfchienen fenn; boch erklarte er im December 1174 bei fei= 1174. ner Unkunft vor Damaskus: "er komme nicht in feindlicher Absicht ober eigenes Gewinnes wegen, fondern um Ismael aus den Sanden von Gewaltthatigen zu befreien und beffen våterliches Erbe zu beschützen." Aegypten gahlte er aber freilich biefem Erbe nicht bei; auch entwickelten fich mehre Grunde bes Argwohns, Reibes und Streites, - bis Ramefchtekin, einer von feinen Feinden, ihn, obgleich vergeb= lich, burch affaffinische Morber aus bem Bege zu raumen fuchte. Da behauptete Saladin: weil die Emire nach 216: fichten und Bunfchen getheilt feven, Ismael aber nicht felb= ftanbig regieren tonne, fo gebuhre ibm, als bem Dlachtig: ften, die Bormunbichaft; und zwar um fo mehr, ba ber Islam fich gegen fo viele Feinde nur befchuben laffe, wenn man bie Lander Nuredbins nicht in fleine ichmache Theile

24 \*

1174. zersplittere. Unfänglich bewilligte man diese Forderung im ganzen Umfange; dann wollten Viele dem mächtigen Salabin nicht einmal die Statthalterschaft von Damaskus zugesstehen, worüber es zu offenem Kriege kam, in welchem Saifeddin Gazi den Sohn Nureddins, Emadeddin Zenki hinges 1175 gen Saladin unterstützte. In den Jahren 1175 und 1176 und gewann dieser Bostra, Balbek, Hama, Casarea, Damastus u. s. w., heirathete die Wittwe Nureddins und übersließ an Ismael nur die Stadt Aleppo mit ihren Umgebungen. Mithin war Saladin jeht nicht bloß unabhängig von der Familie seines ehemaligen Herren, sondern auch dei weistem der mächtigste Kürst in jenen vorderassiafischen Ländern.

Salabin warb im Jahre 1137 zu Takrit, einer mesopotamischen Stadt geboren<sup>2</sup>. Sein Bater Enub, — von bem dieser Herrscherstamm den Namen Enubiden erhielt —, und sein Dheim Schirkuh zogen aus Turkistan zum Chalizsen nach Bagdad und dienten ihm mit Auszeichnung; bis Schirkuh in heftigem Jorne einen von dessen Beamten erstach. Beibe Brüder wandten sich hierauf nach Mosul und gewannen zuerst bei Zenki, dann bei Nureddin das größte Ansehen. Saladin verlebte einen Theil seiner Jugend in der prachtvollen, Enubs Leitung anvertrauten Stadt Balbek und hatte, bei seiner heiteren frohlichen Natur, eine Abneigung vor Staatsgeschäften; bis sich ihm während seiner zweiten Anwesenheit in Aegypten die Möglichkeit darbot, Herrschaft zu gewinnen. Sein Benehmen gegen Shaver und die Erben

<sup>1</sup> Vinisauf 4. Doch hatte Ruredbin wohl viele Rebenfrauen.

<sup>2</sup> Die Beweise bei Abulf 1174—1176. Abulfar. 267. Marai 396. Bohadin an vielen Stellen. Wilh. Tyr. 1000. Histor, hieros. 1152. Sanutus 190. Oliver Schol. hist. regum 1381. Michaud II, 243. Deguignes XIII, 1, 542. Journ. asiat. V, 226. Reinaud vie de Saladin. Rach Vinisauf 3, håtte Saladin sich burch Humfried von Torono zum Ritter schlagen lassen. 1173 eroberte Turanschah, Saladinb Bruber, Iemen. Abulf z. b. Sahre. 1174 schiefte Wilhelm von Sicilien eine große Flotte nach Alexandrien, die aber nichts ausrichtete. Cassin. mon. Guil. Nang. zu 1187. Ibn Alatsyr 440.

Nurebbins unterliegt, nach abendlanbifch : driftlichen Unfich: ten, gerechtem Tabel: nach morgenlanbifchem Standpuntte war aber ber Sturg eines zweideutig ober gar feindlich ge= finnten Beziers, etwas gang Gewöhnliches; und ber Bedanke eines gefetlich unwandelbaren (legitimen) Erbrechtes ber Berricherftamme nie aufgestellt, viel weniger anerkannt und befolgt worden. Bon bem Augenblide wo Salabin feine Berricherlaufbahn betrat, zeigte er mannlichen Ernft und große Thatigkeit, ohne daß biefe in Rleinigkeitsfucht, ober jener in finftere Strenge ausgeartet ware. Alle Gebote bes Islam befolgte er genau, und fannte felbft bie miffenschaft= lichen Unfichten und Streitigkeiten über biefe Lehre; fo menig er sich aber (Gott und feiner eigenen Kraft vertrauend) von Spipfindigkeiten, Sterndeuterei und Aberglauben uber= mannen ließ, fo wenig mochte er Freibenfer und Reuerer leiden. Bei diefen Gefinnungen mußte ihm der Rrieg gegen bie Chriften politisch und religios' von ber bochften Bich= tigkeit fenn; auch verfolgte er ben Plan ber Eroberung Gy: riens beharrlich und trop aller Sinderniffe. Zweimal in ber Boche wohnte er in der Regel ben Gerichten bei; wo man felbst wider bes Gultans nachste Bermandte mit Erfolg flagen konnte, ja er stellte sich perfonlich, wenn gegen ihn Streit erhoben ward, und unterwarf fich bem Spruche.

Einst faß er vor seinem Zelte und sagte, als ihm Semand eine Bittschrift überreichte: "das Schreibzeug sehlt, ich kann nicht sogleich Bescheid ertheilen;" jener aber erwiederte: "es steht im Zelte," und Saladin holte es und schrieb. — Das Maulthier Bohadins, seines Geschichtschreibers der neben ihm ritt, bespritzte ihn sehr mit Koth; er scherzte darüber und erlaubte jenem nicht, sich deshalb zu entsernen. — Einem Christenweibe war ihre Tochter geraubt worden: dem Ruse vertrauend suchte sie Hulfe bei Saladin und dieser erforschte, wer das Mädchen gekauft hatte,

<sup>1</sup> Doch mitattete er 1175 ben Pifancen freien Gottesbienft in ihren Sanbeistogen. Fanucei II, 91.

und gab es ber Mutter zurud. - Buge folcher Art zeigen freilich, in gewiffem Sinne, nur bas Naturliche und Gewohnliche: allein bei Gultanen ift leiber zu oft bie graulichfte Unnatur bas Gewohnlichfte, und felbst bie Franken erhoben sich damals nicht zu der Redlichkeit, Gerechtigkeit, Großmuth und Milbe Saladins. Ungeachtet biefer berab= laffenden Milbe bes Sultans und ber Gewandtheit fur Jeben fogleich einen angenehmen Gegenstand bes Gespraches aufzufinden, fehlte doch nie der gebührende Unstand in fei= ner Gefellichaft, nie murden zweideutige Reden gehort. Biffenschaftliche Beschäftigungen galten ihm fur Erholung, fein Gelehrter ward von ihm abgewiesen, feiner entlaffen, ohne ein Geschenk empfangen zu haben. Oft ließ er sich geist= liche ober weltliche Geschichten vorlesen, und die Darstellung großer gewaltiger Thaten bewegte ihn nicht minder zu Thranen, als Erzählungen von einfachen, bie Theilnahme ansprechenden Begebenheiten. Dhne Ziererei verftattete er fei= nen Gefühlen freien Lauf, felten aber übermannte ibn ber Born; nie verließ ihn in ungunftigen Lagen bie Beiterkeit und Faffung, nie in Krankheiten die Gebuld. Nur Berleumber konnten ihn heftiger aufreigen. Sein Beift geigte fich weit erhaben über die bloße Leidenschaft bes Besibes', und größer felbst als bie Unbescheidenheit ber Fordernden. war feine Neigung zum Bewilligen. Er wußte daß die Quellen reichlich floffen, und gab nicht minder bei geleerter, als bei gefüllter Schapkammer; weshalb bie Schapmeifter oft heimlich Summen zu außerordentlichen Ausgaben guruck= legten. Betrogen ihn jene, fo verloren fie gwar ihre Stel-Ien, erlitten aber feine weitere Strafe: benn Geldgier er= schien bem Sultan fo allgemein, als gemein.

Anstatt einen folchen Mann, ber auch fein Bolk für Tugend und Helbenmuth begeisterte, auf alle Weise zu gewinnen ober ihm großartig und folgerecht entgegenzutreten, hielten sich die Christen in einer zweideutigen verwerslichen

<sup>1</sup> Bie Thucybibes II, 60 vom Periftes fagt: χοημάτων ποείσσων.

Mitte und beleibigten Salabin auf vielfache Beife', ohne . ber Familie Nureddins irgend erheblichen Beiftand zu leisten.

Diefe Uebel wurden jum Theil burch bie Berhaltniffe 1174. ber foniglichen Familie in Gerufalem berbeigeführt. Umal= rich binterließ von feiner erften Gemablinn, Ugnes von Courtenan, zwei Rinder, Gibplle und Balbuin IV; von ber ameiten Gemahlinn Maria aber nur eine Tochter Ifabelle. Sibnile murbe von Jutta, ihrer Großtante, im Rlofter bes beiligen Lazarus zu Bethania erzogen; Balbuin hingegen von Wilhelm, bem trefflichen Geschichtschreiber ber Kreugguge, bem nachherigen Erzbischofe von Tyrus. Unter fol-der Leitung nahm ber Anabe an Kenntniffen und guten Sitten gu, und wurde auch wohl eine, über bas Gewohn= liche erhabene Selbstandigkeit und Bestimmtheit des Cha= rafters angenommen haben, wenn nicht Comache bes Ror= pers feine weitere Ausbildung gehemmt hatte. Man be= merfte namlich, bag er mit mehr als findifcher Festigfeit bie Schlage und Stofe feiner Gefpielen ertrug, und ent= bedte bei naberer Prufung zu großem Schreden, bag ber rechte Urm und bie rechte Sand gang fuhllos waren. Um= fclage, Baber und Salben blieben unwirkfam: es war ber Ausfah welchen bie Aerzte, wegen ber Aehnlichkeit mit ber Saut bes Elephanten, Elephantiafis nennen. Ungeachtet Diefes fich bereits zeigenden Uebels, ward bennoch ber brei= gebnjabrige Balbuin mit Beiftimmung aller Furften und Ebeln, am 15ten Julius 1174 von Mimerich, bem Patriar= chen Berufalems, gefront und gefalbt. Da er aber, felbft abgefeben von feiner Gefundheit, wegen feiner Jugend bie Regierung noch nicht übernehmen fonnte, fo erhob fich, wie gewohnlich, unter ben Bornehmen 3wift uber bie Leitung ber Geschäfte.

Milo von Planci aus Champagne, von Konig Amalrich hochgeehrt und zum Seneschall bes Reiches ernannt, bemachtigte sich burch schlechte Kunfte bes königlichen Ber-

<sup>. 1</sup> Abulf. IV, 18-26.

1174, trauens in foldem Maage, daß er jeden Undern von irgend einer Theilnahme an der Herrschaft abhielt und Alles nach feinem Willen lenkte. Obgleich hiebei anmaaglich und prab= lerifch über Gebühr, gab er boch vor: Roard, der Befehls= haber ber Burg in Jerufalem, ein ungebildeter Golbat, ftebe ber Verwaltung vor und er fen nichts als beffen Diener. Niemand aber glaubte einer fo ungeschickten Erfindung und Graf Raimund III von Tripolis verlangte, — fich jenem öffentlich widersetend -. Die Kubrung ber Vormundschaft: erftens, weil er, als Enkel Balduins II1, bes Ronigs nach= fter Berwandter und ber machtigste Furst im Reiche fen; zweitens, weil er wahrend seiner Gefangenschaft nicht allein die Verwaltung von Tripolis dem Konige Umalrich über= laffen, fondern ihn auch auf den Kall feines Todes als nachsten Verwandten zum Erben eingesett habe. Milo ließ ben Konig die ausweichende Untwort ertheilen: man werde erst nach gehöriger Berathung mit ben in diesem Mugen= blicke nicht versammelten Kursten und Baronen, bem Gra= fen einen Bescheid zukommen laffen; worauf Raimund auch heimkehrte, obgleich bas Bolk und die Geiftlichen, ja felbst ber großere Theil ber Ebeln auf feiner Seite waren. Die= fes augenblickliche Gelingen feiner Plane hielt Dilo fur einen entscheidenden Sieg; seine Unvorsichtigkeit wuchs mit feiner Macht und er achtete nicht auf Warnungen vor per= fonlicher Gefahr. Da ward er in Ukkon, beim Einbruche ber Nacht auf öffentlicher Strafe von Mehren überfallen und ermordet, ohne daß, bei widersprechenden Musfagen und laffigen Untersuchungen, die nachsten Grunde und die Ur= beber biefer Frevelthat entbeckt wurden. Ginige flagten: bas fen ber schnobe Dank fur bie, bem Konig bewiesene achte Unhanglichkeit; Undere bagegen behaupteten: es fen bie Strafe arger Untreue, benn Milo habe feine Freunde aus Frankreich berufen um fich ber Berrichaft zu bemach= tigen. Allerdings war Balian, Roards Bruber, von ihm

<sup>1</sup> Bon beffen Tochter Hobierna. Wilh. Tyr. 997-1004.

mit Briefen und Gefchenken nach Europa gefandt worben, 1174, aber ben vollen Beweis eines verratherischen 3weckes hat Miemand geführt.

Sest fehrte Graf Raimund von Tripolis nach Jerufa= lem gurud, wo ihm die verfammelten Barone, gufolge ern= fter und langer Berathungen, endlich die Berwaltung bes Reiches übertrugen. Der Graf mar weder groß noch ftart, von fcarfen Gefichtszugen und lebhaften Mugen, befon= nen und maßig, freigebiger und milber gegen Fremde als gegen bie eigenen Diener. Bahrend feiner langen Gefangenschaft hatte er fich einige Renntnisse erworben; obgleich feine Unlagen im Ganzen mehr durch Umgang und burch das Leben felbst ausgebildet maren, als burch Rleiß und Bucherlefen.

Bei ber großen Wahrscheinlichkeit, daß ber Konig nie gang gefunden und Rinder zeugen werde, erschien aber bie Frage über die kunftige Nachfolge noch wichtiger, als jene über die Bormundschaft. Deshalb verheirathete man Bal= duins Schwester Sibylle mit bem Markgrafen Wilhelm 1176. von Montferrat', beffen Mutter eine Salbichwester Konig Konrads III und beffen Bater ber mutterliche Dheim bes Konigs von Frankreich war. Much hatte ihn biefe Ber= wandtschaft und fein Aeußeres wohl mehr empfohlen, als feine innere Tuchtigkeit: benn er konnte nichts verschweigen und nichts abschlagen, sein Muth artete oft in ben heftig= ften Born aus, und beim Effen und Trinken hielt er kein gebuhrentes Maaß. Schwerlich hatte er alfo bei lange= rem Leben ben morgenlandifchen Staaten viel genütt; er ftarb im Junius 1177 und erft nach feinem Tode gebar 1177. feine Wittwe Sibylle einen Sohn, ben nachmaligen Konig Balbuin V.

<sup>1</sup> Sigonius ju 1175. Will. Tyr. 1004. Reinharbe Befch. von Cupern I, 121. - Benven. S. Georg. 345 fest bie Beirath auf bas erfte Regierungejahr Balbuine, 1178; eine von beiden ift falfch. Bile helm war ber Cohn Bithelms III.

1177. In demfelben Jahre landete Graf Philipp von Klanbern' und veranlagte, daß die Untiochier ben Waffenstill= stand mit Ismael von Aleppo brachen; worauf Saladin so= gleich die füdlichen, von Mannschaft entblogten Besigungen ber Chriften angriff. Ungehindert brang fein, meift aus leichten Reitern bestehendes, Beer bis Uskalon, ja bis Ramla und Lydda vor; woruber in Jerufalem fo große Furcht ent= stand, daß sogar die Frage aufgeworfen ward: ob man nicht bie Stadt preis geben und nur die Burg Davids verthei= bigen folle. Allmählich aber geriethen Alle über jene ver wustenden Streifereien ber Turken in ben großten Born unt Einsichtigere behaupteten: daß man die tollfuhnen Reinde. bevor fie im Stande waren fich wieder zu fammeln, überra= schen mußte und felbst mit geringerer Macht schlagen murbe. Dem gemäß gelobte alle friegsfabige Mannichaft aufs Keier= lichfte ju fiegen oder ju fterben, und ehe ber Gultan fein Beer sammeln und aufstellen konnte, sah er sich von den wohl geordneten und ftreng geschlossenen Schaaren ber Chriften mit solcher Seftigkeit angegriffen, daß die Flucht ber Turken trot ber tapferen Aufopferung Ginzelner bald allgemein ward, und Pferde, Waffen und Gepack ben Chriften in die Sante fielen. Das Wenige mas die Fliebenden etwa retteten, ward ihnen von Beduinen geraubt, und Saladin foll erst nach großen Gefahren und nur von hundert Reitern begleitet, auf einem Kameele Aegypten erreicht ha=

1177. ben?. -Diefer am 25sten November 1177 bei Rama ers fochtene Sieg rettete bas jerusalemische Reich von der droshendsten Gefahr. Zum ersten Male zeigte sich aber auch die Wichtigkeit der Mamelucken, deren Saladin 1000 (in Gelb, die Farbe seines Hauses, gekleidet) mit sich führte. Diese Mamelucken, entweder als Kinder erkauft, oder Kinder

<sup>1</sup> Aquic. auct. zu 1177. Rob. de Monte. Guil. Neubrig. III, 11.
2 Abulf. zu 1177. Radulph. a Diceto imagines 600. Bened. Petrob. I, 161. Bohadin. 46. Bernard. thesaur. 774. Sicardi chron. 599. Wilh, Tyr. 1109. Ibn Alatsyr 443.

der Magbe und Beifchlaferinnen turbifcher Großen, wurden forgfaltig erzogen und fochten damals und in den nachste folgenden Zeiten, mit Selbenmuth fur ihre herren.

Balbuin, welcher ben sublichen Theil seines Reiches jett für hinreichend gesichert hielt, zog im Jahre 1178 gen Pa= 1178. neas und erbaute in der Nahe des Jordans zum Schutze der nördlichen Gegenden eine starke Burg. Hier ersuhr man', daß türkische Heerden ohne sichernde Bedeckung in den benachbarten Baldern weideten und hosste sich derselben ohne Mühe zu bemächtigen. Allein die Christen nahten in blindem Bertrauen ohne Ordnung und geriethen in enge Schluchten, wo sich mehre Feinde versteckt hatten. Sobald diese bemerkten, wie gering die Macht ihrer Gegner sen, griffen sie unerwartet mit so großem Ungestüm an, daß Balzbuin sich kaum retten konnte und viele Edle getödtet wurden; auch Humfried der Kronseldherr starb an seinen Bunden.

Diese Unfalle benubend erschien Salabin von neuem bei Toronum?, verbreitete bann feine leichten Rrieger bis Tyrus und feste fich endlich mit bem Sauptheere zwischen Paneas und bem Jordan feft. Balbuin eilte bergu, beob= achtete von einer Unbobe die Stellungen ber Feinde und urtheilte febr richtig, bag man die leichten Goldaten, welche jenfeits bes gur Linken ftromenben kleineren Jordans umber= schwarmten, durch das Borruden in die Ebene vom turfi= fchen Sauptheere abschneiben und besiegen konne. Beibes gelang, und icon theilten die Sieger ihre Beute, als Saladin mit feiner gangen Macht fo ploglich hervorbrach, daß jene fich feineswegs ordnen konnten, fondern ein Theil in ben Fluß gesprengt wurde und ein anderer sich nicht ohne großen Berluft nach ber Burg Belfort rettete. Biele tuch: tige Ritter famen ums Leben. Undere wie Sugo von Ti= berias, ber Stieffohn bes Grafen Raimund und Dbo von

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 1014. Guil. Neubr. III, 11.

<sup>2 1178</sup> batf eine ficitische Flotte Tyrus, Tripolis und Antiechien retten. Murnt, annal, Raumer Palaftina 140.

1178. St. Umand, ber Großmeifter ber Templer wurden gefan= gen. Diefen wollte Salabin gegen einen feiner Bermandten auslofen; er aber antwortete mit der ihm eigenen folgen Baltung: "Gott verhute, daß ich ein schlechtes Beifpiel gabe und Undere, ahnliche Auswechselung hoffend, fich bann besto leichter fangen ließen !. Ein Templer barf fur feine Losung nicht mehr geben, als seine Scharpe ober sein Schwert." - Eben fo erklarte Sugo von Tiberias: "fein Land und feine Ginkunfte maren viel ju gering, als baß er die verlangte Lofungssumme von 100.000 Bnzantinern zahlen konnte." Saladin aber erwiederte: "es kann bir ja nicht schwer werden dieses Geld binnen der Frift eines Jah= res (die ich dazu bewillige) herbeizuschaffen; benn jeber tuch= tige Mann unter beinen Glaubensgenoffen wird bir gern einen Beitrag geben?" Sierauf fprach Sugo, bie Gelegen= heit heiter und gewandt ergreifend: "Berr, ich glaube nicht unter meinen Glaubensgenoffen einen befferen und treffli= cheren Mann zu finden, als ihr fend; erlaubt alfo, daß ich euch querft um einen Beitrag anspreche." - Da gab Ga= labin, auf ben Scherz eingehend und feiner Natur folgend, nicht weniger als 50,000 Bnzantiner; und die Emirn und Großen feines Sofes gaben auf Sugos abnliche Bitte nach bem Beispiele ihres herren fo reichlich, bag 10,000 Bn= gantiner über die geforderte Summe zusammenkamen. Mit biefem Ueberschusse und elf außerdem noch freigelassenen Chriften beschenkt ritt Berr Sugo frohlich zu ben Seinen zuruck, und es war nicht unnaturlich, daß die Bewunde= rung bes großgefinnten Sultans, in Bielen ben Rriegs = und Religionshaß überwog.

<sup>1</sup> Robert. de Monte gu 1180. Histoire des Templiers I, 124. Wilh. Tyr. XXI, 29.

<sup>2</sup> Un fatto di Saladino con Ugone di Tabaria, nel libro del passaggio di Terra santa, pag. 255, msc. folio nella Bibl. Laurentiana. Catal. V, 269. Poetifch behandelt und die Gesege der Ritterschaft entwickelnd, in Barbezan fabliaux I, 59.

Sonft folgte aus jener Nieberlage ber Chriften, ungeach= 1179. tet ber Unkunft vieler europäischen Pilger, mancher ein= gelne Berluft; und wenn Salabin feine Macht nicht gu an= beren 3meden gebraucht hatte, fo murbe er im Sahre 1179 bem Konige Balbuin fcwerlich einen Baffenftillftand bewilligt haben. Aber auch diese ruhige Zeit benutten die Christen nicht auf gebührende Beife: insbefondere murben Die Kamilienverhaltniffe ber Berrichenben, welche ein ver= fnupfendes Band barbieten follten, die Quelle ichwachenber Streitigkeiten. Go verstieß Boemund III von Untiochien feine Gemahlinn Theodora ohne Grund und wurde dafür von ben Geiftlichen gebannt; ber wilbe Rainald von Cha= tillon heirathete nach bem Tobe feiner Gemahlinn Kon= stange, die Bittme bes Kronfelbherren Sumfried von To= rono, und beffen unfabiger Sohn erhielt burch Ronig Balbuin die Sand seiner jungeren Schwester Ifabelle. Roch weit folgenreicher ward ein zweiter Miggriff. Man hatte fehr richtig eingesehen bag Gibplle, Die altere Schwester und Erbinn bes Reiches, nothwendig an einen fehr mach: tigen Mann muffe verheirathet werden, und in biefer Beziehung Unterhandlungen mit bem Berzoge Beinrich von Burgund angeknupft. Weil biefer aber zogerte und ber frankliche Konig bange marb, gang in bie Abhangigkeit Rai= munds von Tripolis und Rainalds von Chatillon zu ge= rathen, willigte er übereilt in die Bermahlung Gibnllens 1180. mit dem Grafen Guibo von Lufignan. Beber Geburt (fo fprachen feine Gegner) noch Macht, noch Reichthum, noch Berftand gaben biefem Unfpruch auf eine folche Begunfti= gung; nur torperliche Schonheit hatte ihn feiner Gemahlinn empfohlen 1.

<sup>1</sup> Guido fortuna et scientia inferior. Histor. brevis 1350. Wilh. Tyr. 1017. Frider. exped. asiatica 500. Otto S. Blas. c. 29. Guis bos Stammbaum bei Alber, 411. Rad Bened. Petrob. 443 befchlief Buibo Cibyllen, und nun mußte der Ronig, ebwohl febr ungern, ein: willigen.

Bieran reihte sich neuer Streit zwischen ber fonigli= chen Familie und bem, auf manche Beise beleidigten und Burudaefetten, Grafen von Tripolis; und Raubzuge Rai= nalbs von Chatillon ftorten ben Frieden mit Saladin. Die= fer war fur jest zwar außer Stande eine überlegene Macht 1181 nach Sprien zu fenden: aber in ben Jahren 1181 bis bis 1183 bezwang er nach Ismaels Tode alle übrigen Bermandten Nureddins, und eroberte Rarra, Ebeffa, Nifibis, ja fast ganz Mesopotamien. Da erkannten bie driftlichen Fürsten, welches Ungewitter in verdoppeltem Maage über fie hereinzubrechen brobe?. Alle waren bamals in fo große Urmuth verfunken, daß man im Jahre 1183 eine allgemeine Bermogensteuer ausschrieb, von welcher weder Stand, noch Bolk, noch Geschlecht eine Ausnahme begrundete; und zu berfelben Zeit fegelte ber Patriarch Beraklius mit ben Groß= 1184 meiftern der Ritterorden nach dem Abendlande. Papft Lu= bis 1185, cius gab ihnen bringende Empfehlungen an die driftlichen Ronige3, und auf einer großen Berfammlung in Paris 4 stellten fie die Bedrangniffe ber morgenlandischen Chriften lebhaft bar und legten bem Ronige bie Schluffel Jerufalems und des heiligen Grabes zu Kugen: allein weder Philipp August noch Kaifer Friedrich waren in diefem Augenblicke

<sup>1</sup> um 1182 vereinigten sich die Maroniten, welche zwischen Byblus und dem Libanon wohnten, mit der romischen Kirche; aber obgleich ihnen Innocenz III auf der lateranischen Kirchenversammlung formam ecclesiasticam officiorum etc. gab, war ihre Bereinigung doch nicht allgemein und dauernd. Wilh, Tyr. 1024. Alber. zu 1234. Pagi zu 1182. e. 10. Sanut. 183.

<sup>2</sup> Wir haben, um bie Verhaltniffe unferes Wertes nicht zu verlegen, alles Ginzelne übergeben muffen und verweifen auf Wilken.

<sup>3</sup> Schon Papft Alexander III erließ 1181 bringende Aufforberungen gum Beiftande ber morgenlandischen Chriften. Bened, Petrob. 356.

<sup>4 1184</sup> famen die Gefandten nach Frankreich, Anfangs Februar 1185 nach England. Der Großmeister der Templer Arnold von Toroge starb schon in Berona. Guil. Neubr. zu 1184, III, 12. Guil. Nang. chr. Hist. des Templiers I, 139. Girald. Cambr. 135.

geneigt sich an die Spibe eines neuen Kreuzzuges zu ftellen, 1185, und bie aus Mitleiden bewilligte Geldunterftugung genügte fo wenig als die freiwilligen Gelubbe einzelner Dilger. Gleich bringend erneuten die Gefandten ihre Unforderungen in England: aber ben Rathen Beinrichs II fcbien es angemeffener, baß er fein Reich regiere, als baß er im Morgenlande nut= lich zu werden suche. Deshalb lehnte ber Ronig, - mit Bequa auf die Gefahr, welche ihm von Frankreich und von feinen eigenen Gobnen brobe -, ben Untrag ab, bot aber ben Gefandten Unterftubung an Gelbe. Bornig erwieberte ber Patriard: "Geld schickt uns das ganze Abendland, mas hilft dies ohne einen Unführer? Uns ware ein Mann lie= ber der Geldes bedurfte, als Geld ohne einen Mann!" Dennoch beharrte Ronig Beinrich auf feinem Entschluffe und fagte: "bie morgenlandischen Furften suchen bei biefen Einladungen mehr ihren, als unseren Vortheil!"

Seit ber Abreise bes Patriarchen hatte leiber bes Roniges Rrantheit, obgleich fein Geift ungeschwacht blieb, im= mer mehr überhand genommen und ihn zuleht bes Gebrauchs nicht blog ber Sande und Fuge, fonbern felbft bes Gefich: tes beraubt. Bei diefen Umftanden suchte und erhielt Guido Graf von Lufignan bie Stabte Askalon und Joppe und bie 1183. Burbe eines Reichsverwefers; Balbuin begnügte fich mit Berufalem und einer jahrlichen Ginnahme von 10,000 Gold= fluden. Mis er aber zu gleicher Beit ben Grafen öffentlich schworen ließ: "er wolle weder bei bem leben des Roniges nach ber Krone trachten, noch irgend etwas von bem Reichs= gute an Undere übertragen ober veraußern;" fo faben fich Biele, bie nur aus Gigennut fur Guido gewirft und ges

<sup>1</sup> Virum petimus qui pecunia indiget, non pecuniam qua vir eget. Doch giebt dies auch noch einen andern, obgleich abnlichen Cinn. Bromton zu 1185. Rigordus 14. Radulph, a Diceto imagines 625. Hemingford II, 33. Gie brachten bem Raifer dona plurima et poma aurea, musco impleta. Godofr mon. zu 1184. Concil. XIII. 641.

1183. stimmt hatten, unerwartet in ihren Hoffnungen getäuscht und die Unsicht gewann die Oberhand: daß der Graf seine eigenen Kräfte verkennend eine Last übernommen habe, welche zunächst ihn erdrücken und mit Schande bedecken, dann aber auch das Reich ins Verderben stürzen werde.

Salabin mochte ebenfalls nur eine geringe Meinung von Guido begen': benn kaum hatte biefer bie Bermal= tung angetreten, als ber Sultan mit feiner gewohnlichen Schnelligkeit über ben Jordan ging, Scothopolis einnahm und das Land zwischen Jezrael und bem Berge Thabor befette. Das driftliche Beer, welches ihm von Dio = Cafarea bis Nazareth entgegenruckte, gablte 1300 Reiter und 15,000 Fugganger und ward angeführt von Guido von Lusianan, Raimund von Tripolis und Rainald von Chatillon. Unftatt aber muthig anzugreifen, ftanden bie Chriften acht Tage im Lager ftill und geriethen in ben größten Mangel, theils weil die Feinde alle Lebensmittel auffingen. theils weil Pifaner, Genuefer und Benetianer ohne Bor= rathe vom Meere herbeieilten, um noch vor ihrer nahen Abfahrt gegen die Turken zu fechten. Die Urfachen jener Bogerung murben fpater, nach Maaggabe ber eigenen Reigung und Unficht, verschieden angegeben. Ginige fagten: "Saladins Stellung war unangreifbar, und er hatte uns bei weiterem Borruden mit feiner leichten Reiterei gang eingeschlossen." Undere behaupteten : "Guido mußte bie Schlacht vermeiden weil die Fürsten, über feine Gewalt eiferfüchtig, ihn verlaffen und in Schande fturgen wollten." Roch Undere bemerkten endlich: "nur aus Unverstand und Reigheit habe Guido die Gelegenheit zu siegen aus ben Banden gelaffen." Diefe lette Meinung erhielt boppeltes Gewicht, als Saladin, - weil auch ihm die Lebensmittel ausgingen und bie Stellung feiner Gegner zu gunftig erschien — feine Schlacht wagte, sondern im Oftober 1183 hinwegzog.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 1037. Bohadin. 54,

Die Christen gingen hierauf nach Dio = Cafarea gurud 1183. und hofften von diefem Mittel punkte ihrer Besigungen aus, jebem Ungriffe am besten begegnen zu fonnen; Rainald von Chatillon hingegen wandte fich nach Rrach (Reref'), um Die Bochzeit feines Stieffohnes Sumfried von Torono mit Isabelle ber jungeren Tochter bes Ronigs, zu feiern. Balb aber verwandelte fich bie Freude diefes Festes in große Roth: benn ploglich erfchien Salabins übermachtiges Beer und erfturmte die Stadt. In angftlicher Bermirrung flo= ben bie Bewohner, bie Gafte, Die Ganger, Die Musiker gu ber, auf einer Unbobe liegenden Burg: allein auch biefe mare eingenommen worden und Reiner entfommen, wenn nicht Ritter Twain mit helbenmuthiger Tapferfeit eine Brude fo lange gegen bie Turken vertheidigt hatte, bis jene fich retten und bie Brude abbrechen fonnten. Mit großem Gifer betrieb Salabin bie Belagerung einen Monat lang, und erft als Botschaft eintraf, bas driftliche Beer nabe gum Entfape und habe icon Segor erreicht, gog er fich, bas Land verwustend, nach Damastus jurud und manbte feine Thatigfeit gegen bie Beherrscher von Mosul?.

Unterdeß hatten sich die Alagen über die Unfähigkeit und das Benehmen des Grafen Guido täglich gemehrt und bei dem Könige um so leichter Eingang gefunden, da jener ihm keineswegs das wohlbefestigte Tyrus für Jerusalem einräumen wollte. Nicht bloß die Regentschaft (behaupteten Raimund von Tripolis, Boemund von Untiochien, Rainald von Sidon, Balduin von Rama u. m. U.) musse dem Grasen genommen, sondern auch die Aussicht auf die Nachsfolge dadurch entrissen werden daß man Balduin V (ben Sohn Sibustens von ihrem ersten Gemahle) wie es das Erbrecht gebiete, öffentlich als Thronsolger anerkenne. Und so geschah es: der Graf verlor am 20sten Rovember 1183

<sup>1</sup> Raumer Palaftina 263.

<sup>2</sup> Abutfeba ergabit biefen Bug Calabins gegen Rrad; jum Cormer 1184. Bergt. Bohad. 55. Wilh. Tyr. 1041. Bitten III, 2, 235.

<sup>11. 25</sup> 

1183. die Regentschaft und Balbuin V ward in Jerufalem gefalbt und gefront. Bon allen Furften war allein Guido (obgleich des jungen Konigs Stiefvater) zu biefer Keierlich= feit und zur Sulbigung nicht berufen worden; er schwieg indessen, entweder aus Mangel an Rraft, ober weil felbst feine Gemablinn bei jener Erhebung ihres Sohnes zu ge= winnen hoffte, ober weil beibe barauf rechneten bag ihnen bereinst doch bie Vormundschaft zufallen muffe. Die Gegner Guidos blieben aber nicht auf halbem Wege fteben. fondern außerten: "allerdings fen die Entfernung bes Grafen von den Geschäften ein Gewinn; wie aber fonne man barin mabre Bulfe feben, daß bem, burch Rrankheit er= ichopften Ronige, ein Rind mit dem Ronigstitel jur Seite gefett werde? Das Reich bedurfe eines Mannes zur Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten, und der Graf von Tripolis habe barauf bas erfte und nachste Recht!" Konig Bal=

1184 duin überließ diesem hierauf alles das, was er weder verweigern konnte noch mochte und ging damit um, unter seinem Beistande, die She Sibyllens und des Grasen Guido
zu trennen. Beide retteten sich aber vor der bereits angeordneten geistlichen Untersuchung nach Askalon, entschuldigten auf ergangene Vorladung ihr Außenbleiben mit Krankheit und verschlossen dem Könige die Thore, als er persönlich seine Absichten durchsehen wollte. Joppe dagegen nahm
den Statthalter Balduins willig auf, und aller Bemühungen der Johanniter und Templer ungeachtet, kam es zwischen dem Könige und seinem Schwager zu offenem Kriege.

1185. Seber nahm Partei, so wie ihn Ueberzeugung ober Eigennutz leitete, und ungewiß war der Ausgang. Da erlag endlich Balduin IV seinen vielzährigen Leiden und starb am 16ten Marx 1185.

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 1183,

## Viertes Hauptstud.

Schon alle bie erzählten Begebenheiten maren hinreichend, große Beforgniffe fur bie Bukunft ber morgenlandischen Chriftenstaaten zu erweden: aber fie wurden fur ben, welder zugleich bie Geftaltung mancher allgemeinen Berhalt= niffe ins Muge faßte, leiber noch fehr erhoht. Biele Lebns= mannen vergagen, bag allein in ber Erhaltung bes Ban= gen eine Burgichaft fur ihr beschranktes Dafenn lag; und die Zweifel über bas Unrecht auf den Thron und bie Berwaltung, waren ihnen gang willkommen, weil sie baburch einen Borwand bekamen ihre Lehnspflichten zu umgeben, ober fich fur bestimmtes Parteinehmen Bortheile auszube= bingen. Nicht minder hielten fich bie großen Ritterorben', auf ben Grund papftlicher Musfpruche, fur befreit von jeder Lebnsabhangigfeit, und geriethen mit bem Patriarchen und ber Beiftlichkeit in neuen Zwift über ihre gegenscitigen Un: fpruche und Borrechte; ja Gifersucht und Reid trieb fogar Templer und Johanniter gegen einander, und wenn ben Rittern auch noch nicht bas Berbienft ber Tapferkeit abge: fprochen werden konnte, fo fand man boch unter ihnen nur felten Bucht, Milbe und Uneigennütigkeit. Die Fürften

<sup>1</sup> Rymer foed. Aug. 1, 1, 18. Man vergleiche, mas mir ichen C. 346, 347 jum Jahre 1162 über bie Ritterorben ergahlen mußten.

und Bischofe waren nicht im Stande biefen machtigen Ror= perschaften zu gebieten, und felbst ihre Abhangigkeit vom Papfte blieb gering, da diefer bei dem Aufnehmen und Ausstoßen von Rittern und bei ber Wahl bes Großmeifters nicht einwirkte. Fast überall hatten sie sich von Steuern und Abgaben zu befreien gewußt', zeugten vor keinem welt= lichen Gericht (es sen benn in eigenen Angelegenheiten) und nahmen zulett nur von ihren eigenen Behorden Recht. Die unbedingte Allgemeinheit ber firchlichen Ginrichtungen erschien durchbrochen, indem jene (unbekummert um Bann und Interdikt) Messe lasen, Gebannte zum Abendmable ließen und in geweihter Erbe begruben, gleich Bischofen von Gunden lossprachen, in ihren Gebauben Berbrechern Schut ertheilten, feine Rirchenzehnten entrichteten, Geiftliche eigenmächtig ein = und absetten und, mit einem Worte, weder die Rechte des Pfarrers noch des Bischofes anerkann= ten. Ueber diese und ahnliche Dinge wurden auf der late= ranischen Kirchenversammlung im Jahre 1179 wider bie Orden große Beschwerden erhoben; wogegen diese, sich vertheidigend, behaupteten: wer Guter und Leben fur die Chriftenbeit aufopfere, verdiene folche Begunftigungen; und fragten?: warum man fie wegen ber Steuer = und Behnt= Freiheit beneide und beunruhige, wahrend man dem mußigen, nichtsthuenden Abel ahnliche Borrechte geftatte? Deffungeachtet sette Papst Alexander III zur Aufrechthaltung der Rirchenzucht fest: "bie Ritter follen feinen Umgang mit

<sup>1</sup> Urkunde des Herzogs von Cothringen von 1160. Miraei op. diplom. III, 51 und Urkunde Friedrichs I von 1180 ibid. 60. In dieser, wenn sie anders ganz acht ist, giebt der Raiser den Sohannitern libertatem ab omnibus angariis et exactionibus et ab omni onere pecuniariae tributionis. Niemand soll sie in ius vocare, aut ad expeditionem cogere, aut ad opera servilia compellere, aut in pontium sive marium aut portarum transitu pedagium accipere, aut in foris telonium capere etc.

<sup>2</sup> Munters Statuten cap. 4 und 9. Concil. XIII, 422, No. 9. Hist. des Templiers I, 128. Rymer I, 1, 10.

Gebannten haben und wegen Bannes geschloffene Rirchen jahrlich nur einmal eroffnen; fie follen bie Beiftlichen fur alle nicht von ihnen gegrundete, fondern erworbene Rirchen bem Bifchofe gur Beftatigung vorftellen, und funftig feine Behnten oder Rirchen ohne beffen Beftatigung aus Laien= handen empfangen. Niemand barf fich (um ben Rirchen= strafen zu entgehen ober um anderer außerer Grunde willen) als Schütling an die Ritter anschließen, und wird nur dann von der Gerichtsbarkeit ber geiftlichen Dberen befreit, wenn er fich und fein Eigenthum gang und unbedingt bem Orben übergiebt." - Ferner legte Alexander III bamals alle Kehden zwischen ben Tempelherren und Johannitern bei' und befahl, obgleich ohne vielen Erfolg, bag funftig fein Streit burch Gewalt entschieben werde, fondern burch freundschaftlich gewählte Dbmanner und in ber bochften Stelle burch ben Papft.

Wenn nun diese großen, sonst so wurdigen Orden sich von Fehlern nicht frei hielten, wie viel weniger die kleineren Genossenschaften und die Einzelnen! In dem unzähligen Klöstern war der religiöse Sinn, welcher beim Anfange der Kreuzzüge den Muth erhöhte, keineswegs mit tieserer Einssicht und nüblicher Thätigkeit verbunden worden, sondern frahenhaft übertrieben oder erschlafft. Zu dem vermehrten Besige hatte sich überall Geiz oder Verschwendung eingessunden und beide führten, um neuer Erwerbung willen, zu Unthaten. Die Helden des ersten Kreuzzuges schlugen grössere Heere, jeht wurden die Christen nur zu oft von gezingeren besiegt, und die rauhen Sitten des Abendlandes erlagen, bevor eine Veredlung stattsand, der verweichlichensden Gewalt Asiens. Lust am Genusse trat an die Stelle edler Freude über vollbrachte Thaten, und es giebt kein einziges Laster, dessen die morgenländischen Christen nicht

<sup>1</sup> Ennig Reichsarchiv Spic, eccles, von Johannitern. Urf. 2. Vertot I, 177.

<sup>2</sup> Facinorosi, luxuriosi, mimi, histriones etc. terram obsecenis

von ihren eigenen Geschichtschreibern um biefe Beit beschulbigt werden: Raub, Spiel, Trunkenheit, Unzucht aller Urt. Gotteslafterung, burgerlicher Rrieg; - und in Allem gin= gen die Geiftlichen voran'! Mit Rirchenbann und Rirchenftrafen trieben fie Spott ober eigennützigen Sanbel; nicht bas Umt, fondern die Pfrunde mar ber Gegenstand ihrer Bestrebungen. Krankenbesuche übernahmen sie nicht aus driftlichen Gefinnungen, sondern um Bermachtniffe zu er= pressen. Die Monche brangten sich, ungebührlich ihre Zellen verlaffend, zu einträglichen geiftlichen Berrichtungen; ja fie scheuten sich nicht mit öffentlichen Suren öffentliche Babehaufer zu befuchen. Das schlechteste Beispiel gab ber Da= triarch Heraklius2, welcher 1180 bem fast einfaltigen Umal= rich gefolgt war. Er lebte im Chebruche mit ber Frau eines Raufmanns Riweri, welche ben größten Aufwand machte und spottweise die Patriarchinn genannt ward. In einer großen Berfammlung ber Barone trat Jemand zu

moribus et actibus inquinabant. Guil. Neubr. III, 15. cf. Bernard. Thesaur. 779. Math. Paris 98. Vitriac. hist. hieros. 1074, 1087, 1097. Historia hieros. 1150. Guil. Tyr. 583.

<sup>1</sup> Die Chriften gaben ihre Weiber und Bermandten preis, um Gelb jum Freffen, Saufen, ichonen Rleidern u. f. w. zu bekommen. Sei= fterbach 518. Dixit enim Patriarcha et verum fuit, quod suo tempore inventa sunt et descripta elocati corporis sedecim millia meretricum in sola civitate Aconensi, praeter alias, et occultas, et similes in matrimonio constitutas, quarum statum solus novit Deus. Descr. terrae sanctae mscr. in Bern. Et clerus et populus in varios luxus effluxerat, totaque terra illa flagitiis et facinoribus sordescebat. Sed et qui religionis habitum praetendebant, moderantiae fines turpiter excesserant regularis. Raro enim in monasterio, rariorque in saeculo, quem non morbus luxuriae vel avaritiae infecisset. Vitae Pontific. roman, 477. Guil. Nang. zu 1187. Unde regiones caeterae susceperant religionis exordium, inde totius immunditiae sumebant exemplum. Vinisauf c. 1. Ungluck jur Strafe ber Unteufcheit und Frefferei. Die ganze Belt ftant von ihren Gunben. Freiburg. Chron. 19. .......................... C. i. d. comell

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 1019. Iperius 670. Sarti I, 1, 291.

## Ausartung der morgenländischen Christen. 391

ihm und sprach: "Geraklius, ich hoffe auf schonen Lohn für die Botschaft, daß dein Kebsweib eine Tochter geboren bat." Und diese Unzucht des geistlichen Oberhauptes in Jerusalem, war noch nicht einmal dessen hochste Anklage, da ihn einige Schriftsteller, obgleich ohne Grund, beschulzdigen': er habe Wilhelm von Tyrus, der seiner Erhebung in Rom widersprach, durch Gift aus dem Wege raumen lassen.

Gern sah es das verderbte Geschlecht morgenlandischer Christen, wenn europäische Pilger den Kamps gegen die Turken übernahmen: aber sobald man jenen durch gröbere oder seinere Kunste ihr Geld abgenommen hatte, so wurden sie von den Undankbaren verlacht und verspottet. Auf der anderen Seite begannen aber auch die Neuangekommenen oft, leichtstünnig und gegen alle Verträge, Händel mit den Aurken, und kehrten dann ohne sie auszusechten nach balziger Abküblung des Eisers in ihre Heimath zurück. Und diesenigen welche in Palästina blieben, waren in der Regel am wenigsten geeignet Nupen zu stiften: weil der Auswurf des Abendlandes sich nach den fernen Gegenden drängte, um dort ungestört allen Lastern nachzuhängen, und weil die Kirche Verdrechern die Pilgerung als Buse und Strafe auslegte . Der himmelsstrich und die Umgebungen wirks

<sup>1</sup> Wills. Tyr. 605.

<sup>2</sup> Eden im Jahre 1138 tegte bie tateranische Rirchenversammtung Brandstiftern die Pitgerung nach Jerusatem als Buse auf. Concil. XII, 1504, No. 18. Innoc. III. epist. VI, 51. Quando aliquis in Hispania, Gallia, Germania, Italia aut aliis christianis nationibus malesactor deprehensus suerit, utpote homicida, latro, sur, incestuosus, adulter, fornicator, proditor, et timet propterea condignam a judice sibi irrogari poenam, sugit et transfretat in terram sanctam, quasi hoc contractum aboliturus malum, et quum illuc venerit, non animum sed locum mutavit. Brocardus in descript terrae sanctae von ciner etwas spâteren Beit. Vix aliquos vidi, immo nunquam, qui redierint meliores, vel de transmarinis partibus, vel de sanctorum limmibus, Albert. Stad. 188.

ten aber feinesmegs zur Befferung, fondern reigten gu neuen Gunben.

Bu dieser Ungahl von Uebeln kamen die schon ermahn= ten leidigen Berhaltniffe in der koniglichen Kamilie. Balbuin IV hatte vor feinem Tode befohlen, bag bie Templer und Johanniter alle festen Plage besetzen, der Graf von Tripolis die Regentschaft übernehmen und Berntus zur Bestreitung ber nothigen Ausgaben erhalten, Graf Joscelin aber Balbuin V erziehen folle. Im Kall biefer jedoch un= mundig und ohne Nachkommen sturbe, mochten der Papft, ber Kaifer und die Konige von Frankreich und England einen Nachfolger ernennen; bis zu beren Entscheidung ver= bleibe bem Grafen von Tripolis bie Regierung. Diefes Trennen der Besitzungen und der Unrechte bezweckte eine wechfelfeitige Bezähmung der Chrgeizigen; doch erhielt Graf Raimund fur biefen Augenblick ein Uebergewicht, weil er schon bei bem Leben Balduins IV auf die Kronung Balbuins V gedrungen hatte, jest burch angestrengte er= folgreiche Bemuhungen ! einer Sungersnoth vorbeugte und mit Salabin einen Frieden abschloß. Diese Ruhe und die

1186, Aussicht auf einen festeren Bestand ber Berwaltung, dau= erte indeß nicht lange: benn Balbuin V ftarb bereits im ersten Sahre nach seines Dheims Tobe?, und mit diesem Ereignisse anderten sich die Bunsche und Soffnungen aller Parteien.

Raimund von Tripolis blieb in diefem Augenblicke, nach Joscelins argliftigem Rathe, ruhig in Tiberias und

<sup>1</sup> Als Raimund fah, baß bas Getreibe nicht wuche: si ut paor de chier tans, fagt Guil. Tyr. 588.

<sup>2</sup> Vitriac. hist. hier. 1117. Arnold. Lubec. III, 23. Math. Paris 97. Bernard. Thes. 781. Roger Hoveden 515. Pagi zu 1185, c. 17. Man beschulbigte balb Raimunden von Tripolis, balb Sibnilen, daß fie Balbuin V vergiftet hatten; beides ift gang unbemiefen. Guil. Neubrig. III, 16. Ueber bie Unficherheit ber Beitrech= nung Wilken III, 2, 249.

überließ ben Tempelherren bie feierliche Beerbigung bes 1186. Konigs': aber bies Bogern, welches mahrscheinlich jeben Berdacht gewaltthatiger Ginmischung beseitigen follte, brachte bem Grafen großen Nachtheil. Rafch feste fich namlich Guido (mit Joscelins Gulfe) in ben Befit von Uffon und Berntus, eilte bann nebst feiner Gemahlinn nach Serufa= lem und beibe gemannen ben Patriarchen fur ihre gemein= famen Plane. Biele von den Großen wollten jedoch nur bann fur Sibyllens Erhebung und Rronung wirken, wenn fie ihren, zur Regierung untauglichen Gemahl verftieße. Nach langem Beigern willigte fie endlich ein, unter ber ausdrucklichen Bedingung, daß man ihr eine neue und durchaus freie Bahl verstatte. Raum aber war diefe feier= lich und eidlich zugeftanden, als fie ausrief: "was Gott verbunden hat, follen Menschen nicht trennen; Guido fen mein Gemahl und mein Konig, ich weiß keinen wurdige= ren fur meine Sand und bas Reich ?!" Eine fo taufchenbe, unerwartete Wendung erzeugte unter ihren Gegnern Befturzung und Schweigen, unter ihren Freunden neuen Gifer. Der Großmeifter ber Tempelherren Gerhard von Belfort war langst ber Koniginn gewogen: theils aus perfonlichem Saffe gegen ben Grafen von Tripolis', ber ihm fruber eine vortheilhafte Beirath vereitelt und ihn gezwungen hatte Templer zu werben; theils aus Orbenshaß gegen bie 30= hanniter. Deren Großmeister mußte, obgleich ungern, die Kronen aus bem Kirchenschate herausgeben, und ber Datriarch fronte und falbte Guibo und Gibnllen am 21ften Julius 1186.

<sup>1</sup> Die Histoire des Templiers I, 142 ergahtt nach Benvenuto de S. Georgio historia Montisferrati: Raimund und die Barone waren nicht in Jerusatem erschienen, weil sie versprochen Sibullen ober Isabellen als Koniginn anzuerkennen, wenn Balbuin binnen zehn Jahren steben als Koniginn anzuerkennen, wenn Balbuin binnen zehn Jahren stude. Aber biese Nachricht ift unwahrscheinlich.

<sup>2</sup> Ueber Abweichungen in ber Ergabtung fiebe Billen III, 2, 253.

<sup>3</sup> Bernard. Thesaur. 792. Roger Hoveden 634.

1186. Sobald Runbschafter Bericht vom Geschehenen nach Neapolis brachten, wohin Graf Raimund mit Balbuin von Ramla und feinen Unbangern gezogen mar, fo rief Gottfried, Guidos eigener Bruder aus !: "mahrlich, wenn er unser Konig geworden ist, so kann er einst auch wohl unfer herrgott werden!" und Balbuin von Ramla fprach: "Guido ift ein Rarr und ein Poffenreiffer; er wird zur gemeinsamen Schande Aller bas Reich verlieren, wie er es erworben hat, und wir werden untergeben durch feine Thor= beit, fofern wir Palastina nicht schleunig verlassen." Graf Raimund blieb am gefaßteften. Er beruhigte Balbuin durch die Erinnerung an seine Pflicht zum Kampfe fur die Christenheit und antwortete den Boten Guidos, welche den Huldigungseid verlangten: "die Berwaltung des Reiches fen ihm, unabhangig von dem Leben oder Tode des jun= geren Balbuin, übertragen worden; er werbe mithin nur ber Entscheidung ber abendlandischen Fürsten weichen, ober, fofern diese nicht erfolge, bem gemeinsamen Beschlusse aller Großen bes jerusalemischen Reiches. Die einseitige Erbebung eines Unberechtigten konne seine Rechte und Pflichten weder mehren noch mindern." Es erfolgte aber feine Er= nennung eines Nachfolgers aus dem Abendlande, und ins= besondere antwortete der Konig von England nach dem Rathe der Barone: "fein Sohn folle nicht bas Ungewisse und Gefährliche übernehmen, fondern bereinst bas eigene Reich gottfelig regieren." In diefer Lage beschloß Raimund mit feinen Unhangern, daß Sumfried ber gleichfalls un= fabige aber leicht zu lenkende Gemahl Isabellens den Thron besteigen folle; biefer eilte jedoch, seine Schwäche fublend, zur Koniginn und erhielt auf kindisch demuthiges Fleben, ftolze Berzeihung. Seitdem unterwarfen fich, beim Mangel eines andern tuchtigen Kronbewerbers, die meisten Barone allmablich bem Konige, nur Balbuin von Ramla fagte ihm: "ich leifte euch ben Lehnseid wie einer ber fein

<sup>1</sup> Bern, Thes. 783. Guil, Tyr. 595. Dandolo 310.

Lehn hat noch haben will; meinem Sohne überlaffe ich bie 1186. Besibungen und gehe nach Untiochien."

Roch weniger gab Raimund von Tripolis vermitteln= ben Borfcblagen Gebor; bem Beiftanbe Saladins vertrauend, welcher nach gludlicher Beendigung mancher Tehben in ben offlichen Theilen feines Reiches', ohnehin wieder auf Gn= rien und Palaftina freundlich ober feindlich einzuwirken ge= neigt mar. Gern verfprach biefer bem Grafen Solbaten und Gelb zur Unterftugung feiner Unsprüche, und verlangte dafür nur im Kalle bes Bedurfniffes ben freien Durchzug burch beffen Gebiet. Ungeachtet biefes Bunbniffes ergriff aber Raimund feine gewaltsamen Maagregeln: benn bie Bormurfe feiner Glaubensgenoffen gingen ihm zu Bergen und er fühlte, daß eben fo leicht Alles zu verlieren als 211= les zu gewinnen fen. Ueberdies hatte Buibo ben Baffen= stillstand mit Salabin verlangert2 und die Rriegsluft neu angekommener Pilger gezügelt. Dennoch trat nur zu bald verderblicher Arieg an die Stelle biefer unficheren Rube.

Mit großen Schägen und ansehnlicher Begleitung reisfete nämlich Saladins Mutter, bem Waffenstillstande verztrauend, durch die Länder der Christen von Uegypten nach Damaskus. Da übersiel sie Rainald von Chatillon (ob er gleich selbst bei Saladin Frieden gesucht und beschworen hatte) jenseit des Jordans, raubte ihre Schäße und töbtete ihre Begleiter; selbst die Fürstinn entsam nur mit Mühe<sup>3</sup>. Auf gleiche Weise behandelte er mehre andere Karavanen, welche nach Mekka zogen, und ließ die Gesangenen in hartem Gesangnisse schmachten. Auf gerechte Klagen gab er spottend zur Untwort: "Muhamed möge ihnen helsen." Bergeblich sorderte Saladin Güter und Menschen zurück:

<sup>1</sup> Abulf. zu 1185. Bohadin. 62. Deguignes XIII, 1, 555.

<sup>2</sup> Roger Hoveden 634.

<sup>3</sup> Abulf. Math. Paris 101. Ibn Alatsyr 451. — Ueber einen früteren, von Satabin hart bestraften Bug Rainatos gen Metta, Journ.
nsist, V, 236.

1186. benn Rainald, stets in durftigen Umständen, mochte wohl das Meiste schon veräußert haben. Der Sultan verlangte hieraus: "daß König Guido durch christliche Fürsten und Rechtsgelehrte nach christlichen Gesetzen über die Frevel erstennen lasse ";" — man würdigte diesen Antrag keiner Antwort. Dhne des Ersahes der Güter weiter zu erwähnen, bat Saladin jeht nur um die Befreiung der Gesangenen; aber auch diese Nachgiebigkeit hatte keine Wirkung! — Da

1187. forderte der, über diesen unbegreislichen Hochmuth mit Recht zurnende, Sultan vom Grafen von Tripolis den Durchzug für ein Heer zur Bestrafung der wortbrüchigen Christen und Naimund, welcher seinen Verbündeten nicht durch eine bestimmte Weigerung erbittern durste, war sehr erfreut, als er das Versprechen ausgewirkt hatte: die Mannschaft solle nur einen Tag diesseit des Jordans verweilen und Niemand in den Städten und Obrfern beleidigen.

Heimlich ausgeschickte Boten benachrichtigten die Christen sogleich von der, auf nur so kurze Zeit bevorstehenden Gefahr und von dem Mittel ihr zu entgehen: deshalb fanden die Türken nirgends erhebliche Beute. Als Thierry der Großmeister der Templer, welcher sich um dieselbe Zeit zu dem Grafen von Tripolis begab, um ihn für Guido zu gewinnen, von diesen Umständen Nachricht erhielt, setzte er aller Warnungen ungeachtet, den bereits abziehenden Feinden nach. Am ersten Mai 1187 erhob sich zwischen ihnen ein heftiger Kamps. Siebenzig Templer, zehn Johanniter und wenige Söldner, konnten indes die Ueberzahl der Türzten nicht bezwingen: die meisten Christen kamen ums Leben, Roger von Mühlen der Großmeister der Johanniter ward gefangen, kaum entging Thierry einem ähnlichen Schicksale, und nur der Templer Jaquelin von Mailhy² erz

<sup>1</sup> Bohadin, 26. Friderici exped, asiatica 500.

<sup>2</sup> Coggeshale 549. Guil. Tyr. 597. Vinisauf c. 2. Sanutus 191. Bern. Thesaur. 786. Histor. hieros. 1151. Histoire des Templiers I, 146. Michaud II, 275. Guil. Neubrig. III, 16 erzählt: viele

warb sich ben größten Ruhm, indem er, während Alles um 1178. ihn floh, allein auf seinem weißen Rosse mit wunderbarer Kraft und unbezwinglichem Muthe kampfte. Ehrfurchtsvoll wollten ihn die Turken schonen, aber der Martyrertod ers schien ihm herrlicher als ein geschenktes Leben.

Als die Sieger bei Tiberias vorüberzogen, die Gefangenen hart gesesselt bielten und die Häupter der Erschlagenen vor den Augen Raimunds auf Stangen einhertrugen, wurde dessen schon früher wankendes Gemüth gewaltsam bewegt: er konnte sich von der Schuld, den Untergang seiner Glaubensgenossen herbeigesührt zu haben, nicht ganz freisprechen. Sobald ihm Guido, diese Stimmung benugend, einerseits durch Gesandte schwere Vorwürse machen ließ, andererseits den Ersah der Kriegskossen, die Rückgabe von Berntus und außerordentliche Geschenke bot, willigte er in die Aussöhnung und wurde von dem Könige, damit ihre innere Einigkeit sich auch im Neußeren darlege, seierlich und freundlich ausgenommen und geküßt.

Zwei Monate nachdem Saladin von dem Uebertritte des Grafen zu Guidos Partei Nachricht erhalten hatte, stand er mit einem Heere vor Tiberias, welchen Ort Raimunds Weib und ihre vier Sohne erster Ehe einstweilen vertheidigten, während Guido alle Besagungen an sich zog und Keinen zurückließ, der nur irgend die Wassen tragen konnte<sup>2</sup>. 1200 geharnischte Ritter und 20,000 Fußgänger, — ein größeres Heer als die Christen seit vielen Jahren zusammengebracht hatten —, zogen durch das fruchtbare Ihal Sephorim den Türken entgegen; doch wurde Mancher durch übele Anzeichen erschreckt. Heraklius z. B. der Pastriarch, nur seiner Liebschaften eingedenk, solgte dem Heere nicht mit dem heiligen Kreuze, sondern sandte an seiner

Eble hatten Buibo an Saladin austiefern wollen und fich freie Gewalt über Zerusatem versprechen laffen; aber bies ift unwahrscheintich.

<sup>1</sup> Arnold, Lubec. 111, 24. Ibn Alatsyr 456.

<sup>2</sup> Vitriac, histor, hieron, 1118 und Bern, Thesaur, 787,

1187. Stelle den Prior der Kirche des heiligen Grabes; ein steisnern Bild des Kindes Jesus brach in Studen und Blut floß herab von den Theilen.

Bu bem Beere im Thale Sephorim kamen am zweiten Julius 1187 Boten ber Gemahlinn Raimunds und fell= ten vor: daß Tiberias fich ergeben muffe, wenn es nicht schnell entfett werde. Man berief einen Kriegsrath und ber Graf von Tripolis fprach2: "wenn Jemand, ber noch vor kurzer Zeit feindlich gefinnt war, einen Rath ertheilt, fo entsteht gewöhnlich die Beforgniß unaufrichtiger Gefin= nung; wenn nun aber biefer Rath aar feinem eigensten Vortheile zu widersprechen scheint, dann glaubt Jeder, er muffe die araften Absichten vermuthen, follte auch eine verftandige Ueberlegung bie Schablichkeit ber Borfcblage fei= neswegs barthun. So furchte auch ich Widerspruch und Argwohn, weil ich behaupte: man muffe Tiberias nicht entsetzen. Ich werbe alsbann zwar meine Stabt verlieren, meine Sabe, mein Beib und meine Kinder; allein eine Stadt lagt fich wieder gewinnen und erbauen, die Sabe neu erwerben, es laffen fich Gefangene lofen aus ber Saft: wogegen die vorgeschlagene Maakregel und Allen Tod ober Gefangenschaft, ja bem gangen Reiche unabwendbaren Untergang bereitet. Sobald namlich Tiberias erobert ift, ziehen fich die Feinde entweder zuruck und bann bleibt bas Uebrige ungefährbet, und die driftliche Macht ift fark genug ihre Befatungen zu vertreiben; ober aber fie geben auf uns los und leiden bann sicherlich großen Verluft, weil sie unfere gunftige Stellung so wenig erfturmen als in unfruchtbarer Gegend lange verweilen konnen. Wenn hingegen bas chrift= liche Seer nach Tiberias zieht, fo verläßt es eine frucht= bare Gegend und gerath in mafferlose Buften. werden uns die Keinde mit ihrer leichten Reiterei einschlie=

<sup>1</sup> Mathaeus Paris 100.

<sup>2</sup> Ueber biese Reben und Berathungen siehe hauptsachtich Wilh. Tyr. 600.

fen und zur Bogerung nothigen; jedes Bogern ift aber schab= 1187. lich, weil ben Turfen auch in ber übelften Lage ein leich= ter Rudzug in unzugangliche Berge frei fteht und ihre Borrathe ungefchwacht bleiben: wahrend wir nothwendig, wo nicht ben Feinden, doch bem Mangel erliegen muffen. 3ch wurde meinen Ropf jum Pfanbe fegen, Diefer Rath fen ber befte und biefe Beiffagung mahr, aber ihr moch= tet auch hierin nur leere Worte feben; beshalb pruft ohne Borurtheil meine Grunde und bedenft, daß Sabsucht fei= neswegs bie hochfte Triebfeber meiner Sandlungen fenn fann, weil ich fonst leicht burch Saladins Freundschaft und Uebermacht meine Besitzungen geschützt und gemehrt hatte. Für mein Recht trat ich fruber gegen euch auf, unbefum: mert um die baraus fur mein Eigenthum entstehenben Ge= fahren: benn nur ein Feiger bleibt hinter feinem Rechte und feiner Pflicht gurud, nur ein Fauler gieht fchlafrige Rube bem Streben nach bem vor, was bas Schickfal ihm als erreichbar zeigt. Ich habe aber bas Großere, bie Berechtigung gur herrschaft, aufgegeben, weil fie unvereinbar ericbien mit bem Bichtigsten, ber Erhaltung bes Reiches. Glaubt alfo nicht, bag nach einem fo bedachtigen, tief begrun: beten Entschluffe bie Rudficht auf bas Geringere, auf ben augenblicklichen Bortheil, mich umzustimmen im Stande fen."

So rebete Raimund und es wurde nach seinem Vorschlage beschlossen, nicht gen Tiberias zu ziehen. In der Nacht aber ging der Großmeister der Templer zu Guido; ihn trieb Haß gegen den Grasen und vielleicht auch innere Ueberzeugung. "Wie hast du, mein König," so sprach er', "einstimmig mit dem wilden Rainald von Chatillon dem Vorschlage des Grasen beistimmen können, ohne zu besorzen, daß er dir Verderben bereiten will? Allerdings soll man selbst der Feinde Meinung anhören, damit man desto schaffer prüse und seine Einsicht erhöhe: allein ihren Rath besolgen, hat noch Keinem genützt. Meinst du, dem Gras

<sup>1</sup> Ibn Alatoyr 458.

1187 fen liege so wenig an der Sicherung seiner Güter, seines Weibes und seiner Kinder? Glaubst du, er werde gern dies Alles verlieren, um ein Reich zu retten, welches er noch vor Kurzem mit Hulfe der ärgsten Feinde zu zerstören gedachte? Einverstanden mit Saladin wird er leicht Tiberias zurückerhalten: dir aber bleibt der Vorwurf, du habest mit einem solchen Heere dem Verluste dieser wichtigen Stadt unthätig zugesehen. Auf diese Schmach wird Raimund seine Größe bauen und sich rühmen, er habe das erobert, was du verlorest; und für wen der Ruf spricht, dem solgt die Menge und die Herrschaft."

Guido, immer nur von außen bestimmt und dem Großmeister sehr verpslichtet wegen der Erhebung zum Throne
und der Uebergabe vieler öffentlichen Gelder<sup>1</sup>, befahl gegen
den ersten Beschluß, das Heer solle am folgenden Morgen
ausbrechen. Sogleich verdreitete sich karm und Thätigkeit
im Lager, die Fürsten und Barone erstaunten über die plotzliche Uenderung des Planes und wollten beim Könige selbst
erforschen, ob keine Täuschung vorwalte, ob neue Gründe
sich gezeigt und gewirkt hätten? Sie wurden nicht vorgelassen. Der Morgen des dritten Julius kam heran und
das Heer zog vorwärts, still und von Uhnungen und Sorgen geängstigt.

Kaum ersuhr Saladin (dem nur die Burg von Tiberias, nicht aber die Stadt mehr Widerstand leistete) den Aufbruch der Christen, so sandte er ihnen einen Theil seiner leichten Reiterei gerade entgegen; eine zweite Abtheilung zog seitwarts um ihnen in den Rücken zu kommen. Jene erste Abtheilung gerieth bald mit den Christen in ein Gefecht und drängte sie von dem für sie so unentbehrlichen Wasser hinweg, weshalb Johannes, ein erfahrener Ritter den Rath gab: "man solle jede schwächende Zögerung ver-

<sup>1</sup> Bernard. Thesaur, 788. Wilh, Tyr. 602, Coggesh, 553. Coggesh, chron, angl. 811.

<sup>2</sup> Michaud corresp. d'Orient V, 482.

meiben und mit aller Macht vordringen, weil bie übrigen 1187. Turken nicht widerstehen wurden, sobalb die angreifende, burch Saladins Kahne als feine Leibmache bezeichnete Schaar überwunden fen." Diefen Borfchlag machte aber Graf Rai= mund juvorderst verbachtig, weil Johannes einst unter ben Turken gefochten hatte, bann fugte er hingu: "bie Gefahr wachfe mit ber Entfernung von bem ersten vortheilhaften Lager, und ein Ungriff auf bie leicht entweichenben Reiter führe ju feinem Giege, fonbern jur Berftreuung bes Beeres." Unterbeg fam bie Nacht beran, man mußte bas La= ger in mafferlofer Cbene aufschlagen und blieb unter ben Baffen. Saladin aber, feine Gegner keineswegs gering schabend', überlegte noch, ob er bie Schlacht magen ober hinwegziehen folle; ba gingen beimlich manche Chriften zu ihm über und verfundeten: wie Sunger und Durft, Bachen und Site Alle entfrafte und muthlos mache. Sierauf grun= bete ber Gultan feinen Plan gur Schlacht.

Als die Christen mit dem Andruche des Morgens den Kampf beginnen wollten, entwichen die Muhamedaner nach allen Seiten, dis jene ermüdeten und von der gewaltigen Site dieses Sommertages fast erschöpft wurden. Siezu kam, daß Saladin alles durre Gras rings um die Christen her anzünden und dadurch die Gluth noch vermehren ließ. In dieser Noth eilte ein Theil von ihnen, den allgemeinen Besehlen zuwider, auf den hittinischen Sügel und wähnte thöricht, eine solche Bereinzelung diete den sichersten Schuß. Runmehr sammelten sich die Türken, als wollten sie Schlacht in seinem Lande gesochten wurde, nach einer alten Sitte den ersten Angriff thun. Auch eilte er mit vielen Rittern einen Hügel hinab unter die Feinde, aber Takieddin Omar

<sup>1</sup> Roger Hoveden 635.

<sup>2</sup> Derf Dhettina am fteilen Ubhang eines Berges gwifchen Garten. Ali Bens Reife. Bertuche Camml. Band 8, S. 453. Raumer Palaftina 37.

1187. offnete, den Befehlen Saladins zufolge, schnell seine Reis ben, ließ die Franken nublos hindurchsprengen, und wandte sich bann rasch zum anderen Flügel bes Beeres, wo bie Turken ben Kampf nicht mit Borfat verfagt, fondern bereits ernstlich begonnen hatten. Beil Raimund und feine Schaar, anstatt hieher zu folgen, ihre Rettung in ber Flucht suchten'; so saben sich die übrigen von Sige, Durst und Unftrengung bereits ermatteten Chriften, burch bie flugen Maagregeln bes Gultans balb von jeder Seite einge= schloffen und erlagen, aller preismurbigen Tapferkeit einzel= ner Abtheilungen ungeachtet, der Uebergahl ihrer Keinde. 230 Tempelherren wurden getodtet, die Bereinzelten auf bem hittinischen Sugel aufgerieben, gefangen aber: Ronig Guido und Amalrich fein Bruder, Rainald von Chatillon, Bonifag von Montferrat, Graf Joscelin, Sumfried von Torono, der Großmeister der Tempelherren und fehr viele andere Ritter und Solbner. Auch das heilige Kreuz, wel= ches ber Bischof von Bethlehem2 trug, fiel nach feinem Tobe in die Banbe ber Saracenen. Das fen, fo fprachen Biele, die Strafe bes himmels, weil er irbifchen Baffen mehr als Gott vertrauend, gegen die Sitte ber Geiftlichen, geharnischt in die Schlacht gegangen fen.

Diese Schlacht, gefochten am vierten Julius 1187 (und von den Saracenen Schlacht bei Hittin, von den Christen Schlacht bei Tiberias, Toronum, Mareskantia und der Burg Sors genannt) brach die Macht der Franken auf lange Zeit, und für den Augenblick war ihr Muth und ihre Bedeutung so gesunken, daß ein Saracene einen Ritter gegen ein Paar Schuhe vertauschte, und ein anderer dreißig

<sup>1</sup> Dies behauptet unter Anbern Altissidor. chron. bei Bouquet XVIII, 254, und Schahabeddin 585.

<sup>2</sup> Roger u. Vinisauf c. 4 u. Chron. Paris. 4991 erzählen bies vom Bischofe Rusinus von Affon. — Bohadin. 69. Sanut. 190. Vitae Pontif. 476. Belgic, chron. magn. 192. Guil, Nang. zu 1187. Benven. S. Georgio 354.

mit Stricken aneinander gebundene Christen hinwegführte'. 1187. Bon keinem ihrer Fürsten läßt sich rühmen, daß er mit Besonnenheit und ausgezeichnetem Muthe gesochten habe: während Usbal Nureddin, Saladins altester Sohn, und Takieddin Dmar sein Nesse, sehr viel zum Siege beitrugen? Dankseste wurden angeordnet und der Sultan schrieb nach Damaskus': "nicht unsere Macht, sondern ihre Frevel haben jenen den Untergang bereitet. Das Kreuz ist in unsere Hande gefallen, um welches sie flatterten wie die Schmetterlinge um das Licht, unter dessen Schatten ihre Herzen sich versammelten, dem sie muthig vertrauten wie einer Mauer; das Kreuz, dieser Mittelpunkt und Führer ihres Stolzes, ihres Aberglaubens und ihrer Tyrannei!"

Um nachsten Tage ließ ber Sultan die Gefangenen vorssühren, König Guido niedersigen und dem Erschöpften kuhzlendes Getrant reichen. Dieser gab den Becher weiter an Rainald von Chatillon; da gedachte Saladin der arabischen Sitte, wonach Jedem Sicherheit zu Theil wird, der von dem gastfreundlich Dargebotenen genießt, und sprach': "nicht ich, sondern du giebst diesem den Trank. Er ist der Urheber alles Frevels und alles Unglücks, er hat sein Wort so oft gebrochen als gegeben, während des Friedens schuldlose Pilger ermordet, geraubt gegen ritterliche Sitte, er hat schamlos unseres Propheten gespottet. Ich that das

<sup>1</sup> Abulfeda zu 1187. Amadodd, 20. Otto S. Blas. 29-30. Chron. mont. sereni. Aquic. auctar. Michaud II, 190. Nach bem Schreiben an Urban bei Godofr. monach. zu 1187 entfamen nur ber Graf von Tripolis, Rainalb von Siben und Balian.

<sup>2</sup> Abweichungen über ben Tag in Chron. Erfurt. S. Petrin. und Bromton 1146. Iperius 673 hat ben zweiten Julius, aber die meisstem Stimmen vereinigen sich für den vierten Julius. Marganens, annal. zu 1187. Coggeshale. Abulfeda l. c. Vinisauf II, I, 5. Bened. Petrob, 504.

<sup>3</sup> Guil. Nang. chr. gu 1187. Michaud II, 485.

<sup>4</sup> Abulf. I. c. Bohadin, 27 u. 71. Hist. hieros. 1153. Sanut. 191. Wilh. Tyr. 608. Funbgruben III, 80. Schahabeddin 588.

1187. Gelübbe, ihn, wie er es verbient, zu töbten, und nur die Annahme unseres Glaubens könnte für solche Beschimspfungen als Genugthuung erscheinen." Als Rainald hierauf behauptete: sein Versahren sen das unter Fürsten ganz gewöhnliche, und als er das Christenthum nicht verläugnen wollte, zog der Sultan sein Schwert, hieb ihn in die Schulter daß er zu Boden stürzte und befahl den, hierauf abgehauenen, Kopf in den Städten umherzutragen, zum Zeichen daß die gerechte Strase vollzogen sen.

Schrecken ergriff bei biefem Unblick alle Gefangenen. auch Guido den Konig; Saladin aber sprach: "nicht Ronige, fondern nur Miffethater haben folch Schickfal zu befürchten; boch find auch unter euren Rittern Friedensbrecher und Morber." Es wurde biefen die Wahl gelaffen, ob fie sterben, oder Muhameds Lehre annehmen wollten, die sich im Siege bewährt gezeigt habe. Sie antworteten: "Chriftum, ber ba Gott fen und Gottes Sohn und ber unbefleckten Jungfrau Rind burch ben beiligen Geift, wurden fie ftets loben, anbeten, ihm vertrauen; nicht Muhamed, ber Unkraut gefaet habe, den sie verfluchten und verach= teten, gleich ben Drohungen bes Gultans." Sierauf wurben die Templer und mehre Johanniter, um ihrer angeblich fruber begangenen Frevel und diefer neuen Schmabungen willen in Gegenwart bes Gultans hingerichtet; nur ben übrigen Rittern und Gefangenen widerfuhr keine Gewalt 1.

Unterdess war Graf Raimund von Tripolis mit dem Sohne des Fürsten von Antiochien gen Eprus geflohen: allein man verweigerte ihm hier die Aufnahme und beschulbigte ihn der seigen Flucht aus der Schlacht. Christen und Muhamedaner nannten ihn Verräther: jene, weil er mit Saladin ein Bundniß geschlossen, diese, weil er es nicht gehalten håtte. Gewiß stand er mit dem Sultane jest in

<sup>1</sup> Ibn Alatsyr 462. Schahabeddin 589. Bohadin, 70, Alber. 370. Rur ber Großmeister ber Templer blieb am Leben, sagt Vini sauf c. 5. Desgleichen mehre Johanniter. Bened. Petrob. 485.

feiner ftraflichen Berbindung, und feine heilfamen Rath= 1187. schläge murben burch bie Chriften felbst vereitelt: ob er aber in ber Schlacht bis aufs Meuferste widerstand, ober übereilt floh, ob ihn Salabin liftig verschonte, ober cb cr fich entfernte um boch Giniges ba gu retten, wo bie Ber= ftellung bes Ganzen unmöglich erschien: bies läßt fich um fo weniger entscheiben, ba nur Unklagen und feine Recht= fertigung bes Grafen auf uns gekommen finb. Salabin, ber jest nichts mehr zu befürchten hatte und über die wech= felnde Gesinnung Raimunds erzurnt war, verlangte, baß er nebst feinen Unterthanen bie fruberen Bertrage beschwore. Diese wollten aber Form und Inhalt bes Gibes erft naber prufen, woraus Bogerungen entstanden; und wahrend bie= fer Bogerungen ergriff ben, von allen Seiten bedrangten Grafen, Schmerz und Born fo heftig bag fie, fast zum Bahnfinne gefteigert, feinem Leben ein Ende machten'. Er hatte weber ben Staat gerettet noch fich felbft und es fehlte ibm, ungeachtet mancher loblichen Gigenfchaft, aller: bings bie feste Einheit bes Willens und aller Krafte, welche allein ftarten und über jedes Ereignig erheben fann. Der Sohn bes Fürften von Untiochien, Rames Rainald, folgte ihm in ber Berrichaft.

Aber wie verringerte sich auf allen Seiten die Herrsschaft ber Christen! Ueberall schwache muthlose Besatzungen, nirgends tüchtige Anführer! Daher kamen allmählich in

<sup>1</sup> Bernard. Thesaur. 792. Guil. Neubrig. Guil. Nang. Belgic. chr. magn. 193. Manche entschutdigten ben Grasen, er sen erst davengeeitt, als die Schlacht schen verleren gewesen, et dieunt, quod isto proelio non secit antigardiam nec ante alios tulit vexillum, sed secit retrogardiam. Der christische Fahnenträger sen bagegen zu ben Türken übergegangen (?). Alber. 371. — In der Histoire de Languedoc II, Not. LVI sindet sich ein scharssinger Bersuch Raimund zu rechtsertigen wegen seiner Berbindung mit den Türken, seines Benehmens in der Schlacht, seiner legten Krankheit u. s. w. Ibn Alatsys 462 sagt: er sen aus Schmerz über das Unglück der Christen gesterben. Rabbi Joseph I, 188 erzählt: man habe nach dem Tode des Grasen gesunden, er sen beschntten gewesen (?).

1187. die Hande bes Sultans: Tiberias, Sidon, Byblus, Na= gareth, Rama, Bebron, Bethlehem, Lybba, Joppe, Rea= polis, Berntus, Affon und andere Stadte; bis Gaza murbe bas Land von ben Turken ohne Sinderniß durchzogen. Uebergaben sich die Bewohner durch Bertrag, so geschah ihnen feine Gewalt', ihr Bermogen wurde gesichert und Sebem erlaubt hinmegauziehen oder zu bleiben: benn bie Bekenner jedes Glaubens lebten ruhig unter Saladins Bepter. Geschah aber die Einnahme mit Gewalt, fo er= folgte nicht felten Plunderung, ja Berftorung ber Stadt und Wegführung ber Einwohner in die Gefangenschaft. Dem Geschichtschreiber Ibn Matfpr2 war auf Diefe Beife eine Frau aus Joppe zugefallen, welche ein Kind, bas fich verlett hatte, betrachtete und bitterlich weinte. "Warum weinst du, fragte jener, bas Kind ist ja nicht bas beine?" "Ich weine, gab fie zur Untwort, keineswegs über biefes Rind, sondern über all das Ungluck, welches die Christen betroffen hat. Ich hatte einen Mann und zwei Schwestern. und weiß nicht was aus ihnen geworden ift; ich hatte sechs Bruder, sie sind Alle umgekommen!"

Nach jenen Städten ergab sich auch Krach<sup>3</sup>, die Burg Rainalds von Chatillon; jedoch erst nachdem die Besatung das Aeußerste erduldet und Mancher Weib und Kind verskauft hatte, um Lebensmittel zu erhalten. Saladin bewilzligte Allen nicht allein freien Abzug, sondern auch große Geschenke und lösete ihre Weiber und Kinder aus der Gesangenschaft: denn solcher Muth und solche Ausdauer von Dienern, in der Abwesenheit ihres Herren, verdiene Lob und Belohnung.

Inzwischen führte Udel, Salabins Bruder, neue Bulf8=

<sup>1</sup> Coggesh. 559, 563. Fundgruben III, 81.

<sup>2</sup> Ibn Alatsyr 464, 481, 484.

<sup>3</sup> Bern. Thesaur. 795. Wilh, Tyr. 612 zum August 1187. Nach Guil. Nang. aber ergab sich Krach erst 1189. Vielleicht mit Konigeberg verwechselt. Siehe Vinisauf c. 15.

volker aus Aegypten in die fublichen Begenden bes drift: 1187. lichen Reiches, und umlagerte Uskalon. Sieher hatte fich bie Roniginn mit ihren Tochtern geflüchtet, und lehnte Abels Aufforderung die Stadt ju übergeben, ab, indem fie augerte: "bas Schidfal Jerusalems werbe auch bas Schidfal Askalons entscheiben." Balb aber machten bie Bela= gerer fo rafche Fortschritte, bag man einen Bertrag abfcblog', laut beffen Salabin fur bie Uebergabe ber Stadt den Konig, beffen Bruber, ben Großmeifter ber Templer und funfzehn andere vornehme Ritter aus der Gefangen= fcaft entlaffen follte. Ferner burfte Jeber binnen vierzig Tagen feine Buter verkaufen ober hinwegschaffen, nach eigenem Befchluffe in ber Stadt bleiben, ober unter fiche= rem Geleite nach Tripolis ziehen. Konig Guibo beftatigte biefen Bertrag, jeboch erft nachbem er fich überzeugt hatte, bie Stadt tonne nicht langer mit Erfolg vertheibigt werben.

In Jerufalem befehligte um Diefe Beit Balian von 3be= tim. Diefer mar in Berntus von ben Turten gefangen worden, und hatte nach eiblichem Berfprechen, bag er gua rudfehren und nicht gegen ben Gultan fechten werbe, von biefem auf wenige Tage Urlaub erhalten. Statt beffen tieß er fich burch ben Patriarchen von feinem Gibe entbin= ben und übernahm bie Berwaltung bes Reiches ju einer Beit, wo die offentlichen Raffen gang erschopft und nur zwei Gewappnete in Jerufalem waren. Daber verfuchte Balian aus ben Bewohnern von Jerufalem und ben bahin Beflüchteten Krieger ju bilben, und ließ bas Gilber von ber Dede bes beiligen Grabes vermungen, um bievon bie nothigsten Ausgaben zu bestreiten. Aber alle biefe Mittel reichten nirgends bin, und an bem Tage ber Eroberung Astalons traten Balians Gefandte por ben Gultan, ent: schuldigten jene Wortbruchigkeit mit angethaner Gewalt,

<sup>1</sup> Einnahme ben 5ten September, Margan, ann. Roger Hoveden 636.

<sup>2</sup> Bieber ein Beweis, baß Catabin nicht alle Ritter binrichten ties.

1187, und baten um freien Durchzug nach Tripolis fur fein Weib und feine Kinder'. Saladin, fich stellend als genuge ihm jene Entschuldigung, bewilligte dies Gefuch und fugte bann in Beziehung auf den in Unregung gebrachten Sauptpunkt. bie Behandlung Jerufalems, bingu: "ba Jerufalem mir eine heilige Stadt ift, und euch noch heiliger, so habe ich beschlossen sie nicht durch Gewalt, sondern wo moglich burch Vertrag einzunehmen. Deshalb bewillige ich euch 30,000 Byzantiner zur Befestigung berfelben, funf Meilen Land im Umfreise zur Bebauung, und freien Sandel und Baf= fenstillstand bis zum nachsten Pfingstfeste. Rommt aber um biefe Beit kein Entfat, fo übergebt ihr mir bie Stadt gegen Sicherung ber Personen und ber Guter." Die Ge= fandten erwiederten: "unfere Pflicht ift Jerufalem zu ver= theibigen bis in ben Tod." - "So will ich, entgegnete Salabin, die Stadt mit dem Schwerte erobern und es wird euch gereuen, daß ihr meine Milbe verschmahtet."

Am 20sten September 1187 erreichte sein Heer Ferusalem und lagerte vom Thurme Davids bis zum Stephansthore. Weil man aber gegen diese befestigtere Seite der Stadt, trot aller Anstrengung, keine erheblichen Vortheile gewinnen konnte, so wurde nach acht Tagen eine zweite Stellung, vom Stephansthore die zum Thale Iosaphat eingenommen? Während die Franken unterließen tüchtige Gegenanstalten zu treffen, warsen die Türken ihren Gegenern aus künstlichen Schauseln Sand in die Augen, und gebrauchten ihr Geschütz mit solcher Umsicht und Gewandtsheit, daß ein Theil der Mauern niederstürzte. In dieser dringenden Gesahr traten Mehre auf und sprachen zu Bas

<sup>1</sup> Bohadin. 69.

<sup>2</sup> Uehntiches geschah bei ber Belagerung Serufalems burch bie Franten. Band I, S. 207.

<sup>3</sup> Bohadin. 73. Arnold. Lubec. III, 26. Wilh. Tyr. 613. Math. Paris 101. Nach Coggesh. 567 kam Salabin ben 20sten September vor Jerusalem an.

lian und dem Patriarchen 1: "ihr berathet, wie wir horen, 1187. ob man Jerufalem noch langer vertheibigen, ober übergeben folle. Jenes ift bei ber Uebermacht unferer Reinde unmog= lich, biefes aber schandlich; und die gerühmte Milbe bes Siegers barf unferen Entschluß um fo weniger bestimmen, ba fie eins ift mit feinem Bortheil und mit feinem Ruhme. Sene belbenmuthigen Manner, welche einst biefen Staat grundeten, zogen nicht aus ber Nachsicht ihrer Feinde vertrauend, - benn biefe ift am großten fur ben Behorfam= ften, und feige Unthatigkeit mare fonft bas Rlugfte und Loblichste -, sondern fie suchten ben Feind auf, ihrer gerech= ten Sache vertrauend und bem ausharrenden Muthe, weldem Alles gelingt. Die Borfebung bat nicht gewollt baß wir ben Ruhm jener Berherrlichten theilen, und boch ift uns bas Schwerere, ihnen bas Leichtere jugefallen: uns bas Erhalten gegen bie Machtigeren, mit geringen Rraf= ten; ihnen bas Erobern von ben Uneinigen, mit großen Beeren. Reine Lage ift aber fo fcblimm, bag man nicht Das Ungemeffene erkennen und beschliegen konnte; ja es erscheint um fo glorreicher, Beschloffenes unwandelbar zu vollführen, wenn teine Soffnung außeren Erfolges ben Willen unterstütt. Darum werben biejenigen fast noch mehr gepriefen, welche bem unabwendbaren Untergange eines Staates entgegentraten und fich aufopferten, als biejenigen welche, vom Schickfale mehr begunftigt, einen Staat grunbeten ober vergrößerten. Much fteht uns, felbst in biefer araften Lage boch eine machtige Sulfe unwandelbar gur Seite, namlich: Die glaubige Buverficht, mit welcher Chris ften auf bem beiligen Boben fechten, wo Chriftus querft jebem Sterbenben neues Leben verhieß. Wer ben Feinden bier erliegt, hat ben himmel gewonnen, mer ihnen ent= tommt, wird noch langer fur ben Berren fampfen; mithin ift tein Unglud fur und moglich, fobald wir thun mas

<sup>1</sup> Diefe Berathungen und Bechfelreben funden nach ben genannten Quellen allerbings fatt.

1187. uns obliegt. Es liegt uns aber ob, nicht daß wir vergeblich fuchen den weiten Umkreis der Mauern zu schüßen sondern daß wir mit gesammter Macht an einer Stelle ir die Feinde einbrechen und Ruhm und Leben gewinnen, hier oder in jener Welt!"

So sprachen Einige, ber Patriarch aber erwiederte: "baß man die Stadt nicht gegen die Feinde ichuben konne, ift auch meine Ueberzeugung; aber eben beshalb stimme ich bafur, mit bem Sieger zu verhandeln und alle gewaltsame Maagregeln bei Seite zu feben. Warum vor ber Milbe Saladins warnen? Ift fie etwa ber Grund unferer Beschluffe? Reineswegs! Wohl aber gewährt fie eine erfreuliche Aussicht in der verzweifelten Lage, wo wir uns auch ber größten Strenge unterwerfen mußten. Das Undenken an jene ersten Kreuxfahrer kann uns nicht beschämen. benn bie Sache ber Chriften ift in biefen Gegenben feinesmeas burch unfere Schuld gefunken; wie follen fo Wenige fo Bielen widerstehen, wenn bas Abendland verfaumt feinen Brudern Gulfe zu fenden? Die Begrunder biefes Reiches haben das Mögliche unternommen und mit Beharrlichkeit vollführt, dafür ruhmt fie jedes Geschlecht; wollten wir aber bas Unmogliche, nach raschem unverständigem Beschluffe magen, so wurde man nicht ben Muth preisen. fondern die Tollfühnheit tadeln. Rublos foll fein Blut vergossen werden: es ist Pflicht das eigene Leben zu erhal= ten, wenn beffen Aufopferung nichts fordert. Wolltet ihr aber bennoch lieber fterben, als bie Stadt in ben Sanden ber Feinde sehen, so bedenkt daß jener Borfat nicht euch allein betrifft, sondern auch alle Wehrlosen, Weiber und Rinder. Der glaubt ihr, bag Saladins Milbe fich nicht bei unaufhorlicher Unreizung in Born verkehren konne? Soffet ihr daß er, ein Unglaubiger, die mit Gewalt er= ffurmte Stadt gelinder behandeln werde, als eure Borfah= ren in bem gleichen Falle? Abschwörung des heiligen Glau= bens, bas ift ber alleinige Preis, fur welchen bie Muha= medaner alsbann vielleicht bas leben fristen. Damit ihr

also von der Schuld, die Wehrlosen aber vom Verderben 1187. errettet werden, muß Balian zu Saladin eilen und ohne Zögerung den Vertrag abschließen; denn innerhalb der zersstörten Mauern ist keine Stunde mehr Sicherheit vor den Feinden."

Des Patriarchen Meinung behielt die Oberhand': benn wie Benige zuleht bes außersten Widerstandes gedachten, ging baraus hervor, daß man selbst für große Summen keine hinlanglichen Wachen an den gefährlichen Stellen der Mauer, nicht einmal auf eine Nacht, bekommen konnte. Mit Beten, Singen und Jammergeschrei wollte man des himmels außerordentlichen Beistand erzwingen, und thörichte Geißelungen und Qualereien des Leibes, sollten Mangel an geistiger Kraft und Heldenmuth ersehen. Hiezu kam, daß Saladin schon Manchen gewonnen hatte, Manscher seine Größe verehrte unabhängig vom Bekenntnisse der Lehre, und daß die Römischkatholischen keineswegs von den übrigen christlichen Parteien geliebt oder thätig unterstützt wurden.

Als Balian bei Saladin anlangte, sprach diefer: "ihr habt meine früheren Anträge verworfen, jest bindet mich ein Schwur, das Blut der Gläubigen zu rächen, welches eure Borfahren einst in Jerusalem vergossen. Auch ist nicht mehr Zeit zum Verhandeln: denn siehe, unsere Fahnen sind schon errichtet auf den Mauern, die Stadt ist in unserer Gewalt?" Balian wandte sich um und sah erschreckt, daß Saladin wahr redete. Stürmend drangen nämlich die Saracenen an der Stelle ein, wo sie die Mauern durch Untergradung niedergestürzt hatten. Doch noch einmal warssen die Christen ihre Feinde zurück, und Balian erwiederte dem Sultan: "du willst uns nicht retten, wir können uns nicht retten; zerstören aber werden wir die Stadt und alle

<sup>1</sup> Coggeshale 570. Bernard, Thesaur, 797. Wilh, Tyr. 614. Austriac, chron, 3u 1187.

<sup>2</sup> Abulfar. 274. Ibn Alatsyr 471.

1187. Guter, morden alle Gefangenen und tobten alle Wehrs losen; damit dir die Losung beiner Glaubensgenoffen uns möglich sen und dir nichts bleibe, als der entsetliche Kampf mit Verzweifelnden."

Salabin verwies die weitere Berhandlung auf ben nachsten Morgen, und befragte unterdes Geiftliche und Rechtsgelehrte: ob er fein Gelubbe brechen burfe? Gie bejahten die Frage, weil badurch die heilige Stadt und viele Glaubige erhalten murden; und nach ber Rucknahme ftren= gerer Bebingungen einigte Salabin fich mit Balian über bie folgenden': "Gerusalem wird unbeschädigt übergeben. Kur ben freien Abzug mit Sabe und Gut zahlt ber Mann gehn Golbstude, bas Weib funf, bas Rind eins; 7000 Urme werden mit der runden Summe von 30,000 By= gantinern geloset. Das heilige Grab bleibt verschont, und gegen Erlegung eines Byzantiners fann es jeber Chrift ungehindert besuchen. Binnen vierzig Tagen muß bie Lofungssumme zum Thurme Davids abgeliefert fenn, wenn fur bie Einwohner, ftatt bes freien Geleites zu driftlichen Besitzungen, nicht Gefangenschaft eintreten foll."

Um britten Oktober des Jahres 11872, achtundachtzig Sahre nach der Eroberung Serusalems durch die Franken, zog Saladin unter Trompeten= und Pauken=Schall in die Stadt, dann in den Tempel. Uls das vergoldete Kreuz, welches bisher dessen Spike zierte3, von den Türken her= abgestürzt ward und zerbrach, erhoben, nach den Worten eines morgenländischen Geschichtschreibers4, die Christen in

<sup>1</sup> Sanutus 197. Frider, I exped. asiat. 501. Abulf. 3u 1187. Wilh. Tyr. 617. Vinisauf c. 9.

<sup>2</sup> Bertrag ben 2ten, formlicher Einzug ben 3ten Oktober. Wilsten III, 2, 311. Abulf. Pagi critica zu 1187, c. 10. — 1518 Jahre früher ersocht, ben Berechnungen zufolge, Alexander die entsschiedende Schlacht bei Arbela.

<sup>3</sup> Vinisauf I, 9 fagt, abweichend, bas Rreuz habe auf ber Rirche ber hospitaliter geftanben.

<sup>4</sup> Ibn Alatsyr 473. Schahabeddin 614.

und vor der Stadt ein solches Alagegeschrei, daß der Boden 1187. erzitterte. Saladin schickte dies Kreuz (nebst der erbeuteten Königsfrone) dem Chalisen nach Bagdad, und dieser des sahl es am Thore Ulnoudi, jedoch dergestalt zu vergraben, daß ein Theil aus dem Boden hervorrage, damit die Muselmänner darauf treten und spucken könnten. Aus dem Tempel in Jerusalem entsernte man Alles was nur Christen heilig war, wusch die Wände mit Rosenwasser, räuscherte mit Umbra, und Tasieddin<sup>1</sup>, des Sultans Nesse, legte selbst Hand an diese, sur hochst wurdig gehaltenen Geschäfte. Nachdem dies Alles vollbracht war, las Mushamed Edn Sati, der angesehenste muhamedanische Geistzliche, den Koran statt des Evangeliums vor, und sprach zu den Versammelten<sup>2</sup>:

"Gelobt fen Gott, ber ben Islam erhoht burch feinen Beiftand, die Bielgotterei erniedrigt durch feine Macht, die Belt regiert nach feinem Willen, bie Boblthaten vertheilt nach Maaggabe unferes Dankes, die Unglaubigen fturgt burch ibre Liften, ben Furften Gewalt giebt nach feiner Gerechtigkeit, bas funftige Leben benen verleihet, bie ihn fürchten, ber ba befiehlt ohne Widersvruch und feine Beichluffe vollzieht ohne Bogern! Diefer Gott, ben ich preife, gab feinen Muserwahlten ben Gieg und reinigte fein Saus, bas voll Unrathes mar und voll Schmutes ber Bielgotte= rei. Denn er ift ber einige alleinige Gott, ohne Benoffen; ber Ewige, welcher nicht zeugt, noch erzeugt wurde. Du= hamed, fein Diener und Gefandter, - ber in einer Racht von Medina nach Jerufalem reifete und bis in ben Simmel emporftieg -, fturgte ben Gogenbienft und machte bie Lugen ju Schanden: benn es ift Frevel, ben Sohn Marias einen Gott zu nennen; ja diefer felbst wird nicht laugnen, bag er Gottes Diener fen. Euch marb bas

<sup>1</sup> Pofaune 75. Hemingford II, 34.

<sup>2</sup> Die langere Uebersehung aus bem Arabischen bei Michaud II, 496, und Achnliches in den Fundgruben III, 123.

1187 größte Glud zu Theil: benn ihr befreitet bie Wohnung ber Propheten, bie Beimath ber Offenbarung, bas Biel ber Beiligen. Um biefer Eroberung willen offneten fich bie Thore des himmels, Lichtglanz brang hinab bis in bie finsterften Tiefen, bie Engel jauchzeten, Die Machte bes Simmels beteten fur euch, und die Propheten und Gefandten Gottes weinten Thranen ber Freude. Erhaltet euch diesen Segen bes Herrn burch die Kurcht bes Berrn! Butet euch vor Leidenschaften, Ungehorfam und Feigheit, hutet euch, daß sich der Teufel und der Unglaube nicht in eure Bergen einschleiche. Gott hat euch erwählt; barum opfert euch freudig fur ihn auf, helft ihm und er wird euch helfen, gebenket feiner und er wird euer gedenken, er= zeiget ihm Gutes und er wird es euch erzeigen. Ober glaubt ihr baß eure Sabel von Stahl, eure schonen Pferbe. ober eure Ausbauer ben Sieg gewonnen haben? Rein, nur von Gott kommt ber Sieg! Rur mit feiner Gulfe konnt ihr die Gottlofen vertilgen, die 3meige der Unglaubigen abschneiden und über fie berfallen wie über eine leichte Beute. Der beilige Krieg ift euer befter Gottes= bienst und eure edelste Sitte. - Du aber Gott unfer Berr, erhalte ben Gultan, der fich vor beiner Macht erniedrigt und beine Wohlthaten erkennt, erhalte bein fchneis benbes Schwert, beinen glanzenben Stern, ben Beschützer und Bertheibiger bes mahren Glaubens, ben fiegreichen Fürsten, ben Mittelpunkt beiner Getreuen, ben Eroberer bes Rreuzes, den Reiniger beines heiligen Saufes. Umgieb ihn mit beinen Engeln und erhobe ibn fur feine Thaten!"

Bahrend die Muhamedaner so ihre Freude und ihren Dank bezeigten, wehklagten die Romischkatholischen über ihr unermeßliches Ungluck, hörten zu spat auf die Stimme ihres Gewissens und gelobten Besserung. Da sie aber nicht, gleich den übrigen Christen, den Sprern, Griechen, Armeniern, Jakobiten, Georgianern u. s. w. , friedlich un-

<sup>1</sup> Belgic, chron, magn. Guil, Nangis. Ricard, monach. 456,

ter Salabins Bepter wohnen wollten, fo mußten fie vor 1187. Allem an bas Aufbringen ber Lofungsfumme benten. Buvorderft nahm man 30,000 Bygantiner aus bem fogenann= ten Schape bes Koniges von England (ber mithin nicht jur Bertheibigung ber Stadt angewendet mar!); bann ver= Beichneten in jedem Biertel der Stadt zwei geprufte Manner bas Bermogen jedes Ginzelnen. Bas, nach bem 216= juge ber eigenen Lofung und ber Reifekoften bis zu ber nachsten driftlichen Stadt, übrig blieb, wurde gur Befreiung der Urmen gefammelt; die Summe reichte aber feines= wegs bin, weil Biele (bem Borte Salabins vertrauenb, baß bie Guter burch ihn nicht gefahrbet werben follten) ihr Eigenthum verbargen und burch bie, ihren Mitbrudern brobende Gefahr ungerührt blieben. Da erbat fich Abel vom Sultan feinem Bruber, taufend Gefangene, und fchenkte ihnen die Freiheit ohne Lofung'; auf gleiche Bitte erhiel= ten der Patriarch und Balian taufend Gefangene, und beide folgten Abels Beispiele. Saladin, hievon benach: richtigt und niemals übertroffen in ber Großmuth2, forgte nunmehr fur die Berpflegung ber Rranten, und ließ alle Diejenigen welche ihr Unvermogen nachwiefen, unentgeltlich frei3. Dennoch verfürzten ihn bei der Zahlung bald bie Chriften, balb feine eigenen habfuchtigen Diener: jene namlich entflohen über bie Mauern ober als Saracenen verklei= bet; diese behielten bas Geld, ober führten auch wohl bie welche nicht gablen konnten, gefangen auf ihre Befigungen . Bis jum Ablaufe ber gefetten Frift und bis zur Bezahlung

Ronig Deinrich II von England hatte ben Templern und Johannitern 15,000 Mart vermacht. Rymer I, 1, 19.

<sup>1</sup> Much bie Orben tofeten Manchen. Hist. des Templiers I, 159.

<sup>2</sup> Der mitbe Calabin. Birner und ebenfo ber Golbener in Sagens Minnefinger III, 14, 52.

<sup>3</sup> Gull, Neubr. Bohadin, 74. Die Sprer hielten chriftlichen Gotseesbienft beim heitigen Grabe. Alber, 372.

<sup>4</sup> Ibn Alatsyr 472. Schahabeddin 597.

1187. der Lösungssummen, blieb das türkische Hauptlager außerzhalb der Thore; zwölf Saracenen wachten jedoch zur Berzhütung von Unbilden in jeder Straße Ferusalems, und während dieser ganzen Zeit siel auch nicht die geringste Gewaltthätigkeit vor. Endlich zogen die auswandernden Christen durch das Thor Davids vor Saladin vorüber: zuerst die Königinn, der Patriarch und Balian, dann die Ritter, zuleht das Bolk. Da slehten die Beiber und Kinder vom Sultan in den Schlachten Gesangenen um seine Gnade?; und über den Jammer die zu Thränen gerührt, schenkte er allen Gesangenen die Freiheit, Geld aber zum Troste an diesenigen, deren Männer und Bäter bereits gestorben waren. Bon 220,000 Goldstücken hatte Saladin beim Abzuge von Ferusalem nichts übrig; sie warren sämmtlich vertheilt!

Die Saracenen, welche als eine sichernde Bebeckung ben Christen zugeordnet waren, setzen die Ermübeten und Kranken auf ihre Pferde und gingen, diese sorgsam sührend, zu Fuße nebenher. So gelangte der Zug aus den Ländern der Muhamedaner in die christlichen Besitzungen; aber in Tripolis wurde den Unglücklichen nicht allein die Aufnahme verweigert, sondern es brachen sogar viele ihrer Glaubensbrüder tückisch hervor, raubten die Güter und mißhandelten die Beiber. Einer Mutter hatten sie auf frevelhafte Beise alle Habe, alle Nahrungsmittel genommen; sie warf verzweiselnd ihr Kind in das Meer. Ein

<sup>1</sup> Der Patriarch nahm alle heiligen Gefäße und alles bewegliche Kirchengut mit, und Salabin verbot ihn baran zu hindern. Ibn Alatsyr 473. Schahabeddin 603.

<sup>2</sup> Sanutus I. c. Bern. thes. 801.

<sup>3</sup> Nach Wilh. Tyr. 620 wurde den Grafen von Tripolis der schwere Borwurf treffen, die Thore geschlossen und die Frevel nicht gehindert zu haben; aber laut Radulph, a Diceto imag. 640 starb er bereits 14 Tage nach der Eroberung Jerusalems, und um diese Zeit war der Zug der Gelöseten noch nicht ausgebrochen.

anderer Theil der Ausgewanderten erreichte Alexandrien 1, 1187. und wurde von dem turkischen Befehlshaber der Stadt freundlich behandelt und verpflegt. Die Pisaner, Beneztianer und Genueser weigerten sich aber, irgend Semand unentgeltlich in ihre Schiffe aufzunehmen. Da sprach jener Muselmann: "es sey ferne, daß durch die Harte ihrer Glaubensgenossen diejenigen umkommen, welche mein großer Fürst erretten wollte!" Er zahlte das verlangte Geld und beforgte die Einschiffung.

<sup>1</sup> Epist. regum et princ. in Bongars I, 1172.

## Fünftes Sauptstück.

Seit dem Jahre 1148 waren nur einzelne durch innere Neigung angetriebene Schaaren von Vilgern nach Valaffina gewandert, alle Bemuhungen ber morgenlandischen Fürsten und ber Papite, einen neuen großen Kreuzzug zu bewirken, aber ohne Erfolg geblieben. Denn der ungluckliche Musgang des zweiten Kreuzzuges unter Konrad III und Lud= wig VII, die Undankbarkeit der fprischen Fursten und die Erschöpfung bes Abendlandes durch den Berluft so vieler Menschen, schreckte von jedem abnlichen Unternehmen ab. Siezu kam, daß bie Ronige von Sicilien mit Sofranken fampfen mußten, England und Frankreich fich unter einan= ber befriegten, bes Raifers Macht gegen ben aufftrebenden Sinn Italiens und die papftlichen Unspruche gerichtet mar, ber Norden zu fern lag, und endlich Spanien fich kaum ber naberen Keinde erwehren konnte. Nicht minder schlug bie, besonders von den Papsten gehegte Soffnung, einige turkische Fürsten, g. B. ben Sultan von Ifonium für bas Chriftenthum zu gewinnen', burchaus fehl; und man muß sich bei all diesen Berhaltniffen eher wundern, daß ber schmale driftliche Rustenstaat so lange den Usiaten wider= ftand, als daß endlich Jerufalem einer so gewaltigen Ueber=

<sup>1</sup> Meranber III versuchte es 1169. Math. Paris 79. Concil. XIII, 92.

macht erlag. Die Nachricht von der Eroberung dieser hei= 1187. ligen Stadt, weckte aber das gleichgültiger gewordene Abend= land wie ein surchtbarer Donnerschlag. Reue und Gewissensangst, Jorn und Berzweiflung, Furcht und Hoffnung und Kriegsmuth, kurz Gemüthsbewegungen und Leiden= schaften aller Art durchkreuzten sich und erzeugten Erschei= nungen, wie man sie nur neunzig Jahre vorder beim Anstritte des ersten Kreuzzuges gesehen hatte. Papst Urban III erlag dem Schmerze', daß solch Unglück in seinen Tagen einträte, während die Regierung Urbans II durch die Grünzbung des jerusalemischen Staates sen verherrlicht worden. Gregor VIII² sein Nachfolger, ein Mann von strengen Sitten, bezeigte den größten Eiser für die Bestreiung des Morgenlandes und erließ Schreiben an alle Christen³:

"Ihr hortet, welch schreckliches Gericht bes herrn über Jerusalem erging; ein Gericht welches uns so betäubt, so in den tiefsten Schmerz versenkt hat, daß wir kaum wissen was zu fagen, was zu thun sen und mit dem Propheten ausrufen mochten: ach daß meine Augen Thranenquellen waren, daß ich Tag und Nacht beweinen mochte die Ers

<sup>1</sup> Rach Einigen ersuhr Urban die Einnahme von Jerusalem nicht mehr; doch ist dies nicht unmöglich, wenn er den 19ten Oktober starb, wie Pagi c. 12 annimmt. Sonst sinden sich Abweichungen über seinen Todestag: 30sten September, Chr. Cavense 926. Festo Lucae den Isten Oktober, Guil. Asmor. 74. den 20sten Oktober, Roger Hoved. 636. Alber. 373 schreibt sesto Luciae wahrscheinlich für Lucae. Auf jeden Fall ersuhr Urban die Niederlage dei hittin, und starb aus Schwerz. Bromton 1147. Vitae Pontif. 477. Bonon. liest, miss.

<sup>2 (</sup>Breger Morra aus Benevent. Aldimari 392. Corner 777. Suis vehemens castigator, Pipin 13. Heinrich Abt von Clairvaur leinte die pipstiche Würde ab und ward Legat für Deutschtand und Frankreich. Belgie, ehr. magn. 222. Gregorius a minus discretis putatus est per nimiam abstinentiam cerebro delirare, Guil. Neubr. III., 21. Martin. Fuld. 1697. Concil. XIII, 661. Bullar. magn. 1, 48.

<sup>3</sup> Ueber bie Theitnahme ber Danen, Langebek script. V, 311.

1187. schlagenen in meinem Bolke! Aber nicht bloß bie Bewohner jenes Landes fundigten, sondern auch wir: benn überall ift Streit und Aergerniß zwischen Konigen, Fürsten und Stabten; es ift, wie die Schrift fagt2, feine Treue, feine Liebe, fein Bort Gottes im Lande, fondern Gotteslaftern, Lugen, Morden, Stehlen und Chebrechen hat überhand genommen und es kommt eine Blutschuld nach ber andern. Dennoch follen wir im Rummer nicht verzagen ober gar in Zweifel gerathen, als konne Gott, ber im gerechten Born über bie Menge ber Gunden uns hart bestrafte, nicht burch Demuth und innige Reue verfohnt werden. Darauf also wendet eure Berzen und gebt, der Berganglichkeit alles Irbischen eingebenk, eure Guter bem Berrn, von bem ihr fie empfingt; ja gebt ihm, euch felbst! Bas ihr fonst verlieren mußtet, wird euch badurch erhalten und in himm= lischen Vorrathshaufern niedergelegt, wo es ber Roft nicht angreift und die Burmer nicht fressen. Nehmt also ben Augenblick ber Gnade mahr, errettet das Land wo der Brunnquell des Glaubens entsprang und vergefit, wo ber Simmel zu gewinnen ift, alle geringeren 3mede!"

Gregor VIII erlebte den Erfolg dieser Bemühungen nicht3: denn kaum war es ihm gelungen die Einwohner von Genua und Pisa auszusöhnen und dem Kreuzzuge geneigt zu machen, so starb er in der letzten Stadt. Sein Nachfolger Klemens III beharrte indeß auf demselben Wege, und die Wirkung der Kreuzpredigten wurde noch dadurch erhöht, daß der Erzbischof Jorik von Thrus und andere Gesandte und Flüchtlinge überall umherzogen, und die

<sup>1</sup> Hemingford II, 36. Ieremias IX, 1,

<sup>2</sup> Hosea IV, 1.

<sup>3</sup> Vitae Pontis. 479. Alemens III ein Romer, erwählt am 19ten December; früher hieß er Paulus und war Bischof von Praneste. Sigonius und Baronius c. 20 zu 1187. Chron. Pisan. 191. Alberzu 1188. Bosov. annal. Cassin. monach. Morrona I, 151 über Gregors Grabmal.

Unfalle ber morgenlandischen Chriften aufs Lebhafteste schil= 1187. berten 1.

Buvorberft eilten alle Templer und Johanniter, Die fich in Europa aufhielten, ihrer Pflicht gemäß nach Ufien2; gleichzeitig rufteten bie italienischen Sanbelsftabte, und Ronig Bilbelm II von Sicilien (ber wahrend feiner Rriege mit ben Bygantinern viele Kreugfahrer burch Ueberrebung ober Gewalt vom Buge abgehalten und gegen bie Briechen gebraucht hatte) hielt sich nicht fur unschuldig an dem Berluste des heiligen Landes 3, und fandte beshalb noch eher als die übrigen eine Bulfeflotte unter Margarits Unfuh: rung nach Uffen. Und fo wuchs steigend bie Bewegung nach allen Seiten, und neben Bugen, Gebeten, Rlage= gefangen und Fasten traf man bie allgemeinsten, bie um= faffenoften Borbereitungen zu neuen Bugen . Bald fragte man nicht mehr, wer mitgebe, fondern wer guruckbleibe? Und bie Buruckbleibenden wurden als feige und weibisch verlacht und verspottet', wahrend Mutter ihre Gohne, Beiber ibre Manner befeuerten und flagten: bag bie Schwache ihres Geschlechtes fie von Belbenthaten gurud: halte. Kaum ichien es ber Reizmittel zu bedürfen, welche bie Kirche aus der Fulle ihrer Macht ben Pilgern bewil= ligte: Ublag, Befreiung von Binszahlungen, Schut fur Die Guter ber Abwesenden u. a. m.

Bon entscheibender Bichtigkeit war es bagegen, welchen Entschluß Raifer Friedrich in biefem Augenblick ergreifen

<sup>1</sup> Hist, des Templiers I, 161.

<sup>2</sup> Vitae Pontif. 478. Dandolo 313. Sismondi II, 264. Pisan. monurg. 976. Marin. III, 261:

<sup>8</sup> With, Tyr. 625. Pipin, 41. Alber, 369.

<sup>4</sup> Belgic, chr. magn. 193. Fere cunctae nominis christiani Provinciae, ad maturandum iter propositum, immensis apparatis stu diisque favebant. Guil. Neubr. III, 24.

<sup>5</sup> Vinisauf I, 17.

<sup>6 3</sup>m December 1187 hatte Friedrich gwiften 3voie und Mougen

1188, werbe: benn bei allem Eifer ber Deutschen fur bie Befreiung des heiligen Landes, wollten doch nur Wenige bas Rreuz auf die bloße Aufforderung papstlicher Gefandten wirklich annehmen. Mehre folgten schon ben Ermahnungen einheimischer beutscher Bischofe; bas gefammte Bolk gerieth aber erst in Bewegung, als Friedrich in ber Kaftenzeit' bes Sahres 1188 auf einem großen Reichstage in Mainz bas Rreuz aus ben Sanden bes Rarbinalbischofs Beinrich von Albano und des Bischofs von Burzburg empfing? Den Borfchlag, bloß feine Sohne nach bem Morgenlande abzusenden3, wies ber Raifer als unpassend zurud: benn er habe, obgleich im siebenundsechszigsten Sahre bes Alters noch Kraft genug, sich, wie es sein Beruf erheische, an die Spite der Christenheit zu stellen. Auch ging ihm badurch nur ein alterer Wunsch in Erfullung. Als er sich namlich. balb nach ber unglucklichen Schlacht von Legnano, wie ge= wohnlich etwas vorlesen ließ und die Reihe Alexanders des Großen Geschichte traf, rief er aus: "Gludfeliger Alexander, ber du Italien nicht sabest! Glucklicher ware auch ich, wenn ich nach Usien gezogen ware !!"

Dem Beispiele des großen Kaisers folgend empfingen bas Kreuz: Herzog Friedrich von Schwaben, sein Sohn, die Herzoge Bertold von Meran und Theobald von Bohmen,

an der Maas eine Zusammenkunft mit dem Konige von Frankreich, wo wahrscheintich auch schon vom Kreuzzuge die Rede war. Gisled. 387.

<sup>1 27</sup>ste Marz. Ansbert. 18.

<sup>2</sup> Arnold. Lubec. III, 27. Vitriac, hist. hier. 1120. Hist, hier. 1155. Sanut. 195. Godofr. mon. unb Clarav. chron. 3u 1187. Chron. Saxo. Aquic. auctar. Austr. chron. Erfurt. chron. S. Petrin. 3u 1188, Gobelin 273. Ludwig, relig. II, 451.

<sup>3</sup> Vinisauf I, 18.

<sup>4</sup> Ricobaldi istor, imper. 372.

<sup>5</sup> Cosmae contin. 365.

Pfalzgraf Ludwig V von Thuringen', ber Markgraf Ber= 1188. mann von Baben, Die Bischofe von Munfter, Meigen, Luttich, Burgburg, Bamberg, Freifingen, Regensburg, Paffau, Donabrud, Berben, Bafel, Stragburg, viele Grafen und Edle, endlich in allen Theilen Deutschlands ungabliges Bolf. Der Raifer verfuhr bei biefer wichtigen Unternehmung, wie immer, mit Borficht, Befonnenheit und Nachdruck: vor Allem aber lag ihm baran, bag in feiner Ubwesenheit ber Friede im Reiche nicht unterbrochen werde. Deshalb gerftorte er viele Raubichloffer 2, befonders an der Befer, und schlichtete Streitigkeiten zwischen bem Bifchofe von Utrecht und bem Grafen von Gelbern3, bem Grafen Balduin von hennegau und bem Grafen von Na= mur, bem Markgrafen Otto von Meißen und feinem Sohne Albert u. f. w. Wichtiger noch waren die Berhaltniffe jum Erzbischofe Philipp von Roln und zu Beinrich bem Lowen'. Jener war auf zwei Labungen nicht erschienen, und veranlaßte ben Raifer zu ber Rlage: "er werbe in fei= nem hoben Alter nochmals gezwungen werden einen Theil feines Reiches feindlich zu überziehen"-; aber ber bevor= stehende Rreuzzug machte beibe Theile nachgiebiger. Phi= lipp stellte fich auf dem Reichstage von Maing' und schwur, baß er nicht zum Schimpfe bes Raifers ausgeblieben fen,

<sup>1</sup> Archiv für Suddeutschl. II, 253, Corner 785, Alber. zu 1188, Lambert, addit, zu 1188, Histor, brevis 1351, Ecelino Balbo nabm auch Theil am Kreuzzuge. Verei Ecel. I, 50. Desgt. die Grasen von Gebern und Heiland. Will. Egmond 473. Biete Pitzger nennt das Gedicht von Landgraf Ludwig von Thüringen von 1160 u. f. und Ansbertus 22.

<sup>2</sup> Godofr. monach. zu 1188. Raubschiösser de quibus rapinae vel telonea injusta fiebant.

<sup>3</sup> Aquic, auct, und Chron, mont, sereni zu 1183.

<sup>4</sup> Meber ben frubern Bergang fiche oben G. 324.

<sup>5</sup> Godofr. monach, ju 1188. Prilipp war auch in England gemes, fen und hatte mit seinem atten Feinde, Beinrich bem Bowen, Berbinbungen angeknupft. Patje 150.

1188, ober Juden und Kaufleute hart behandelt habe; die widers spenstigen Burger von Köln zahlten eine beträchtliche Gelds buße, und mußten zum Zeichen ihrer Unterwerfung einen Theil des Grabens ausstüllen und die Stadtmauer niederzreißen. Doch wurde die unverzügliche Herstellung des Zersstörten nachgelassen.

Beinrich ber Lowe, welcher mit bes Raifers Erlaubniß schon im Sahre 1185 nach Deutschland gurudgekehrt war, hatte sich im Ganzen zwar ruhig gehalten, aber boch den Berdacht erweckt daß er Mighelligkeiten mit Danemark und dem Papfte befordere', und Streit mit feinem Rach= folger, bem Berzoge Bernhard von Sachsen, vielmehr ber= beiführe als vermeibe. Die Beforgniß, daß er mahrend bes Raifers Abwesenheit in Deutschland größere Unruhen erregen werbe, war gewiß nicht unnaturlich. Gine vollige Berftellung feiner Berrschaft im nordwestlichen Deutschland (wie Manche sie vielleicht wunschten und erwarteten), zeigte indeg noch großere Gefahren; ja fie war in den damaligen Berhaltniffen folgewidrig und unmöglich. Deshalb ließ ihm der Kaifer unter drei Borfchlagen die Bahl: "er moge fich entweder mit einer theilweifen Berftellung feines fru= beren Buftandes und ben våterlichen Gutern begnügen; ober auf des Raisers Rosten dem Zuge beiwohnen und nach ber Ruckfehr vollständigere Entschädigung empfangen; ober eidlich versprechen, das Reich mit seinen Sohnen auf drei Sahre zu meiden." Seinrich wollte nun weder in die Min= derung feines Standes und Befithums formlich einwilligen, noch in feinem hohen Alter und in abhängigeren Berhalt= nissen dem Zuge beiwohnen: mithin blieb ihm nur die Un= nahme des letten Vorschlages übrig, auf welchen bes

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. III, 28. Math. Paris 99. Corner 767, 775. Mathitbe Heinrichs Gemahlinn blieb in Deutschland und starb in demsselben Jahre. Stederb. chr. 867. Der Papst hatte sich auf Bitten des Königs von England in Berona für Heinrich verwandt. Bened. Petrob. 417, zu 1184.

Raifers mächtiger Wille vielleicht auch am bestimmtesten hin= 1188. gedeutet hatte. — Allen Fehden und aller Ungebühr sollte ferner ein merkwürdiges und strenges Geset über den Landsfrieden vorbeugen', welches man wahrscheinlich im Decems ber 1188 auf einem Reichstage in Nürnberg erließ; endlich kehrte König Heinrich aus Italien nach Deutschland zurück, und übernahm während der Abwesenheit seines Baters die Bollziehung jener Gesetze und die Berwaltung des Reiches. So hatte der Raiser Alles gethan, was in seinen Kräften stand, während seiner Abwesenheit im Reiche Ruhe und Ordnung zu erhalten; nur entschied des Kaisers Wille und Thätigkeit damals nicht allein in Deutschland.

Unterbeß maren Gefandte mit angemeffenen Auftragen abgeschickt worden an den Ronig von Ungern, ben grie= chifchen Raifer, ben Gultan Kilibich Arslan II von Itonium und an Salabin. Konig Bela III von Ungern bewilligte friedlichen Durchzug und ben Berkauf von Lebens= mitteln nach bestimmten Preifen2; fo g. B. fur eine Mark Silber Futter auf hundert Pferde, fur Diefelbe Gumme vier gute Ochsen u. f. w. Johannes Dukas kam als Gefandter bes Kaifers Ifaak Angelus nach Nurnberg und fchloß einen Bertrag ab, wonach bie Griechen ebenfalls einen friedlichen Durchzug erlaubten3, und fich zur Lieferung von Dbft, Gemufe, Beu, Stroh, und von allen nicht benannten Begenftanben anheischig machten, fofern fie irgend in ber Begend zu haben maren. Gleich gunftige Berfpre= dungen überbrachten bie Gefandten bes Beberrichers von Servien; und ber Gultan von Ifonium außerte gegen Friedrichs Abgeordneten, Gottfried von Biefenbach: ger werbe nach feiner alten Unhanglichkeit ben Raifer auf jebe

<sup>1</sup> Ursp. chron. 301. Dehr bavon in ben Alterthumern.

<sup>2</sup> Ordinasse, quod centum equorum pabula marca emautur, sintiiter quatuor boves praestantes una marca, et caetera in hunc modum. Godofe, mon, 3u 1189.

<sup>3</sup> Nicetae Isaac, Angel. II, 257. Bosov. ann. gu 1189.

## 426 Friedrichs Verhandlungen mit Saladin.

1188. Weise unterftugen, und freue sich ihn perfonlich kennen zu lernen." - Aufrichtiger freute fich Friedrich, als von allen Seiten biefe gunftigen Berichte eingingen '; nur die Untwort Saladins war nicht so wie man fie wunschte, wohl aber fo wie man sie erwarten mußte. Der Kaifer hatte es fur unwurdig gehalten, ihn ohne vorherige Erklarung mit Kriea ju überziehen, und forderte in den, vom Grafen Seinrich von Diet dem Gultan übergebenen Schreiben: Benugthu= ung wegen ber getobteten Chriften, Berausgabe bes bei= ligen Kreuzes und aller über bie Franken gemachten Er= oberungen. Diefem harten Begehren hatte man (wenn anders die Urkunde unverfälscht auf uns gekommen ift), brobende Erinnerungen an den Umfang bes alten romischen Reiches, an Kraffus und Antonius beigefügt, und eine prablerische Aufzählung aller von dem deutschen Reiche ab= bangigen, oder dazu gehörigen Bolkerstamme und Lander angehangt. - Saladin antwortete: "er achte ben Raifer und wunsche ben Frieden, aber nur auf billige Bedingungen konne er die Sand dazu bieten. Man schreibe ihm dro= bend: im Kalle der geringsten Weigerung folle biefer ober iener Konig, dieser oder jener Bergog, Markgraf, Bischof u. f. w. gegen ihn ziehen; aber leicht wurde er, - wenn ihm anders ein foldes Verfahren nicht miffiele -, feiner= feits eine noch weit großere Bahl von abhangigen Fürsten aufzahlen konnen. Der Raifer mage bedenken, daß es me= niger Chriften gabe als Saracenen, und daß nicht große Lanbstrecken und unsichere Meere die Macht der letten

<sup>1</sup> Fridericus glorificans deum, quod a regibus quos vix unquam nominari audierat, tanti haberetur. Godofr. mon. 3u 1188.

<sup>2</sup> Vinisauf I, 18. Math. Paris 102. Histor. hieros. 1157. Coggeshale 577. Radulph. a Diceto imag. 640. Gewiß hat ein Schriftwechsel zwischen bem Kaiser und Saladin stattgefunden, doch ist das Schreiben des ersten, wo nicht ganz ersunden, doch gewiß zum Theil versälssch. Fast gar kein Grund ist vorhanden, das zweite zu verwerfen, welches Saladins Namen an der Spige trägt, und in welchem bessen Titel vollkommen richtig verzeichnet sind.

trennten und schnelle Hulfsleistung verhinderten. Dennoch 1188, wolle er, gegen Erneuerung des Friedens, Enrus, Tripolis und Untiochien (welche Stadte die Christen noch besäßen) nicht angreisen, allen Gefangenen die Freiheit schenken, alle vor dem ersten Kreuzzuge schon vorhandene Klöster und geistliche Guter herausgeben, und endlich den freien Zutritt zum heiligen Grabe und die Anstellung einiger Geistzlichen bewilligen."

Weil aber Salabin wohl wußte, daß diese Anerbietungen den beschlossenen Kreuzzug nicht aufhalten wurden, so bereitete er sich zum Kriege und wandte sich an die Griechen; welche dafür, daß ihnen die christlichen Kirchen in Palästina eingeräumt werden sollten, die Errichtung einer Moschee in Konstantinopel erlaubten und versprachen, die Kreuzsahrer wo möglich zurückzutreiben. So suchten die Byzantiner um diese Zeit ihre Rettung stets im Verderben der Nachbarn und in zweideutiger Staatskunst; nicht in Erneuung und Verstärkung ihrer eigenen Kräste.

Nach langer und ernstlicher Ueberlegung? beschloß Raisfer Friedrich, mit Rucksicht auf die gleichzeitig anzutretenden Pilgerfabrten der Könige von Frankreich und England: der Areuzzug soll beim Mangel an Schiffen für eine so große Unzahl von Menschen nicht zu Wasser, sondern zu Lande angetreten werden; Keiner darf vor dem, auf das Frühjahr 1189 sestgesetzten Aufbruch hinwegeilen, weil dies die Kraste schwächt und die Ordnung verringert; Jeder der das Kreuz nimmt, muß die Kosten des Zuges auf zwei Jahre bestreiten konnen. Damit aber diese Beschränkung

<sup>1</sup> Bohadin, 130, Math. Paris, 104. Innoc. III, epist. XIII, 184.

<sup>2</sup> Histor, hieros. 1158. Bosov, ann. Austriac. chron. Godofr. mon. ju 1188. Man nahm wohl auf Michards und Philipp Augusts Cerug Rücksicht. Auch figelten Deutsche gegen die Mauren in Spanien; der die bertigen Christen trieben sie guruck, fürchtend daß sie ben Leichnam des heiligen Jakob von Compostella stehlen wollten. Dierauf steuerten sie nach Ufrita, eroberten die Stadt Albeit, tobteten die Bewohner und machten grese Beute. Godofr. mon. zu 1180.

1189. nicht die Zahl der Theilnehmer übermäßig herabsett, oder alle Aermeren ganz ausschließt, entrichten die Zurückleibens den den Zehnten von ihren Gütern zur Unterstützung des Unternehmens.

Mit dem Unfange des Maies 1189 versammelten sich bie Pilger aus allen Theilen Deutschlands bei Regensburg. Man gabite, die Burger, Geiftlichen, Knechte und Fußganger ungerechnet, an 20,000 Ritter2. Alle zogen bie Donau binab und vereinigten fich in Wien mit einigen Abtheilungen, die, des Harrens ungeduldig, schon auf an= beren Wegen vorausgeeilt maren. Sier erfolgte eine neue, so nothwendige als lobliche Sauberung der Pilger: man wies an 1500 Untaugliche, Diebe und Suren gurud, und wiederholte das Berbot, Sunde und Jagdvogel mitzuneh= men 3. Nachdem Bergog Leopold VI von Defterreich feinen Raifer ehrenvoll empfangen, fur die Berbeischaffung von Lebensmitteln geforgt und Manchen beschenkt hatte, fuhr Friedrich die Donau hinab; das heer folgte zu Lande und es fehlte nicht an Wagen zur Fortschaffung der Kranken und Ermudeten. Bei Pregburg, auf ber Granze von Un= gern, fammelten sich die Kreuzfahrer zum zweiten Male: es war bis dahin kein Unfug begangen worden, und nur bie Einwohner bes Stadtchens Mauthaufen an ber Donau hatten, burch bas Erpressen von Bollen, einen gewaltsamen Biderstand ber Pilger herbeigeführt. Um ahnlichen Ereig= niffen vorzubeugen, entwarf ber Kaifer mit feinen Rathen bier neue Gesetze über die Mannszucht und den Frieden, beren ftrenge, unausbleibliche Bollziehung Schreden und Gehorfam herbeiführte: benn felbst zwei Eble aus bem

t Otto S. Blas. c. 31. Vitae Pontif. 478. Chron. mont. ser 3u 1188.

<sup>2</sup> Gislibert. 398.

<sup>3</sup> Guil. Neubrig. III, 21.

<sup>4</sup> v. hormanr Werke III, 247.

Elfaß wurden balb nachher bei Belgrad hingerichtet, weil 1189. fie den Frieden gebrochen hatten.

In Gran empfing Konig Bela III mit feiner Gemah= linn ben Kaifer am vierten Junius aufs Feierlichfte, und gab ihm zu Ehren manche Fefte und Sagden an ben Ufern ber Donau. Roch größer wurde die Ginigkeit und bas Butrauen, als Bergog Friedrich von Schwaben fich mit einer Tochter Belas verlobte' und viele Ungern, fo wie früher ichon Bohmen, freundlich in bas Beer aufgenom: men wurden. Dies hatte, burch fruchtbare Gegenben por= ausziehend und reichlich mit Lebensmitteln verforgt, die Drau erreicht und mußte fich, weil bas Durchwaten bes Fluffes unmöglich erschien, langfam auf Schiffen überfegen laffen. Bei bem verfallenen Girmium (Mitrowit) vorüber tam man nach Belgrab, bann gur Morawa, und überließ bier bem Konige von Ungern bie, von Regensburg aus mitgenommenen Schiffe. Das heer gog in vier Abthei= lungen getheilt fudwarts: bie erfte bestand aus Ungern und Bohmen, die zweite und britte murbe vom Bergoge Friedrich und brei Bischofen, Die lette aber vom Raifer felbst geführt 2.

Mit dem Eintritt in die Suddonaulander erfolgten Unsgriffe der hier wohnenden Bulgaren: sie todteten manchen Pilger mit ihren Pfeilen, spießten einzelne Gefangene und wurden erst geschreckt, als Kaiser Friedrich streng das Wiesbervergeltungsrecht ausüben und eine ihrer Städte Brundussium (Brandiz, Branitscherdo<sup>3</sup>) zerstören ließ. Auf die Grieschen siel wegen dieser Feindseligkeiten zunächst kein Verdacht<sup>8</sup>,

<sup>1</sup> Friderici exped. asiat. 506. Hist. Meros. 1159. Arnold. Lubec. III, 29. Ansbert. 27.

<sup>2</sup> Ansbert. 36 weicht jum Theil von biefen Angaben bes Casin. Anon. ab.

<sup>3</sup> hormant bie Baiern im Morgentande 20. Wiener Jahrb. XLII, 30.

<sup>4</sup> Chron. mont, sereni und Godofr, I. c. Reichersb. chron,

1189, weil man fehr gut wußte daß die eingewanderten Stamme ihnen nicht gehorchten; als aber Gefangene bekannten, baf man die Bulgaren allerdings von Konstantinopel aus an= gereizt habe, entstand Argwohn, welcher noch hoher stieg ba bie Fürsten von Servien und Raczna bem Raifer bei Nizza personlich aufwarteten, für Lebensmittel forgten und zugleich ihre treuen Dienste gegen die stets rankevollen Grie= chen anboten. Friedrich aber antwortete befonnen, ber Zeit und den Umftanden gemäß: "er fen nicht gekommen Chri= ften feindlich anzugreifen, fondern werde nur Gewalt mit Gewalt zurücktreiben." Damit aber folden Uebeln por= gebeugt und alle Grunde des Zwistes beseitigt wurden. hatte er schon fruber ben Bischof von Munster, die Grafen von Naffau und Diet und feinen Kammerer Markward mit einer ansehnlichen Begleitung nach Konstantinopel vor= ausgeschicktungs in north old amenge ined minker, and select

ein Mann der sich mehr durch förperliche Kräfte als durch geistige Andagen auszeichnete, und dessen Leben nicht frei war von manchen Widersprüchen und seltsamem Wechsel des Glückes wie des Benehmens. Der Staat brauchte damals viel, und viel ward auch zu unnühen Ausgaben streng beigetrieben; der Einsluß der Geistlichen und Verschnittenen stand sich unnatürlich und nachtheilig gegenüber. Alter Stolz, unaussührbare Ansprüche auf das ganze römische Reich, Sonderung von allen umgebenden Staaten in Hinssicht auf Sprache, Kirche und Bildungsweise, waren die Hauptursachen daß die Byzantiner nirgends Freunde sahen oder gewannen, und sich nach allen Richtungen schwächten.

<sup>1</sup> Der Sohn bes Grafen von Dieg, beffen 1177 bei ber Verfohnung Friedrichs und Meranders in Venedig Erwähnung geschieht. Went hest. Gesch. 1, 539.

<sup>2</sup> Nicet. Chon. Emanuel. Wilken hist. Comn. Es ist nothwenbig zu besserem Berständnisse, biese Uebersicht der byzantinischen Geschichte einzuschatten.

Trat man auch bisweilen auf eine verständige Weise durch 1180 Heirathen in Berührung mit dem Abendlande, so wurde bis doch das Vertrauen durch zweideutiges Benehmen in der Regel sehr bald wieder gemindert; ja einige Male, wie z. B. bei der frevelhaften Behandlung der venetianischen Kaufleute<sup>1</sup>, ganzlich untergraben.

Emanuels Cobn und Nachfolger, Alerius II, war noch ein Kind. Bahrend nun beffen Salbichwester Maria, fein Better und Vormund Alexius nebst mehren Großen ehr= füchtig und eigennützig unter einander haberten, erhob fich, allen gefährlich, Undronifus ber Romnene, ber Sohn von bem Cheime Raifer Emanuels. Die Natur hatte biefem Undronifus Tapferfeit, Schonheit und die herrlichsten Un= tagen verlieben2; bennoch verfant er burch innere Befet= lofigteit gang in Lafter und Grauel. Schon Raifer Emanuel hatte ihn deshalb verhaften laffen; aber er entkam, und feine Beistesgegenwart und Berschlagenheit führten ihn burch bie mannichfachsten Gefahren und die fonderbarften Abenteuer glucklich hindurch. Aus feiner Berbannung im Pontus eilte er jest unter bem Bormande herbei: er habe früher beschworen Alles anzuzeigen und zu verhindern, mas bem Reiche nachtheilig fen; und burch feine Borguge, geschickten Reben und treuberzigen Berfprechungen taufchte er Unfangs alle Menschen. Bald nachher griff er jedoch zu ben Baffen, ließ Alexius ben besiegten Bormund blenben, ben jungen Raifer nach beuchlerischen Ehrenbezeigungen er= broffeln und beffen Mutter Maria, die icone Tochter Rais munde von Untiochien, erstiden. Ungeberei, Berrath und Graufamteit waren feitbem an ber Tagetorbnung, und befonders hart wurden die Lateiner verfolgt, weil ber Wor= mund Alexius II fie ju febr begunftigt und von ihnen

<sup>1</sup> Giebe oben Ceite 238.

<sup>2</sup> Nicetae Alexius II. Wilh. Tyr. 1019, 1024. Dandolo 313. Aquie auctar. gu 1184. Sicardi chron. 609. Robert. de Monte au 1182.

1180 Beiftand erhalten habe. Das von den Geiftlichen aufgebis reizte Volk ermordete die Unbeforgten, - selbst Kranke in ben Krankenhaufern nicht ausgenommen -, raubte ober verbrannte ihre Guter und behandelte biejenigen als Sfla= ven, welche der ersten Buth entgangen waren. Sieraus entstand naturlich ein Krieg', in welchem die Flotten Konig Wilhelms von Sicilien fast alle griechischen Ruftenstädte mit nicht geringerer Graufamkeit und unter bitterem Sohne ausplunderten, und im Sommer 1185 felbst Theffalonich und Umphipolis eroberten. Unfalle dieser Urt erhöhten ben Argwohn des Andronikus und er wollte, unter Mehren, zunachst seinen Berwandten Isaak verhaften und mahrschein= lich hinrichten laffen. Dies befürchtend tobtete aber Ifaak ben Beauftragten und floh in eine Rirche, wo fich theil= nehmend immer mehr und mehr Bolk um ihn versammelte und ihn endlich am 12ten September 1185 jum Kaifer er= hob. Undronikus ward auf der Flucht ergriffen und mit entseslichem Sohne und furchtbarer Graufamkeit behandelt: er wurde geschlagen, getreten, in den Roth geworfen, bei ben Saaren umhergezogen; man hieb ihm eine Sand ab, rif ihm ein Auge aus und hing ihn endlich, anderer Frevel nicht zu gedenken, bei ben Beinen auf. Wie die Berr= scher, so das Bolk! Doch blieb Undronikus gefaßt bis zum Tode.

Der neue Kaiser Ssaak, aus dem Geschlechte der Ungeli, blieb in Konstantinopel; während sein Feldherr Branas die, zu unvorsichtig und in einzelnen Abtheilungen vordringenden Normannen<sup>2</sup> am siebenten November 1185 bei Demetriga am Strymon besiegte und nicht Wenige gefangen

<sup>1</sup> Radulph, a Diceto imag. 628. Cassin, monach, und Chron. fossae novae zu 1185. Tankreb, ber nachherige Konig, und ber Ubmiral Margaritone besehligten. Giannone XIII, 2. Marin, III, 255—265.

<sup>2</sup> Die Griechen lockten bie Normannen liftig vormarts, als mare ihnen ihr Beiftanb gegen Unbronifus willkommen. W. Tyr. cont. 624.

nahm. Diese Gefangenen ließ ber Raifer in schlechten Ge= 1185 fangniffen fast vor Sunger fterben, und vergebens ftellte Ronig Bilhelm vor': "nur in ber Buth ber Schlacht fen bas Todten ber Feinde zu entschuldigen; feineswegs aber burfe man Christen, bie in offenem Rriege gefangen worben, auf folche Beife umbringen!" Gelbft Branas, ber Befieger ber Normannen, genog nicht lange feines Rubms; fon= bern ward, als er vom Raifer abfiel, bezwungen und hin= gerichtet; wobei Ifaat feine Freude fehr unedel zeigte, in= bem er beffen Saupt auf einer Schuffel bei einem Gaft= mable hereintragen, bann an ben Boben werfen und mit ben Füßen umberstoßen ließ. Neben folcher Graufamkeit fand sich, wie so oft, charafterlose Unentschlossenheit, und unter Schwelgereien suchte man zu vergeffen, welche Noth und Verwirrung und Gefetlofigkeit überall herrschte! In diefer Lage war alfo bas griechische Reich, als Friedrich I mit bem Rreugheere erschien.

Cowohl der Raifer Ifaat?, als die von ihm gur Lei= tung bes Buges an Friedrich abgeschickten Bevollmachtigten, nahmen sich wankelmuthig, zweideutig und gaben ben Dil= gern Grund zu gerechten Klagen. Go hatte man mit Bor= fat nicht hinreichend fur Lebensmittel geforgt, die Wege verderbt, die engen Paffe befest und vermauert und dieje= nigen Pilger feindlich behandelt, welche sich, Nahrung su= chend, vom großen Beere entfernten. Rach langem Dulben ersturmte endlich Bergog Friedrich einen, von den Griechen befetten, Pag mit Gewalt und erbeutete große Vorrathe 3. -Um Diefelbe Zeit traf Die Nachricht aus Konstantinopel ein. baß Isaat die beutschen Gefandten nach einem furgen boflichen Empfange gegen alle Sitte ins Gefangniß geworfen

28

<sup>1</sup> Nicet. Andronic I, 190. Isaac. Angel. I, 229-231, 257.

<sup>2</sup> Die Briechen batten Calabin von Friedrichs Rreuzzuge benachrich: tigt. Schahabeddin 613.

<sup>3</sup> Die Trajanspforte, Derbend, Rtiffura. v. hormagr bie Baiern im Morgenlande 22. II.

1189 habe, und zur Rechtfertigung biefes Berfahrens führte ein griechischer Abgeordneter an: "bie Berhandlungen mit bem Beherricher von Gervien erschienen um fo verdachtiger, ba bie Ronige von Frankreich und England 1 fo wie ber Bergog von Brandig geaußert hatten, Friedrich wolle bas griechische Reich zerftoren und feinem Sohne die Krone auffeten; auch sen der verheerende Bug der Pilger ein offenbarer Bruch ber heiligsten Versprechungen. Rur wenn man Geißeln stelle und die Salfte ber, von ben Saracenen zu erobern= ben ganber ben Griechen abtrete, fonne ein freier Durchqua verstattet werden." - Go sprachen bie Griechen, im Fall eines ganglichen Bruches mit ben Kreugfahrern auf turfi= fche Sulfe rechnend; Raifer Friedrich aber, ber feineswegs geneigt war in Europa feine Rrafte zu erschopfen, ober feine gefangenen Gefandten in Lebensgefahr zu bringen, gab zur Untwort: "gegen das griechische Reich hege er keine feind= lichen Absichten und wolle gern die fruberen Bertrage halten; ja, sobald man feine Gefandten auf freien guß ftelle, werde er sich zu Allem bereit finden lassen, was nicht mit ber Ehre Gottes und bes Reiches ftreite."

Während nun diese Botschaften hin und zurückgingen, erreichten die Deutschen Philippopolis? und blieben vor den Thoren, bis große Regengusse sie zwangen sich, nach einer Vertheilung griechischer Bevollmächtigter, in die Häuser einzulagern. Aber die meisten Einwohner hatten sich gesslüchtet, und obgleich im Anfange der Uebersluß von Lebensmitteln so groß war, daß man ein Huhn des Wohlgesschmackes wegen für acht Ochsen eintauschte, so raubten und

<sup>1</sup> In Bezug auf bie Konige von Frankreich und England war bies gewiß eine Luge.

<sup>2</sup> Am 25sten August 1189. Innoc. III. epist. II, 210. Frider. exped. asiat. 510. Arnold. Lubec. III, 31. Otto S. Blas. 31. — Uts die Kreuzsahrer Gematbe fanden, welche harstellten: Graecos cervicibus peregrinorum insidentes, et more inimicorum eos infraenantes, wurden sie so zornig daß sie Kirchen und Haufer wo dergleichen besindtich waren, in Brand steckten. Ansbert. 60.

plunderten doch Einige aus Uebermuth, weshalb bie Bufuhr 1180. aufhörte und Mangel entstand. Erst als Raiser Friedrich bie Uebelthater zwang alles Geraubte zurudzugeben und Einige hinrichten ließ, welche auf bem Markte geplundert batten, famen die beruhigten Sandelsleute wiederum gur Stadt. Satte Ifaat fo bestimmt ben Frieden gewollt, wie ber beutsche Raifer, es ware feinem Reiche boppelt vortheil= haft gemefen: aber auf ben Grund ber Bahrsagungen eines Monches Dositheus, glaubte er noch immer Friedrich wolle ihn verbrangen, und nahm begungeachtet nach allen Seiten nur halbe Maagregeln. Go schickte er Ende Oftobers bie beutschen Gefandten gurud, welche Friedrich voll Freuden und mit ben Worten empfing ' ,ich bante Gott, bag ich meine Sohne wiedergefunden habe!" Unftatt aber die, bie= burch erzeugte gunftige Stimmung ju benuten, ließ Ifaat Schreiben überreichen beren Fassung und Inhalt von neuem beleidigen mußte. Bahrend er fich namlich lacherlich über= triebene Titel beilegte2, nannte er Friedrich nur ben ersten Fürsten Deutschlands und verlangte bag biefer ibn, fur freien Sandel und friedlichen Durchzug, als boberen Lehns= herrn anerkenne. Friedrich gab die Schreiben gurud und bemerkte: "Ifaak mag fich Raifer ber Romanier, er barf fich aber nicht Raifer ber Romer nennen. Daß er bie beut= fchen Gefandten befreite, ift zwar gut: allein ich fann ben Bergog von Schwaben und die außerdem verlangten fechs Beißeln erft bann ftellen, wenn bie Griechen bagegen an= bere von ber bochften Burdigkeit ausliefern. Uebrigens ver= traue ich Chrifto, fur ben ich ftreite, und meinen Gefahrten,

<sup>1</sup> Reichersberg, chron. gu 1189.

<sup>2</sup> Der Zitel lautete: Isachlus a Deo constitutus imperator, sucratissimus, excellentissimus, potentissimus, moderator Romanorum, Angelus totius orbis, haeres coronae magni Constantini, dileccio fratri imperii sui, maximo principi Alemanniae. Frid, exped. asiat. 510. — Se post deum esse dominum Dominantium. — Godofr monach. 3u 1180.

1189. daß ich nie nothig haben werde folche Bedingungen einzus gehen, wie sie Isaak Angelus vorzuschlagen gewagt hat."

Ungeachtet biefer Erklarung bachte man in Konstantis nopel noch immer an Krieg, und der Patriarch predigte in Gegenwart vieler Lateiner : "daß ein Grieche, der zehn Griechen umgebracht habe, und nun hundert Kreuzsahrer ersschlage, bei Gott Bergebung seiner Sunden erlange!"

Ueber alle diese Streitigkeiten mit den Griechen schrieb ber Kaiser klagend an seinen Sohn, den König Heinrich, und fügte hinzu: "bemühe dich, daß Venedig, Genua und Pisa zum nächsten Frühjahre Schiffe gen Konstantinopel senden, damit man diese Stadt, wenn sich Kaiser Faak nicht in allem Billigen nachgiebig zeigt, zu Wasser und zu Lande bestürmen und einnehmen kann. Treib alle noch rückständigen Gelber bei, und sende sie über Venedig nach Tyrus. Laß, weil nicht eigene Macht, sondern Gott die Könige errettet, überall für das Kreuzheer in den Kirchen beten."

Friedrich, welcher in der Hoffnung auf eine baldige und vollständige Einigung mit dem Kaiser Isaak, seinem Heere Ruhetage vergönnt hatte, brach endlich, des Zögerns überzdrüffig, auf und erreichte am 22sten November Adrianopel, während sein Sohn Herzog Friedrich Beroe? und einige andere Städte mit Gewalt nahm und die sich widersesenden Griechen überall zurückschlug. Hierüber erschrocken verstattete endlich Isaak den friedlichen Fortzug der Pilger; weil diese aber erst mit dem Frühjahre nach Usien übersesen sollten, so kam jener nochmals auf seine alten Grillen zurück und glaubte unter Anderem: Kaiser Friedrich werde (wie Dositheus geweissagt habe) vor Ostern sterben. Ferner behandelte er die deutschen Gesandten ungebührlich, als wären sie seine Unterthanen und ließ sie, ob sich gleich Bischöfe und Grasen darunter befanden, nicht niedersigen. Diese

<sup>1</sup> Schreiben Raifer Friedrichs in Martene coll. ampl. I, 909.

<sup>2</sup> Wien. Jahrb. XLII, 46.

Unhöflichkeit bestrafte Friedrich baburch, bag er gegen bie 1189 an ibn geschickten griechischen Gefandten ben Schein über= großer Soflichfeit annahm und beren Bediente und Stall= fnechte mit ihnen auf gang gleichem Fuße behandelte; jum Beichen, bag zwifchen ihnen Allen fein mahrer innerer Un= terschied vorhanden fen. 2018 aber bennoch einer ber Befandten Friedrich nur als Schubberren ber Stadt 1 Rom bezeichnete und hinzufugte: "er muffe bem beiligen Rai= fer Ifaat Ungelus als feinem Oberen, und um fo mehr ge= borchen, ba er mit ben Pilgern wie in einem Nete gefan= gen fen," - gab ihm Friedrich mit fchreckender Burbe jur Untwort: "burch Bahl ber Furften und bes Papftes Bestätigung bin ich Raifer, nenne mich aber, meiner Gun= ben eingebent, nicht einen Beiligen. Für jest hat uns Got= tes Onabe die Regierung und Berrichaft auch im griechi= fchen Reiche fo weit gegeben, als wir beren zu unferem großen 3wede bedurfen und bie Rege, mit benen ihr prahlt, werden wir gerreißen gleich Spinneweben." Db nun gleich Friedrich hiedurch nochmals in ein feindliches Berhaltniß gu ben Griechen trat, fo hielt er boch fortbauernd die strengste Mannegucht, und felbft fleifchliche Bergeben murben mit Ruthenpeitschen auf bloger Saut und beschimpfendem Musftellen bestraft.

Während des Winters lagen die Kreuzfahrer zerstreut zwischen Philadelphia und Konstantinopel; allmählich zog sie Friedrich aber immer näher an die Hauptstadt hinan, ließ die Befestigungen von Philadelphia zerstören und gab den Gesandten der Königinn Sibylle von Jerusalem und des walachischen Fürsten Kalopetros Gehör. Jene behaupteten (obgleich ohne weitere Beweise), die Griechen wären

<sup>1</sup> Advocatum urbis Romac. Belgic. chron. magn. 198. Nicet. Isaac. Angelus II, 262. Append. ad Radev. ib. epist. Histor. hieros. 1159. Erst nannten bie Griechen Friedrich König, dann Raiser von Deutschland, dann Raiser des alten Roms und Rönig von Deutschland. Ansbert. 54.

1190. gefonnen alle Kreuzfahrer burch Wein und Mehl zu vergiften. und Kalopetros versprach ein Gulfsheer von 40,000 Mann. wenn Friedrich, der romische Raiser, sich auch die griechische Krone auffeten wolle. Noch einmal wies ber besonnene Beld, um feiner ursprunglichen 3wede willen, biefe einlabenden Untrage gurud; aber schwerlich hatte er fich langer allen Launen ber Griechen unterworfen: ba überzeugte sich Isaak endlich von der bringenden Nothwendigkeit, die Pil= ger schnell burch feine Staaten hindurchauführen und einen neuen Frieden zu schließen. Diefer, in der Sophienkirche feierlich beschworene, Friede feste fest: "ber griechische Raifer entschäbigt bie gefangenen beutschen Gefandten nach Friebrichs weiterer Bestimmung; er tragt und erlaßt allen burch Rauben, Berftoren ber Stabte, Erfchlagen ber Menschen u. f. w. angerichteten Schaben; forgt, bag überall bie nothi= gen Lebensmittel zum Ankaufe vorgefunden werden, und stellt bei Ralipolis hinlangliche Schiffe zur Ueberfahrt nach Usien." Beide Theile machten sich nunmehr wechselseitige Geschenke 1: Ifaak gab vierundzwanzig Geißeln und verlobte feine Tochter mit Philipp, dem Sohne Kaifer Friedrichs.

Sechs Tage bauerte bei Kalipolis bas Ueberschiffen, vom 23sten bis zum 29sten Marz bes Jahres 1190. Man zählte 82,000 Pilger2, barunter sieben Bischofe, einen Erzbischof zwei Herzoge, neunzehn Grafen, brei Markgrafen u. s. w. Friedrich selbst verweilte am europäischen User, bis er sich überzeugt hatte daß Keiner von den Seinen zurückblieb; dann rief er, Usien betretend, aus: "lieben Brüder, send getrost und voll Vertrauen, das ganze Land ist in unseren

<sup>1</sup> Dandolo 314.

<sup>2</sup> Vinisauf I, 22. Manche Angaben ber Jahl sind viel hoher; z. B. bis 50,000 Reiter, ober Ritter, ober Geharnischte (milites) und 100,000 kriegsfähige Männer. Tageno und Frider. exped. asiat. — Godofr. mon. zu 1189 hat 300,000 Mann, barunter 15,000 electorum militum. 140,000 Reiter und die Jahl bes Fusivolkes kennt nur Gott! Dschipannum Gefch. der Seldschuken. Wilken IV, 104.

handen." Hierauf wurde das heer neu geordnet und ab= 1190. getheilt: Herzog Friedrich von Schwaben führte den Vorztrab, das Gepäck stellte man in die Mitte und brachte es, der bergigen Gegenden wegen, von Wagen auf Lastthiere; der Kaiser deckte den Nachzug. Dennoch beunruhigten griechische Räuber, undekummert um die Versprechungen ihres Kaisers, die Pilger auf mancherlei Weise; wogegen diese aus Futtermangel nicht selten die grüne Saat abschnitten, und badurch natürlich den Jorn der Einwohner erregten. So kam man unter Scharmüheln dis nach Philadelphia in Epdien und betrat bei Laodicea das türkische Gebiet.

Die Gefandten bes felbschukischen Gultans Rilibsch Urs: lan von Ikonium2, welche ben Raifer schon in Europa be= gleitet, vor ben Nachstellungen ber Griechen gewarnt und viel von ber Freundschaft ber Turken geredet hatten, ma= ren aller Bemubungen ungeachtet nicht im Stanbe geme= fen, bie Kreuzfahrer von Ufien abzuhalten und verdoppelz ten jest, nach einem tiefer angelegten Plane, ihre Berfpre= dungen. Friedrich verbot beshalb jede Gewaltthat, jede Plunderung in den Staaten des Gultans; und bie Rreug= fahrer wurden in Laodicea wirklich fo zuvorkommend auf= genommen und fo reichlich mit Lebensmitteln verforgt, bag ber Raifer ausrief: "hatten fich bie griechischen Chriften auf biefe Beife gezeigt, fein Blut mare vergoffen und unfer großer 3wed schon erreicht worden." Wenn aber auch bie Turken insgeheim bamit umgingen, bie Christen ju vertil= gen, fo verfuhren fie boch hiebei teineswegs fo thoricht, als Die Griechen: fie hatten zu biefem Unternehmen bringenbere Beranlaffungen und viel großere Rrafte.

Im Bertrauen auf jene zuvorkommende Behandlung ber Ginwohner und bie Fruchtbarteit des Landes, zogen die Pil-

<sup>1</sup> Michaud corresp. d'Orient lettre 67, 78.

<sup>2</sup> Frider, exped. asiat, 515. Histor, hier, 1160. Bohadin, 121. Rach Godofr, mon, mußte Ifaat auf Friedrichs Berlangen die Gefanden des Sultans von Itonium frei laffen.

1190. ger rafch vorwarts, ohne sich hinreichend mit Lebensmit= teln zu verforgen'. Balb aber kamen fie in mufte, maf= ferlose Gegenden und die Noth nahm um so schneller über= hand, weil alle Lebensmittel in abgelegene feste Plate ge= bracht waren. Budem umschwarmten beuteluftige Turken bas heer Tag und Nacht und griffen bald die Vordersten, balb die hintersten, überall bie Bereinzelten an, konnten aber fehr felten zum Stehen und zum Rampfe gebracht wer= ben. Rur einmal, als fie beim Aufbruche ber Chriften über= eilt in bas Lager brangen, fielen sie in einen Sinterhalt und wurden nachdrudlich geschlagen. Indeß schreckte diefer Unfall bie anderen keineswegs von abnlichen Versuchen ab und Friedrich, ber zeither jeden Ungriff vermieden hatte um nicht bundbruchig zu erscheinen, beschwerte sich laut gegen bie Gefandten bes Sultans über bas Berfahren ber Turfen. Diese entschuldigten ihren herrn bamit: bag er außer Stande fen alle die wilben, unftaten turkischen Stamme zu bandigen, deren Raubluft oft ihn felbst treffe und beren Be= strafung ihm also gewiß willkommen senn werde.

Einstweilen beruhigt, zog nun das Heer Nikopolis vorsüber und gelangte durch unfruchtbare Gegenden in ein enzges Thal. Um Ende desselben erhob sich ein Berg, welchen Herzog Friedrich mit dem Vorderzuge rasch hinanzog, während das Gepäck und der Kaiser mit dem Nachzuge zurücklieb. Hiedurch entstand in der Mitte eine Lücke, in welche die Türken eindrangen und zugleich das ganze Heer umringten. Aber der Kaiser führte mit der größten Anstrengung die Pilger den Berg hinan<sup>2</sup>; der Herzog eilte, obgleich ihm ein Stein mehre Jähne ausschlug, seinem Vater zu Hülse und die Türken wurden zurückgetrieben: jedoch erst nach einem harten Kampse, weil selbst die verwundeten

<sup>1</sup> Wenige hatten sich panes mellitos bereitet und vorsorglich mitgenommen. Corner 787. Otto S. Blas. 31.

<sup>2</sup> Godofr. mon. zu biesem Jahre. Vinisauf I, 23. Alles bies gestichah im Monat Mai. Append. ad Radev. Hist, hier. 1160.

und zu Boben gestürzten, noch Steine und Erbichollen auf 1190. bie Chriften marfen.

3weifelhaft blieb es nunmehr, welchen Weg man einschla: gen folle: benn bie Sauptstraße war von ben Turfen fo viel als moglich verberbt worben, und zur Rechten zeigten fich undurchdringliche Buften; ba führte endlich ein gefangener Turfe bas Beer links über die Berge in eine fruchtbare Ebene. Aber bei bem Sinabsteigen von bem fteilen Ge= birge verlor man wiederum viele Pferde und Gepack, und bie Gbene gewährte nicht die gehofften Erfrifchungen, weil bie leicht berittenen Turken alle Bufuhr abschnitten und nicht bas Mindeste ohne Gefecht zu gewinnen war. Die hatten bie Pilger Ruhe, ju allen Stunden bes Tages und ber Nacht wurden fie, balb burch Rriegsgeschrei, bald burch ben Schall ber Trompeten aufgeschreckt, und in fechs Bo= den konnten fie die Ruftung nicht ablegen. Außerdem brach ein folder Mangel ein, bag man fogar Pferbefleisch ag und Pferdeblut trank. Aber ungeachtet biefer ichrecklichen Lage hielt Friedrich ftrenge Mannszucht und beftrafte, felbft nach dem Zeugniffe feiner Feinde', jeden Frevel und jede Unzucht an ben Geringeren, jeden Digbrauch ber anvertrauten Gewalt an ben Vornehmen. Go ftrenge Mittel famen indeß nur gegen Benige zur Unwendung; im UU= gemeinen zeigten bie Pilger in Noth und Gefahr eina fast unglaubliche Gebuld und Husbauer. Einzelne, welche verzweifelnd zu ben Turten übergingen? und tem Chriften= thume entfagten, galten fur feinen wahren Berluft und ber unverzagte Raifer fprach: "wie konnten wir in folder Befellichaft gludlich fenn? Die Flucht jener Gottlofen ift eine erwunschte Reinigung bes Beeres!"

Um biefe Beit (ben 5ten Mai) baten bie Gefandten bes Sultans, baß fie, von einem beutschen Ritter begleitet, ben Befehlshaber ber umberschweisenden Turken aufsuchen burf=

<sup>1</sup> Schreiben eines Befehlshabers an Salabin, bei Bohadin. 121.

<sup>2</sup> Frider. exped. asiat. 518-522.

1190. ten, damit sie ihn wo moglich durch Rath und Drohungen von weiterer Belaftigung ber Pilger abhalten mochten. Gern bewilligte der Raifer ihr Gefuch, aber weder die Gefandten noch ihr Begleiter kehrten zuruck, und es hieß, fie wurden mit Gewalt von den Turfen gefangen gehalten. Bald nach= ber offenbarte sich indeg der Berrath: am 14ten Mai 1190 erblickte man bas heer bes Gultans von Ikonium, mel= ches fich mit den umberschweifenden Turken vereint hatte und nach ber geringsten Angabe 300,000 Mann ftark war 1. Welch eine schreckliche Aussicht bei der Minderzahl und ber forverlichen Ermattung der Chriften! Deshalb mandten fich alle Gebanken zum himmel und der Bifchof von Burgburg ermahnte die Versammelten: "fie follten Soffnung und Vertrauen nicht schwinden laffen und an bas troftliche Beifriel ber beiligen Martyrer gebenken; bann werbe Got= tes Geift und Bulfe Allen nahe fenn." Auch Friedrich sprach mit der Kraft und Festigkeit welche ihn nie verließ, und erinnerte: "daß nur der Tapfere auf Rettung hoffen konne, Seder aber der die Gefahr fliehe, darin umkommen muffe." - Da stimmten Alle einmuthig den deutschen Kriegsgefang an und kehrten, der Leiden vergeffend, in ihre Belte zu einer nur farglichen Mablzeit zuruck. Mit dem Unbruche bes Tages vertheilten die Bischofe den Leib des herren und ichnell trat bann bas heer in Schlachtordnung.

Der feinbliche Feldherr und Schwiegersohn des Sultans, Melech², wollte sogleich angreisen; aber einer seiner angesehensten Rathgeber brachte den Urm eines Türken in die Versammlung, welcher, troß des starken Harnisches, von einem Pilger abgehauen war, und sprach: "Herr, mit Mannern welche so großen Muth und so gewaltige Wassen haben, ist nicht gut in der Nähe kämpfen; wir werden eher

<sup>1</sup> Diese Bahl hat Tageno und Ansbert, 91; 400,000 append, ad Radev.; 500,000 Frider, exped, asiat. Gewiß sind alle übertrieben.

<sup>2</sup> Dichihannuma nennt Sotbebbin, ben Sohn bes Sultans, ale Felbherrn.

burch Bogern, Mushungern, Beunruhigen ihrer Meifter wer= 1190. den, als burch eine offene Schlacht." Biele ftimmten bies fer Unficht bei, aber Melech vertraute ber Uebergahl feiner Mannichaft und brang auf eine fcnelle Entscheidung. Sie ward ibm zu Theil: benn mit folder Gewalt burchbrachen bie Chriffen alle Reihen ber Turfen, baf angeblich 10,000 von tiefen auf bem Plage blieben, bie übrigen nach Ifo= nium floben und Delech felbft, ber mit bem Pferbe gefturat war, kaum fein Leben rettete. - Aber fo großen Ruhm Diefer Sieg auch ben Pilgern brachte, fo wenig murbe baburch ihre außere Lage gebeffert: benn als beim Ginbruche ber Nacht kein Keind mehr zu sehen war und Alle fich wie= ber um ihre Feldzeichen gefammelt hatten, befanden fie fich in einer oben, maffertofen Gegend, Lebensmittel fehlten ganglich, und ben entfetichen Durft lofchten Manche mit bem Blute getobteter Pferbe, ober nagten an ausgeriffenen Rafenschollen. Erst am folgenben Tage erreichte man eine fumpfige Stelle und fant ichlechtes Waffer und Bras fur bie Pferbe. Ohne Galg und Gewurg gefochtes Efels = und Pferdefleifch galt fur eine ichatbare Labung, und weil es durchaus an Soly fehlte, fo machte man Feuer von Gat: teln und alten Rleibern.

Ueber alle biese Umstände wohl unterrichtet, ließ Melech durch einen Abgeordneten dem Kaiser sagen: "wenn ihr 300 Centner Goldes, oder für jeden Kreuzsahrer ein Goldsstüd bezahlt, so sollt ihr Frieden haben und Lebensmittel erhalten;" Friedrich aber antwortete': "es ist nicht Sitte in unserem Meiche, noch Sitte bei den Kriegern des Kreuzes, sich mit Gelde einen Beg zu eröffnen. Mit dem Schwerte werden wir uns Bahn brechen, unter dem Beistande unseres herrn Jesu Christi"." — Erzürnt sprach der hierauf abreisende Turke: "wenn ich in der Nacht nicht zurücksehe, so erwartet um die dritte Stunde den Angriff des ganzen heeres."

<sup>1</sup> Arnold, Lubec. III, 33.

<sup>2</sup> Casin, anon. Ansbert, 93.

1190. Manche ergriff nunmehr die hochste Besorgniß, sie nann= ten ben ungebeugten Sinn bes Raifers nutlofe Salsftarrigkeit, sie brangen barauf sich rechts zu wenden und, un= bekummert um die Turken und das feste Ifonium, in boch= fter Gile nach ben driftlichen Landschaften zu ziehen. Un= bere hingegen stellten vor: man konne, bei bem Mangel an Lebensmitteln und ber rings umberschweifenden Turken balber, die zu entfernten driftlichen Besitzungen nicht erreichen, und der Noth gang allein durch die Eroberung bes, mit allen Vorrathen versehenen Ikonium ein Ende machen. Friebrichs Ausspruch entschied fur biefe Unsicht, er gelobte of= fentlich bem um Sulfe angeflehten beiligen Georg eine Rirche zu erbauen, und befahl mit fester, ruhiger Sal= tung: "morgen schlagen wir, unter Gottes Beiftand, bas Lager auf in den Garten bes Gultans und finden bafelbst Erfrischungen in Ueberfluß. Niemand aber barf bei schwe= rer Strafe vor bem vollstanbigen Siege plunbern, Bermunbete verbinden, oder sich irgend einer Bogerung verdachtig machen."

Der Gesandte kehrte nicht zurück und mit dem Andruche bes Tages sahen die Pilger, wie sie von den Türken in einem Halbkreise umringt waren. Aber das Geschrei dersselben blieb, weil sie jeden ernsten Kamps vermieden, an diesem Tage surchtbarer als ihre Wassen, und Abends erreichten die Christen wirklich des Sultans Gärten und fanden in denselben Gras, Wasser und manche Lebensmittel. Kein Feind ließ sich sehen, aber ein entsetzliches Gewitter und übermäßige Regengusse störten die Ruhe der Nacht. Um solgenden Morgen den 18ten Mai erschienen türkische Gesandte und boten den Frieden, ungewiß ob aus aufrichtiger Neigung, oder nur um Zeit zu gewinnen. Der Kaisser erwiederte: "zuvörderst müsse sein Gesandter, welchen die slüchtigen Boten des Sultans mitgenommen håtten, aus der Gesangenschaft befreit werden; dann möchten vers

<sup>1</sup> Godofr. monach.

ständige Männer die Bedingungen gemeinsam entwerfen." 1190. Friedrichs Gesandter kehrte hierauf zurück und verkündete, der Sultan wolle die Hauptstadt übergeben. Weil aber 60,000 Türken die Christen mittlerweile immer enger einzschlossen, so fürchteten diese daß man die verrätherische Ubzsicht hege, sie während der glühenden Hise des Mittags anzugreisen. Deshalb sonderte der Kaiser schnell das Heer in zwei Abtheilungen: er selbst wandte sich wider jene äußezen Feinde; Herzog Friedrich und Graf Florenz von Holzland zogen gen Ikonium'; in der Mitte blieben die Kranzken, die Priester und das Gepäck.

Bon allen Seiten brangen nunmehr bie Turken auf die Pilger ein, und bie Große der Gefahr prefte felbft bem standhaften Raifer ben Bunfch ab: "er wolle gern jede andere Roth ertragen, wenn nur bas Beer ungefahrbet in Untiochien ware." Uls aber bie Seinen wirklich anfingen su weichen, rief ber Greis mit lauter Stimme und burch feinen Belbenmuth munberbar verjungt: "Barum gogert ihr? Beshalb fend ihr niedergeschlagen? Gottlob bag bie Keinde endlich eine Schlacht magen! Um den Simmel mit eurem Blute ju gewinnen, verließet ihr bas Baterland; jest ift die rechte Beit, folgt mir, Chriftus fiegt, Chriftus berricht!" Dit biefen Worten fprengte Friedrich in bie Keinde, es folgten ihm feine Mannen und in bemfelben Augenblicke gewahrte man die driftlichen Fahnen auf ben Thurmen von Itonium. Unfangs war namlich Bergog Friedrich? durch die Menge ber Feinde und durch bie, bin= ter ben Gartenmauern verborgenen Scharfichuten gurudge=

<sup>1</sup> Es follen nur 500 Pferbe im beutschen heere gewesen senn. — Ifenium, so greß wie Koln, lag in einer fruchtbaren Ebene. Garten und Weinberge wurden durch Bache bewassert, welche von den abendelichen Bergen herabstromten und sich dann in einen See vereinigten. Die Stadt ist noch jest bedeutend, hat Graben und Mauern und zwolf burch Thurme geschühlte There. Append. ad Radev. Otter voyage I, 60. Kinnele I, 331.

<sup>3</sup> Nicet. chron. a. h. a.

1190. brangt worben, bann ermunterte er kraftig die Seinen; Fußganger stiegen auf die Rucken ber Pferbe, man ersklimmte die Gartenmauern und sprengte gleichzeitig ein Thor der Stadt. Auf allen Seiten flohen nunmehr die Turken, aber an 10,000 sollen an diesem Tage umgekommen fepn.

Mit großer Freude empfing ber siegende Raifer feinen fiegenden Sohn, und bie erbeuteten Borrathe an Lebens= mitteln und an Gelde verwandelten den bisherigen Mangel in Reichthum. Befonders fand man viel Gold und Sil= ber in Melechs Sause: es war ber Brautschat, welchen ber Gultan feiner Tochter mitgegeben und bas Gelb, wel= ches Salabin, einer Ungabe nach, überschickt hatte um Soloner gegen die Kreuzfahrer zu werben. Der Gultan felbst, welcher Unfangs ben Gefechten von einem Thurme aufah, hatte sich, bei machsender Gefahr, mit den Bor= nehmsten und mit vielen Kostbarkeiten in die, auf einem Berge belegene Burg gerettet, bat aber, weil er nicht hof= fen konnte sich bier lange zu halten, nach breien Tagen um Frieden, mit der Entschuldigung !: daß er als ein alter Mann gegen seine eigene Neigung von ben jungeren zum Kriege beredet worden fen. Friedrich antwortete: "einem Raifer barf bie Milbe nie fehlen; gegen Stellung von Beifeln, sicheres Geleit und Darreichung hinlanglicher Lebens= mittel foll jede Feindseligkeit aufhoren."

Ungeachtet ihrer Siege waren die Kreuzfahrer bei weitem nicht so zahlreich als die Türken, und wünschten auf
alle Weise ihren Hauptzweck zu beschleunigen: dies trug
ohne Zweisel dazu bei, daß nur Billiges verlangt wurde. Auch nahm der Sultan sogleich die Bedingungen an und
sandte dem Kaiser, so wie Melech dem Herzoge Friedrich
große Geschenke. Das christliche Heer lagerte, um den Ausbunstungen der Leichname zu entgehen, einstweilen außerhalb der Stadt in schönen Garten, versorgte sich dann

<sup>1</sup> Arnold Lubec. III, 33. Anon. Saxo 114.

reichlich mit jedem Bedarf, und brach endlich gestärkt nach 1190. den süblicheren Gegenden auf. Zwar beunruhigten umbersschweisende Türken bisweilen noch die Pilger, und einige Erdstöße erschreckten einmal in der Nacht; zwar konnte man nicht ohne Unstrengung und manchen Verlust über die hosben Bergrücken klimmen: aber endlich erblickte man das trösstliche Zeichen des Kreuzes an den Wegen, über Pyrgos und karanda hatte man die Besitzungen des christlich armenischen Fürsten Leo' erreicht, welcher für Lebensmittel sorgte und dessen Abgeordnete den Kaiser die Seleucia am Kalyskadnus oder Seleph begleiteten.

Alle Feinde waren nun bezwungen, der Weg nach Sprien frei und offen, nahe das ersehnte Ziel und Saladin so in Sorgen, daß er durch Gesandte aufs Höslichste ans bot?: ",der Kaiser und die Fürsten möchten selbst entscheisden, was er rechtmäßig besäße." Von Tag zu Tage wuch? Friedrichs Ruhm, und alle seine früheren Thaten wurden durch diesen großen Zug überstrahlt und verklärt. Denn während sein früheres Bemühen: die gewaltige Herrschaft bes Papstes zu brechen und die Christenheit von dieser anzgeblichen Stlaverei zu besreien, Vielen keineswegs über Vorwürse erhaben dunkte; so erschien dagegen sein jeziger Zweck das Christenthum in dem Lande herzustellen, wo es seinen heitigen Ursprung genommen hatte, des unbedingten Lobpreisens würdig und die ächte Krone seines thatenreischen Lebens.

Um 10ten Junius 1190 brach das heer von Seleucia auf. herzog Friedrich führte den Bortrab über den Kalp-kadnus, das Gepäck folgte und der Kaifer befand sich bei dem hintertreffen. Beil aber die Brücke über jenen Strom nur schmal war, so ging der Zug sehr langsam vorwärts, auch traten Zögerungen und hindernisse anderer Art ein.

<sup>1</sup> Alber, 300 fagt: Fridericus regem coronavit in Armenia Gideonem (Leonem ?). App. ad Radev. unb Godofr. monach.

<sup>2</sup> Belgic chron, magn. 198.

1190. Deshalb beschloß der Kaiser, dem aus mehren Gründen daran lag schnell zu seinem Sohne zu kommen, er wolle den Fluß durchschwimmen. Zwar warnten ihn Viele der Seinen, er möge sich nicht dem unbekannten Wasser anverstrauen: allein surchtlos, wie immer, sprengte er mit dem Pferde in den Strom. Der Greis hatte aber nicht mehr so viel jugendliche Kraft, als jugendlichen Muth: die Welslen ergriffen ihn gewaltig und rissen ihn fort, und als man endlich zu Husse kam und ihn auß Land brachte, war er bereits entseelt. Die Bestürzung, der Jammer, die Vers

<sup>1</sup> Friedrich fen beim Baben ertrunken, erzählen mit geringen Ub= weichungen: Frid. exped. asiat. 526, Radulph. Mediol. 1195, Chron. Paris, 4932, Otto S. Blas, 35, Arnold. Lubec. III, 34, Bernard. Thesaur, 804, Sicardi chron. 611, Godofr. monach., Oliv. Schol. hist. reg. 1391, Append. ad Radev., Corner 788, Michaud II, 339 nach armenischen Berichten, Abulfeda zu 1190. - Er habe fich beim Schwimmen an einen großen Stein gestoßen und sen burch Ermattung ertrunken: Chron, ex libr. Pantal, 31. Tageno fagt blog, Friedrich sen ploglich gestorben. In fluvio Seleph equo decidens submerses. Radulph. a Diceto imag. 656. Dies bietet schon ben Uebergang zu ben anderen Nachrichten. Transeuntes ad quendam fluvium, quem propter asperitatem viae terrestris imperator transvadare cupiebat, sed equo non satis confisus, contra voluntatem omnium qui secum aderant, misit se in fluvium volens natando transire. Aliquamdiu vero natans victus ab impetu in medio flumine mersus est. Chron. mont. sereni zu 1190. - Imperator volens et calorem immoderatum temperare et acumina montium devitare, Seleucii fluminis rapidissimi transnatare alveum attemptat. - Aquam intravit et inmersus gurgiti miserabiliter interiit. Ansbert, 103. Signach ware Abkühlung mit anderen Rücksichten und 3wecken verbunden. - Fridericus dum fluvium transiret — suffocatur. Chron Paris. 4991. — Die in ben Text aufgenommene Erzählung bestätigen: Coggesh, chron. angl. 814, Hemingford II, 50 und Guil, Neubrig, IV, 1, 3, wetcher indes auch ber andern Erzählung vom Baben erwähnt. Um beftimmteften aber sprechen bafur Historia hier. 1162 und Vinisauf I, 24; fie erklaren die Erzählung vom Baben gerabezu fur unwahr und bem Charakter bes Raifers gang unangemeffen. Darum bin ich ihnen gefolgt. Rach Schahabeddin 629 trieb bas Baffer Friedrich fort, bis er mit bem Ropfe an einem Baume bangen blieb. Bergt. Saren=

zweiflung überstieg jebes Maaß: nach Friedrich wandten sich 1183. alle Gemuther, wie die Pflanzen nach der Sonne; der Kaisfer, der Feldherr, der Bater sen verloren, nun konne (so klagten Alle) ihnen kein Gluck-mehr aufbluhen!!

Zwar huldigte man dem Herzoge Friedrich von Schwaben, und ohne erheblichen Unglücksfall führte er das Heer bis Untiochien; aber die strenge Ordnung wich, und nach langem Mangel übernahmen sich so Viele in den reichlich bargebotenen Lebensmitteln, daß jest mehr an Krankheiten starben², als auf dem ganzen Zuge durch das Schwert umzgekommen waren. Undere kehrten, uneingedenk des noch nicht erfüllten Gelübdes, zu Schiffe in ihre Heimath zurück, oder zerstreuten sich nach mancherlei Richtungen, oder verkauften aus Gelomangel ihre Wassen; und nur der geringe, zum Fechten taugliche Ueberrest solgte dem Herzoge nach Untiechien. Hier begrub man in seierlicher Trauer Kaiser Friedrichs Gebeine³, und vereinte sich dann mit den Christen vor Akton. Herzog Friedrich kämpste tapfer und stiftete im November 1190 den Orden der deutschen Ritz

bergs Abhandtung über Friedrichs Ted. Hannoversche nunt. Sammt. Jahr 1757. Stud 87. S. 1370. Daß Friedrich bei Tarsus im Sydnus ertrunken, berubt auf einer Berwechsetung dieses Flusses mit dem Kalpfadnus. Strado XIV, 461. Mannert VI, 2, 79. Kinneir I, 316. Hat vielleicht die Erinnerung an Atexanders Baden im Cydnus sobernd oder abschreckend gewirkt? Arrian II, 4, 10. Manche fanden darin einen Trest, daß der Kaiser wenigstens auf christlichem Boden gestorben sey. Vinisauf I, c.

<sup>1</sup> Siehe den Rlagebrief Petri Blesensis No. 172.

<sup>2</sup> Der verehrte Bischef Gettfried von Rurgburg ftarb auch in Untiechien. Arnold, Lubec. III, 34. Ansbert. 105.

<sup>3</sup> Viscera et cerebrum et carnem suam aqua coctam et ab ossibus separatam sepelierunt in civitate Antiochiae. Roger Hoved. 651 und eben jo Bromton 1165. Die Gebeine in Aprus, Sicardi chr. 612, Dandolo 314. Neber die Sage, daß Friedrich I im Untereberge bei Saltburg Def halte, und bath Waffengeftier bath Getresdienst zu hören sey, siehe Koch Sternsetbs Geschichte von Berchtesgaben 75.

1191. ter'; dann erlag er am 20sten Januar<sup>2</sup> 1191 ebenfalls den Krankheiten, und die Ueberbleibsel des so großen deutschen Heeres verschwinden seitdem in der Geschichte der Belagezrer von Ukkon<sup>3</sup>.

So endete der dritte, mit den frohesten Hoffnungen begonnene, mit seltener Alugheit geführte Kreuzzug. Bei langerem Leben des großen Kaisers ware er gewiß nicht in dies sem Maaße vereitelt worden; indeß erschienen die unausweichbaren Schwierigkeiten, welche in dem Unternehmen selbst lagen, seitdem bedeutender und abschreckender als je zuvor.

<sup>1</sup> Vitriac. hist. hier. 1085. Aquic. auct. zu 1189. Boigt II, Beilage 1.

<sup>2</sup> Herzog Friedrich kam den Sten Oktober vor Akkon an und skarb den 12ten (Schahabeddin 641) oder den 22sten mens. Dsulhassiae, Bohadin. 157. Godoser. monach. erzählt vom Herzoge: Decumbenti, quum a Physicis esset suggestum, pose curari eum, si redus Veneris uti vellet, respondit: malle se mori quam in peregrinatione divina corpus suum per lididinem maculare. Auf dem Rückwege kam unter Andern Graf Witikind von Waldek um. Waldec. chr. 810. — Vom deutschen Orden wird anderwärts noch gesprochen werden.

<sup>3</sup> Nach Abulfeda und Ibn Alatsyr 510 kamen nur etwa 1000 nach Akkon, und auf ber Rückfahrt nach Europa scheiterten ihre Schiffe, daß Alle ertranken! Nach dem Gedichte über Ludwig von Thüringen scheint indeß die Zahl der Deutschen vor Akkon größer gewesen zu sepn.

## Sechstes Sauptstud.

Nach ber Einnahme von Terusalem war Salabin keines 1187. wegs unthätig gewesen, sondern hatte einige Städte und Schlösser ervbert, die Einwohner von Tripolis geschreckt, endlich Tyrus umlagert. Auch wegen der freiwilligen Ueberzgabe dieser Stadt wurde schon ein Vertrag abgeschlossen, schon wollten die Christen Geißeln stellen, schon wehten zwei türkische Fahnen von der Burg, als Konrad von Montzserrat auftrat und laut versprach: "er wolle die Stadt verztheidigen und von der Eroberung retten, wenn man sie ihm dafür eigenthümlich überlasse." Diese Vorschläge wurden freudig angenommen, und Saladins Hossung einer leichzten, unblutigen Einnahme von Tyrus schlug sehl.

Konrads alterer Bruder, Wilhelm, war Sibyllens erster Gemahl gewesen, und sein Vater Bonifaz befand sich seit ber Schlacht bei hittin in turkischer Gefangenschaft. Er selbst zeichnete sich zuerst während ber Streitigkeiten Friedrichs 12 und Alexanders III in Italien aus, ging dann nach Konstantinopel, schützte hier Tsaak II3 gegen einen Em-

<sup>1</sup> Vitriac, hist, bier, 1119.

<sup>2</sup> Er nahm Christian von Mainz hauptsächtich auf Antrieb Raiser Emanuels gefangen. Bened. Petrob. I, 322.

<sup>3</sup> Reinhard Geschichte von Enpern I, 121. Joh. de Mussis in Murat, seript. XVI, 590. Nicet. Chon 244. Roger Hov. 635. L'art de vérifier XVII, 216.

fiel hierauf mit dem Raiser und segelte endlich, der Frau und jeder ruhigen oder abhångigen Lebensweise überdrüssig, gen Akkon. Schon nahte das Fahrzeug dem Hasen, aber man hörte weder das gewöhnliche Geläute der bewillkommenden Glocken, noch sah man Kreuze auf den Kirchen: denn die Stadt war seit drei Tagen in türkischen Händen, und ehe die Erschreckten entstliehen konnten, hatten sich sorschende Saracenen bereits eingefunden. Konrad aber trat kühn auf das Verdeckt und sagte: "er sey Herr des Schiffes, Freund des Sultans und von allen Vorsällen wohl unterrichtet; am andern Morgen werde er seine Waaren ausladen." Durch diese List entkam das Schiff in der Nacht und erreichte ungefährdet Tyrus.

Raum hatte Konrad hier als erster Unsührer die Befestigungen mit großer Thatigkeit herstellen lassen, als ihm Saladin für die Uebergabe große Summen und die Freislassung seines Vaters anbot, zugleich aber drohte, dieser solle im Falle langeren Widerstandes getöbtet werden?. Konrad antwortete: "wenn man selbst seinen Vater als Ziel an das Belagerungszeug bande, so wurde er dennoch schießen lassen; denn jener sen ein schon bejahrter Mann und die Rettung der Stadt wichtiger, als jede andere Rücksicht." Zu dieser Antwort bewegte ihn sein tüchtiger, ja bisweilen harter Sinn; noch mehr aber wohl das Vertrauen auf Sasladins Großmuth.

Mittlerweile nahmen die Lebensmittel in Tyrus fehr ab, widrige Winde verhinderten die Zufuhr und eine agyptische Flotte bedrohte die Herbeisegelnden. Konrad schrieb also nach dem Abendlande um Hulfe<sup>3</sup>, ermunterte die ihm

<sup>1</sup> Guil, Neubrig. III, 19. Arnold. Lubec. III, 35. Bernard. Thesaur. 793. Vinisauf I, c. 7. Bergl. Fundgruben III, 82.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 611. Die Umlagerung von Tyrus im November 1187. Bernard. Thesaur, 803. Ibn Alatsyr 467.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 622. Radulph, a Diceto imag. 643. Ottobonus 359.

gunftigen Johanniter und schalt die widerspenftigen Templer; 1187. boch half dies Alles nicht so viel als die angekommene ficilifde Bulfeflotte und eine wohl erfonnene Lift'. Der Cobn eines turtifchen Befehlshabers mar namlich mit fei= nem Bater zerfallen und nach Tyrus gekommen, um fich taufen zu laffen. In beffen Ramen fchrieb Konrad einen Brief an Saladin folgendes Inhalts: "bie Chriften fenen gesonnen wahrend ber Nacht über bas Meer zu entfliehen; Deshalb moge ber Sultan ben Safen bewachen laffen." Um einen Pfeil gewunden wurde Diefer Brief ins turtifche Lager geschoffen und ber 3weck erreicht: benn bie Turfen eilten jum Safen und brangen, ba fie bie Sperrkette ge= lofet fanden, fubn vorwarts, wurden aber von der drift= lichen Land = und See = Macht besiegt 2. Siedurch hatten bie Belagerten bas Meer zwar wiedergewonnen; eine gleichzeis tige Besturmung von ber Landfeite brachte fie indeffen un= erwartet in die größte Gefahr, und nur burch die aller= bochfte Tapferkeit konnte man die Turken von den, be: 1188, reits jum Theil erstiegenen Mauern wieder binabsturgen3. Unter biefen Umftanden ließ Salabin im Januar 1188 bas Belagerungszeug verbrennen, gonnte feinem Beere einige Erbolung und ordnete mittlerweile bie Berwaltung der neugewonnenen gander. Mit dem Fruhjahre mandte er fich nicht nach bem wohlvertheidigten Tyrus , fondern er= oberte allmablich Untharadus, Maraflea, Gabala, Laodicea, überzog alles gand rings um Antiochien und schloß mit Boemund III einen Vertrag: wonach alle mostemischen Ge-

<sup>1 50</sup> Schiffe und 500 Setbaten waren die erste abendianbische Huffe. Vinisaut I, 13. Bergt. Dandolo 312. Histoire des Templiers I, 162.

<sup>2</sup> Roger Hoveden 646. Hemingf. II, 34. Abulf. gu 1187.

<sup>4</sup> Sanutus 194. Boliadin, 76. fieber bie Wiberfpruche hinfichtlich ber Beitrichnung fiebe Mitten IV, 233.

<sup>4</sup> Godofr au 1188, Bohadin, 85, Guil, Neubrig, III, 26, Bromton 1146, Abulf, au 1183, Abulfar, 274, Hemingf, II, 34,

1188. fangenen freigelassen, die Stadt aber (so wie auch wohl das vom Fürsten abhängige Tripolis) übergeben werden sollte, wenn binnen einer gewissen Frist kein Entsatz aus dem Abendslande ankäme. Erst im Oktober kehrte der Sultan nach Damaskus zurück, entließ aber nur wenig zinds und kriegspflichtige Fürsten, und forderte sogar diese zur baldigen Rückehr auf: denn das Leben sen zu kurz, als daß man einen Augenblick unthätig verlieren dürse.

Unterdeß war Konig Guido' nebst dem Markgrafen Bonifag von Montferrat, bem Großmeister ber Templer und mehren anderen Gefangenen aus der turkischen Saft entlassen worden, hatte aber vorher dem Reiche entfagt und versprochen: er werde nicht gegen Saladin fechten und fich nur als beffen Freigelaffenen betrachten. Die Beiftli= chen hingegen entschieden: "ein Bertrag welcher die Macht und die Religion der Christen gang vernichte, fen feines= wegs zu halten;" und nun trat Guido wiederum als Ro= nia auf und verlangte, daß Markgraf Konrad von Mont= ferrat Tyrus zuruckgebe, weil er diese Stadt nur fur ihn und feinen Nachfolger habe bewahren follen?. Ronrad laug= nete aber biese Beschrankung, nahm ben Konig nicht in Tyrus auf, und verfuhr felbst feindlich gegen die Pisa= ner, welche fur benfelben Bewegungen wagten. Ginige Beit lang lagerte Guido hierauf vor ben Thoren, vergebens eine gunftige Wendung der Berhaltnisse erwartend, hielt sich bann abwechselnd in Tripolis und Antiochien auf, und fam= melte endlich eine unbedeutende Ungahl von Rittern und 1189. Solbaten, mit welchen er im August 3 1189, ungeachtet

<sup>1</sup> Math. Paris 103, 109. Arnold. Lubec, III, 35. Histor. hier. 1163. Bohadin, 90. Bernard. Thesaur. 806. Vinisauf I, 10, 11: Guido sen im Mai 1188 frei gelassen.

<sup>2</sup> Vinisauf I, 26.

<sup>3</sup> Am 28sten August, Vinisauf I, 27. Anfang September, Bromton 1163. Konrad schlug ihm Beistand ab. Ludwigs von Thuringen Thatten, Handschr. 800—830.

ber Warnung Konrads, gen Akkon zog und ben nordoftlich 1189. von ber Stadt liegenden Berg Toronum befette, mahrend bie Pifaner von Tyrus hieher fegelten und den Safen gu fperren hofften. Die Ginwohner aber verlachten bas Sauflein ber Chriften und gingen ungeftort inner = und außer= balb ber Stadt ihren Geschaften nach; nur Galabin vernachläffigte biefe erwachfende Befahr feineswegs, fondern Schickte Berftarfungen in die Stadt und fuhrte ein Beer berbei. Allein in dem Augenblicke, wo die von beiden Sciten eingeschlossenen Christen ihrem Untergange entgegenseben mußten, landeten Gottfried von Lufignan des Konigs Bruber, Jakob von Avesnes', die Erzbischofe von Befangon und Pifa, ber Bischof von Beauvais, ber Landgraf von Thuringen, die Grafen von Brienne, Cabillon und Olden= burg, viele andere Eble, und auf funfzig Schiffen an 10,000 Pilger. Gie maren, ungedulbig über bie Bogerun= gen des Raifers und ber Ronige von England und Frankreich?, vorausgeeilt, und nunmehr konnte man Akkon we= nigstens einigermaaßen einschließen.

Diese Stadt lag auf einer, in das Meer laufenden Landspihe und bildete ein Dreieck, dessen breitere Seite morzgenwärts zum sesten Lande gewendet war<sup>3</sup>. Zwei Seiten umspulte das Meer; der seichte Hafen gewährte indeß keine Sicherheit<sup>4</sup>. Sudlich nahte der kleine Fluß Belus den

<sup>1</sup> Richt Alle tamen gleichzeitig. Die meisten Pilger waren Danen und Friesen, welche unterwegs Sitvia in Spanien zerftort hatten. Bei der Einnahme von Affen lebten nur etwa noch hundert von ihnen. Vitriac, histor. hieros. 1120. Histor. hieros. 1164. Munters Beiträge 1, 31. Langebeck V, 341. Einige hatte heinrich VI seinem Later zu Basser nachgesandt. Ursperg. chron. 312. 1188 gingen über 2000 aus der Gegend von Bologna nach Sprien, von denen fast Niemand wiederskette. Bonon. hist. misc. Auch Genueser zogen dahin. Ottobonus 362.

<sup>2</sup> Alber. 392.

<sup>3</sup> Histor, hieros. 1166, Michaud corresp. d'Orient V, 426,

<sup>4</sup> Doch bleibt er wichtig fur bie Bufuhr ber Lebensmittel nach En: rien. Clarke travels II, 1, 366.

Der Sultan hielt sich ruhig: benn bald entstand, wie er vorausgesehen hatte, eine Hungersnoth unter ben Kreuz-

1189. Mauern, und gegen Morgen erhob sich ber Berg Toro= num an bessen Fuße die Christen lagerten; während Sala= din noch immer in ihrem Rücken auf der Hohe des Ber= ges stand und eine zahlreiche Besatzung die trefslich bese= stigte. Stadt vertheidigte.

fahrern, welche durch die, vom Markgrafen Konrad von Montferrat erbetenen und bewilligten Lebensmittel nur auf kurze Zeit gehoben wurde; so daß die Pilger, weil auch Solbaten aus Tyrus anlangten, eine Schlacht wunschten. Saladin verfagte sie nicht, lockte aber die Christen burch eine verstellte Flucht in fein Lager, wo fie vorzeitig plunberten und über ein erbeutetes Maulthier in unnüben Streit geriethen. In diesem Augenblicke wendete fich ber Gultan zu neuem Kampfe und aus ber Stadt brachen bie Turken in starker Bahl bervor, fo daß unter den Christen die größte Verwirrung entstand. Beil aber Gottfried von Lusignan helbenmuthig das driftliche Lager vertheibigte, Sakob von Avesnes unverzagt vorkampfte und ber Großmeister ber Templer, Gerhard von Riberfort' mit Undreas von Brienne 1190. fich bem Tode weihten, fo gelang es endlich ben Christen, bie Turken zurückzudrängen. Zwar vermißten jene eine fehr große Bahl ber Ihrigen; aber auch ein Sohn Sala= bins warb, nach abenblanbischen Berichten, erschlagen, fein Bruder verwundet, und überhaupt erschien den Turken ihr

. .

Berlust so groß, daß sie das Lager weiter zurucklegten und Des Winters und Mangels wegen die Feindfeligkeiten eini=

germagken rubten.

<sup>1</sup> Histoire des Templiers I, 166. Andere schreiben Biddesford, Bebeford und Ridessor. Bromton l. c. Ein Flügel Saladins war wirklich geschlagen. Bohadin. 106, welcher auch noch viele andere einzelne Gesechte erzählt. Die Schlacht am 4ten Oktober 1189. Radulph. a Diceto imag. 649. Die sicilische Flotte soll im Lause dieses Jahres mehre Kustenstädte erobert haben. ibid. 641.

Während dieser Zeit besestigten die Christen ihr Lager 1190. mit Wall und Graben, sowohl gegen außere Feinde als gegen die Anfälle der Belagerten, und lehnten den Borschlag der letzten, "die Stadt unter Freilassung der Personen und Güter zu übergeben," in der Hossung ab, daß Mangel an Lebensmitteln bald eine unbedingte Uebergabe erzwingen werde. Allein Ende Oktober 1189 erschien unserwartet eine Flotte von funfzig Schiffen, welche die Christen irrig für europäische hielten: sie kam aus Aegypten, drang alles Widerstandes ungeachtet in den Hasen von Akston und versorgte die Belagerten mit Lebensmitteln.

Munmehr konnte bie Stadt nur burch Gewalt einge= nommen werden, weshalb die Pilger mit großer Unftren= gung und vielen Roften brei bolgerne, fechezig Ellen bobe Belagerungsthurme von mehren Stodwerfen erbauten, mit Sauten überzogen und mit Thon überwarfen, ber in Effig eingeweicht war. Jeber Thurm faßte an 500 Krieger und war mit bem ftartften Gefchute befett. Alle Berfuche ber Belagerten, fie in Brand zu steden, schlugen fehl; ba behauptete endlich ein Schmied Ali aus Damasfus: es werbe gewiß gelingen, wenn man ihn nur ficher aus bem turfischen Lager in die Stadt ichaffen und ihm die nothigen Buthaten barreichen wolle?. Beides geschah, und kaum traf bas erfte, mit Naphtha und einigen anderen Brennftoffen angefüllte Gefag ben erften Thurm, fo ftand er auf allen Seiten in hellen Flammen, und balb barauf auch ber zweite, ber britte'. Groß maren bie Rlagen ber Pilger und es entstand ber ungegrundete Berbacht: Salabin babe wohl

<sup>1</sup> Vinisauf I, 33. Nach Bohadin. 110 fanden gleichzeitig Landgetechte statt.

<sup>2</sup> Uti fchlug bes Sultane Gefchente aus und fagte: ich that es um Gettes willen und erwarte Belobnung nur von ihm.

<sup>3</sup> Der Brand am 5ten Mai 1190. Radulph. a Diceto imag. 640. Math. Paris 111. Histor hieros. 1167. Coggesh. 574. Bohadin, 116. Fundaruben 111, 220.

1190. einige driftliche Unführer bestochen, daß sie den Brand nicht gebührend loschen mochten; ja man nannte die Schulbigen und berechnete ben Geldwerth ber Geschenke. Sieran reihte fich Unzufriedenheit und Ungebuld, besonders unter ben nie= beren Pilgern. Gie tadelten die Saumseligkeit ber Fürsten, und erst als Saladin, - welcher schon seit dem Februar 1190 feine erfte umlagernde Stellung wieder angenommen hatte -, die, ohne Ruckficht auf Warnungen ber Kursten und Bann ber Geiftlichen übereilt angreifenden Rreuxfahrer. am 25ften Julius mit fehr großem Berlufte guruckfchlug', wurde man vorsichtiger, wenn auch nicht menschlicher ober einiger. Geistliche und Monche in Trauerkleidern trugen Bilder umher, wo Muhamed Christum blutig geißelt oder ihm den Kopf spaltet; welches nicht minder als die lange Fehde allmahlich den Sag fo erhohte, daß felbst Christen= weiber einige gefangene Turken bei ben Saaren fortriffen und ihnen mit stumpfen Meffern bie Salfe abschnitten? Much unter sich blieben die Pilger in Zwist und eine Musfohnung zwischen Guido und Konrad, wonach diefer Tyrus, Sidon und Byblus erhalten follte, hatte feinen Beftand, indem der Markgraf behauptete: "Inrus gehore ihm be= reits von Rechts wegen, Sidon und Byblus muffe man ja aber erst erobern."

Beibe Theile hofften, daß Kaifer Friedrich den Streit nach ihren Wunschen entscheiden werde: da traf aber die traurige Nachricht seines Todes ein und es fragte sich nur, wie man den, durch Herzog Friedrich von Schwaben nach Antiochien gesuhrten Ueberrest des deutschen Heeres am be-

<sup>1</sup> Abulf. zu 1190. Alber. 397. Bohadin. 118. Das umftånbliche bei Vinisauf I, 38-40.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1189. Vinisauf I, 34. Auch an Verrath fehlte es nicht: so wollte ein, zu Salabin wegen bes Morbes seines Lehnsherren entflohener, von jenem mit Wohlthaten überhäufter Ebler, bessen best einem Spaziergange ben Christen in die Hande spielen. Wilh. Tyr. 628. Einige Christenweiber fochten zu Pferbe gegen die Saracenen. Ibn Alatsyr 502.

sten benuten könne. Konrad ward endlich mit dem Ersu= 1190. chen an ihn abgeschickt: er möchte einen Einfall in die Staaten Saladins unternehmen, damit die Christen vor Akkon endlich von den steten Angrissen der Türken befreit würden. Der Markgraf stellte aber dies dem Herzoge so dar, daß dieser glaubte, man wolle ihn aus Eigennut oder Nebenzgründen von Akkon abhalten'; zu welchem Versahren Konzrad schwerlich, wie seine Feinde behaupteten, durch große Geschenke Saladins, sondern vielmehr durch die Hossnung bewogen wurde, Friedrich für seine Zwecke zu gewinnen. Aus diesem Grunde wirkte er auch wohl dahin, daß dem Herzoge der Oberbesehl im Lager übertragen ward.

Mittlerweile war die Koniginn Sibylle mit ihren vier Tochtern por Uffon gestorben2, und wenn gleich ber arge Berdacht, welchen Ginige beshalb auf Buido werfen wollten, aus inneren Grunden und der herrschenden Arankheiten me= gen fur falfc und thoricht gehalten werben niuß, fo be= nutte boch Konrab von Montferrat diefen Bechfel ber Dinge und behauptete: "Guidos Unrecht auf Die Berrschaft fen mit bem Tobe feiner Gemablinn ginglich erloschen und um fo mehr auf Isabelle, ihre jungere Schwester, übergegan= gen, weil Guidos Perfonlichkeit bekanntlich ben Mangel bes Rechtes nicht erfeten tonne." Diefe Unficht fand allmahlich bei Mehren Gingang, biente aber nur als Vorbereis tung zu Konrads größerem Plane: Ifabellen ihrem Manne Sumfried von Torono ju entreißen, sie ju beirathen und bieburch bie Krone zu erwerben. Dhne Widerrede bot Ifa= belle biezu die Sand, und fuhrte bei ber von ihr angestell= ten Scheidungsflage bas, allerdings nicht zu laugnenbe an: "fie habe humfried vor ihrem mannbaren Alter wider ihren Willen geheirathet, und er fen an Gestalt, Ginn und Sitten eber ein Weib, als ein Mann3." Dhne jedoch ben

<sup>4</sup> Histor, hier, 1170. Vitriac. hist. hier. 1121. Vinisauf I, 44.

<sup>2</sup> Arnold. Lubec. III, 36, Guil, Nang. şu 1189.

<sup>3</sup> Vir foeminae quam viro propior. Vinisauf I, 63-67. Alber.

1190. Ausspruch bes ernannten geistlichen Gerichtes abzuwarten. ging Konrad zu Isabellen und führte sie davon; worauf Humfried herbeieilte und ihr fagte: "dies ist nicht der Weg zu unferem Saufe, febre mit mir zurud;" aber Ifabelle ging schweigend weiter. Nun ließ humfried durch Rai= nald von Tabaria die Barone auffordern, sie mochten ihm sein Weib wieder verschaffen; allein biese antworteten: "wollt ihr, daß das ganze heer euretwegen vor hunger umkomme? Beffer ift es, daß Ifabelle Konraden beirathe. ber uns allein mit Lebensmitteln verforgen kann und ein Beer anzuführen versteht, wozu ihr unfahig fend." Diese Grunde, durch Berfprechungen, Schmeicheleien, Gefchenke und kriegerische Tuchtigkeit unterstützt, gewannen nach und nach bie meiften Stimmen ber Fürsten, ber Geiftlichen und bes Volkes; felbst Sumfrieden war zulest Geld lieber als fein Weib, und der Bischof von Beauvais traute Kon= rad und Isabelle. Bergebens widersprachen bie, über bes Markgrafen Unfehen migvergnugten Templer, vergebens nannte der Erzbischof von Canterbury nebst einigen stren= ger Gefinnten', bas ganze Berfahren gewaltsam und fre= velhaft: weil Konrad eine Frau in Italien und eine in Griechenland gelaffen habe?, mithin einen breifachen Chebruch begehe. — Guido verlor immer mehr an Einfluß, Herzog Friedrich trat zu seinen Gegnern über, und nach

<sup>393.</sup> Belgic, chron. magn. 195. Bromton 1188. Der Patriarch Beraklius stimmte auch fur die Scheibung.

<sup>1</sup> Append. ad Innoc. III, epist. XVI, p. 842. Wilh. Tyr. 831. Bern. Thesaur. 806. Der Landgraf von Thuringen, welcher eine Zeit lang befehligte, war gestorben; besgleichen starben der Erzbischof von Canterbury, der Bischof von Cambray, der Graf von Blois u. s. w. Bromton 1191. Aquic. auctar. zu 1191. Hist. des Templ. I, 164.

<sup>2</sup> Nach Benven. S. Georg, 355 war Konrads griechische Frauschen todt, und er nennt diese: prima sua Donna. L'art de vérisier XVII, 218.

beffen balbigem Tobe war unläugbar Konrad ber tauglichste 1190. Anführer. (1974) stor

Aber ungeachtet viele neue Pilger landeten und der, vom Bergoge Friedrich gestiftete beutsche Drben großen Gifer zeigte, ungeachtet Saladins Mannschaft mit Ungebuld nach ber Beimath verlangte, fam man boch bem erwunschten Biele nicht naher: benn ber Gultan vermied jebe Schlacht. wider einige in den Bergen verstechte leichte Krieger mar nichts auszurichten, und die Streifzuge ber Chriften aus Tripolis und Untiochien hatten feinen Erfolg. Bahrend bes Winters konnte Saladin fogar einen Theil feiner Kriegs= leute entlassen: benn anstedende Seuchen und hunger brachen über die Chriften fo furchtbar berein, bag fie aus Bolg: mangel felbst bie Schiffe verbrannten, Pferdefleisch, Gras, ja das Efelhafteste genoffen und ungahlige babinftarben. 3wei Manner (fo wird ergahlt) hatten fur ein Goldstud breigehn Bohnen gekauft, gingen aber, als fie zu Saufe eine bavon wurmstichig fanden, ben weiten Beg gurud und zwangen ben Bertäufer ihnen eine andere ju geben ! Alle preismur= bige Sorgfalt, befonders von Seiten ber Bischofe, reichte nicht aus die Urmen zu ernahren; worauf einige von bies fen verzweifelnd zu ben Turken übertraten, und felbst Bor= nehme, welche ben Forberungen wucherlicher Auffaufer nicht genugen konnten, fich feineswegs ichamten Brot zu fteblen. Der Untergang Aller erschien unabwendbar?: ba langten zuerft im Februar 1191 Schiffe mit Lebensmitteln an, und 1191. die hoffnung auf die baldige Unkunft ber Ronige Philipp August und Richard, ermuthigte von neuem ju belbenmus thiger Ausbauer. In in if

Rach bem ungludlichen Musgange bes zweiten Rreug= juges forgte Ronig Ludwig VII von Frankreich bauptfach: lich fur die inneren Ungelegenheiten feines Reiches; indem

<sup>1</sup> Roger Hoved, 660, 679 Vitae Pontif. 478, Vinisauf I, 75,

<sup>2</sup> Bromton 1189. In fetcher Roth blieb Calabine Gelo nicht im: mer unwirtfam. Guil. Neubr. IV, 19.

- 1191. fich aber ber still und mild Gefinnte von feiner lebhaften und ftolgen Frau Eleonore, ber Erbinn von Guienne und Poitou, aus Grunden icheiden ließ welche fur feine Verfon von bedeutendem Gewicht erscheinen mochten, that er Frankreich einen großen Schaben. Denn Eleonore beirathete gu feinem Berdruffe ben Grafen Beinrich Plantagenet von Un= jou und Maine, welcher im Sahr 1154 als nachster Erbe Konig Heinrichs I den englischen Thron bestieg 1. Jest befagen die Britten auf bem festen Lande fast mehr Land= schaften als der Konig von Frankreich; wie ließ sich also eine Reihe gefährlicher Kriege zwischen bem argwohnischen Lehnsherrn und dem machtigeren Lehnstrager vermeiden? Außerdem zeigte fich heinrich II als ein Mann voll Muth. Berftand und Thatigkeit, ber gewiß ben Franzosen noch ge= fahrlicher geworden ware, wenn ihn nicht die Ungelegen= heiten von Irland und Schotland, vor Allem aber bie
- 1154. Berhaltniffe zur Rirche anhaltend befchaftigt hatten. Gein Streit mit Thomas Becket fur die Unabhangigfeit Eng= lands von geistlichem Ginfluffe, bemmte lange feine Wirkfamkeit nach außen; wahrend Ludwig VII in feiner Nach= giebigkeit gegen Papst Alexander III, zwar nicht bas ruhm= vollere, aber ruhigere und sichere Theil erwählte. 218 Bufe fur Bedets Mord übernahm Beinrich II einen Kreug-
- 1177. zug und schloß im September 1177 einen Vertrag mit bem Konige von Frankreich?, wonach beide fich wechfelfei= tig Friede und Beiftand versprachen und festfetten: bag im Kall ber eine fturbe, beffen Mannen bem anderen mab= rend bes Buges gehorfamen, im Fall aber beibe fturben, neue Heerführer erwählt und ihnen alle Streit= und Geld=

<sup>1</sup> Siehe Band I, S. 523. Die Scheibung geschah mit Zustim= mung Papft Eugens und Bernhards von Clairvaur. Francor, gesta msc, 238.

<sup>2</sup> Dandolo 300. Rad. a Diceto imag. 599, 637. Rog. Hoved. 664. Dumont I, 103, 112. Rymer I, 1, 16. Flassan I, 104. Bened, Petrob, I, 34, 246, NA , WE TRUBE JULY AND THE TO

mittel zur Vollschrung bes großen Vorhabens sollten über= 1177 geben werben. Schon hatte der griechische Kaiser freien Durchzug und hinreichende Lebensmittel versprochen, als sich der Plan bennoch zerschlug: gutentheils, weil der junge König von Frankreich Philipp August, welcher 1180 den Thron bestieg, mehr in der Nähe und gerade gegen Engeland wirken wollte. Bei solchen Gesinnungen blieb es auch ohne Ersolg, daß man den Königen im Jahre 1184 durch den Patriarchen und den Prior des Hospitals die Schlüssel der Stadt Jerusalem überbringen ließ: bis des ren Eroberung durch Saladin von neuem erschreckte und beseuerte.

Heinrichs Sohn, Richard, nahm im November 1187 zuerst das Kreuz. "Du hattest," sagte ihm jener?, "ohne mein Wissen einen so großen Entschluß nicht fassen sollen; boch billige ich ihn und werde dich unterstügen." Bald darauf kam der Erzbischof von Tyrus an und schilberte die Noth der morgenlandischen Christen so lebhaft, daß Heinzich und Philipp August durch den Vertrag von Gisors' im Januar 1188 ihre alten Jehden beendeten und den heiligen Zug gelobten. Dasselbe thaten die Erzbischöse von Rouen und Canterbury, die Vischose von Beauvais und Chartes, der Herzog von Burgund', die Grasen von Flandern, Champagne, Perche, Bar, Clairmont, S. Paul u. a. m. Manche solgten hiebei dem Triebe ihres Herzens, Andere suchteten den Zorn der Könige', Andere gehorchten bestimmzten Besehlen.

Nicht lange aber hielt jener Friedensschluß von Gifors: benn Richard, von Chrgeiz, heftigkeit und Neid gegen seinen begunstigten Bruder Johann aufgeregt, emporte sich wider

<sup>1</sup> Sanutus 190, Bern, Thesaur, 804.

<sup>2</sup> Bromton 1148. Girald. Cambr. 144.

<sup>3</sup> L'art de vérifier les Dates V, 530.

<sup>4</sup> Alber, 374, 393, Rigord, 24.

<sup>5</sup> Guil, Neubrig. III, 34.

1188. feinen Bater, verlangte bie Abtretung aller Befigungen auf dem festen Lande, und wurde von Philipp August offenbar in der Absicht unterftutt, die große Macht Englands ju 1189, theilen. Beinrich schalt laut über den Frevel Richards und den Friedensbruch bes Konigs von Frankreich, widerstand ihnen aber mannhaft, bis er vernahm: Johann, fein jun= gerer geliebterer Sohn, habe ihn, schwach, undankbar und schandlich zugleich, ebenfalls verlassen. Da übermannte ihn ber Born und ber Schmerz, er fluchte feinen Rindern und ftarb am siebenten Julius 11891. Beinrich mar ein gro-Berer Mann als feine beiden Sohne, und biefe erlitten fpåter die Strafen des Naterfluches nach Maaggabe ihrer Vergeben. Zuerst eilte Richard auf die Nachricht von dem Tobe feines Baters herbei, fuhn und ber neuen Berrichaft froh; als er aber bessen Leiche erblickte, und ihr (mas fur ein Zeichen galt, daß ber Morder nabe) Blut aus Mund und Nase floß, da entsetzte er sich, nannte sich laut auf= schreiend einen Morder, zeigte tiefe Reue und versprach Besserung. Auch verfuhr er jest gegen seine eigentliche Datur überall milde, erließ Strafen, befreite Gefangene und gewann die Bergen burch Beibehaltung wurdiger Diener. Feierlich und prachtvoll mar feine Rronung; aber der froh= lich begonnene Tag nahm ein schmachvolles Ende?, weil sich verschuldete Barone und habsuchtiger Pobel zu Plun=

Um Gelb für den Kreuzzug herbeizuschaffen, war dem Könige jedes Mittel willkommen. Unter der Benennung von milden Gaben erzwang er große Beiträge<sup>3</sup>, und wer ihm nicht genug zu zahlen schien, wurde willkurlich vershaftet. Dem Könige von Schotland verkaufte er die von

berung und Ermordung der Juden vereinigten.

<sup>1</sup> Brito Phil, 134, Rigord, 27, Guil Armor, 74, Bromton 1149. Bened. Petrob, 547. Alber, 379, Albert Armor, 74, Bromton 1149.

<sup>2</sup> Bromton 1155. Vinisauf II, 5. Guil. Neubrig. III, 26.

<sup>3</sup> Exactio violenta sub eleemosynae titulo vitium rapacitatis includens. Rad. a Diceto imag. 650. Guil. Neubrig. IV, 8.

Heinrich II eroberten Schlösser; Grafschaften, Städte, Bur= 1189. gen, Aemter, Würden, Freiheiten: — Alles war ihm feil. Alls man ihn deshalb tadelte, rief er aus: "ich würde Lon= don verkausen, wenn ich einen Käuser fände!" — Manche äußerten in dieser Beziehung theilnehmend, der heldenmüttige König werde von dem glorreichen Kreuzzuge nicht zu= rückkebren; Andere hingegen argwohnten, der verschlagene König gedenke nach seiner Rückkehr wenig von dem Verzsprochenen zu halten und wenig von dem Verzabten den Empfängern zu lassen. Gleich unzufrieden bezeigte man sich, als er dem Vischose von Ely, einem Franzosen von niederer Herkunft, die höchste Gewalt in England während seiner Abwesenheit anvertraute".

Um biefelbe Zeit traf Philipp August Maagregeln für Frankreich. Un die Spipe der Verwaltung stellte er feine Mutter Ubele und feinen Dheim, ben Erzbifchof Bilbelm von Rheims; welche beibe aber in bestimmten Beitraumen große Berfammlungen jur Abstellung von Digbrauchen halten, und wenigstens breimal bes Sahres einen allgemei= nen Bericht an ben Ronig erstatten follten. Dhne Ruck: frage bei biefem burften fie feinen ber großen Statthalter absetzen, es sey benn um Raub, Tobtschlag, Morb ober Berrath; und nur aus abnlichen Grunden konnte ber Oberftatthalter niebere Beamte entfernen. Diefen ftellte man in allen Stadten vier, in Paris feche unbescholtene Manner gur Geite, um fich ihres Rathes in ben Gefchaften gu bedienen. Erledigte Bisthumer und Abteien follten, wenn ber Konig nicht bas Ernennungsrecht habe, burch freie Wahl beset, und nach erfolgter Weibe von Wilhelm und Abele bas weltliche But verlichen werben, fofern fein Aufschub bis gur Rudfehr bes Ronigs moglich fen. Weber Laien noch Beiftliche burften in ber Abwefenheit beffelben neue Richt minter umftanblich waren bie Abgaben erheben. Borfdriften über die Staatseinnahmen; und obgleich Phis

<sup>1</sup> Bromton 1161. Hemingford II, 48

1189. lipp August auch fur ben Fall seines Tobes Bestimmungen hinzusügte, so geht boch aus dem Ganzen hervor, baß er bei allem Eiser für den Kreuzzug ihn doch nicht, wie Rischard allein im Auge behielt, sondern sein Erbreich, als das Wichtigste, mit der größten Sorgsalt behandelte !

Immer aber wurden die Maagregeln beiber Konige nicht hingereicht haben um das, zu dem Kreuzzuge schlechterbings nothwendige Geld berbeizuschaffen, wenn man nicht mit Genehmigung ber Kirche ben fogenannten Behnten Salabins 2 von gaien und Geiftlichen erhoben hatte. 3mar widersprachen die letten aufs Lebhafteste, aber es gelang nur ben Monchen von Chartres, Fontevrault, Citeaur und ben Pflegern ber Musfabigen3, eine Befreiung zu erhalten; ben Uebrigen gab man die Antwort: "ihr Gut ware nicht Rirchengut, fie mochten mit loblichem Beispiele vorangeben und fich daran begnugen daß ihre Abgabe nicht von gaien, fondern von den hoberen Geiftlichen gesammelt werbe, und Berkzeuge zum taglichen Gebrauche, Bucher, Pferbe, Rlei= ber und Geschirr, vor Allem aber bas eigentliche Rirchen= gut unbesteuert bleibe." Der Bafall verzehntete das Lehn feinem Lehnsherren, wobei Baffen, Pferbe, Gefchirr und Rleidung ebenfalls nicht zum Unfage kamen. Es follte aber gahlen: ber Geiftliche und Laie welcher nicht über bunbert Schillinge besaß, von jeder Reuerstelle auf brei Sahre, jahrlich zwei Pfennige. Wer mehr als hundert Schillinge an beweglichem Gute befag, vom Pfunde zwei Pfen=

<sup>1</sup> Rigordus 30.

<sup>2</sup> Nach Radulph, a Diceto imagines war schon um 1167 in jeder englischen Kirche eine Trube, um für Palastina zu sammeln, und praestitum sacramentum quatuor denarios a singulis marcis emungens. Auch in Polen und im ganzen Norden Europas ward jest die Zahlung des Zehnten durch den papstitichen Gesandten besohlen. Concil. XIII, 686. Münter vermischte Beiträge zur Kirchengeschichte, 367.— Ktagen bei Bulaeus II, 473, sowohl über die Steuer, als über die gemachten Ausnahmen.

<sup>. 3</sup> Leprosi.

nige. Fur Grundvermogen und Renten von zwanzig Pfun- 1189. ben vier Schillinge, von vierzig Pfunden acht Schillinge, und fo fteigend bis zu zwanzig Schillingen von hundert Pfunden. In jedem Bisthum erhielt ein Templer und ein Johanniter ben Auftrag, mit Bugiehung ber Priefter in ben einzelnen Pfarreien bie Bebung zu beforgen. Doch nahmen auch bie Schreiber bes Koniges und ber Barone Theil und ließen, fobalb fie fanden daß Jemand nicht genug gebe, vier ober fechs Drtsbewohner einschworen und eine neue Ubschätzung vornehmen. Die Beigernden und Caumigen traf Bann und Verhaftung. Ber bas Kreuz felbst nahm, gablte naturlich nichts; aber bie Burgleute und Bauern welche bas Gelubde ohne Erlaubniß ihrer Berren ablegten, blieben gur Steuer verpflichtet. Ber unterwegs ftarb, burfte Baffen, Pferde, Kleiber und bie eine Balfte feines übrigen Gutes an andere Pilger vermachen, aber nichts nach Saufe fenden; Die zweite Salfte feiner Sabe fiel in die, fur ben Rreugzug errichtete Saupt= taffe. Geiftliche und gaien mochten gur Erleichterung von Gelbanleihen ihre Guter verpfanden und erhielten, im Kall fie felbst am Kreuzzuge Theil nahmen und hinreichenbe Sicherheit ftellten, wegen aller Schulben an Chriften und Juden eine Friftung auf zwei bis brei Jahre '. Auch sprach man fie vom Binszahlen frei; ober bie Ginnahme, welche ber Glaubiger etwa aus ber verpfandeten Sache bezog, wurde wenigstens an dem Sauptftuhle felbst abgerechnet2. Rur auf Sanbelsgeschafte und funftige Bertrage hatten biefe Bestimmungen feinen Ginfluß.

Nach allen biefen Unordnungen zog Philipp Auguft, 1190. am Johannisfeste 1190, feierlich jur Kirche bes heiligen

<sup>1</sup> Rigordus 25 hat zwei, Roger Hoveden 641 brei Jahre.

<sup>2</sup> Dumont 1, 109, tirf. von 1184. Concit. XIII, 647. Wie lange ber Bebnte wirklich gezahlt ward, ift nicht klar; schwerlich von Sehannie 1184 an, auf gehn volle Jahre. Siehe Math. Paris 102, 110. Sanut. 197.

1190. Dionnfius, warf sich betend vor bem Altare nieber und empfing aus ben Sanben feines Dheims, bes Rarbinal= Erzbischofs Wilhelm von Rheims, ben Vilgerstab, Die Vilgertasche und endlich, nach altem Gebrauche, Die Kahne bes heiligen Dionysius. Schon vier Tage nachher trafen bie Konige bei Bezelan zusammen. Beide waren jung und schon, (Richard mittlerer Große, wohlgewachsen, boch= blond und blaß) beibe waren prachtliebend, gewandt und vom Ehrgeize beherrscht; aber größer noch als diese Uehn= lichkeiten erscheint die Verschiedenheit ihrer Charaftere. Richarden gebührte der Vorrang in ritterlichen Tugenden; fein Muth ging indeß oft in Stolz und wilbe Ruhnheit über; er liebte bas Gelb mehr als es bem Ritter ziemte, und achte Minne vertrug sich nicht mit dem häufigen Wechfeln, ja felbst frevelhaften Behandeln feiner Beifchlaferin= nen2. Die Mäßigung und Besonnenheit welche bagegen den Konig von Frankreich auszeichnete, verlor nicht allein bisweilen ihren edlen Charafter, indem sich ihr Lift und Berftecktheit beigefellte; fondern er ließ fich auch fogar um außerer Vortheile willen noch fchwerere Vergeben zu Schulben kommen. Wie konnte man erwarten daß bie, in den erften Augenblicken fich zeigende Ginigkeit und Freundschaft, felbst abgesehen von außeren Storungen, immer dauern werde?

Ihre Macht hingegen schien zu der Unternehmung vollskommen hinreichend. Gine unermeßliche Zahl von Pilgern lagerte in den mannichfaltigsten Abtheilungen und Gruppen 3

<sup>1</sup> Trivet zu 1189. Guil. Neubr. IV, 5. Velly III, 403. Richardus statura paulo mediocritatem excedens. Girald. Cambr. 138. Er zählte jest 33. Philipp August 25 Jahre. Rigord. 1.

<sup>2</sup> Malae Veneris gaudia sano praefert consilio. Brit. Phil 156. Mulieres namque, et filias et cognatas liberorum hominum vi rapiebat et concubinas illas faciebat, et postquam in eis libidinis suae ardorem extinxerat, tradebat eas militibus suis ad meretricandum. His et multis aliis injuriis populum suum afficiebat. Bened. Petrob. II, 383.

<sup>3</sup> Vinisauf II, S.

auf ben Bergen und in ben Thalern rings um Bezelan. 1190. Die schnell errichteten bunten Belte aller Urt ftellten eine, wie burch plotlichen Zauber errichtete Stadt bar, und in bem lebhaften Berfehre ber Menge wurde fich ber Ginzelne leicht gang verirrt haben, wenn fich nicht wenigstens bie Bolfer burch bestimmte Abzeichen unterschieben hatten: Die Frangofen trugen rothe, bie Englander weiße, bie Flanderer grune Kreuze'. Ueberall fprach fich laut und lebhaft bie Freude aus. Da man aber balb fah, bag ein fo gahlrei= ches und mannichfach zusammengesetztes Beer ohne ftrenge Bucht nicht in Ordnung gehalten werden konne, fo entwarf man Gefete folgendes Inhalts: "alle Pilger, welche fich ungeachtet bes Gelubbes nicht zur bestimmten Beit eingefunden haben, ober ohne Erlaubnig zurudfehren, werden gebannt und verlieren ihre Leben?. Niemand barf pracht= volle Kleiber tragen oder ein Beib mitnehmen; man bulbet im heere bloß einige unverbachtige Bascherinnen. Das Spiel um Gelb ober Gelbeswerth ift ben Konigen unbebingt, ihrer Dienerschaft, ben Rittern und Geiftlichen aber nur unter ber Bedingung erlaubt bag fie 100 Schillinge in die Sauptkaffe bezahlen, fobalb fie binnen vierundzwan= gig Stunden über zwanzig Schillinge verlieren. Jeder Beringere welcher fpielt, muß fich entweber mit einer fest: gefetten Summe lofen, ober wird auf bem ganbe breimal nacht vor bem Beere gefchlagen, ober auf bem Meere in breien Tagen breimal vom Schiffsverbede in Die Gee ge= taucht. Diefelbe Strafe findet fur thatliche Beleibigungen ftatt; wortliche buft man mit einer Unge Gilber. Ber bagegen mit einem gefährlichen Berkzeuge Blutwunden fcblagt, verliert die Fauft; wer einen Pilger auf bem Lande umbringt, wird vergraben, auf ber Gee mit bem Leich: name bes Betobteten zusammengebunden und ins Meer ges

<sup>1</sup> Trivet gu 1188.

<sup>2</sup> Radulph, a Diceto 650. Die Gefehe wurden wohl theile jeht, theile fpater gegeben.

1190. worfen. Dieben und Raubern schiert man bas Haupt, bes gießt es mit heißem Pech und streut Sand und Febern barüber. Innerhalb einer Meile um das Heerlager dursen keine Lebensmittel ausgekauft werden, es müßte denn ein Fremder sie hingebracht haben. Niemand soll Fleisch von gestorbenen Thieren verkausen, kein Handelsmann mehr als zehn vom Hundert Gewinn nehmen, und alles Brot gleich schwer zu dem Preise eines Pfennigs ausgebacken seyn. Das französische und englische Geld wird nach Verhältnis des inneren Werthes überall angenommen 1."

Gemeinsam zogen Richard und Philipp August nun= mehr die Rhone hinab2; bann trennten fich die Beere aus Mangel an Lebensmitteln und die Frangofen mandten fich nach Genua, die Englander nach Marfeille. In biefer Stadt war aber bie, um Spanien herumfegelnbe, englische Flotte noch nicht angelangt3, weshalb man viel neue Schiffe bauen mußte. Mehren Pilgern ging burch bie Bogerungen bas Geld bereits vor der Abfahrt aus. Endlich, am fiebenten August 1190, schiffte sich Richard ein, fand ben Ronig von Frankreich, welchen ein Fieber befallen hatte 4, noch in Genua und erreichte, nach einem kurzen Aufent= halte, über Pifa den Hafen von Offia, Soflich lud ihn Klemens III ein, von hier nach Rom zu kommen; allein ber heftige Konig schalt über bie Bestechlichkeit und Sab= fucht des romischen Hofes und erklarte, er werde sich nie zur Quelle so vieler Uebel begeben. Der Papft fand es unzeitig, in biefem Augenblicke Beleidigungen eines, jum beiligen Kriege aufbrechenben Fürsten zu rugen.

<sup>1</sup> Rymer foedera I, 1, 21. Dumont I, 112. Urf. 202. Bromton 1182.

<sup>2</sup> In knon brach ein Brückenbogen unter der gaft der Hindbergiehenden und Biele ertranken. Roman des guerres 3-4.

<sup>3</sup> Dem scheint Ricard. Divisiensis 15, 17 zu wibersprechen.

<sup>4</sup> Laudun, chron, 709.

Unterbeß war auch ber Konig von Frankreich am 24sten 1190. Mugust mit feinem Beere von Genua abgefegelt; aber un= fern der sicilischen Meerenge überfiel ihn ein furchtbarer Sturm. Die Dunkelheit ber Nacht, die feurigen Blige, bas Rollen ber Donner, bas Brechen ber Mastbaume er= bobte bie Ungft, und Pferbe, Rriegswertzeuge, Lebens: mittel wurden eiligst ins Meer geworfen !: benn ber einzige Bunich, bas Leben zu retten, übermog jest alle anderen Rudfichten. Dennoch scheiterten manche Schiffe und erft nach einer breiwochentlichen Fahrt erreichten die Frangofen Messina, am 16ten September. Auf einem fleinen Schiffe lief Philipp? in den Safen ein und taufchte die auf ihn Bartenben; mogegen Richard Lowenherz, welcher feche Tage3 fpater ankam, fich Allen feierlichst zeigte. Manche nannten biefes toniglich, jenes untoniglich; obgleich Bind und Bet= ter wohl ber Sauptgrund bes verschiedenen Benehmens mar. Richard hatte feine Flotte ichon vorausgeschickt, und einen Theil des Beges zu Lande über Kapua, Reapel, Salerno und Kalabrien gurudgelegt. Als er in ber lettgenannten Landschaft burch ein Dorf ging', nahm er einen Sagdvogel meg, ber ihm gefiel; worauf ihn aber bie Bauern, weil er beffen Rudgabe verweigerte, mit Knitteln und Steinen fo beftig anfielen, bag er, nach einer gewaltigen Berthei: bigung, nur mit Dube in ein Klofter entkam'.

Die Einwohner von Meffina, welche nunmehr einem zweiten Konige und einem zweiten heere Bohnungen einstaumen follten, fanden dies zu laftig und wurden von den Franzosen, die sich nicht wollten beschränken laffen, in dem

<sup>1</sup> Brit, Phil. 136.

<sup>2</sup> Der Graf von Ftanbern, welcher im August aufgebrochen war, blieb ben Winter über in Italien. Aquie. auetar. gu 1190. Stella 387.

<sup>3</sup> Gieben Tage, Ricard. Divis. 18.

<sup>4</sup> Radulph. a Diceto imagines 656. Bromton 1179. Vinisauf

<sup>5</sup> Roger Hoveden 673.

1190. Verlangen unterstügt: daß Richard sein Lager außerhalb ber Stadt aufschlagen solle. Er gab nach und beide Könige besuchten sich freundschaftlich'; aber Richard verschmerzte diese Beleidigung nicht, und bald fanden sich mehrsache Veranlassungen zu neuen Zwistigkeiten.

Konig Wilhelm II von Apulien und Sicilien war nam= lich am 16ten November 1189 geftorben, und hiedurch bie Soffnung ber Kreuzfahrer auf fuditalienische Sulfe gang vereitelt worden?. Denn es entstand bie, nicht in Gute zu beseitigende Frage: ob Raifer Beinrich VI, ber Gemahl von Wilhelms Tante Konstanze, ober ob der naturliche Sohn von beffen Dheim Roger, Tankred Graf von Lecce, ben Thron besteigen folle. Gern hatte ber lette, welcher jest ben größten Theil des Reiches inne hatte, die Ronige von Frankreich und England fur fich gewonnen: aber Philipp August lehnte, aus Freundschaft fur Beinrich VI, den Untrag ab des Grafen Tochter zu beirathen oder feinem Sohne Ludwig zu vermahlen; und mit dem Konige von England war bereits 3wift entstanden über die Ruchgabe bes Beirathsautes feiner Schwester Johanna, ber Wittme Wilhelms II. Außerdem verlangte Richard, auf den Grund eines angeblichen Bermachtniffes, einen goldenen Tifch zwolf Fuß lang und anderthalb Fuß breit, zwei goldene Drei= fuße vor diefem Tifche, vierundzwanzig filberne Becher, ebensoviel filberne Teller, gewaltige Vorrathe an Getreite und Wein, ein feibenes Belt, fo groß bag 200 Ritter barin fpeifen konnten, hundert bewaffnete und auf zwei Sabre mit Lebensmitteln verforgte Galceren; - ja er gab beutlich zu verstehen daß Johanna, von ihm unterflügt, wohl die gewichtigsten Unsprüche auf das ganze Reich machen konne3.

The election were up , contain accorded annually in .

<sup>1</sup> Guil. Neubrig. IV, 12. All alther branish and a

<sup>2</sup> Guil. Neubr. III, 27. Martene coll. ampl. I, 902.

<sup>3</sup> Roger Hoved. 676. Bromton 1185. Vinisauf II, 11., Bened. Petroburg, 2I6, 613. Ricard. Divis. 19.

Tankred hatte nun zwar unverzüglich Richards Schwe= 1190. fter ber fruberen Saft entlaffen', aber er zogerte naturlich mit Bewilligung jener großen ober vielmehr unerschwing= lichen Forderungen und behauptete: Johanna fen fur bas ihr zugeficherte Witthum langst burch Bahlung einer febr anschnlichen Summe abgefunden. Darüber erzurnte Richard. sette fich in ben Besitz mehrer Burgen, vertrieb Monche aus ihren Rloftern und erweckte bie Beforgniß, er wolle fich ber gangen Infel bemachtigen. Gleichzeitig fliegen bie Preise ber Lebensmittel auf eine unerschwingliche Sobe, und aus Furcht felbit Mangel zu leiden, wollten weder die Gin= wohner von Meffina, noch die gleich angstlichen ober nei= bifden Rrangofen, ben Englanbern etwas aus ber Stadt gukommen laffen2; ja Tankred suchte ihnen fogar ben Markt in ben übrigen Theilen Siciliens zu verderben3. Aber Einige welche bie Liebe bes Gewinnes lockte, verkauften nach wie vor ben Englanbern bas Getreibe zu hoben Preis fen; Undere fürchteten, noch Undere litten Gewalt. Dies Berfahren blieb indeß nicht ohne übele Folgen, vielmehr entstand (am britten Oktober), als ein Englander in ber Nabe von Meffina einer Frau ihr Brot nahm ohne es ju bezahlen, eine fo arge Schlagerei baß ein paar Englander getobtet, alle aus ber Stadt getrieben und die Thore verfcoloffen wurden . Richard, welcher mahrend bes Streites bingutam, bemuhte fich, obwohl vergebens, bie Ordnung beraustellen. Mit mehr Erfolg wirkten bie Dbrigkeiten Meffinas fur ben gleichen 3wed, und gingen am anderen Morgen, begleitet vom Ronige von Frankreich, zu Richard

<sup>1</sup> Bielleicht betrachtete Richard biefe Forberungen jum Theil als Bufe fur die Berhaftung Iohannens, welche aber mahrscheinlich erft aus Befergniß über ihre Plane eingetreten war.

<sup>2</sup> Philippo propter invidiam venalia prohibente. Chron. S. Steph. Cadom. 1120.

<sup>3</sup> Ricard. Divis. 20. Denegatur ex edicto omnis terrae negotiatio.

1190 um einen Bergleich abzuschließen und Genugthuung zu geben. Beibe Theile beschuldigten fich wechselsweise bes Friedens= bruches, und die Meffinefer rugten noch außerdem daß un= geziemendes Betragen ber Englander gegen bie Frauen, manchem Chemanne gerechten Grund zu Beschwerben gebe. Dennoch war man einem Bergleiche nahe, als bie Bot= schaft anlangte: daß zwischen ben Englandern und bem, auf einer Unhohe des Ausganges harrenden Bolke, neuer Streit ausgebrochen fen '. Alle suchten Richard zu beru= higen, aber auf eine wiederholte Unzeige brach er die Berhandlungen ab, stieg auf sein Pferd und sprengte binaus um ben Streit zu schlichten. Statt beffen marb er felbit fogleich in den Kampf verwickelt: von Augenblick zu Augen= biick stieg bie Berwirrung, und die Englander waren im Begriff bie umlagerte Stadt zu ersturmen. In folder Noth trugen alle Einwohner dem Konige von Frankreich bie hochste Gewalt an, und diefer wollte zwischen beiden Theilen vermitteln; aber Richard nannte bies Bemuben parteiisch und wortbruchig, und fprengte mit ben Seinen ein fleines vernachläffigtes Stadtthor. Roch beftiger ward jest ber Rampf ber Erbitterten in den Strafen und von ben Dachern herab: burch Mord, Brand, Plunderung und Gewaltthaten aller Urt gerieth Meffina an ben Rand vol= ligen Unterganges. Da trat ber Konig von Frankreich mit Nachdruck hemmend auf und beruhigte beide Theile; ohne jedoch verhindern zu konnen, daß von jetzt an neben der frangofischen auch englische Befatung in ber Stabt blieb, und die Keldzeichen beider Bolker auf Thurmen und Mauern

<sup>1</sup> Bromton 1181 giebt Richard die Schuld, daß die Verhandlungen abgebrochen wurden, und spricht Philipp von aller Theilnahme an der Febbe frei; nach Vinisauf II, 16 ging dagegen der Streit von der Menge aus. Ich habe bier, so wie in der Erzählung des ganzen Kreuzzuges, bei den außerordentlichen Abweichungen der Schriftseller, möglichst die natürliche Mitte zu halten gesucht. Die Gründe konnte ich inden nicht entwickeln, ohne die Noten länger als den Text zu machen.

aufgepflanzt wurden, bis man mit dem Konige von Sicilien 1190. über alle Ungelegenheiten einen Bergleich getroffen habe.

Richard wiederholte hiebei nicht allein die schon erwähn= ten Forderungen, sondern verlangte auch eine reichliche Ges nugthuung wegen aller Unbilden ber Einwohner von Meffina. Zanfred aber entgegnete: er werbe, nach Rath feiner Barone, zur gehörigen Beit und am gehörigen Orte bie billig gefundene Genugthuung geben. Diefe ausweichende Untwort verbroß ben Konig von England um fo mehr, weil er vermuthete Philipp Muguft habe gegen feine Bunfche gesprochen, und aus biefem Grunde maren beffen, und nicht feine Gefandten von Tankred beschenkt worden'. Umsonst fuchten alle Friedliebenbe bie beiben Ronige auszusohnen: Philipp August wollte fich, als Oberlehnsherr Richards, feinem schiederichterlichen Ausspruche unterwerfen, und Ri= darb wiederum als Ronig eines unabhangigen Reiches. Reinem nachstehen. Aber bie Beforgniß daß Meffina viel= leicht nochmals feindlich behandelt werde, und beibe Ronige fich dennoch gulett auf Tankreds Roften ausfohnen, ober wenigstens noch febr lange jum Berberben feines Reiches verweilen konnten, brachte biefen babin, einen Bergleich mit Richard einzugeben, bes Inhalts: "ber Ronig von Eng= land erhalt 20,000 Ungen Goldes, entfagt aber für fich und feine Schwester Johanna allen Unsprüchen auf bas ficilifche Reich. Er fteht Tankred gegen alle Reinde bei. und vermablt feinen Deffen Arthur mit beffen Tochter. welche ebenfalls ein Beirathsqut von 20,000 Ungen Goldes erhalt. Gollte aber ber Papft nicht in biefe Che willigen, ober ein anderes Sindernig ihre Bollgiehung unmöglich machen, fo wird biefes Beirathsqut gurudgegablt 2."

<sup>1</sup> Vinisauf II, 18, 19.

<sup>2</sup> Richard, S. Germ. 971. Math. Paris 112. Rymer foed. I, I, 21. Bened. Petrob. 617. Dumont I, 113. Urf. 203, 205. Das Benachrichtigungeschreiben an ben Papft vom 11ten November 1190. Siebe auch Lünig cod. Ital. diplom. II, 859. Tantreb tieb bas Geld von Rausseuten. Gianett. I, 322.

1190. Die Einwohner von Messina kamen jeht wieber in den Besich des ihnen Geraubten, und die frühere Handelssperre hörte auf. Tankred und Richard sahen sich zwischen Messina und Valermo, und vor ihrem engeren Bunde besorgt, neigte sich auch Philipp, der im Jorne schon allein absegeln wollte, zu einer, für das gemeinsame Unternehmen so nothewendigen Versöhnung.

Selbst ben Ronig von England ergriff tiefe Reue über feine Gunden, er that Buge vor allen Bischofen und verfprach ein neues Leben zu beginnen. Balb trat jedoch feine ursprungliche Natur wieder heraus. Go verwies er 3. B. ben tapferen Ritter Wilhelm von Barres aus bem Beere, weil er ihn nicht aus bem Sattel heben konnte, und wurde nur mit großer Muhe burch die vereinten Bitten ber Eblen und Geiftlichen zur Billigkeit zuruckgebracht?. Solch Be= nehmen erregte Verdruß; noch mehr aber hielt sich ber Konig von Frankreich fur beleidigt, als Richard nach langem Bogern endlich erklarte: "er werbe, ob es gleich ver= abredet fen, beffen Schwester Alife nicht beirathen." Schon fruher hatten die Berlobten feine Reigung fur einander gefühlt, und ein neues Ereignig brachte bie Sache jum volligen Bruche. Eleonore namlich, Richards Mutter, welche diefer Berbindung abgeneigt war, langte ungeachtet ihres hohen Alters mit ber schonen3 und klugen Prinzeffinn Berengaria von Navarra4 in Sicilien an, und ermahnte ihren Sohn von feiner wilden Lebensweise abzulaffen und mit einer Frau in gottgefälliger Che Thronerben zu zeugen. Huch verliebte fich Richard fogleich in Berengaria und be= hauptete nunmehr: " er habe bei dem Konige von Sicilien

<sup>1</sup> Vinisauf II, 22.

<sup>2</sup> Roger Hoveden 687. Bened. Petrob. 630.

<sup>3</sup> Ricard. Divis. 25 fagt bagegen Berengaria fen gewesen: prudentior quam pulchra.

<sup>4</sup> Hemmgf. II, 52. Pipinus c. 25. Guil. Neubr. IV, 19. Trivet 3u 1191.

Briefe bes Bergogs von Burgund gefeben, welche vor Ri= 1190. dard warnten und Beiftand gegen ihn guficherten." Phi= lipp August laugnete alle Theilnahme an biefen Briefen und entgegnete: "ber Konig von England moge bies Alles wohl erfunden haben, weil es ihm an Borwanden fehle, Alisen nicht zu beirathen, und bennoch ihr Beirathagut zu behalten!" Beide Theile wußten sich wohl keineswegs gang frei von Schuld, und fo gelang es bem Grafen von Flandern eine Aussohnung zu Stande zu bringen, wonach Richard von jenem Cheversprechen fur die Zahlung von 10,000 Mark? entbunden und festgefest wurde: daß im Kall er zwei Gobne zeuge, die englischen Befigungen auf bem festen gande unter beide vertheilt werden follten.

Raum hatten sich die Konige auf diese Weise geeinigt, fo murrten die Edeln: theils uber die ermahnte Berausgabe fruberer Beute, theils uber die mit bem Gelubbe unvertraglichen und koffpieligen Bogerungen3. Große Geschenke stellten indeß die Bufriedenheit wieder ber, und bas Beih= nachtsfest beging man fo einig als feierlich. Ueber die Zeit bes Aufbruches entstanden jedoch nochmals Zwistigkeiten, 1191. weil Philipp August, bem ber Aufenthalt in Sicilien burch= aus teinen Bortheil brachte, auf Beschleunigung brang; mahrend Richard aus entgegengefesten Grunden, vielleicht aber auch barum zogerte, weil feine Schiffe fehr burch Bolgwurmer gelitten hatten und ausgebeffert werden muß= ten. Der Ronig von Frankreich' verlangte hierauf baß ihn, wie es bas Gelubbe erheische, Jeber begleite; mogu fich auch mehre von Richards Mannen willig zeigten, und

<sup>, 1</sup> Brit. Phil. 140.

<sup>2</sup> Rymer foed, I, I, 22. Radulph, a Diceto 657. Rad Roger Hoved, 688 gabite Richard jest nur 2000 Mart und versprach 8000 binnen vier Jahren abzuführen.

<sup>3</sup> Much warteten viete Pilger in Dalmatien, Iftrien, Benetien auf du Abfahrt ber Ronige. Guil. Neubr. IV, 12. Vinisauf II, 23-24.

<sup>4</sup> Roger Hoved, 680, Alber, 388.

1191 biesen baburch zwangen wenige Tage nach Philipp August, obwohl ungern, von Messina abzusegeln. Der, wegen seiner Weissaungen bamals berühmte Abt Joachim verkinzbete begungeachtet beiden Theilen: "noch sey die Zeit nicht gekommen, des Herren Haus zu erbauen";" und zu dieser Ueberzeugung konnte er, gleich manchem Anderen, gewiß ohne Sehergeist gekommen seyn.

Um 30sten Marz 1191 segelte Philipp August, jedoch nur mit wenigen Schiffen, von Messina ab und erreichte Akkon am 13ten April nach glücklicher Fahrt?. Richard bagegen, welcher am 10ten April ausbrach, erlitt einen großen Sturm, mußte erst in Kreta, bann wegen Krankheit in Rhodos anlegen, und wandte sich endlich gen Cypern.

Diese Insel gehörte eigentlich zum griechischen Reiche, jest aber beherrschte sie Isaak, ein Mann aus bem Sause ber Komnenen, welcher sich gegen die Kaiser Andronikus und Isaak Angelus emport und ihre Angriffe zurückgeschlagen hatte. Um sich zu stärken, trat er in engere Berbinzbungen mit Saladin, und behandelte weder die abendlandischen Pilger noch seine eigenen Unterthanen so, wie es einem christlichen Herrscher gebührte. Auch jest erlaubte er gelandete Pilger auszuplündern, ja zu erschlagen und empfing Richards Schwester und die Prinzessinn von Navarra, welche zuerst anlangten, keineswegs freundschaftlich

<sup>1</sup> Dandolo 313. Ueber ihn und seine Lehre und die Entstehung bes sogenannten ewigen Evangeliums, Engelhardt kirchengeschichte liche Abhandlungen 1.

<sup>2</sup> Radulph, a Diceto l. c. Bohadin, 159. Nach Schahabeddin 642 landete er nur mit feche Schiffen bei Ukkon.

<sup>3</sup> Nach Ricard, Divis. 28 hatte er 209 größere und kleinere Schiffe (?).

<sup>4</sup> Arge Frevel erzählt von ihm Bened. Petrob. I, 343.

<sup>5</sup> Richards Mutter war von Sicilien zurückgekehrt. Vinisauf II, 26. Rach Oliv. Schol, hist. reg. 1392 ließ Faak die Prinzessinnen einladen und sie schlugen es ab, worauf er befahl die Besahung von brei verschlagenen Schiffen hinzurichten, welches aber durch einen seiner Diener gehindert ward. Siehe noch Alber. 389. Brit. Phil. 140.

und zuvorkommend, fondern schien fie vielmehr als Geißeln 1191. für bas Betragen ber Rreugfahrer zu betrachten: er unter: fagte ben Unfauf von Lebensmitteln, verweigerte alle Ge= nugthuung wegen biefes Betragens und wollte mehre, burch Sturm hieher verschlagene und gefangene, Pilger nicht freigeten. Da erzwang Richard trot alles Widerstandes bie Landung, foling bas weit gahlreichere griechische Beer, machte große Beute an Menfchen, Lebensmitteln und Gu= tern und ichloß feinen Gegner in Nikosia ein. - Um biefelbe Beit langten aus Sprien an: Gubo und Gottfried von Lufignan, Raimund von Untiochien, Boemund von Tripolis und mehre Undere. Alle suchten Gulfe bei bem ritterlichen Ronige, erklarten fich fur feine Mannen und erhielten große Geschenke. In fo ehrenvoller Umgebung beirathete Richard am 12ten Mai Berengarien 1, und Isaak, von ber größern Dacht bes Ronigs überzeugt, entschloß fich jum Frieden. Laut beffelben follte er 3500 Mark Goldes gablen, alle Gefangenen entlaffen, feine Burgen offnen, mit einer ansehnlichen Sulfsmacht perfoulich ben Rrieg in Sprien fuhren und fein Reich von Richard gu Lehn nehmen. 2113 fich Isaak nunmehr in beffen Lager einfand, miffiel ihm aber die ftolge Aufnahme; er bereute bas übereilte Eingeben fo laftiger Bebingungen und ge= wahrte, daß Richard ihn auf eine beleidigende Beife be= machen ließ. Leicht glaubte er in biefer Stimmung bem, vielleicht nicht gang unwahren Berichte eines feiner Diener, bag ihm noch Sarteres bevorftebe und entfloh beshalb, mab: rend feine Bachter ichliefen, unbemertt aus bem Lager nach ben walbigen Berggegenden im' Inneren bes Landes.

Nunmehr entstand Zwist unter den Kreugfahrern, welche Daafregel zu ergreifen fen. Biele unter ihnen, besonders

Nicetas Andron. I, 87. Isaak Angelus 237. Sicardi chron. 613. Hemingf. II, 53. Vinisauf II, 29-41. Coggesh. chr. 217. Bernard. Thesaur. 809. Dandolo 313. Reinharbs Geschichte von Copern I, 102.

<sup>1</sup> Bromton 1197.

1192 bie Geiftlichen, an beren Spige ber Bischof von Beauvais stand, behaupteten aufs Nachdrucklichste: "es fen schlechthin verwerflich, wenn man das heilige Gelübbe noch langer aus den Augen fete, unschuldige Chriften ftatt ber Saracenen befriege, und aus Eitelkeit ober Sabsucht bie Erret= tung Akkons versaume." Richard aber entgegnete: "bie Geiftlichen follten sich nicht um bas bekummern, mas weber ein Gegenstand ihres Umtes noch ihrer Einsicht fen; bie Eroberung Enperns befordere auch bie Angelegenheiten ber Christen in Palastina, und um ein Konigreich zu gewinnen und Beleidigungen zu ftrafen, burfe man wohl einige Bochen Zeit verwenden." Go begann ber Rrieg von neuem nicht ohne Spott und Graufamkeit: benn Richard ließ ben Gefangenen die Barte abschneiben, und Isaak Manchen im Borne verstummeln. Enblich wurde Nikofia genommen und Isaaks Tochter, welche er außerordentlich liebte, ae= fangen. Das bewog ihn zur Unterwerfung und ichon glaubte er fich einer großmuthigen Behandlung erfreuen zu konnen, weil ihn Richard neben sich siten und feine verlorene Tochter berbeirufen ließ; als er mit Erstaunen vernahm, biefe werbe ihm nicht juruckgegeben, fonbern ber Koniginn Berengaria überantwortet, - um sie in guten Sitten zu unterrichten !! Seine eigene Freilassung ichien jedoch außer Zweifel, benn auf seine Bitte hatte Richard bas Wort gegeben, ihn nicht zu fesseln; allein mit listiger Deutung erklarte biefer jest: er habe nur versprochen, Ifaak nicht in eiserne Fesseln legen zu lassen! Man schmiedete ben Getäuschten in filberne Fesseln2 und gab ihn an Guido von Lufignan zur Bermahrung. Gin Bermandter Ifaaks wollte, von den erzurnten Einwohnern unterftust. biefe hinterlift rachen; er ward aber besiegt, gefangen und ohne Weiteres aufgebenkt.

<sup>1</sup> Moribus instruendam. Vinisauf II, 41.

<sup>2</sup> Bromton 1199. Roger Hoveden 690—694. Aquic. auctar, 3u 1192. Ricard. Divis. 49.

Runmehr, mit bem Unfange bes Junius 1191, ge: 1191. bachte Richard endlich ber Abfahrt und fegelte mit funfundzwanzig Schiffen gen Tyrus, ward aber vom Martgrafen Konrad, als ein Beschützer feines Gegners Guibo, nicht eingelaffen. Muf ber weiteren Fahrt nach Uffon ent= bedte man ein Schiff von ungeheurer Große, welches frangofifche Flagge trug und behauptete: es fuhre aus Untiodien ben Chriften Sulfe gu. Man glaubte biefem Borge: ben und icon entfernte fich bas Schiff, als ein Galeeren= bauptmann feinen Ropf zum Pfande fette, es fen ein fara= cenisches Fahrzeug, und eine zweite Ruckfrage ergab auch Die Richtigkeit feiner Behauptung. Sogleich begann ber Rampf; aber mit griechischem Feuer thaten bie Saracenen ben Chriften ichon aus ber Entfernung großen Schaben, und wenn endlich einer mubfam hinzubrang, ben boben Bord hinanklimmte und die Banbe an beffen Rand anfette, fo wurden fie ihm abgehauen. Mehre Male wichen bie Ungreifenden, nur Richard befeuerte und bedrohte fie un= ablaffig, und bei ber Binbftille fonnte bas große, minber bewegliche Schiff ben kleineren nicht entflieben. 2118 nun bie Saracenen faben, daß fie ber tapferften Bertheibigung ungeachtet erliegen mußten und von ihren Gegnern feine Milde erwarten durften, fo bohrten fie bas Schiff felbit an, bamit es biefen nicht in bie Bande falle'. Der größte Theil ber Befatung ertrant, manche wurden auch vorfatlich in die Fluthen gesturgt, und nur wenige Unführer und einzelne Kriegsbauverftanbige ließ man am Leben, bamit jene fich fur große Summen lofen, biefe aber Rath erthei: len möchten.

3wei Tage nachber, am achten Junius 1191, lanbete Richard mit 25 Schiffen vor Akton und wurde mit den

<sup>1</sup> So Ibn Alatsyr 517, Bohadin. 166. Nach Anderen behrten die Christen das Schiff an, und Richard ließ vorsählich den größten Abeit der Besahung ersaufen. Roger Hoved. 692. Wilh. Tyr. 630. Roman des guerres 17. — Chron. in Bouquet script. XIX, 241.

1191, größten Freuden empfangen 1. Defto mehr erschraken bie Belagerten, als fie biefe Kefte, Erleuchtungen und Freubenfeuer faben und von dem Untergange jenes großen Schiffes horten, welches ihnen Lebensmittel und Rriegsbedurf= niffe aller Art zuführen gefollt. Ferner hatte Philipp August bie Belagerung schon aufs Thatigste betrieben, ben Einwohnern durch Abgraben bes Stromes bas frifche Baffer entzogen und fogar einen Theil ber Mauer beschäbigt; gleich nach Richards Unkunft follte gesturmt werden. Much erklarte fich diefer bereit bazu. Um andern Morgen aber nahm er und die mit ihm verbundeten Pifaner bies Bersprechen (entweder aus fachlichen oder aus perfonlichen Grunden) zurud, und nun miggluckte nicht allein ber Ungriff ber Frangofen burch bas Musbleiben ihrer Berbundeten, fondern bie Turken kamen ihnen auch in den Rucken und verbrann= ten das Belagerungszeug. Beibe Konige wegen biefes felbst= verschuldeten Unfalles ftreng an ihren, bei ber Rreuzesannahme geleisteten Gib erinnert, famen nunmehr überein: von jeder Seite fluge und rechtschaffene Manner zu erwah= len, und im Kall eintretenden Streites deren Ausspruche Kolge zu leiften. 2018 aber Richard erkrankte und gegen die Borschrift biefer Manner unthatig blieb, hielt sich auch ber Ronig von Frankreich von feinem Gide fur entbunden.

So schwer hienach beibe zu einer gemeinsamen Wirksfamkeit zu bewegen waren, so sehr suchten sie sich einzeln in Anstrengungen zu überbieten. Philipp August ließ neues Belagerungszeug erbauen; es wurde zum zweiten Male von den Saracenen verbrannt. Er ließ einen Theil der Mauer untergraben, und dieser stürzte zwar noch nicht danieder, neigte sich aber doch dergestalt daß ihn Ritter Alberich mit freudiger Kühnheit zuerst erklimmen konnte. Allein zu Viele folgten schnell seinem Beispiele, die Mauer brach ein und nach der tapfersten Gegenwehr fand Alberich mit nicht wesnigen seiner Begleiter den Tod.

<sup>1</sup> Schahabeddin 643.

Noch größere Geschenke' als Philipp August, vertheilte 1191. ber König von England unter die Pilger und wurde darum noch mehr gepriesen: er zahlte ein Gewisses für jeden aus den Mauern herausgezogenen Stein, was einerseits ungesmein beseuerte, andererseits aber auch manchem Kühneren den Untergang zuzog. Selbst während seiner Krankheit ließ sich Richard an den Mauern umhertragen, und erlegte mit seiner Armbrust zwei Saracenen: den ersten, als er sich auf den Mauern in Alberichs Rüstung brüstete, den zweiten in dem Augenblicke, wo er frevelhaft ein Kreuz versunreinigen wollte.

Ueberhaupt stieg die wechselseitige Anstrengung aufs Hochste. In Minen und Gegenminen trasen Belagerer und Belagerte auf einander, selbst Weiber und Kinder kampfzten, und Turken suchten, durch den Hasen schwinmend, griechisches in Otterfelle gefülltes Feuer in die Stadt zu bringen. Sie wurden jedoch in Negen gefangen<sup>2</sup> und, so wie alle Gefangene, mit großer Harte behandelt.

Gleichzeitig wuchs die Anzahl ber Kranken und Berwundeten in Akkon, und die Befestigungen litten von Tage zu Tage mehr. Jene Anstrengungen und diese Unfalle wurben indes keineswegs entschieden und die Stadt sich noch langer vertheidigt haben, wenn nicht Mangel an Lebensmitteln eingebrochen ware, seitdem die Christen das Meer beherrschten, Laufgraben rings um die Landseite sührten and heimliche Jusuhr fast unmöglich machten. In solcher

<sup>1</sup> Vinisauf III, 1-15, Godofr. monach, zu 1191.

<sup>2</sup> Ohne vollen Bemeis führt Michaud II, 401 an, baß die Franzofen und Saracenen sich gegenseitig zu Festen luben, jene nach türkischer Musik und diese nach Liedern der Minstrels tanzten. Die Answesenheit von vielen liederlichen Dirnen vor Akton ist weniger zu bezweiseln (S. 402): ja die Franken ließen sich, der Angabe nach, von den Inseln und den benachbarten Gegenden 300 Weiber ins Lager kommen, was den Mostemern so gesiel, daß sie es nachahmten. Fundzurben III, 218.

<sup>3</sup> Abulf. gu 1191, Bohadin. 174,

1191, Bedrangniß baten bie Belagerten um einen furgen Baffenftillstand und versprachen bie Stadt zu übergeben, wenn Saladin ihren Gefandten feine schnelle Sulfe bewillige, und wenn man ihnen mit ihren Waffen und Gigenthum freien Abzug gestatte. Dem Sultan war trot aller Bemubungen ber Entfat unmöglich und Philipp August wollte, gleich ben meisten Frangosen, ben letten milberen Vorschlag ein= geben, als Richard bestimmt widersprach: "es fen Unrecht, nach fo langen und großen Unstrengungen nur eine leere guterlose Stadt zu gewinnen." Der Emir Seifedbin Mi, welcher mit ben Christen unterhandelte, mußte baber folgende Bedingungen annehmen !: "bie Perfonen erhalten freien Abzug, aber die Waffen und Guter bleiben zurud. Salabin lagt eine bestimmte Bahl Christen frei, gahlt fur Die Losung ber turkischen Gefangenen binnen zwei Monaten 200,000 Bnzantiner und übergiebt bas heilige Kreuz. Bur Festhaltung bes Bertrages werben Geißeln gestellt ober vielmehr ein Theil ber Befatung und bie ausgezeichnetsten Befehlshaber zuruck behalten." - Runmehr verließen die Turfen ihre helbenmuthig vertheidigte Stadt, und trop alles Saffes fagt ein driftlicher Augenzeuge2: "fo bewunderns= werth zeigten sich diese Manner in Sinsicht auf friegeri= schen Muth und jebe andere Tugend, daß fie Niemand auf Erden übertroffen hatte, wenn nur ihr Glaube ber rechte gewesen mare." Jeder erstaunte über die herrliche Gesichts= bildung der Abziehenden, über ihre durch so vieles Ungluck, burch bie außerste Noth, burch ben Berluft aller Guter un= gebeugte Saltung; ja nach ber Standhaftigkeit und Rubn=

<sup>1</sup> Ueber die Jahl der freizulassenden Christen, die Größe der Geldschumme und den Tag der Einnahme sinden sich viele Ubweichungen. Wir wählten die wahrscheinlichsten Angaben. Siehe Sicardi chron. 614—615. Aquic. auct. Coggesh. chron. angl. 817. Alber. 391. Vitae Pontif. 479. Sanut. 197. Radulph, a Diceto imagines 660. Vinisauf III, 17. Wilken IV, 360.

<sup>2</sup> Vinisauf III, 15 u. 18.

heit ihres ganzen Wefens ichienen fie nicht Befiegten, fon= 1191. bern Siegern gleich.

Um 12ten Julius 1191 zogen bie Pilger in Uffon ein, weibten aufs neue Rirchen und Altare und banften ein= stimmig Gott fur ben verliehenen Sieg. Aber bei ber gleichzeitig beeilten Besignahme bes irdischen Gutes ver= femand biefe Ginigkeit nur zu bald. Philipp Muguft nam= lich und Richard pflanzten allein ihre Fahnen auf, und theilten die Stadt, die Buter und die Befangenen, mah= rend alle Uebrigen juruckgefett, ja mighandelt wurden !. Bergog Leopold VI von Defterreich2, welcher fich überall thatig gezeigt, zweifelte aber nicht bag er abnliche Unrechte befite, und befahl feinen Dienern eine Bohnung in Befchlag ju nehmen und feine Sahne auf einem Thurme zu befesti= gen. hieruber erhob fich Streit mit Richards Leuten und biefer, ohne weitere Untersuchung Partei nehmend, ließ berrifch Leopold berbeirufen und fragte: "unter weffen Boll= macht und Oberhoheit die Fahne aufgerichtet fen, und wie er, ein bloger Bergog, fich hierin Ronigen gleich ftellen fonne?" "Ich fampfe, antwortete Leopold, aus eigener Macht und Sobeit, und erkenne nachft Gott nur ben beili= gen Petrus als Dbern." Bornig entgegnete bierauf Richard: "wenn bu von feinem Furften gand tragft, wirft bu bald ohne Land fenn." Er befahl Leopolbs Banner abzureigen, in ben Roth zu werfen und mit Fugen zu treten 3. Der Berjog tonnte jest nicht widersteben, fondern verließ bie Stadt und lagerte vor den Thoren; aber je mehr er feinen Groll verbergen mußte, besto fester ward in ihm ber Borfab, sich

<sup>1</sup> Caeteris opprobriose rejectis. Nam intrare volentibus, colaphis et verberibus caedebantur. Chron. in Bouquet script. XIX, 242.

<sup>2</sup> Godofr. mon. gu 1191. Hemingf. III, 55. Bromton 1212. Otto S. Blas. 36.

<sup>3</sup> Si non de praecepto, de voluntate tamen regis, fagt Ricard. Divis. 52.

1191, bei der erften Gelegenheit wegen biefer großen Befchimpfung zu rachen.

Nicht weniger migvergnügt waren alle englische und französische Barone, und wollten, fofern ihnen nicht ein gebührender Theil ber Beute zugestanden werde, ihre eige= nen Konige verlaffen. Sierauf mard ihnen zwar allerhand versprochen, spater jedoch fo wenig gehalten, daß manche in die außerste Urmuth geriethen. Ferner klagten (obwohl vergebens) die Pilger aller übrigen Bolfer, baf fie von ben Frangofen und Englandern gang guruckgefest und über= muthia behandelt wurden; es klagten am lautesten die alten driftlichen Bewohner von Ukkon und baten flebentlich : daß man ihnen boch ihr ehemaliges Eigenthum zuruckgeben mochte. Aber bie Sieger antworteten: bas Eigenthum gebührt benen, die es burch ihre Tapferkeit gewannen, und außer: bem ift es unmoglich bie fruberen, unbekannten Besiber aufzufinden. Doch ward endlich, durch Philipp Augusts Betrieb', benen welche ben Beweis ihrer Berechtigung führten, wenigstens ein Theil ihrer Guter wieder einge= raumt. Nachdrucklicher als biefe Ginzelnen fonnten bie Benetianer, welche eine Bulfsflotte gefandt hatten, ihre Un= fpruche geltend machen2: fie erhielten alle frubere Befigun= gen und Worrechte gurud.

Ungeachtet biefer Zwistigkeiten unter seinen Feinden war Saladin jeht in großer Gefahr: benn nachdem er die Besesstigungen von Casarea, Joppe, Gaza u. s. w. zerstort hatte, lag das Land offen bis Jerusalem, und er konnte in diesem Augenblicke den Christen weder in offenem Felde entgegentreten, noch durfte er seine unzulängliche Macht in Besahungen zersplittern. Da retteten ihn neue Streitigskeiten, welche aus mehren Veranlassungen zwischen den Königen ausbrachen. Philipp August nämlich verlangte zus vorderst die Hälfte von Covern, weil ein früherer Vertrag

<sup>1</sup> Wilh, Tyr, 634.

<sup>2</sup> Dandolo 614.

feftfete, bag alle Eroberungen getheilt werben follten, und 1191. er in Richards Abwesenheit die Last bes Rrieges vor Affon allein getragen habe. Diefer antwortete aber: jene Beftimmung gebe nur auf gemeinschaftliche Erwerbungen von ben Turfen, mogegen ihm basjenige ausschließend verbleibe, mas er allein ben Chriften abgenommen habe; ober Philipp Mu= auft muffe feinerfeits auch bie Erbschaft bes, vor Alkon gestorbenen reichen Grafen von Alandern berausgeben ! - Raum war hieruber ein Bergleich abgeschloffen wor: ben, bag nur Erwerbungen in Sprien und Palaftina ge= theilt werben follten, to entstand ein neuer 3wift über alle morgenlandische Besitzungen ber Christen, welche fowohl Konrad von Montferrat als Guido von Lufignan in Un: fpruch nahmen. In einer feierlichen Sigung, am 27ften Julius 1191, wollte man biefe wichtige Frage entscheiden; aber vor aller formlichen Unborung ber Grunde hatten bie Meiften, zum Theil aus gang frembartigen Urfachen, schon Partei genommen?: Richard namlich fur Buido (welcher aus Poitou, feinem Lanbe, ftammte) und ihm fchloffen fich bie Pifaner und Benetianer an, weil fie von Buido mehr als von dem flugeren Konrad zu gewinnen hofften. Diefer hingegen suchte und fand Unterftugung bei bem Ronige von Frankreich, feinem Bermanbten, und bei ben Benuefern 3. Bur rechtlichen Begrundung feiner Unsprüche behauptete ber Markgraf: feine Gemahlinn fen unzweifelhaft Roniginn von

<sup>1</sup> Bromton 1202—1212. Roger Hoved. 692. Guil. Neubr. IV, 19. Der Graf von Flandern starb am ersten Zunius 1191 von Usten. Aquic. auct. Godofr. mon. gu 1190. Alber. 394. Geneal. comit. Flandriae 393.

<sup>2</sup> Radulph, a Diceto imag. 634. Ursperg. 313. Le Bret Geschichte von Benedig I, 290. Rach Reinhards Gesch, von Cypein I, 122 standen die Johanniter auf Guidos, und die Templer auf Konrads Seite; aber nech ju 1189 führt Godofr. mon. viele Beschwerden bes lesten über die Templer an.

<sup>3</sup> Laudun, chron. 709.

1191. Jerufalem, und ihm gebuhre bie Theilnahme an ber Berrschaft, weil er bas Reich, welches sein Nebenbuhler burch Unfabigfeit und Berrath verloren, burch feine Unftrengungen erhalten und wiedergewonnen habe. - Entrustet antwortete hierauf Guido 1: "ich verlor bas Reich, nicht weil ich ein Berrather war, fondern weil ich verrathen ward, und folch Unglud verdient feine Entfetjung. Du aber bift ein Gid= bruchiger, das will ich beweisen und fur die Verfolgung biefer Unklage Pfand stellen." Ronrad wurdigte ibn keiner Untwort, sondern ging schweigend hinweg und Niemand magte, aus Kurcht vor bem Bolke, Sand an ihn zu legen. Richard fette jedoch, zu großem Migvergnugen Konrads und des Konigs von Frankreich, folgende Entscheidung burch: Guido bleibt Konig, und erft nach beffen Tobe geht bie Burbe auf Konrad und feine Nachkommen über. Stirbt auch diefer kinderlos, fo ernennt Richard, im Kall er noch gegenwartig ift, ben Thronerben. Ronrad behalt jest, als Lehnsmann bes jerufalemischen Reiches, Die Stabte Torus. Sidon und Berntus.

Bei diesen Umständen kam es nicht einmal zum Entwurse, viel weniger zur Aussührung eines gemeinsamen Planes, und während der König von Frankreich eine benacht barte Burg umlagerte, zog Nichard, um Lebensmittel zu erbeuten, weit im Lande umher. Zuletzt ergriff ihn jedoch die Besorgniß, Saladin möge einen von beiden vereinzelt angreisen, und er beschloß also Philipp August zu untersstügen. Dieser hingegen, sürchtend daß dem ritterlichen Könige von England alsdann der Ruhm der Eroberung allein zu Theil werde, beschuldigte ihn: er suche durch ungebührzliche Mittel die Treue seiner Mannschaft wankend zu machen, und kehrte nach Akton zurück. Dhne französischen Beistand setzte Nichard nunmehr die Belagerung fort, slehte zum Heisland, daß er ihm das Mißgönnte möge gelingen lassen, und nahm jene Burg nach großer Anstrengung und Gefahr.

<sup>1</sup> Guil, Neubr. IV, 21. Hemingf. II, 54. Vinisauf III, 20.

Much bei ben Unterhandlungen mit ben Turken zeigten 1191. fich die verschiedenen Unsichten beiber Ronige. Bor ber Einnahme Akkons verlangte und versprach ein Bermanbter Ruredbins Sulfe gegen Saladin; und biefer bot wiederum feinerseits große Bortheile, wenn die Konige ihn gegen alle übrigen, nicht unbedeutenden Feinde unterftuben wollten. Aber weber mit jenem, noch mit bem Gultan fam man bamals jum Abschluffe. Sest wollte biefer einen Baffenftill= stand auf sieben Sahre eingehen' und machte (fo wird er= gablt) Soffnung, er werbe, nach erlangter grundlicher Rennt= niß von der driftlichen Lehre, wohl noch zu ihr übertreten. Da sprach Philipp August: "ber Friede ist vor der Thur, laßt uns ihn ergreifen, benn wer bas Billige gurudweifet, betrügt fich felbft." Richard hingegen rief aus: "wie kann ein Chrift und ein Ronig fo trugerifchen Worten vertrauen! Bir haben bas Kreuz genommen, um bas heilige gand aus ben Banben ber Unglaubigen zu erretten, und wenn biefe es nicht gutwillig herausgeben, fo lagt uns fur Chriftus fterben, gleichwie diefer fur und gestorben ift; lagt und gur Abschreckung unferer Feinde schworen, daß wir noch brei Sahre in Sprien bleiben und Jerufalem um jeden Preis erobern wollen!" - Diefer Borfchlag stimmte aber um fo weniger mit ben Planen Philipp Augusts, als er feinen Nebenbuhler, wegen bes Empfanges großer Gefchenke, in Berbacht eines Einverstandniffes mit Salabin hatte 2 und burch eine schwere Krankheit so angegriffen war, daß ihm die Saare ausfielen und die Ragel an Sanden und Fugen, ja bie gange Saut fich ablofete'. Deshalb nannte er ben Rreuzzug beendet, und erklarte feinen Entichluß nach Frant= reich jurudzukehren. Huger allen ichon erwähnten Grun-

<sup>1</sup> Bromton I, c. Histor, brev. 1352. Bened. Petrob. 660.

<sup>2</sup> Bielleicht wirften auch nachrichten von Berschwörungen gegen sein Leben. Iperius 676.

<sup>3</sup> Guil, Armor, 76, Rigord, 34, Sanut. 198, Guil, Neubr. IV, 22. Brito Phil, 140,

1191. den, wirkten die Nachricht von der todtlichen Krankheit fei= nes Sohnes, ber Bunfch vieler frangofischen Großen', bie Ueberzeugung von der Rothwendigkeit seinem Reiche perfonlich vorzustehen, und bie hoffnung, er werbe in Richards langerer Abwesenheit wo nicht bessen gander, boch bie bes verftorbenen Grafen Philipp von Flandern gemin= nen?. Als der Konig von England jenen Beschluß ver= nahm, zurnte er aufs Aeußerste und rief: "wenn Philipp wirklich glaubt, bag ein langerer Aufenthalt in Sprien ihm tobtlich fen, so mag er geben und fein Reich mit Schande bedecken!" Unbekummert um biefen Widerspruch bezog fich biefer auf ben Rath feiner Merzte und Barone, legte bar wie viel er schon fur bas beilige Land gethan habe, und meinte feiner übernommenen Pflicht hinreichend nachzukom= men, wenn er 500 Reiter und 1000 Fugganger, nebst ben zu ihrer Erhaltung nothigen Summen, unter Unführung bes Herzogs Hugo III von Burgund zuruckließe. Endlich beschwur er zur Beruhigung Richards: "er wolle weder beffen Besitzungen noch bie eines andern in Sprien gurudbleibenden Kurften angreifen, ja fie vielmehr gegen die Un= griffe jedes Dritten beschüten." - Mit dem Unfange bes Augusts verließ der Konig von Frankreich Sprien3, kam über Apulien nach Rom, wurde durch ben Papft Coleftin II vom Gelübbe losgesprochen, und traf mit dem Ende des Sah= res 1191 wieder in feiner Sauptstadt ein.

Unterdeß nahte der Tag, wo Saladin die ersten Geldsfummen für die Lösung der türkischen Gefangenen zahlen sollte; weshalb Richard vom Markgrafen Konrad von Monts

<sup>1</sup> Ricard. Divis. 58 meint jeboch biefe Nachrichten und Briefe fenen in Sprien gefchmiebet worden.

<sup>2</sup> Graf Balbuin, Philipps Erbe, mußte bem Konige von Frankreich einen Theil bes oftlichen Flanderns abtreten. Geneal. comit. Flandriae 393.

<sup>3</sup> Roger Hoved, 712. Andegav, chron. gu 1192, Hemingford II, 56.

ferrat verlangte: er solle ihm den französischen Antheil die= 1191. ser Gefangenen vorsühren, welchen Philipp August bei sei= ner Abfahrt in Tyrus zurückgelassen. Konrad aber ant= wortete: "zu dem Zwecke habe ihm der König von Frank= reich die Türken nicht anvertraut, und er sen keineswegs verpslichtet Richarden aufzuwarten." Hierüber zürnte die= ser so sehr, daß er schon einen Kriegszug gegen Tyrus un= ternehmen wollte, als endlich Konrad durch die Vermitte= lung des ihm befreundeten Herzogs von Burgund, zur Aus= lieserung bewogen wurde.

Sett ließ Richard ben Gultan nachbrudlich an feine Berpflichtungen erinnern, worauf biefer verlangte !: baf bie turfischen Gefangenen entweder Bug um Bug gelofet, ober boch von ber Partei Geißeln gestellt wurden, welche ihrer= feits bie Bedingung bes Bahlens ober Befreiens gulett erfullen wollte. Richard entgegnete, bas Wort eines Roniges muffe bem Gultane genugen, und brohte mit ben barteften Maagregeln, wenn langere Bogerungen eintraten. Bergebens erinnerte Salabin hierauf, wie viele Chriften fich auch in feiner Gewalt befanden, vergebens ichickte er große Gefchenke und bat, ba er bas Gelb noch nicht beifammen habe, um Berlangerung ber Friften: - am 15ten Muguft, am Tage ber Simmelfahrt ber hochverehrten Maria, ließ Richard 2500 von jenen, wegen ihres Selbenmuthes fo laut gepriefenen Befangenen, auf eine Biefe vor Uffon bin= ausführen und fammtlich niedermegeln! Nur Gingelne hatte man, ihres zu schwerer Arbeit tauglichen Korpers ober ihres Reichthumes megen, vorber ausgesondert. Db nun blog bes Ronigs leidenschaftlicher Ginn, ober ber allgemeine Saf ge= gen bie Turken zu biefem Frevel fuhrte, ober ob bie Furcht por der großen Bahl ber Gefangenen bei bem bevorfteben= ben Aufbruche mitwirkte, ift unentschieben. Doch erzählt

<sup>1</sup> Bohadin, 183. Schahabeddin 651 befchutbigt bie Chriften, baß fic ftatt ber bedungenen Friftzahlung bie gange Summe auf einmat verlangt hatten.

## 492 Ermordung der türkischen Gefangenen.

1191. Richard ben Vorgang felbst auf obige Weise bem Abte von Clairvaur und fügt hinzu!: "er habe gethan was sich gesbuhre!" Ja wenn wir der Angabe eines anderen Erzählers trauen dursen, so fand sich auch nicht Einer im christlichen Heere, welcher bieser schändlichen Maagregel widersprach?!

<sup>1</sup> Sicut decuit, 2500 fecimus exspirare. Roger Hoved. 699.

<sup>2</sup> De assensu omnium. Trivet zu 1191. Sonft finden sich auch hier in ben Nachrichten die größten Abweichungen. Gewiß verwarf Sas tabin bie Bebingungen nicht geradehin, wie Math. Paris 615 erzählt; eben so wenia fehlte bas heilige Rreuz, wie Arnold. Lub. III, 37 und bie Histor, hier. 1122 meinen, ba bies von ben Turken vorgezeigt, und taut Bohadin. 182 von ben Chriften als bas achte anerkannt wurde. - Philipp August kann an ber Sinrichtung ber Gefangenen meber Theil genommen haben, wie Wilh. Tyr. 635 will, noch konnte er ihr widersprechen, wie Bohabin erzählt. Die Sauptschuld fallt, nach fei= nem eigenen Bekenntniß auf Ridjard, und bamit ftimmen Coggesh. chron. angl. 819, Abulfar. 275, Radulph. a Diceto l. c., Vinisauf IV, 2-4, Guil. Neubr. IV, 23, Rigord. 35, Hemingf. II, 49, Chron, in Bouquet XIX, 242; fo bas Bromtons 1213 gang vereinzett hingeworfene Nachricht, Salabin habe zuerst Gefangene hinrichten taffen, gar feine Ermahnung verbient, und außerdem mit ben fachti= den und versonlichen Berhaltniffen in Widerspruch fteht. Ansbert. 112 faat: Rex Angliae, sicut vehementia sui furoris eum saepius exagitavit, omnes trucidavit. - Daß ber Herzog von Burgund auch franzofische Gefangene hinrichten ließ, wird von Einigen behauptet und von Underen geläugnet. Bilken IV, 392. - Ricard. Divis. 53 ergabit: Rex Ricardus, uno tantum, Mestoco, quia fuit illustris, ad vitam vendito, omnes suos decapitavit, et erga ipsum Salahadinum se idem voluntatis habere, sine palpitatione renunciavit. Rex Francorum omnes suos captivos vivos vendidit Marchasio de Monte Ferrato. - Much über bie Bahl ber Ermorbeten finden fich große Ubweichungen. Coggeshale hat 1750, Vinisauf u. Roman des guerres 2700, Bohadin 3000, Roger Hoved. 5000 u. Godofr. mon. gar 8000. Roger Hoved, 695 erzählt allein: wenn Salabin feinen Ber= bindlichkeiten nicht genügte, hatten die Gefangenen senn sollen in misericordia regum de vita et de membris. Wenn dies aber auch rich= tia ware, fo erscheint bie misericordia bier boch in ber araften Deutung und Bohabins Radpricht ift gewiß achter, bag alebann bie Befangenen vertragsmäßig gefangen bleiben follten. Gin gefangener Rit: ter fagte (Bohad, 188): Richard fen allein Urheber ber hinrichtung.

Gleichzeitig suchten die Morder in den Eingeweiden ber Er= 1191. mordeten nach Goldstücken, und in abergläubiger Buth schnitten sie den Leichnamen die Gallenblase aus, um das von wirksame Arznei zu bereiten 1. Die Türken rächten sich nicht durch ahnliche Frevel 2, aber die Strafe des himmels erging bald über die Christen.

Buvorberst dauerte die große Sterblichkeit in Akkon noch fort, und nie sind wohl überhaupt so viele Menschen bei einer Belagerung ums Leben gekommen: 6 Erzbischöfe und Patriarchen, 12 Bischöfe, 40 Grasen, 500 Hochabliche, ja von 300,000 Pilgern, welche zunächst um der Eroberung Akkons willen das Kreuz nahmen, sollen zuletzt etwa 6000 ihre Heimath wieder erreicht haben. Die jeht noch Gegenwärtigen klagten: daß sie, beim Mangel an Nahrung, Kleidung, Wassen und Pferden, sortdauernd sechten sollten, und drangen auf die Rückkehr; einzelne Begüterte ergaben sich dagegen der Schwelgerei mit Wein und Mädchen. Nie chard suchte beiden Uebeln dadurch abzuhelsen, daß er die Armen mit Gelde unterstützte, die Ueppigen aber zur Ordenung zwang und alle Weiber, mit Ausnahme der nöthigessten Wässcheinnen, entsernte

Endlich am 24sten August's 1191 brach bas Beer auf; aber noch war es keine Tagereise von Akkon entfernt, als

<sup>1</sup> Mortuis et evisceratis, felleque corum resecato et usui medicinali reservato, byzantia multa auri Christiani in corum corporibus invenere, Bromton 1213.

<sup>2</sup> Das heißt: Salabin mar ju ebel, als daß er feinerfeits eine ahnliche Megelei anbefehlen hatte; aber im Einzelnen wurden feitbem viele driftliche Gefangene von ben Siegern getobtet.

<sup>2 500</sup> process potentes. Vinisauf IV, 6. Es starben bie Grafen von Perche, Blois 2c. Alber. 390. Brito Phil. 140. Guil. Neubr. IV, 19. Roger Hoved. 685.

<sup>4</sup> Vinisauf IV, 9. Hemingford II, 59.

<sup>5</sup> Diefen Zag hat Vinisauf IV, 12. Coggesh. chr. angl. 819 bar gegen ichon ben 15ten August.

1191 bie Turken sich schon von allen Seiten zeigten und bie größte Vorsicht nothig machten. Man zog vorwarts in geschlossenen Reihen, lagerte Abends an ficherer Stelle und ließ dreimal vom Berolde laut rufen: "Berr hilf bem beis ligen Grabe!" worauf die versammelten Pilger breimal die= felben Worte wiederholten. Alle diefe Borkehrungen blieben jedoch unzulänglich: die Angriffe wurden immer lebhaf= ter und anhaltenber, Pferbe und Reiter fturgten von Pfeilen getroffen zu Boden, und wenn ber Bug ftill hielt, fo entwichen die Turfen mit großer Schnelligkeit, wenn er fich in Bewegung fette, waren fie fogleich wieder beunruhigend zur Sand: - man fam mithin nicht von ber Stelle. Dazu gefellte fich ungeheure Site und Mangel an Lebensmit= teln; fo daß die Schwächeren verzweifelten, die Furchtfamen fich vor ben Negern', welche in Saladins Beere fochten, entsetten und die, felbst von den Feinden laut gepriefene Tapferkeit ber übrigen, burchaus nichts entschied. Richard hielt es jest ber wachsenden Gefahr halber fur rathsam, die geschlossenen Glieder durchaus nicht mehr zu offnen; aber nun trafen bie Turken nicht bloß mit Pfeilen aus ber Kerne. sondern drangen kuhner herzu und erstachen die Pilger mit Lanzen, ober erschlugen sie mit Keulen; dabei an die frevelhafte Ermordung ihrer Bruder und Freunde unter ben Gefangenen vor Uffon erinnernd. Endlich zwischen Cafarea und Joppe, in der Nahe von Arfuf, sahen sich die Chri= ften am siebenten September 2 1191 fo eingeschloffen, fo von allen Lebensmitteln und Wasserquellen abgeschnitten. daß sie ein entscheibendes Gefecht suchen mußten, welches die ermuthigten Turken jest auch annahmen. Jakob von Avesnes führte die erste Schaar, er wurde tapfer fechtend

<sup>1</sup> Gens larvalis, colore nigerrimo, vocantur nigreduli. Vinisauf IV, 18.

<sup>2</sup> Bohadin, 184. Abulf. zu 1191. Auch Rad, a Diceto imag. 662 fest bie Schlacht auf ben 7ten September, Hemingk. II, 59 auf ben 6ten, Aquic, auct. auf ben 8ten September.

erschlagen und bem Herzoge von Burgund stand basselbe 1191. Schicksal bevor, als Richard, überall mit beispielloser Tapfersfeit vorkämpfend, zu Hulfe eilte, die Saracenen schreckte und den Sieg für die Christen errang.

Joppe fand man leer und überlegte nun, ob es beffer fen bie Stadt zu befestigen, ober bis Uskalon vorzubringen. Richard unterftutte biefen Plan als ben fuhneren und ent= icheibenberen; bie Frangofen erklarten fich fur jenen, weil er ausführbarer und ber gerade Weg von Joppe bis Je= rufalem ber furgere fen. Allein auch bie Musfuhrung bes leichteren Planes fand Schwierigkeit, weil fich ergab baß viele Pilger nicht weiter gieben, sondern in Joppe mancher Bequemlichkeit und Luft nachhängen wollten; andere hatten fich eilig mit guruckgebenben Fahrzeugen ichon wieber nach Affon eingeschifft, und noch andere maren aus biefer Ctabt gar nicht aufgebrochen, fonbern trieben fich in ben Wirths= haufern umber !. Richard fchickte fogleich Guido von Lu= fignan babin ab, um Alle zu ihrer Pflicht anzuhalten; aber beffen Borte thaten fo wenig Birtung, bag ber Ronig gegen Enbe bes Septembers felbft nach Uffon eilte, und mit Bitten, Ermahnungen, Drohungen und Strafen wohl an 20,000 Chriften zusammenbrachte. Das Beer bei Joppe wurde hieburch gablreicher als je vorher, und man wollte baber nicht allein ben Krieg fortführen, fonbern auch bie gewonnenen Stabte neu befestigen und mit Ginwohnern befeben. Bahrend bies nun zuvorderft in Joppe gefchah, ergoute fich Richard bisweilen nebft wenigen Begleitern mit ber Kalkenjagd, und ichlief babei eines Tages ermubet ein. Da überfielen ihn bie Turfen, und er mare trot ber tapfer= ften Bertheidigung gefangen worden, wenn fich nicht Rit= ter Wilhelm von Pratelle2 edelmuthig fur ihn ausgegeben und ihm badurch Beit jur Flucht verschafft hatte. Doch

<sup>1</sup> Ibi morantibus in tabernis, Bromton 1240.

<sup>2</sup> Vinisauf IV, 28. Des Preaux schreibt Sismondi hist, de la litter, I, 145,

1191 mußte Richard ernsthafte Warnungen der Seinen anhören, sich nicht wieder solcher Gefahr auszusehen, und es wird berichtet, daß er die Befreiung Wilhelms aus der Gefangenschaft bewirkte.

Um dieselbe Zeit wuchsen Saladins Beforgniffe über ben endlichen Ausgang um fo mehr, als es ihm an Gelbe fehlte, die meisten Goldner nach der Beimath verlangten und das Benehmen feines Neffen Malet el Manfur, welcher am Euphrat unter bes Gultans Leitung herrschte !, feine Aufmerksamkeit und feine Rrafte theilte. Aus biefen Grunden knupfte er Friedensunterhandlungen an, welche fich aber bald zerschlugen, weil Richard bas ganze jerusa= lemische Reich und ben, ehemals fur Aegypten an die Chriften gezahlten Bins verlangte. — Damit nun Uska= lon, die schone und feste Stadt, nicht beim Mangel bin= reichender Vertheidigungsmittel in die Sande ber Chriften falle und fur fie ein trefflicher Saltungspunkt werde, ließ Saladin, obwohl fehr ungern, ihre Mauern niederreißen und alle Borrathe zerstoren. Die Einwohner flohen mit bem Wenigen was fie in der Gile fortbringen konnten, ver= kauften Kostbares für geringe Summen und erlagen fast bem Schmerze, als fie bie ausgeleerte Stabt in Rlammen aufgeben saben?.

Weil Uskalons Besits seitbem unwichtig erschien, wandten sich die Franken gen Ramla, dessen Burg ebenfalls zersstört war, und hossten den Weg bis Serusalem offen zu sinden. Saladin betrieb aber die Befestigung dieser wichstigsten Stadt mit dem größten Eiser, und ließ zu gleicher Zeit durch seinen Bruder Udel dem Könige Richard große Geschenke überreichen und ihm das ganze Land westlich vom Fordan anbieten. Unch diese Anerbietungen genügten dem

<sup>1</sup> Abulf. zu 1191. Bohadin. 193. Ibn Alatsyr 523.

<sup>2</sup> Bohadin. 200.

<sup>3</sup> Nur Askalon und Konigsberg follten unbefestigt bleiben. Vinisauf IV, 31, 36. Fundgruben IV, 228.

Konige nicht, und manche eifriger gefinnte Pilger tabelten 1191. ihn obenein, bag er von Ungläubigen Gefchenke nehme und mit ihnen umgehe.

Bwar trieb bie hoffnung balb nach Jerufalem zu kom= men, noch immer viele Christen ins Lager: allein es befan= ben fich unter ihnen fo wenige taugliche Krieger, baß fie nur die Lebensmittel verringerten und nicht die Dacht er= hobten. hieraus entstanden neue Bogerungen, die erwartete Bufuhr blieb aus, bei ber hochft ungunftigen Sahreszeit (es mar um Reujahr 1192) und ben gewaltigen Regenguffen 1192. weichte das Brot und faulte das Fleisch, die Rleidungen gerriffen, Die Barnifche rofteten, und eine ernfte Berathung führte zu bem Beschluffe nicht bis Jerufalem vorzugeben: erstens, weil man leicht zwischen ben Belagerten und einem außeren Beere eingeschlossen und von aller Bufuhr konne abgeschnitten werben; zweitens, weil man felbst im Fall einer ichnellen und gludlichen Eroberung ber Stadt, außer Stande fen eine binlangliche Befatung gurudzulaffen. -Cobald biefer Beschluß ber Furften und Ritter fund murbe, verbreitete fich bie bochfte Diebergeschlagenheit unter ben geringeren Pilgern: bittere Borwurfe und fehnfuchtige Rla= gen wechselten ab, und feineswegs gehorchten Alle bem Befehle nach Ustalon zu ziehen, fondern Manche, befonbers Frangofen, mandten sich eigenmachtig nach Alffon und Tyrus. Doch erhielt Richard von ben Meiften bas Berfprechen bis Dftern bei Usfalon auszuharren, wohin man auf schrecklichen Wegen am 20sten Januar 1192

Mit der allergrößten Thatigkeit arbeiteten Vornehme und Geringe, Geistliche und Laien an herstellung der Thurme und Mauern dieser Stadt; zuleht hemmte jedoch mancherlei Streit auch hier den Erfolg. Auf stolze Mah: nung des Königs, rascher mitzuwieken, erwiederte z. B. Herzog Leopold von Desterreich: "sein Vater sen kein Mau: rer oder Zimmermann gewesen," und hieran reihte sich der heftigste, für den herzog äußerst beleidigende Wortwech:

n

1192. fel!. - Den nieberen Pilgern, vor Allen ben Frangofen. ging bas Geld aus; weshalb ber Bergog von Burgund verlangte, daß ihm Richard zur Auszahlung bes ruckstan= bigen Solbes eine betrachtliche Summe leihen moge. Diefen Untrag wies aber ber Konig mit bem Bemerken gu= rud: "er habe in Afton schon genug gegeben, was noch nicht wieder bezahlt fen." Bornig entgegnete hierauf der Bergog: "weit großere Summen habe er aus bem Lofegelbe ber faracenischen Gefangenen? erhalten konnen und erhalten follen, aber burch Richards frevelhafte Graufam= feit waren die Chriften um diefen Bortheil gebracht morben." Unbekummert um ben weiteren Erfolg bei Uskalon. zog ber von feinen Kriegern bedrangte Berzog jest nach Ukkon, wo er die Pisaner und Genueser in offener Fehde fand 3 und nebst bem Markgrafen Konrad von Montferrat biefen Beiftand leiftete.

1191. In dieser übelen Lage hielt es Richard für gerathen, seinerseits die schon früher mit Saladin angeknüpsten Friedensunterhandlungen, sortzuseigen. Er hatte ihm geschrieben: "Franken und Muselmanner kommen um, das Land wird verwüstet, und gleich den irdischen Gütern leiden die Seelen. Dem heiligen Kriege ist sein genügend Recht geschehen, und es bleibt nur übrig sich in hinsicht auf Ferussalem, die Landschaften und das heilige Kreuz zu vergleichen\*. Was jene Stadt anbetrifft, so ist sie der Sitz unssere Religion und wir können von ihr nicht ablassen, wenn auch kein Einziger von uns am Leben bleiben sollte; von den Landschaften hingegen verlangen wir nur die, welche diesseit des Jordans liegen. Das heilige Kreuz, — welches für uns vom größten Werthe, für euch aber nur ein ges

<sup>1</sup> Bromton 1242 erzählt fogar: rex ducem pede percussit.

<sup>2</sup> Vinisauf V, 9.

<sup>3</sup> Trivet zu 1192. Richard und ber herzog machten Spottgebichte auf einander. Dies geben ber Troubaboure 103.

<sup>4</sup> Bohadin. 207.

meines Holz ist -, gebt ihr wohl gern gurud; und nach 1191. biefem billigen Frieden lagt uns von ben schweren Unftren= gungen ausruhen." Sobald fich Salabin hieruber mit fei= nen Großen berathen hatte, gab er gur Untwort: "Geru= falem ift ben Mufelmannern fo beilig als ben Chriften, ja noch wurdiger und heiliger, weil unfer Prophet von hier aus feine nachtliche Reife jum Simmel antrat und die Engel fich hier versammeln. Bilbet euch baber nicht ein, baß wir fie jemals preis geben werben. Die Lanbichaften ferner gehoren uns von uralter Beit, und wenn ihr fie auch einnahmet als bie Muselmanner schwach waren, so fend ihr boch mit Recht wieber baraus vertrieben. Das Rreuz endlich ift fur uns ein Gegenstand bes Mergernisses und wir fonnen die, burch beffen aberglaubiges Berehren entstehende Beschimpfung bes mahren Gottes weder gleichgultig ansehen, noch bulben; es mußte benn burch bie Ruckgabe ein aufferft großer Bortheil fur ben Islam bewirft werben."

Salabin konnte jest um fo eher eine ftrenge Untwort ertheilen, als er bie 3wistigkeiten Richards mit ben Fran= gofen kannte, und Konrad von Montferrat fogar turfifde Bulfe gefucht hatte. Diefer furchtete namlich, im Ungebenfen an die Ratur und bas fruhere Benehmen bes Ro= nigs von England, bag er feine Che mit Ifabellen trennen und ihm Tyrus entreißen werbe, und verfprach beshalb insgeheim: er wolle bem Gultane beifteben und ihm Uffon erobern helfen, wenn biefer ihm Gibon und Berntus übergebe'. Indem Galabin fich einerfeits auf biefe Unterhand= lungen einließ und andererfeits verlangte, Konrad folle ben erften offentlichen Schritt thun, gewann er eine vortheilhafte, beliebig so ober anders zu benutende Stellung. - 2113 Ri= chard, um biefe ihm fund geworbene Gefahr zu hintertrei= ben, in Uffon anlangte, hatte fich Konrad bereits vorsichtig nach feinem Tyrus zuruckgezogen und man konnte nicht über die Bedingungen einig werben, unter welchen er ben

<sup>1</sup> Bohadin, 204, 214.

1191. König mit Mannschaft unterstützen solle '. Hierauf erklärte ihn bieser mit Rath seiner Ritter und Barone aller Lander und Einkunfte für verlustig, war aber nicht im Stande biesen Beschluß zu vollziehen.

Mehr Vortheil versprach er sich wahrscheinlich von einer neuen Unterhandlung. Malek, oder Melik el Adel ber Bru= ber Saladins, ein febr gemandter und ehrgeiziger Mann, war dem Konige von England perfonlich bekannt geworden und biefer machte ihm jest ben Borfchlag: "er folle feine Schwester, die Wittme Wilhelms von Sicilien, heirathen, gang Palaffina und noch andere vom Gultan abzutretende Lander mit ihr als Konig beherrschen2, bas heilige Rreuz berausgeben und die wechfelfeitige Lofung ber Gefangenen genehmigen." Seiner Natur gemäß ging Abel auf biefen Vorschlag ein, und es schien als muffe ber Gultan ent= weder große Aufopferungen machen, oder durch eine ab= schlägige Untwort seinen Bruder schwer beleidigen. Sala= bin aber, ben gangen Plan nur als eine ungeschickte Lift betrachtend, erklarte gegen die Erwartung ber Meisten aufs Feierlichste: "er nehme jene Bedingungen gern und willig an." Db Richard je im Ernste an die Bollziehung biefer Che bachte, bleibt ungewiß; in feinen Soffnungen fah er sich indeg ohne Zweifel getäuscht, benn er mußte, so wie es Salabin vorausgesehen hatte, jest erklaren: "feine Schwefter wolle um feinen Preis einen Mufelmann beirathen, und ohne papstliche Zustimmung durfe sie ihn nicht heirathen." Damit jedoch der ganze Plan nicht allzu ploplich babinfalle, hieß est: eine andere Prinzessinn werde sich wil=

<sup>1</sup> Bromton 1240, 1242.

<sup>2</sup> Die Königinn sollte Geistliche mit nach Jerusalem bringen bursen, und die franklichen Ritter zwar Grundstücke, aber keine sesten Schlösserhalten. — Abel that zulest wohl, als habe er geglaubt, die Prinzessinn werde den muhamedanischen Glauben annehmen; und Richard stellte sich, als habe er geglaubt, Abel wolle ein Christ werden. Fundgruben IV, 226. Schahabeddin 656.

liger finden, ober Abel sich wohl noch taufen lassen. Much 1191. kamen Richard und Abel wirklich zusammen und beschenk= ten und besprachen fich wiederholt: jedoch blieb ber Gultan fo fehr die Sauptperfon, daß der Ronig wunschte biefen felbst zu feben und zu sprechen. Salabins Rathe unter= fuchten noch, was man bei diefem Untrage thun muffe, als er felbit, ihnen unerwartet, zur Untwort gab: "fobald Ronige personlich zusammengekommen find, ift weiterer Rrieg mifchen ihnen schandlich, und erft nach geendetem Streit erfcheint ein Gefprach wurdig und fcon. Mogen unsere Bevollmächtigten fich über die Sauptpunkte bes Friedens einigen; bann wird bie perfonliche Bekanntichaft bas Gange befestigen, und Liebe und Freundschaft aus berfelben folgen." Richard fühlte ben großen Ginn, welcher in biefer Untwort lag, und that etwas billigere Friedensvorschlage, wogegen Salabin burch Bogerungen zu gewinnen hoffte. Denn die Frangofen fehrten, als Richard ihre Aufnahme in Afton verbot, nicht nach Uskalon gurud, fondern gingen größten= theils nach Enrus', wo fie bes Rrieges nicht weiter ge= bachten, fondern luftig und übermuthig lebten. Ferner bauerten Konrads Unterhandlungen mit ben Turfen fort, und nur die Beforgniß, daß Franken und Mufelmanner schwerlich für einen 3wed eintrachtig wirken konnten, hielt ben Gultan vom volligen Abschluffe gurud. Auch wider= sprach Abel jedem Vertrage, an welchem Ronig Richard nicht Theil habe: benn unter allen Franken fen er bei weitem ber erste und größte.

To ungunstig und schwankend lagen die Verhältnisse 1192. als im Unfange des Aprils 1192 durch den Prior von Hereford traurige Nachrichten aus England ankamen: von der Vertreibung des Kanzlers Wilhelm, den Anmaaßungen des Prinzen Johann, von Unruhen und Meutereien. Nothsehrungen erklarte Richard hierauf den Seinen: "er musse nach England zurückkehren, wolle jedoch 500 Ritter und

<sup>1</sup> Vinisauf V, 10-20.

1192, 2000 Aufganger in Sprien laffen und Jebem freiftellen. ihn zu begleiten ober langer gegen bie Turken zu fechten." Bei ber hierauf folgenden Berathung außerten fammtliche Eble: "es fen schlechterdings nothwendig, daß vor Richards Abgange alle Macht in die Bande eines neuen Koniges gelegt werbe, und da nun Konrad von Montferrat sich überall tuchtiger gezeigt habe, als Guido von Lufignan,beffen Unspruche überdies mit bem Tode feiner Gemahlinn Sibylle ihres eigentlichen Grundes beraubt maren -, fo trugen Alle einstimmig barauf an, bag jener die Krone erhalte." Der Konig von England konnte nicht umbin zu erinnern, wie wenig Beistand Ronrad in ber letten Zeit ben Vilgern geleistet habe, und in wie engen Berbindungen er mit Salabin ftebe; ferner tabelte Richard ben Wankelmuth berer, welche fruber so laut gegen ben Markgrafen gesprochen hatten und jest als feine Bertheibiger auftraten ': boch gab er endlich dem allgemeinen Wunsche nach, und es gingen Gefandte nach Eprus, um Konrad die Krone anzubieten. - Als diefer horte, daß man feine Erhebung fo einstimmig gewünscht und daß Richard eingewilligt habe. war er außerst erfreut und bankte Gott mit aufgehobenen Banben; ja alle Chriften freuten sich uber bie Beenbigung bes langen, unheilbringenden Sabers, und jeder wollte ben andern übertreffen in den Beranstaltungen zur bevorstehen= ben Kronung, in Waffen, Kleibern und anderem koftlichen Schmude.

Graf Heinrich von Champagne und die übrigen Gefandten Richards reisten eilig zurück, um vom Erfolge Bericht
zu erstatten, und Konrad ging am 28sten April zu einem
Feste, welches der Bischof von Beauvais außerhalb der
Stadt für ihn veranstaltet hatte. Schon war er auf der
Rückehr fröhlich bis in die Gegend des Schlagbaumes am
Thore gekommen, als zwei Jünglinge zu ihm traten und
eine Bittschrift überreichten. Bährend er nun mit dem

.

<sup>1</sup> Vinisauf V, 22-24. Sicardi chron. 616. Dandolo 316.

Lefen beschäftigt, feine Aufmerkfamkeit alfo abgelenkt mar, 1192. trafen jene ihn tobtlich mit ihren Dolden und riefen aus: "bu wirft weber Markgraf fenn, noch Konig." Giner von ben Frevlern wurde fogleich niedergehauen, ber zweite ret= tete fich in eine Kirche und bekannte, als man ihn ohne Rudficht auf die Beiligkeit ber Statte hervorzog: "ber Alte vom Berge habe fie jum Morde abgefandt." Konrad, fo rechtfertigte fich fpater ber Affaffinenfurft, habe einen feiner Diener fangen und hinrichten laffen, Manches geraubt und 'jede Genugthuung verweigert; bafur fen er billigerweife ge= ftraft worden. Diefe Erzählung fand jedoch nicht allgemei= nen Glauben und Ginige außerten, Sumfried von Torono habe, um ben alten Schimpf bes Beiberraubes zu rachen, biefen Frevel veranlaßt; noch Mehre, befonders Frangofen, verbreiteten bas Gerücht, Konig Richard babe bie Morder

<sup>1</sup> Rach Bohadin. 225 und anbern morgentanbischen Quellen fagten bie Morder aus: Richard habe fie gebungen, - aber fie fagten es auf ber Rotter aus. Consilio Richardi Conradus dolo interficitur. Godofr. mon. zu 1192. Richardus ab Hassassinis interfici persuasit vel permisit, fagt Alber. 3. b. J. Achnliches fagt Ursperg. 314 und Aquic, auctar. Aber alle biefe Beugniffe find entfernt ober parteiffh, und wenn gleich bas Schreiben bes Alten vom Berge, bei Rymer I, 123, welches Richarben frei fpricht, in ber Geftalt gewiß nicht acht ift, fo zeugen boch fur die richtigere Unficht: Sanutus 200, Bern. Thesaur. 813, Coggesh. chron. angl. 819, Vinisauf V, 25-27, Guil. Neubrig. V, 16, Wilh. Tyr. 639. Richard mar keines: wege überall milb und liebenswurdig, und ich habe feine Fehler, um ber bertommtichen entgegenstehenden Meinung willen, feineswegs verbehlt: aber ich glaube nicht, baß er ein befonnener Meuchelmorder gewefen fen. herr v. Sammer Gefch ber Uffaffinen G. 205 ift, auf ben Grund morgentanbifder Beugniffe, anderer Meinung; indeß fehtt noch immer ein hinreichender Beweis; auch widerspricht Quatremère in den Fundgruben III, 357, und nach Ibn Alatsyr 527 wurde man gar Catabin fur ben Urheber ber Ermorbung halten tonnen! Dit Recht bemertt biegegen Schahabeddin 660: ber Tob Ronrade, ale eines Wegnere von Richard, fen Catabin febr untieb gewefen. Aemis lius Paulus endlich taft humfried von Torono bie Morber bingen. Michaud VII, 659.

1192. gedungen! Db nun gleich diese Beschuldigung weber er wiesen ist, noch innere Glaubwürdigkeit hat, so zeigt sie doch, was man dem gewaltsam hestigen Könige wohl nacht sagen konnte, und es läßt sich nicht läugnen daß die früheren und späteren Ereignisse, dieser Behauptung der Ubzgeneigten einige Wahrscheinlichkeit gaben.

Vor bem Sinscheiben hatte Konrad feiner Gemahlinn noch befehlen konnen: sie solle Tyrus moglichst schützen und nur dem Ronige von England oder dem funftigen Ronige von Ferusatem übergeben. Mithin lehnte Isabelle bas Berlangen ber Frangofen, die Stadt zu befeten, ab, bis Graf heinrich von Champagne aus Richards Lager in Torus ankam. Laut flagte bier bas Bolf über ben Ber= luft feines herrn, über die Gefahren neues 3wiftes und schwächlicher Obern; balb aber vereinten fich alle Stimmen dahin: "Graf Heinrich II von Champagne', der Neffe Richards und Philipp Augusts, konne allein alle Parteien verfohnen und beffere Zeiten herbeifuhren; ihm gebuhre bie Krone und bie Sand Isabellens." Bescheiden erwiederte ber Graf, er werde überall bem Rathe und der Entschei= bung Richards folgen, und diefer antwortete hierauf: "er fen zufrieden mit dem Borfchlage der Erhebung Beinrichs jum Konige, mogegen er sich um so weniger anmaaße, einen Rath über die Beirath zu geben, ba Konrad Isabel= Ien ihrem erften Gemable entführt habe?." Beinrich aber, entweder der heimlichen Beiftimmung feines Dheims gewiß, ober ben Rathschlägen ber Frangofen, ober feiner eigenen Neigung folgend, heirathete die willenlose Isabelle acht Tage nach ber Ermordung ihres Gemahls, ben funften

<sup>1</sup> Heinrichs II Mutter war eine Sochter Ludwigs VII und Eleonorens von Aquitanien, also eine Stiefschwester von Philipp August und Richard Liwenherz. Die Mutter Philipp Augusts, war die Bastersschwester Heinrichs II.

<sup>2</sup> So erzählt Vinisauf V, 28. Abgeneigte hingegen laffen bie Bei- rath burch Richard bewirken.

Mai' 1192. Un biefe unanständige, ja frevelhafte Gile 1192. reihte fich die Meinung an: Mord und Beirath fen aus einem Stud und ichon fruber bezweckt und verabrebet. Laut flagten von neuem Guibos Freunde, bag ein gerech: ter, aber einfacher Mann bem argliftigen und schamlofen nachsteben muffe; aber biefe wiederholte Burudfebung brachte gulett ihm und feinem Saufe großeren Bortheil. Denn aus alter Freundschaft und um ben weiteren Vorwurfen einer machtigen, ebemabls unterftutten Partei zu entgeben, überließ ihm Nichard Cypern als Lehn. Diefe Infel hatten bie Tempelherren, balb nach ber Unfunft bes Ronigs von England in Sprien, fur 25,000 Mart Gilber gur einftwei= ligen Berwaltung empfangen, geriethen aber in einen Rrieg mit ben, burch die Griechen aufgereigten Ginwohnern und entfagten, wie es icheint nicht ungern, ihren Unspruchen gegen Empfang ber ausgelegten Summen 2. Wenigstens ift es mahrscheinlich, bag Richard fie von ber Lehnwaare befriedigte, welche Guido einzahlte.

Diefe neue Einigung und ber Umftanb, bag Galabin feine friegemuden Coloner einstweilen entlaffen batte, mach= ten es ben Franken moglich, nochmals angriffsweise ju ver= fabren und Darum ben 22ften Mai einzunehmen. Balb nachher bekam Richard bie Rachricht: von Aegypten giebe eine überaus große und reiche Karavane forglos berbei. Man überfiel die Unbedachtfamen, und 3000 Ramcele mit

<sup>1</sup> Diefen Jag hat Radulph a Diceto imag. l. c. und ben 28ften Upril als Bedestag Renrats. Sicard, und Abulf, baben ben 24ften April als Tebestag; Bromton 1242 fest die Bedigeit gar ichen brei Tage nach bem Tebe Renrade, und Ibn Alatsyr 527 behauptet, 3fabelle fen fcwanger gewesen!

<sup>2</sup> Vinisauf V, 37, Rigord, 35, Bernard, Thesaur, 809, Guil, Nang, chr. in 1192, With Tyr. 633, 637, Sanutus 198, Iperius 679. Reinhard Gefch. v. Cypern I, 109, 126. Allerbinge waren Die Einwohner unruhiger Art, fie murben aber auch bart behandelt und ihr Benanif gatt g. B. nicht gegen Ritter, ja nicht einmal gegen bie neuen fprifdjen und lateinischen Unbauer. Diomedes 9.

ihrer Labung und 500 Gefangene waren der große Lobn eines, nicht einmal sehr mühevollen Tages. Den Sultan schmerzte dieser Verlust außerordentlich und ein anderer, obgleich vortheilhafter, Handel konnte ihn nicht ganz erssehen. Bei der Eroberung Terusalems hatten nämlich die Türken mehre Kisten mit heiligen Reliquien erbeutet, so groß und schwer, daß vier Männer sie kaum zu tragen vermochten: und diese Kisten versprach der Sultan versiegelt zurückzugeben, wie er sie empfangen habe, wenn binnen einer bestimmten Frist 52,000 Goldstücke? dasur erlegt würden. Schon lief diese Frist zu Ende und alle Christen waren ob ihres Geldmangels rathlos und in tieser Betrübzniß: da zahlte Richard die verlangte Summe, und sehr gern wurden ihm Heiligthümer, welche sur Muhamedaner keinen Werth hatten, von Saladin überantwortet.

Diesen angstigten jett Sorgen anderer Urt: fein Beer hatte sich noch nicht wieder gesammelt, Serusalem war, aller Unstrengungen ungeachtet, noch nicht vollständig befestigt und mit Lebensmitteln verforgt; bas Beer ber Kreuzfahrer stand endlich kaum brei Tagemarfche von der Stadt, und man mußte ihre Einverstandnisse mit den driftlichen Einwohnern fürchten. Da wandte fich Saladin, ben Berbeiffungen feiner Religion vollen Glauben beimeffend, zu Ulmofen und feierlichen Gebeten. Aber ber Simmel fcbien ihn noch harter prufen zu wollen3, benn an bemfelben Tage, am funften Julius, traf ein Gilbote von den Bor= posten ein und überbrachte die Nachricht: "bas ganze Lager ber Franken fen in Bewegung, und binnen vierundzwanzig Stunden wurden Alle por Jerufalem anlangen." Bereits stieg die Ungst und die Rathlosigkeit aufs Bochste, als ein zweiter Gilbote, unglaublich und doch der Wahrheit gemäß,

<sup>1</sup> Bohadin. 231 ben 25ften Junius.

<sup>2</sup> Math. Paris 112-119. Die Summe ift gewiß übertrieben.

<sup>3</sup> Bohadin. 235.

berichtete, "nicht gen Jerufalem zogen bie Chriften, fonbern 1192 rudwarts gen Ramla!"

Ronig Richard begte ben größten Gifer Gerufalem gu erobern, aber ungunftige nachrichten welche wiederholt aus England einliefen, und fein unficheres Berhaltniß zu ben Frangofen machten ihn bedenklich; bis er, burch ben mach= fenden Muth ber Pilger und die Ermahnungen einiger Geiftlichen angefeuert, ju allgemeiner Freude offentlich aus= rufen ließ: "er werbe vor Oftern bes nachften Jahres bie Rudfahrt nicht antreten." Db nun aber Jerufalem angu= greifen fen, wollte er keineswegs allein entscheiden, weil er beforgte hiedurch Widerspruche herbeizusuhren: benn er ver= achtete bie Frangofen, ob fie gleich gablreicher waren, und fette fie überall gurud '; und diefe furchteten wiederum baß ber Ruhm einer Befreiung Jerufalems, ben Englandern allein zu Theil werden mochte. Die Pilger aus beiben Bolfern verspotteten fich wechselseitig in Liebern, beren einige von Richard gemacht, andere wider ihn gerichtet waren, bis Luft und Scherz nicht felten in arge Schmabungen und Gewalt ausartete2.

Unter biefen Umftanben außerte Richard: "ob er gleich ben Bug nach Jerufalem wegen feiner bekannten Schwie: rigkeiten anzubefehlen Bebenken trage, wolle er boch gern baran Theil nehmen, fobald man ihn gemeinsam befchließe 3." Siezu wurden funf Templer, funf Johanniter, funf Gin= geborne und funf Pilger bevollmächtigt, welche nach ernfter Berathung erklarten: man folle nicht nach Jerufalem gies ben; benn es fehle an einem haltbaren Drte gwifchen Joppe und Berufalem, und die Sige, ber Mangel bes Baffers,

<sup>1</sup> Richardus militiam Francorum, quorum virtute victor exstiterat, contemtui ledit, contumeliose tractavit et injuriose. Alber, 396, Iperius 678, Guil, Neubrig, IV, 23, Sicardi chr. 615, Will. Tyr. 636. Coggesh. chron. angl. 821.

<sup>2</sup> Vinisauf VI, 1.

<sup>3</sup> Bromton 1245.

1192 die Unsicherheit der Bufuhr, die Berge, die engen Paffe! und die Uebermacht Saladins an leichter Reiterei, erzeuge fur eine langere Belagerung ber Stadt die größten Gefah: ren. Auf eine fchnelle Eroberung burfe man aber nicht rechnen, da die Nachrichten über die Schwäche und Muth= Iofigkeit der Turken in Jerufalem ungegrundet fegen; und felbst durch eine rasche Einnahme werde gulett fur die Si= cherheit nicht einmal etwas gewonnen, sobald man nicht eine ftarke Befatung in Jerufalem gurucklaffen tonne2.

Hierauf kam es in Vorschlag, nach Rairo in Aegypten au ziehen; allein die Frangofen behaupteten aufs Lebhaf= teste, dieser Plan sen noch unausführbarer als jener erste: und hierin hatten fie vollkommen Recht, wenn auch vielleicht bei ber Berathung über ben Angriff Jerusalems neben ben erheblichen inneren Grunden, einseitige und tadelnswerthe Unfichten mitwirkten. - Wenigstens glaubte Richard bafur binreichende Beweise erhalten zu haben, als einige gefan= gene Turken auf ber Folter bekannten: baß ber Bergog von Burgund mit Saladin unterhandele, und daß die bei ihnen gefundenen reichen Geschenke fur jenen bestimmt ma= ren. Richard berief beshalb ben Patriarchen und ben Ber= 209 zu einer geheimen Berathung und beschwur auf heilige Reliquien: er fen bereit mit bem Beere aufzubrechen und aufolge feines fruberen Bersprechens, Jerusalem zu erobern. Denfelben Gid verlangte er vom Berzoge; aber diefer ver= weigerte den Schwur mit Bezug auf die schon dargelegten Grunde und Umftande'. Da nannte ihn Richard einen Berrather, warf ihm feine Berhandlungen mit bem Sultan vor und ließ die Gefangenen herbeiführen, welche, laut

<sup>1 3</sup>wifchen Ramta und Jerufalem liegen noch Gebirge und enge Paffe. Uli Bens Reife, Band 8 ber Bertuch. Sammt. 390, 391.

<sup>2</sup> Sanut. 199. Trivet zu 1192. Nach Bohabins 237 abweichenber Erzählung, waren bie Frangosen für, Richard, bes Waffermangels wegen, gegen ben Ungriff Jerufalems gewefen.

<sup>3</sup> Roger Hoveden 716.

einigen Berichten, ihre Ausfage wiederholten 1. Deffunge= 1192. achtet behauptete ber Bergog: "ein erzwungenes Befennt= nig gebe feinen Beweis, und wenn Galabin ihm Gefchenke fende, wie fie auch Richard ichon empfangen habe, fo folge baraus nicht bag er in verratherischen Unterhandlungen mit bemfelben stehe." Unftatt nun die unvollständige Unter= fuchung öffentlich weiter ju fubren, ließ Richard jene Befangenen erschießen, ebe bas Beer nur erfuhr was fie ver= brochen hatten; mithin blieb es zweifelhaft, ob fein Born biefe traf weil er ben schuldigen Berzog nicht zu strafen magte, ober ob ihm ihr fchneller Tod nothig fchien, bamit fein Widerruf bes Bekenntniffes erfolge. Die Frangofen benutten biefen Umftand und beschuldigten nun ihrerseits ben Ronig: bag er, noch mehr als fie, jum Frieden und gur Ruckfehr geneigt fen, und bag bie ihm bekanntlich von Saladin überfandten Gefchenke nicht ohne Wirkung geblieben waren?. Mittlerweile jog ber aufs Sochfte beleidigte Bergog von Burgund hinweg, mußte aber, weil Richard verbot bag er in driftlichen Stadten aufgenommen werbe, mit feinen Begleitern im Freien unter Belten lagern.

Mochte nun Neid, oder Stolz, oder Ehrgeiz, oder Sehnsucht nach der Heimath, oder dies Alles zusammenzgenommen unter den Christen wirken; auf jeden Fall waren sie geschwächt, und ohne Gabe der Weissagung konnte ein Einsiedler dem Könige voraussagen: er werde Jerusalem nicht erobern. Bei den, mit Saladin nochmals angeknüpften Unterhandlungen, sollte Graf Heinrich von Champagne gewissermaaßen als Vermittler auftreten, oder für sich absschließen, als sen von einem Kriege mit Richard nicht weister die Rede. Aber Saladin bot jenem nur den sicheren Besich von Tyrus und Akton, und verachtete Richards

<sup>1</sup> Rur Math. Paris I. c. hat biefe Behauptung. Bebabin ergabtt teine zweibeutigen Unterhandlungen bes Gerzogs, mahrend er umftandlich von benen bes Markgrafen Kenrab fpricht.

<sup>2</sup> Alber. 396.

1192. stolze Botschaft': "er möge auf die Zurücklegung des Lagers keine falschen Hoffnungen gründen, denn der Widder gehe nur zurück, um desto kräftiger zu stoßen." Eben so wenig wirkten höfliche, ja mit Bitten verbundene Darstellungen über die Nachtheile des Krieges und die Billigkeit der christlichen Anträge.

Während dieser Unterhandlungen, zog ein Theil der Christen mit dem Könige gen Akkon, ein zweiter hingegen nach Toppe. Diese Trennung benuchte Saladin ohne Verzug und umlagerte, nachdem er seine Macht verstärkt hatte, die letzte Stadt am 28sten Julius mit dem größten Nachderle. Eilboten verkündeten diese Noth dem Könige von England, welcher bereits dem Grasen von Champagne alle Macht übergeben hatte und im Begriff war sich nach Europa einzuschiffen?. Sogleich änderte er seinen Beschluß und bat: der Herzog von Burgund möge bei dieser neuen Bedrängniß des alten Streites vergessen und zum Entsatz Joppes einträchtig mitwirken; aber dieser zog unbekümmert weiter gen Tyrus, wo ihn eine schwere Krankheit ergriff, seiner Geisteskräfte beraubte und endlich tödtete3. Das Volk sah in diesem Unfall eine verdiente Strase des Himmels.

Unterdes vertheibigten sich die Einwohner und die Befahung Joppes mit einer Beharrlichkeit und Tapferkeit,
welche selbst von ihren Feinden aufs Hochste gerühmt wird;
endlich aber mußten sie, der Ueberzahl weichend, die Stadt
preis geben und sich in die auf einem Berge<sup>4</sup>, hart am

<sup>1</sup> Bohadin, 239.

<sup>2</sup> Bromton 1248. Vinisauf VI, 12. Doch bleibt es zweifelhaft, ob Richard vor einem Friedensschlusse nach Europa absegeln wollte; vielleicht nur nach Eppern, wie Andere andeuten.

<sup>3</sup> Math. Paris 112—119. Bernard. Thesaur. 811. Des Herzgogs Leichnam wurde nach Citeaux gebracht. Hist. de Bourg. I, 364. Nach Joinville 104 war er tapfer, aber ne fut onques tenu a saiges, ne à Dieu, ne au monde.

<sup>4</sup> Joppe ift terraffenartig gebaut und die Burg liegt am hochsten. Mariti Reise I, 71. Sammer topographische Unsichten 118.

Meerebufer gelegene Burg jurudziehen. Gebnlichft hofften 1192. fie auf Entfat, aber vergebens: benn Richard, welcher fich in Utton einschiffte, wurde burch wibrige Winbe, und bie Johanniter, Templer und andere Pilger, welche ben Land: weg gen Joppe eingeschlagen hatten, wurden burch Gala= bins Mannschaft aufgehalten. Roch mehr wuchs bie Ungft ber Belagerten, als fich bie Meinung verbreitete: ber Gul= tan wolle, um Richards Frevel bei Uffon zu rachen, alle gefangene Christen binrichten laffen. Go weit war jedoch Saladin von diefer Rachfucht entfernt, daß er jenen viel= mehr bas leben und alle bie milben Bebingungen gusicherte, welche er bei ber Eroberung Jerufalems bewilligt hatte; nur folle man ihm, wenn bis zu einem gewiffen Tage fein Entfat tomme, die Burg übergeben und ein bestimmtes Lofegelb gablen. Siefur ftellten fich, im Bertrauen auf Ronig Richards und ber übrigen Chriften Thatigkeit, ber Patriarch und viele Eble als Geißeln'. Aber ber lette Zag ber gefetten Frift, ber erfte Muguft 1192, brach an, obne baß fich auf bem Lande ober bem Meere Gulfe zeigte. Alfo begann die Bahlung ber Summen und die bedungene Uebergabe. Jest aber murde bes Gultans Beffreben, alle eingegangenen Bedingungen aufs Punktlichfte zu erfullen, bie Urfache baß er feinen 3med verfehlte. Die Stabt Joppe namlich mar angefullt von ben noch siegestrunkenen Turten, und Salabin beforgte mit Recht bag, wenn man bie Chriften aus ber Burg burch biefe hindurch führte, Plunderungen und Gewaltthaten nicht zu verhindern fenn burften. Deshalb fuchte ber Emir Eggebbin Sjorbich bie Turten felbft mit Schlagen zu entfernen'; allein wenn er glaubte, es fen auf biefe Beife an einer Stelle freie Bahn gewonnen, fo brangen bie Ungeordneten, Beuteluftigen an ber anderen wieder hingu. In biefem Mugenblide brachte Bohabin, ber Gefchichtschreiber Galabins, jenem Emir in

<sup>1</sup> Vinisauf VI, 14.

<sup>2</sup> Bohadin, 249.

1192 größter Gile bie Botschaft: "baß bie Raumung ber Burg außerst zu beschleunigen sen, weil sich eine ansehnliche Sulfsflotte im Meere zeige." Dem gemäß wurden auch fogleich einundfunfzig Manner mit ihren Frauen, Pferden und fonftigen Gutern beraus = und hinweggeführt; nun aber er= blickten auch die Christen jene Sulfsslotte und verweigerten nicht allein die Uebergabe, sondern griffen sogar mit Erfolg bie Sieger an. Durch beren überlegene Macht wiederum juruckgebrangt, geriethen fie in neue weit großere Roth: benn noch immer blieb bie fehnlichst erwartete driftliche Bulfe aus, weil Konig Richard von der Lage der Burg nicht unterrichtet war und es ihm an fich keineswegs rath= fam fchien, an einer Stelle zu landen, wo bie Turken bas Ufer bereits in großer Uebergahl befett hatten. Da magte ein Priester sein Leben fur die Uebrigen 1: er sprang von einem der hoben Burgthurme fuhn hinab, litt in bem wei= chen fandigen Boben keinen Schaben, eilte zum Meere und berichtete bem Ronige Die verzweifelte Lage ber Dinge. Mun zogerte biefer keinen Augenblick, fondern fprang querft ins Meer und erreichte das Ufer. Seftig war hier anfangs ber Kampf, bann aber verbreitete fich plotlich ein vanischer Schrecken unter ben Turken: sie glaubten, es fen irgendwo eine starkere Macht im Sinterhalte aufgestellt, und floben, felbst mit Burucklaffung aller Beute. Richard befette ohne weiteres hinderniß die Stadt und bezog das fruhere Lager ber Türken, biderreitele einen giebe ertramitib bis in werter

Sein Erstaunen über diesen unerwarteten Erfolg war übrigens so groß, daß er unverzüglich die türkischen Abgesordneten, welche noch zur Hand waren, herbeirief und mit übergroßer Offenheit sagte: "warum hat Saladin, der größte Fürst des Morgenlandes, er, der Joppe in wenigen Tagen nahm, wozu mir mehre Monate nicht hinreichend schienen, warum hat er bei meiner Ankunst dies Lager verstassen? Bei Gott, ich war nicht zum Kriege gerüstet, und

<sup>1</sup> Vinisauf VI, 15. Bohadin. 251.

tonnte mit einem Hausen schlechten Schiffsvolkes nicht kam= 1192. pfen. Sagt aber dem Sultan, er solle mit mir Frieden schlies gen und endlich den Fehden ein Ende machen; sonst gehen meine Lender zu Grunde und die seinen haben wahrlich auch keinen Bortheil davon. Wenn er und Joppe und Askalon überläßt, sind wir zusrieden, und wollen ihm davon nach Lehnrecht Dienste leisten." Saladin bot aber nur Joppe und bemerkte: "nach Kichards baldiger Entsernung sen nichts leichter, als das Ganze wieder zu erobern, und nur der Ueberdruß an allen irdischen Fehden, welcher in seinem Alter täglich zunehme, bringe ihn zu jenem billigen Anerbieten."

Bei Gelegenheit biefer Unterhandlung hatten bie Turfen gebort, vor welcher kleinen Bahl fie fo fcmablich ge= floben waren, und bag bie ftarfere Dacht ber Chriften erft von Cafarea ber anrude. Bor beren Unkunft wunfchte Salabin ben Ronig noch einmal anzugreifen, und hiezu bot ihm diefer die ermunichtefte Belegenheit, weil er unvorsich= tig und mit schwacher Begleitung außerhalb Joppe lagerte. Noch an bemfelben Abend jogen bie Turfen unter Gala= bins Fuhrung aus, um die Chriften ju überfallen. Beim Unbruche bes Tages fah ein Genuefer zuerft am Ranbe bes Besichtefreises Selme ichimmern und erhob garm; ein an= berer fturgte ju Richard ins Belt und rief überlaut: "o mein Konig, wir find Alle ohne Rettung bes Tobes!" - "Du ftirbst von meiner Sand, wenn bu nicht schweigst," - gab biefer gornig gur Antwort; aber faum hatte er bas Pan= gerhemb umgeworfen, taum hatten Manche fich nur halb bekleibet, als bie Turten icon jur Sand und fest überzeugt waren, bas geringe Sauflein ber Chriften werbe fich ohne Rampf ergeben, ober wenigstens zu entfliehen suchen. Aber Ronig Richard befchloß mit fiebzehn Rittern und 1000 Gols baten nach ber hochsten, mit neun Rittern und 300 Gols baten nach ber geringften Ungabe, einer ungeheuren Uebers macht fuhn zu wiberfteben'. Er ließ bie Aufganger nie:

<sup>1</sup> Vinisauf VI, 21 - 24.

1192 berknien, ihre Schilbe vor fich stellen und ihre Langen gum Ungriff ftreden. Zwischen zweien auf diese Beise Gebeckten ftand ein Schube, und hinter biefem ein anderer, um Schuff und Wurf vorzubereiten. Sechsmal griffen bie Turken biefe Phalang an, fechsmal wurden fie zuruckgeworfen. Da rief Saladin, welcher überall ordnete und befeuerte, unwillig aus: "wo find die, welche mir Konig Richard gefangen bringen wollten?" Aber es antwortete ihm Giner tropig: "halt dich an beine Knechte, welche beine Manner in Joppe schlugen und ihnen die verdiente driftliche Beute entzogen;" - und ein 3weiter fagte: "Berr, biefer Konig ift nicht wie ein anderer Menfch; feiner Gewalt, feinen Streichen fann Miemand widersteben!" - Solche Tapferkeit bewundernd. schickte ihm Abel während bes Kampfes ein treffliches Pferd, bessen er zu bedurfen schien; als sich aber ein Diener bes Roniges barauf feste, fprengte es, Bugel und Sporn nicht achtend, zu ben Turken gurud und erregte ben Schein einer Sinterlift, bis ber Diener mit bem Roffe gurudgelei= tet und ein zweites noch schoneres hinzugefügt murbe'. Diese ritterlichen Ehrenbezeigungen unterbrachen übrigens bas Gefecht nicht, vielmehr war Richards Sand durch bie angestrengte Führung bes Schwertes ichon wund geworben, als er noch verwegener aus ben Reihen hervorbrach und angeb= lich mit einem Streiche bem Subrer einer turfifchen Schaar, Ropf, Schulter und rechten Arm abhieb?. Da wichen Alle von allen Seiten und wagten ihn nur aus ber Ferne anquareifen; aber die Pfeile verwundeten ihn nicht gefährlich, und Saladin befahl felbst ben Rudzug, um eine vollige Ber=

<sup>1</sup> Dies schien mir bei sehr abweichenden Nachrichten das Wahrscheinlichste; daß Richard selbst vom Pferde ins türkische Lager getragen
ward, ist dagegen unglaublich. Iperius 678. Vinisauf l. c. Ob die
Sendung vor oder nach dem Gesechte stattsand, will ich nicht ents
scheiben; wie denn überhaupt die ganze Erzählung eine poetische oder
sabelhaste Farbe trägt.

<sup>2</sup> Diefelbe That wird Gottfried von Bouillon und Konig Konrad III jugefchrieben. Band I, Seite 139 und 526.

streuung seiner entmuthigten Krieger zu verhindern. Mehr 1192. noch, als alle frühere Kämpse, erhöhte dieser den Ruhm des löwenherzigen Königs', und noch lange Zeit nachher schreck= ten saracenische Mütter ihre weinenden Kinder mit der Dro= hung: "König Richard kommt!" und Reiter fragten ihre scheuen Pserde: "seht ihr König Richard?"

Diefer gludliche Erfolg und die unverkennbare Abneis gung ber Turken noch langer zu fechten, erweckte in vielen Chriften bie Soffnung großerer Fortschritte; aber Saladin erhielt Berftarfung, die Frangofen beharrten auf ihren Be= ichluffen, Gelbmangel nahm unter allen Pilgern überhand und von ben bosartigen Krankheiten murde zulett auch Ri= darb ergriffen , und mehre Bochen außer Stand gefet irgend auf Krieg oder Frieden einzuwirken. Der Gultan schickte ihm jest auf Berlangen bas schonfte Dbft, und mit ber Berftellung bes Koniges erneuten fich beffen Bemubun= gen fur ben Frieden um fo bringender, ba ihm in ber Beimath nicht bloß der Konig von Frankreich, fonbern auch fein eigener Bruber Johann bie größten Gefahren bereitete. Co fam endlich am erften September 1192 ein Baffenftill= ftand auf brei Jahre zu Stande'. Ihm zufolge berrichten Die Christen von Joppe bis Akton, jedoch nur über eine fcmale Rufte bem Meere entlang, und Ragareth und Ge= phorim gehörten nicht mehr zu ihren Besitzungen. Ludda und Ramla wurden getheilt, Askalon, Gaza und Darun aber geschleift. Bon Geiten Galabins fchlog man bie 38:

<sup>1 2</sup>m ersten August 1192. Radulph. a Diceto imag. 667.

<sup>2</sup> Bernard, Thes. 812. Wilh. Tyr. 636. Joinville 16, 104.

<sup>3</sup> Vinisauf VI, 25. Histor, hieros, 1123.

<sup>4</sup> Temohl über ben Tag bes Abschlusses, als über bie Dauer bes Bassenstillstandes sinden sich Abweichungen. Drei Jahre hat Abulseda 125; 3 Jahre, 3 Menate, 3 Tage, 3 Stunden Bromton 1249, Ricard Divis. 73, Radulph. a Diceto imag. 668, Hemingsord II, 6; 3 Jahre und 8 Menate Abulsar. 276, Schahabeddin 662, der den 212en Schahabeddin 662, der den

1192 maeliter, von Seiten ber Chriften Tripolis und Antiochien in ben Frieden ein. Wechselfeitiger Sandel fand wieder ftatt und die Pilgerung nach Jerufalem wurde ben Chris ften erlaubt. Bon biefer Erlaubnig machten jedoch fo Biele Gebrauch, daß Richard bie Berftreuung migbilligte und verlangte: Saladin folle alle diejenigen abweisen, welche nicht von ihm felbst oder von dem Grafen von Champagne auß= bruckliche Erlaubnig erhalten hatten; und biefe Erlaubnig verweigerte wenigstens ber Ronig aus altem Saffe jedem Frangofen. Sieruber mare es vielleicht zu den heftigsten Auftritten gekommen, wenn nicht Salabin erklart hatte: feine Religion verstatte ihm nicht einen Wallfahrer, um außerer Grunde willen, von den heiligen Statten abzuhal= ten; und nun eilten biefe unbewaffnet in noch größeren Schaaren nach Jerufalem, wo ber Sultan fie freundlich aufnahm, bewirthete und herablassend mit ihnen Gesprache führte! - Nicht Allen hatte indes Gott folde Milbe ins Berg gelegt, und viele Meltern, Bruder und Bermanbte berer, welche Richard vor Ukkon hatte hinrichten laffen, verlangten vom Sultan, er moge ihnen erlauben jest an ben Christen Rache zu nehmen: aber einstimmig mit feinen Großen erklarte Saladin, daß wegen jenes argen Borgan= ges das gegebene Wort nicht durfe gebrochen werden.

Bei diesen Umständen konnte keineswegs ungebührliche Besorgniß Richarden von der Pilgerung nach Jerusalem abhalten, sondern entweder Krankheit, oder die Abneigung solch ein Glück nur der Gnade von Ungläubigen zu verdansken. Dem sonst so wilden Manne entstürzten bittere Thrämen, daß ihn Gott nicht gewürdigt habe als Sieger die heiligen Stätten zu sehen und zu verehren?! Der Bischof Hugo von Salisbury führte eine große Zahl Engländer dahin, und erhielt von Saladin Geschenke und die Erlaubeniß sich eine Gnade auszubitten. Er bat, daß in Jerus

<sup>4</sup> Bohadin. 263 u. f. w. A 3 375 3025 34 1000 100 8 300

<sup>2</sup> Guil. Neubr. IV, 29. Ricard. Divis. 78. Michaud II, 428.

falem, Bethlehem und Nagareth auch nach lateinischer Beife 1192. Gottesbienft gehalten werden burfe 1, und bies Gefuch wurde fogleich bewilligt. In einem anderen Gesprache welches ber Sultan mit bem Bischofe führte, fagte biefer: "wenn Salabins und Richards Gigenschaften (bie Gunde bes Unglaubens bei bem erften abgerechnet) vereinigt wurden, fo gabe bies ben vollkommenften Fursten auf Erben;" - mor= auf Salabin bem Muthe Richards Gerechtigkeit wiederfah: ren ließ, aber boch bemerkte, bag er bisweilen in Tollfuhn= beit ausarte. Ihm erscheine es wunschenswerther fich burch Beisheit und Besonnenheit auszuzeichnen, als burch Gigen= schaften anderer Urt, welche nur zu leicht über alles mitt= lere Maag hinaus, zu einem wilben Meugerften fuhrten?. In ber That fprach biefes Urtheil ben Charafter beiber Rur= ften felbit aus: Salabin war überall wurdig, gehalten, planmäßig, felbst im Borne befonnen und gab (mit weni= gen, burch ben Muhamedanismus herbeigeführten, herben Musnahmen) überall ben Erguffen feines großmuthigen Ber= gens ructfichtelos nach. Richard hingegen erscheint nur be= ftanbig in ber Kriegsluft und unübertroffen im Kriegsmuthe; verdient aber nicht den Namen eines Feldherrn und noch weniger eines Staatsmannes. Er zeigt fich nur zu oft wechselnd in feinen Unfichten 3, unbedachtfam, gewaltthatig, ja unsittlich und ohne alle Liebe und Milbe. Galabin ift, nach einstimmigen Beugniffen aller Parteien, unlaugbar ber größte unter allen bamaligen Berrichern bes gangen Morgenlandes; Richard hingegen fteht vielen abendlanbifchen Ronigen und Raifern jener Zeiten fo weit nach, bag ibn ber Geschichtschreiber nicht ben Belben, im größeren Ginne bes Bortes, beigefellen barf, ber Dichter aber gum Selben

<sup>1</sup> Bromton 1248 sq.

<sup>2</sup> Vinisauf VI, 33.

<sup>3</sup> Rex Richardus nemini unquam fidem vel pactum servavit. Gialebert. 415. Willen (IV, 380) theilt biefe Unfichten, und gin: gorb (II 426) beurtheilt ihn gleich ftreng.

1192 eines Rittergedichtes veredeln mag'. Doch verdankte man es der Natur beider Fürsten, daß, ungeachtet der erzähleten Frevel, bei diesem Kreuzzuge der Religionshaß nicht immerdar und ausschließend wirkte, sondern bisweilen auch eine größere und ritterliche Gemeinschaft und Betrachtungseweise hervortrat.

Mit dem geschlossenen Frieden waren übrigens Viele unzufrieden und klagten Richard, welcher jeht seine Schulden bezahlte, laut an: "er habe Askalon, die wichtigste Stadt, den Türken für große Summen preis gegeben und für die gesangenen Christen gar keine Sorge getragen?." Viele Ritter und Söldner, Weiber und Mådchen zogen nach Eppern, um nicht unter türkischer Herrschaft zu wohnen. Wie wenig indeß dem Könige selbst das Erstrittene genügte, zeigt seine laut ausgesprochene Bitte: "Gott möge ihm ein längeres Leben verleihen, damit er bei einem zweiten Zuge nach Palästina sein Gelübbe vollständig erfüllen könne !" Über selbst wenn Richard nur ein halbes Jahr länger im Morgenlande verweilt hätte, würde sich vielleicht sehr Vieles ganz anders gestaltet haben: denn am neunten Oktober

1193. 1192 fegelte er von Sprien ab, und am dritten Marz 1193 ftarb Saladin im siebenundfunfzigsten Jahre seines Alters an einem heftigen Fieber. "Nimm dies Kleid," sprach er auf dem Krankenlager zu seinem Fahnenträger 3, "zeige es

<sup>1</sup> Doch sollen bergleichen Dichtungen nicht für Geschichte gelten und das Urtheil der Unkundigen bestechen und verwirren; so ist z. B Scotts Richard und Beopold von Desterreich nichts weniger als geschichtlich wahr. Schon damals schilderten die Troubadours Richard aufs Vortheilhafteste. Diez Geben der Troubadours 373.

<sup>2</sup> Richardus rex cupidus et avarus et omni Christianitati invisus, a Saladino magno pretio auri accepto, Ascalonem nominatissimam civitatem Christianorum subvertit. Aquic. auct 3u 1192. Rigord. 35.

<sup>3</sup> Vinisauf am Schluffe.

<sup>4</sup> Um 4ten Marg. Wiener Jahrbucher I.II, 27.

<sup>5</sup> Bohadin, 5 u. 270. Bernard, Thesaur, S15. Coggesh, chr. angle 835. Dandolo 315. Marai 393, a state and the state of the data of the state of the s

als Tobtenfahne und verkunde, bag ber Beherricher bes 1193. gangen Morgenlandes nichts mit fich zu nehmen vermag; nur ein einziges Rleid begleitet ihn in bas Brab!" Much foll Saladin weber Saus, noch Garten, noch Landgut, und überhaupt fein Gigenthum hinterlaffen haben; ausgenommen fie= benundvierzig nagaritische Silberlinge und ein tyrisches Goldftud. Bu feinem Cohne Ufbal fagte Salabin beim Ub= fchiebe': "verehre bas bochfte Befen und befolge feine Ge= bote, benn es ift die Burgel alles Guten und in ihm ruht alles Beil. Bergieße fein Blut, benn es schlaft nicht, fon= bern kommt auf bein Saupt. Erhalte bir bie Bergen bei= ner Unterthanen burch Liebe und Sorgfamkeit, benn fie find bir von Gott burch mich übergeben. Begunftige bie Gbeln, benn nur burch Milbe bin ich zu irdifcher Große gelangt. Beleidige Riemand, benn erft nach geubter Rache pflegen fich bie Menschen wieder zu verfohnen. Saffe Riemand, benn Allen steht ber gleiche Tob bevor?. Saft bu gegen Gott gefehlt, fo fen reuig: er ift barmbergig."

<sup>1</sup> Bohadin. 266. Funbgruben IV, 236.

<sup>2</sup> Rach Alber. 404 vermachte Salabin ben chriftlichen, jubischen und muhamedanischen Armen, jedem ein Drittel seiner beweglichen Guter, damit, wenn ihm die Begunstigung einer Partei nicht Geil bringe, es boch die der anderen thue. 216 Legende merkwurdig.

----

हिंगा इस्टांट वासी

i abyli befli budo. Ora n. Æ alicida 6:14 u.400 e:

and the second s

the ending each of use absolute of the control of t

## Sechstes Buch.

Von der Thronbesteigung Kaiser Heinrichs VI bis zum Tode Papst Innocenz III. (Vom Jahre 1190 bis 1216.)

## Sechates Buch.

TV immed salar partiage of the all the salar sal

## Erstes Sauptstück.

Raifer Friedrich hatte weber in ber erften Kraft feiner Su= gend, noch in reiferen Sahren die große Aufgabe vollständig gelofet, Deutschland und Italien als einen wohlgeordneten ruhigen Staat zu beherrichen, ober die Berhaltniffe ber Bols Fer, Fursten und Papste in friedliche Uebereinstimmung gu bringen. Wie viel fcmerer mußte bies feinem Cohne merben, ber erft breiundzwanzig Jahre gablte, als Friedrich ben Bug nach bem Morgenlande antrat. Aber Beinrich war tein Jungling gewöhnlicher Urt. Er ftartte feinen wohlgebauten, obgleich etwas ichwachen und ichlanken Ror= per durch Jagb, Bogelfang und ritterliche Uebungen; allen Luften hingegen war er abhold. Den forgfaltigen Unterricht gewiffenhaft benutent, erlernte er die bamals unent: behrliche lateinische Sprache', kannte bie burgerlichen und firchlichen Gefete fo genau ale es fein großer Beruf erfor= berte, fprach lebhaft und beredt, wußte mit Scharffinn die Menfchen fur feine 3mede auszuwählen, und Alle, - felbit Belehrte und Dichter nicht ausgenommen -, richtig ju wurdigen und angemeffen zu behandeln. Rur bie welche

<sup>1</sup> Viterb. Panth. 467. Nicetas Alex. I, 306. Aquic. auct. zu 1197. Chron. Udalr. Aug 318. Oliv. Schol, hist. reg. 1395. Alber. 367. Günther I, 64. Burigny III, 348. Seine Rapellane agen mit an feinem Tifche. Chron. ex libr. Pantal. 32.

bescheiden baten, mochten sich seiner Milbe, nur bie welche ihm nubten, besonders die Rriegsleute, feiner Freigebigkeit erfreuen; sonst war er hart gegen Abgeneigte, graufam ge= gen Widerspenftige, unerbittlich gegen Berrather', gelbgie= rig überall: fo bei ber Besetzung von Bisthumern, bei ber Besiegung von Feinden, bei ber Behandlung Ronig Ri= chards von England. Aber Milde wie Graufamkeit, Frei= gebigkeit wie Sabsucht, erhalten bei Beinrich VI eine eigen= thumliche Bedeutung, ba er sie nie bewußtlos, nie aus fleinen Rucksichten oder zu kleinen 3wecken übte; fondern bem in allen Gefchaften Regelmäßigen, überaus Thatigen, trat Jegliches in unmittelbare Beziehung zu feinen scharf= finnigen, großartigen Planen2. Mogen biefe aber auch noch umfassender und geistreicher gewesen feyn, als die Raifer Kriedrichs I, fo bleibt boch ber Sohn darin hinter bem Ba= ter zuruck, daß er zweideutige, ja felbst schlechte Mittel nicht verschmahte, und an die Stelle ebler Festigkeit eine graufame Folgerichtigkeit bes Berftanbes, an bie Stelle freier Ruhnheit des Gemuthes fruhzeitig eine übertriebene Leiden= schaftlichkeit eintrat, welche nicht felten bie Schranken einer wahrscheinlich berechneten Selbstbeherrschung burchbrach 3.

Schon im achtzehnten Lebensjahre wirkte Heinrich mit kluger Boraussicht für den konstanzer Frieden, benahm sich geschickt bei dem Streite des Erzbischofs Philipp von Köln und des Abtes von Fulda auf dem Neichstage in Mainz\*, versuhr dagegen streng, als Philipp gefangene augsburger Rausleute nicht frei lassen, und als die trierschen Domherren den zwiespaltig erwählten, aber von Kaiser Friedrich belehnten Rudolf nicht als Erzbischof anerkennen wollten. Um

<sup>1</sup> Gervas. Tilber. 943. Rigord. 33. Belg. chron. magn. 225.

<sup>2</sup> Freiburger Chron. bei Konigsh. Essafer Chron. p. 6. vir summae felicitatis et prudentiae. Reineri chron. zu 1197.

<sup>3</sup> Doch bichtete auch er in ber Jugend gefühlvolle Lieber. v. Da= gen Minnesinger I. 3.

<sup>4 3</sup>m Jahre 1184. Band II, S. 294.

hartesten endlich zeigte er sich gegen einen lombarbischen Bischof, welcher bas Recht bes Raisers, die Bischofe zu belebnen, ablaugnete. Er ward auf Beinrichs Befehl mit Schlagen gezüchtigt' und vielleicht noch auf andere Beife mißbandelt. — Ungeachtet einzelner Thatfachen und Un= maagungen folder Urt, blieb bas bochfte Unfeben und bie bochste Gewalt bei Friedrich', fo lange er im Abendlande verweilte; nachber wurden die Berhaltniffe fchon um bes= willen schwieriger, weil fich nicht mehr einer von beiben Berrichern in Italien, und ber andere in Deutschland auf= balten konnte. Konig Beinrich mar bereits im Winter bes Sabres 1187 aus jenem Lande gurudgekehrt, um feinem 1187. Bater bei ben Borkehrungen jum Kreugzuge thatige Bulfe zu leiften, und noch mehr Grunde hielten ihn nach beffen Entfernung in Deutschland fest. Bunachst eine unnaturliche, in Meißen ausgebrochene Kehbe.

Markaraf Dtto fette namlich feinen erstgeborenen Sohn Albert zum Erben von Meigen ein, und ftattete ben gwei= ten, Dietrich, binreichend mit Gutern aus. Bedwig, bie Mutter beiber, eine Tochter Albrecht bes Baren, glaubte aber bag ihrem jungern geliebteren Cohne Unrecht gefchehen fen, und brachte es babin bag ihr Gemahl fein Teftament anderte. Sieruber gerieth Albert in fo ungemäßigten Born, baff er feinen Bater befriegte, gefangen nahm und in bem Schloffe Dewin einfperrte 3. Bereits Friedrich I hatte ibm, 1189. bei Berluft taiferlicher Gnabe, anbefohlen feinen Bater auf freien Auß zu ftellen, und biefen ermahnt bes Sohnes Fehltritt zu verzeihen. Allein bes Raifers Beifung wurde von ben Theilnehmern nicht gebührend befolgt, und erft als Die Bohmen unter ihrem Bergoge bas Land bis Meifen

<sup>1</sup> Registr, Imperii 29.

<sup>2</sup> Doch befragte ber Raifer feinen Cobn über viele wichtige Dinge und er hatte großen Ginfluß. Gisleb. mont, chr. 383.

<sup>2</sup> Das umftanbliche und bie Beweisstellen in Beifes Geschichte von Cachfen.

1189. verwusteten, wurden jene Erzurnten milber und fügten sich ben vermittelnden Borschlägen Konig Beinrichs!

Schon wollte diefer nunmehr feine Blicke nach ben fudlicheren Gegenden richten, als fich in Nordeutschland fur ibn neue Gefahren entwickelten. Im Berbste bes Jahres 1189 erscholl die Kunde, der alteste Sohn Heinrichs des Lowen fen aus England zuruckgekehrt; ja balb nachher vernahm man, ber alte fuhne Berzog fen felbst in Deutschland wieber angekommen. Die Entfernung bes Raifers mit bem großten Theile ber Reichsmannen, die beiftimmende Mufmunterung feines Schwagers bes Konigs von England und feines Schwiegersobnes bes Konias Ranut von Danemark. bie alte Unhänglichkeit vieler feiner Unterthanen und ber unaustilgbare Groll über seine Erniedrigung, reizten ben Bergog biefen gunftigen Augenblick zur Berftellung feiner Macht zu benuten; und die Behauptung, daß fur die ibm gebliebenen Besitzungen der Friede nicht gehalten fen?, follte ben lauten Vorwurf ber Eidbruchigkeit von ihm abwalzen und feinen Feinden zuschieben. Erzbischof Sartwich II von Bremen, unter ben Standen jener Gegend einer ber mach= tigsten, erklarte fich unerwartet fur den Bergog: benn ob ihm gleich Friedrich I die Grafschaft Stade überlassen hatte 3. fo verlor diefer Gewinn boch um neuer Befchrankungen und neuer Soffnungen willen, feine frühere Wichtigkeit. Ferner bielt es Konig Kanut VI von Danemark fur Pflicht feinen Schwiegervater zu unterftugen t; und auch bie Solfteiner,

<sup>1</sup> Im Sabre 1189 fanden nach Godofr. mon. noch mehre Fehben statt, z. B. zwischen Herzog heinrich von Brabant und dem Grafen von Lo.

<sup>2</sup> Gerhard 431 u. Stederburg. chr. 361, zwei welfisch Gesinnte, sprechen im Allgemeinen von nicht gehaltenem Frieden; aber die einzelnen Beweise sehlen, und immer ist der Weg Rechtens dagegen nicht versucht worden. Venit contra sacramentum, sagt selbst der ihm geneigte Bened. Petrob. 569.

<sup>3</sup> Lunig Reichsarchiv Spic. eccl. v. Bremen, Urf. 75.

<sup>4</sup> Lappenberg Unnalen 37.

Polaber und Stormarn, die Grafen Bernhard von Rage: 1189. burg. helmold von Schwerin, Bernhard von Bolpe und andere Cole traten, theils aus eigenem Triebe, theils burch Berfprechungen angelodt, auf bie Seite Beinrichs bes Lowen. Samburg, Plon und Itehde gebachten feines Bi= berftandes, und Graf Abolf von Daffel, ber fur feinen auf bem Kreuzzuge abwesenben Bater Abolf von Solftein bas Land verwaltete, mußte nach Lübeck entweichen, nachdem er von allen übrigen Orten nur Siegberg befestigt und Bar= bewick zu muthiger Bertheibigung aufgeforbert hatte. Ber= 30g Beinrich ließ fogleich jene Burg burch bie Solfteiner insoweit einschließen, daß kein schablicher Musfall gewagt werden konnte, und wandte fich mit feiner Sauptmacht ge= gen Barbewick. Deffen Burger weigerten fich nicht allein beharrlich ben Bergog aufzunehmen, fondern einige follen ihn auch aufs neue von den Mauern herab beschimpft ha= ben'. Aber icon am britten Tage, am 28ften Oftober 1189, traf bie Strafe nicht allein bie Schuldigen, fonbern Alle ohne Unterschied. Die Thore murben erfturmt, bie Dan= ner getobtet, bie Beiber und Kinter vertrieben, bie Mauern niedergeriffen, bie Graben jugefchuttet, bas Rirchengut nach Rateburg gebracht, alles Undere geplundert, bie Stadt an= gestedt und gang niebergebrannt. Go verfuhr Beinrich ber Lowe mit Barbewick, und barüber erschrocken offnete ihm Lubed ohne Widerstand die Thore, nachdem er alle im Jahre 1188 vom Raifer erweiterten Rechte und Freiheiten?

<sup>1</sup> Sie zeigten ibm ben hintern. Bardew. Meib. 63. Godesch. histor. 870. Arnold. Lub. IV, 1. Heinric, de primord. Urb. Lubec. c. 10. Bardev. chron, fragm. 217. Westphalen monum. II, 1280. Corner 791. Es steht nicht ganz fest, ob neue Beschimpfungen eintratten, ober Peinrich nur biejenigen rachte, welche die Burger ihm bei seinem Abzuge nach England anthaten. Fanden auch jene früheren Beschimpfungen (wie Einige meinen) nicht statt, so ware Peinrichs Berschren um so mehr anzuklagen. Samburg und Lübeck zogen Bertheit aus Barbewicks Jerstorung.

<sup>2</sup> Deede G. 15.

1189. der Bürger bestätigt und dem Grafen von Dassel nebst dese sen Anverwandten für ihre Personen und Güter freien Abzug bewilligt hatte. Auch Lauenburg, die Feste Herzog Bernhards, wurde von Heinrich dem Löwen erobert, während sein Sohn Braunschweig besestigte und für den Fall eines Angriffs mit allem Nöthigen versorgte.

Ein folder Ungriff mar auch unausbleiblich: benn fo= bald Konig Beinrich von diefen Ereigniffen Nachricht er= hielt, versammelte er bie Stande bes Reichs zuerft in Merfe= burg, bann in Goslar'. In bes Bergogs Rudfehr fah er eine Berachtung feiner Jugend und Burbe, fo wie einen Bruch bes geleisteten Gibes; bie Furften hielten bie Rlagen Bergog Bernhards fur begrundeter, als die Befchwerben feines Gegners: - und fo befchloß man Beinrich ben Lowen unverzüglich zu befehden. Sannover murde bei biefer Beranlaffung verbrannt2, zur Bergeltung bag ber Bergog bes Reiches Stadt, Barbewick, graufam zerftort habe; Braunschweig aber widerstand beharrlich, bis das konigliche Beer wegen ber heftigen Ralte bes Winters umfehren und fich auflosen mußte. — Das auf Sieg und Strafe gerich= tete Gemuth Konig Heinrichs wurde hiedurch nicht zur Nachgiebigkeit, fondern zu ben größten Kriegsanstrengungen aufgereizt worden fenn; wenn nicht um diefelbe Zeit ein unerwartetes Ereigniß alle feine Thatigkeit fur gang andere Gegenden in Unspruch genommen hatte.

Konig Wilhelm II von Neapel und Sicilien, war namlich am ersten November 1189 in seinen besten Jahren kinberloß gestorben, und die zeither entfernte Hoffnung, diese schönsten Länder von Europa als Erbtheil Konstanzens in Besitz zu nehmen, stand plötzlich in allem Glanze erreichbarer Wirklichkeit vor den Augen des kuhnen, ruhmbegierigen Königs. Sein war die Herrschaft vom Aetna bis zur

<sup>1</sup> Den 16ten Oktober in Merfeburg, um Martini in Gostar.

<sup>2</sup> Lüneb. chron, Leibnitz, 174, Pegav. chron, cont. Bosov. annal. Stederburg. chron, 891, Lerbeke 507, Wolter 55.

Eider, eingeschlossen ber abgeneigte Papft in hohenstaufische 1139. Reiche, neu eröffnet die alten normannischen Aussichten auf Briechenland, ja über Griechenland binweg nach Sprien, nach Ufrika, nach Aegypten! Alle bisherige 3mede, alle bisherige Kehden verloren gegen diese Plane und Soffnungen ihre Bedeutung; und jene ju befeitigen, um fur biefe Raum und Rraft zu gewinnen, war ber erfte und nachfte Gegenstand ber Bemuhungen Konig Beinrichs. — Nur zwei Manner konnten ihm in Deutschland gefahrlich wer= ben: Philipp von Koln und Beinrich ber Lowe, Gener fluge, ruhmbegierige, friegerische Erzbischof, sehr lange ein um Geiftlichkeit und Rirchen fich wenig fummernber Un= banger bes Raifers, bann fein Gegner, mar endlich im Sabre 1188 burch ben papftlichen Gefandten mit Friedrich ausge= fohnt worden !. Doch geschah dies wohl mehr, damit er ben Schein einer Berhinderung bes heiligen Rreuzzuges abwende, als aus innerer Ginigkeit; auch dauerte bie Gpan= nung mit Konig Beinrich fort, und wenn ber Erzbischof zu feinen großen Besitzungen noch fur mehr als 40,000 Mark Guter taufte, fo ichien bies feine Unabhangigkeit gu begweden, wie zu beweifen. Muf bem neuen Reichstage in Rurnberg, ju Pfingsten 1190, gewann aber ber Konig 1190. ben Erzbischof gang fur feine Plane, indem er ihn fo gart als ehrenvoll behandelte, von aller Schuld freisprach, ibm einige Bolle und Mungstatten verlieh? und verpfandete Guter gurudgab. mintel om gertreit

Nicht weniger gelang es bem Konige, bie Febbe gegen Beinrich ben Lowen zu beenden: benn bie vergebliche Um= lagerung Braunschweigs und die hoffnung, des Ronigs Macht werbe nunmehr ftets in anderen gandern beschäftigt bleiben, hatte zwar einerseits ben Muth ber Belfen erhobt; andererfeits aber konnte ber Bergog Siegberg nicht erobern

<sup>1</sup> Chron. mont. ser. Chronogr. Saxo. Colon. episc. catal, 393.

<sup>2</sup> Telonia quaedam et monetas concessit. Godofr. monach, qu 1190.

1190. und war burch die Holfteiner, welche ihren Abfall von Abolf zum Theil bereuten, fogar geschlagen worden'. Deshalb schien es ihm nicht rathsam, die Vermittelung bes Erzbi= schofs Konrad von Mainz, und feines ehemaligen Gegners Philipp von Koln abzulehnen, burch beren Sulfe in Fulda ein Bertrag mit Beinrich VI zu Stande fam, des Inhalts: ber Bergog wird zu Gnaben angenommen und erhalt bie Balfte Lubecks vom Ronige als Geschenk, Die andere Balfte nebst dem dazu gehörigen Lande, verbleibt dem Grafen Udolf von Solftein. Die Mauern Braunschweigs werden an vier Stellen eingeriffen, Lauenburg geschleift und zwei Gohne bes Herzogs, Lothar und Beinrich, dem Konige als Gei= Beln übergeben. Go die, fur ben Bergog laftigen Bebin= gungen; welche indessen durch andere Vortheile in Wahr= heit ausgeglichen wurden. Un Erzbischof Hartwich erging für feinen Abfall der konigliche Befehl, das Land zu rau= men, und da auch die Burger von Bremen feindlich gegen ihn verfuhren, so mußte er gehorchen.

Teht schienen alle Hindernisse des italienischen Zuges beseitigt, da entstand eine neue Zögerung: denn Landgraf Ludwig der Fromme von Thüringen war in Eppern kinders los gestorben, und dem Könige entstand zunächst der Gedanke, sein Land für sich in Besik zu nehmen; dann aber schien es ihm, bei näherer Ueberlegung, gerathener den Brusder des Berstorbenen Hermann, vielleicht gegen andere vortheilhafte Bedingungen, damit zu belehnen? Kaum war nun auch diese Angelegenheit vermittelt, so traf die Botsschaft ein: Kaiser Friedrich I sen auf seinem Siegeszuge jämmerlich ertrunken; und die Gesühle des wahren Schmers

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. IV, 3. Chron. Stederb. Rog. Hoveden. Chron Reichersberg.

<sup>2</sup> Godofr. monach. zu 1190.

<sup>3 1190</sup> im November hatte man Friedrichs Tob erfahren. Rüchat. XIII, 1. Ueberall wurden große Tobtenfeiern gehalten, & B. in Pieftoja. Salvi I, 107.

zes, die Vorkehrungen zu anständiger Trauer und die bei 1190. foldem Thronwechsel unausbleiblich nothwendigen Maagresgeln, veranlasten auf gleiche Weise neuen Aufenthalt; wahs rendbessen die Feinde Konig heinrichs in Apulien und Siscilien jeden Augenblick zu seinem Nachtheile benutzten.

Der Tob Ronig Bilbelms erregte bort die allgemeinfte Betrubnif, und wenn auch feine Perfon und feine Regierung minder vortrefflich gewesen mare, fo murbe boch bei: bes burch bie Bergleichung mit ben fruberen und fpateren Beiten glangend heraustreten. Denn faum mar ber erfte Schmerz bezwungen, fo richtete Jeber feinen Blid auf bie ungewiffe Bukunft, und die entgegengefesteften Unfichten ent= widelten fich mit gefährlicher Beftigkeit. Buerft brach in Palermo eine Fehbe aus zwischen ben Chriften und ben faft gleich begunstigten Saracenen'; wobei biefe zwar Unfangs unterlagen, bann aber in die Berge flohen und von ba aus ben Rrieg fortfetten. Der hohe Abel ferner glaubte, biefer Beitpunkt fen gunftig volle Unabhangigkeit zu erftreiten und eine Baronenherrschaft an die Stelle foniglicher Oberlei= tung einzuführen. Go verschieden und mannichfaltig fich aber auch bie Soffnungen und Beftrebungen im Gingelnen ge= ftalten mochten, in der letten Frage mußte boch Jeder fur, ober gegen Ronig Beinrich auftreten. - Un ber Spige feiner Bertheidiger ftand ber Erzbifchof Balter Ophamille von Palermo, an ber Spite feiner Gegner ber Reichstang= ler Matthaus von Salerno. Diefer hatte fruber ben Erg= hifchof baburch fehr beleibigt, bag er fur bie Errichtung bes Ergbisthums Monreale wirfte2, welches ben Sprengel von Palermo befdrantte: mogegen die Beirath Beinrichs und Ronftangens von jenem, wider bie Bunfche bes Ranglers, mar betrieben worden. Jest behauptete ber Erzbischof Bals ter: Die papftlichen Belehnungen über Upulien und Gici=

<sup>1</sup> al Khattib chron, in Gregorii coll. 179. Cassin, mon. Alber, 384.

<sup>1</sup> Denina XI, 166.

1190. lien geben auf alle Erben, und schließen also die weibliche Linie beim Mangel mannlicher Nachkommen keineswegs aus. Dem gemäß hat nicht allein König Wilhelm das Erbrecht Konstanzens und Heinrichs anerkannt, sondern die Pralaten und Barone haben es auch auf der Reichsversammlung in Troja beschworen! mithin kann (ohne Uebertretung der Gesehe, ohne Eidesbruch) gar nicht davon die Rede senn dem Hohenstausen den Gehorsam zu verweigern, oder irgend einen Underen an seine Stelle zu seben.

Daß man nun ohne bie Aufstellung eines bestimmten Underen unmöglich Seinrichs Rechte widerlegen und feine Macht bezwingen konne, fab ber Kanzler Matthaus fehr wohl ein, und richtete beshalb feine Blicke auf Tankred ben Grafen von Lecce, über beffen Berkunft und frubere Schickfale Folgendes berichtet wird. Konig Roger schickte feinen erstgeborenen Sohn gleiches Namens zum Grafen Robert von Lecce, damit er an deffen Lehnshofe zu ritterlichen und anderen Tugenden gebildet werde. Sier verliebte fich aber Roger in die Tochter bes Grafen, Sibylla, und zeugte mit ihr zwei Sohne Tankred und Wilhelm. Als Konig Roger nicht allein dies erfuhr, fondern auch daß fein Sohn bloßen Ergobungen zu fehr nachhinge und, durch unerfattliche Liebeswuth fortgeriffen, balb an ber Auszehrung erliegen werde2; fo erzurnte er aufs Seftigste, berief ben Pringen gurud, und wollte ben Grafen Robert mit feiner gangen Familie vertilgen: benn in ihnen sah er die Urheber bes Geschehenen und bie Verführer feines hoffnungsvollen Sobnes. Diefer bekannte feine Schuld und ertrug Unfangs ge= dulbig bes Baters Borwurfe; bann aber schilberte er feine Liebe mit glubenden Farben und flehte um die Erlaubnig Bur Beirath mit Sibnllen, bamit feine Rinder bereinst nicht für unacht golten. Siedurch und durch den Unblick des hinschmachtenden Sohnes gerührt, fandte Konig Roger ben

<sup>1</sup> Bromton 1167. Pirri Sicilia I, 114, 699.

<sup>2</sup> Nimio usu venereo factus est Ethicus. Dandolo 311.

Ritter Vintimiglia nach Lecce, auf bag bie Che mit Gi= 1190. bollen durch Bevollmächtigte vollzogen werbe. Che jeboch Bintimiglia binkam, ftarb Pring Roger in Meffina1, und nun wurde der Born und ber Schmerz von neuem fo mach= tig im Konige, bag er, uneingebent bes angeblich feinem Sohne ertheilten Berfprechens, ben Grafen von Lecce zwang mit feiner Kamilie nach Griechenland zu entfliehen. Die bei= ben Cohne bes Prinzen wurden bagegen nach Palermo ge= bracht und bald in leidlicher, bald (wie gur Beit bes 216= miral Majo) in ftrenger Saft gehalten, bis ber eine, Wil= belm, ftarb und ber zweite, Tanfred, bei bem Aufstande bes Bonellus frei warb. Er gefellte fich zu ben Feinden Ronig Wilhelms I, mußte aber, als biefer bie Dberhand gewann, nach Griechenland entweichen und lebte lange mit feiner Mutter in Uthen 2. Nach ber Thronbesteigung Bil= helms II erhielt er die Erlaubniß in fein Baterland gurud: zukehren3, ward allmablich Graf von Lecce, Rronfelbherr, Dberrichter, und im Sabre 1185 Flottenführer gegen Die Griechen. Much verdiente Tankred biefe Muszeichnungen: fein Korper war nicht groß und fart, aber icone Augen und eine gebogene Rafe gaben feinem Befichte bedeutenden Ausbruck. Doch mehr werben feine geistigen Unlagen ge= priefen, feine Tapferfeit, Klugheit und Gewandtheit, feine Liebe fur Kunfte und Wiffenschaften, feine Kenntniß ber Tonfunft, Großenlehre und Sternfunde .

<sup>1</sup> So erzählt Infantino 194 und mehre Schriftsteller. Doch bleibt zweiselbaft, ob König Roger in die heirath willigte; gewiß ist, daß sie nicht vollzogen wurde. Sonst hatte König Roger sich wohl ahntiche Liebesvergehen zu Schulden kommen tassen, und war deshatb vielteicht mitder, als gewöhnlich. Der Prinz starb, nach Insantino, am 2ten Mai 1152, nach Romuald. Salern. hingegen, schon 1149. Vergt. Invoges annal. 253.

<sup>2</sup> Hugo Falcand. 285, 290, 295.

<sup>3</sup> Rady Bhulo 87, fehrte Tantred 1166 gurud.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pagi <sub>3</sub>u 1189, c. 10. Giannet, I, 320. Denina XI, 168. Signo-relli II, 269.

1190. Als fich nun die Barone bes Reichs zur Entscheibung ber öffentlichen Ungelegenheiten in Palermo eingefunden bat= ten, legte ber Kangler Matthaus, ben man als einen befonders über die sicilischen Berhaltniffe mohl unterrichteten Mann fannte, feine Unfichten folgendergestalt bar: "wir haben einen Ronig verloren, unter beffen Regierung fich bas Reich im Innern ber Ordnung und bes Wohlstandes, und gegen bas Ausland berjenigen Achtung erfreute, ohne welche fur jenes die Burgschaft fehlt. In bem Maage aber als wir bie Borguge ber nachsten Bergangenheit tiefer erkennen, machsen unsere Beforgniffe in Sinsicht ber Bufunft. Bas fieht uns bevor? Soll ein fremdes Bolf, in Italien nur bekannt durch feine Robbeit und feine Bermuftungen, kunftig auch an uns feinen Uebermuth üben? Rann ein fremder herrscher, der schon in den Jahren der Jugend feine Milbe fennt und fein Gefet außer feinem Willen (bei bem unvermeiblichen Bufammenstoßen verschiedener Unsichten) unfere Einrichtungen, unfere Sitten und unfere Sprache erhalten und in Schut nehmen? Unftatt ausschließend fur uns und unfere 3wecke zu leben, wie bie normannischen Konige, wird er anderweitigen Planen in fernen Gegenden nachhangen, uns zuruckfeten und ber Buchtruthe berge= fandter Befehlshaber unterordnen. Wir werden fechten, wir werden gablen: aber nicht fur unfer Baterland, nicht fur unsere Weiber und Kinder, sondern fur fremde Tyrannen. D ber Thorheit, welche behauptet zu folcher Sklaverei, zu folder Bernichtung hatten wir uns burch einen Gib un= abloslich vervflichtet: - burch einen Gib, ben Einige argliftig betrieben und bie Meisten gedankenlos nachsprachen; burch einen Gid, welchen hohe Beiftliche vertheidigen, mah= rend beffen Inhalt und 3weck die Freiheit der Rirche unter= grabt und die von unferen Konigen so lang und machtig geschübten Papfte preis giebt -; burch einen Gid, geschwo= ren wider das Baterland! Ja wenn es fein Mittel, feine Rettung gabe aus diefem Abgrunde! Allein bas Mittel liegt fo nabe, die Rettung ift gewiß, wenn wir den Grafen

Tankred von Lecce zu unferem Konig erheben! - Er ift 1190. aber (wendet man ein) nicht ehelich geboren, er hat fein Erbrecht. - Alfo bas foll entscheiden, bag fein Bater, ber feine Mutter liebte wie je ein ehelich Beib geliebt worden ift, nicht um ein weniges langer lebte! Das foll ber gur Berrichaft unfahigen, die Auslander herbeifuhrenden Ronftange ben Borgug geben vor einem Manne, gegen beffen Trefflichkeit auch feine Feinde nichts einzuwenden miffen! Er ift der lette Sproffe besjenigen Konigshaufes, welches Reich und Bolk groß und beruhmt gemacht hat; und wenn bas Erbrecht nicht hinreicht, fo steht uns ein Bahlrecht zu wie es unsere Vorfahren ubten, indem fie die Gohne Tanfreds von Altaville an ihre Spige stellten. Reichten aber auch alle biefe tieferen Grunde nicht aus, fo mußte ber nachste entscheiden: Aufruhr wuthet im gande und wir beburfen eines Oberhauptes in biefem, biefem gegenwartigen Augenblicke."

Biele Barone theilten des Kanglers Unfichten und Bejuble; bas Bolt, welches ihn um feiner Milbthatigkeit wil= ten ehrte' und fich burch feinen Gid fur gebunden bielt, fprach fich laut bafur aus, und bem Erzbischofe von Pa= Termo mangelte Geschick und Entschlossenheit, um die Un= banger feiner Meinung fur thatigen Wiberftand zu vereinen. - So geschah es, daß Bevollmachtigte an Tankred abgin: gen, welche ihn nach Palermo beriefen und ibm die Krone anboten. - Diefer zweifelte lange, mas er thun follte: benn bes schwächeren urfundlichen Rechtes war er sich wohl bewußt', und furchtete, ba er Beinrichen und Ronftangen ebenfalls geschworen hatte, bie gottliche Strafe bes Meineibes. Bulett aber erschien es ihm als Pflicht, sein Baterland von fremder Berrichaft zu retten, und er glaubte barin, baß fich ihm eine glorreiche Laufbahn ohne eigenes ftrafliches Buthun eroffne, auch eine gottliche Fugung erkennen zu burfen.

<sup>1</sup> Gaetani memor. 212

<sup>2</sup> Cassin, mon

1190. Im Januar 1190 wurde Tankred in Palermo unter großen Feierlichkeiten gefront', und ba ihm Alemens III bie papstliche Belehnung ertheilte, so schienen damit zwar alle innere Zweifel beseitigt zu fenn, nicht aber alle außere Sinderniffe: benn mehre Pralaten und Barone hielten fich ihres Eides nicht fur entbunden; andere faben in der ftren= gen Befolgung bes Rechts feineswegs die vom Kangler bargelegten Gefahren; noch andere fanden sich burch die ergrif= fenen Maagregeln fur ihre Perfon beleidigt und guruckge= fest. Mus diesen und abnlichen Grunden schickten bie Grafen von Andria, Gravina, Molifi und Celano, die Erzbi= schofe und Bischofe von Palermo, Rapua u. f. w. Gilboten an Ronig Beinrich: er moge schnell mit Beeresmacht berbei= ziehen und die Rauber seiner Krone bestrafen. Insbesondere gurnte Graf Roger von Andria über Tankreds Erhebung und meinte: "wenn die Bahl an die Stelle der Geburt treten folle, fo habe er, als ein von Konig Wilhelm II in ben wichtigsten Geschäften gebrauchter Mann? und als Rron= feldherr, das nachste Recht zum Throne." - Bei fo brohenden Gefahren blieb Tankred nicht mußig, fondern stärfte feine Unbanger in ihrer Treue durch Belohnungen 3, und brachte manche Abgunftige burch freiwilliges Spenden aus ben koniglichen Schaben, auf feine Seite. Demnachst zwang er bie Saracenen in den Bergen Siciliens Frieden zu halten, jog sich mit großer Geschicklichkeit aus ben unerwarte= ten Verlegenheiten, welche ihm die Unkunft Konig Richards in Sicilien bereitete und gewann mit Bulfe feines Schwagers, bes Grafen von Ucerra, fast gang Upulien.

Bei ber Botschaft vom Tobe Konig Wilhelms, hatte Heinrich VI wohl schwerlich geglandt daß ihm irgend Se-

<sup>1</sup> Martene coll. ampl. II, 1232.

<sup>2</sup> Er war in Benedig bei der Ausschnung Mexanders III und Friedrichs  ${\bf I}_{\cdot}$ 

<sup>3</sup> Matthaus ber Vicekangler ward wirklicher Reichskangler, und fein Sohn Richard erhielt die Graffchaft Ajello.

mand die Besignahme bes apulischen Reiches streitig machen 1190. werde; boch schiefte er, nach Empfang der ersten besorglichen Nachrichten, um Oftern 1190 den Erzbischof Konrad von Mainz und den Kanzler Diether voraus, um die Lage der Dinge zu erforschen. Beil sich aber beide entzweiten, kehrte jener bald zurück, und dieser berichtete noch im November desselben Jahres, das Reich sen ohne Mühe einzunehmen!. Zäuschungen solcher Art, die schon erwähnten Berhältnisse Deutschlands und der Berlust der besten Kriegsmannen durch den Kreuzzug, verzögerten und erschwerten Heinrichs Ausbruch; doch besahl er seinem Statthalter in Tuscien, dem Reichsmarschall Testa, mit einer schnell gesammelten Heeresmacht nach Apulien auszubrechen?

Bereint mit bem Grafen von Undria eroberte er Ror= neto, und zerftorte nicht bloß diefen Ort, welcher dem Abte von Benufium, einem Unhanger Tantreds, gehorte; fon= bern verwustete auch, so unklug als graufam, bas ganze umliegende gand und bestätigte baburch alle Beiffagungen bes Ranglers Matthaus über bie Gefahren einer fremben Dberberrichaft. Für jest konnte ber Graf von Ucerra im freien Kelde nicht widerstehen, sonbern schloß fich in Uriano ein. 213 aber bei ber Belagerung biefer Stadt mabrend ber größten Commerhige gefährliche Krankheiten ausbra= den und großer Mangel an Lebensmitteln entstand, mußte Tefta nicht allein von Ariano binwegziehen, fonbern im Gevtember 1190 fogar bas Reich verlaffen, und ber Graf von Unbria hinter ben Mauern bes festen Usfoli Sicherheit fuchen. Diefe Stadt widerstand fo beharrlich als fruber Uriano, mes: halb Graf Richard von Acerra mit bem Grafen Roger von Andria Berhandlungen wegen einer Aussohnung anfnupfte

<sup>1</sup> Omnia captu facilia judicans. Godofr. monach. zu 1190.

<sup>2</sup> Testa lich im Mart, 1190 vom Bischofe von Belterra 1000 Mart, wofür er ihm, um baraus ten Ersah herzunehmen, manche Reichseinnahmen anwies. Camici zu 1190, tert. IV, S 26. Lami memorab. I, 343. Im Mas fam er nach Aputien. Bened. Petcob. 623.

1190. und ihn, damit man schneller zum Ziele komme, vermochte in eine personliche Unterredung zu willigen. Raum aber war Roger ohne Mißtrauen aus feiner Keste bervorgegan= gen, fo ließ ihn Richard ergreifen und auf jammerliche Beife hinrichten'. Treulosigkeit, so meinte ber Graf von Ucerra, fen gerechtfertigt gegen einen Berrather: - als wenn die entscheidende Wahl zwischen staatbrechtlichen Unfichten (welche hier von gleich gewichtigen Grunden unter= ftust zu fenn schienen) ein gemeiner Berrath, und ber etwanige Frrthum fo ftrafbar mare, wie das offenbare Ber= brechen! Und hatte man sich nicht durch folden Vorgang, im Kall bes Unglucks, jeber Willfur bes ftrengen Ronigs Beinrich felbst preis gegeben? Fur jest gewann Tankred freilich viel burch den Tod seines machtigsten einheimischen Keindes: benn Rapua übergab fich übereilt im ersten Schrekfen, Graf Rainald von Abruzzo und der Abt Roffrid von Montekaffino leisteten, obwohl ungern, die Suldigung; ben

1191. Reichstag zu Thermula im Fruhjahre 1191 ftorte fein Geg= ner mehr, und in Brundusium wurde fogar Tankreds zum Mitherrscher angenommener Sohn Roger gekront und mit Grenen, ber Tochter bes Raifers Ifaak, vermahlt. Siedurch war zugleich Tankreds Unrecht auf den Thron von den Griechen anerkannt, und eine Aussicht auf beren Beistand gegen Beinrich VI eröffnet.

Die Nachricht von Testas miglungenem Einfalle, welche allerdings die Nothwendigkeit großerer Gile zeigte, traf den Konig Seinrich auf bem Wege nach bem oberen Stalien. Sier aber fanden fich Grunde und Beranlaffung zu neuem Bogern. Unftatt nach bem fonftanger Frieden bes Nothwen= bigsten und Unentbehrlichsten, ber inneren Ginigkeit und Ordnung zu gedenken, befriegten fich 2 in biefen und ben

<sup>1</sup> Cassin. mon. Bromton, Aquicinct. auctar., app. ad Malaterram, Richard S. Germ. at 1190. Chron. fossae novae 877. Capacelatro I, 190. Pagi zu 1190, c. 21.

<sup>2</sup> Capreoli 31 zu 1191. Johann. de Mussis. Sigon, zu 1188. Al-

nachsten Sahren graufamer Beife Breecia und Cremona, 1190. Mailand und Bergamo, Parma und Piacenza, Pifa und Benedig, Kerrara und Mantua, Ufti und ber Markgraf von Montferrat, Berona und Pabua. Seiner Pflicht gemäß, und um freie Rrafte fur andere 3mede ju gewinnen, un= terfagte Ronig Beinrich, welcher Ende Novembers 1190 Mailand erreichte, jeden Friedensbruch bei einer Strafe von 200 Pfund Golbes und fohnte bie friegenden Stadte mit einander aus'. Un Piacenza verpfandete er bie Reichsbe= figungen S. Donnino und Bargone fur zweitaufend Pfund 2; ein Beweis, bag er bamals noch feinen Grund zu einem Schape gelegt hatte. Den Pifanern und Genuefern verfprach er, fur jugeficherten Beiftand, im voraus große San= belsvortheile im apulischen Reiche3 und vermehrte bie Befigungen jener mit Monako. Ferrara lofete er im Februar 1191 von einer früheren Acht, gegen bas Bersprechen treu 1191. ju fenn und nicht in ben lombarbifchen Bund zu treten"; Unkona rechtfertigte fich wegen Bertreibung bes habfüchti= gen Markgrafen Gotibald; Bologna endlich empfing ben Ronig ehrenvoll und erhielt fur bie Uebernahme eines jahr= lichen Binfes, bie Bestätigung bes Mungrechts.

Wichtiger jedoch als biefe Verhaltniffe zu einzelnen Städten, war die Stellung Heinrichs gegen den Papft und gegen Kom. Im Jahre 1189 hatte Klemens III den Karzbinal Gottfried nach Deutschland gesandt, welcher unter Unsberem auch den alten Streit über die Besehung des Erzbiss

ferius zu 1190. Tiraboschi IV, 4. Sethst Sigonius sagt am Unsfange bee 15ten Buches seiner Hist. Ital.: caedes, latrocinia, ac gravissima quaeque flagitia impune so patrare posse considerent.

<sup>1</sup> Malvecius 887. Zanetti IV, 473.

<sup>2</sup> Poggiali V, 5. Affo Storia di Parma III, 97 hat 1000 Pfund.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lamius delic IV, 194. Stella 976. Jac. a Vorag. chron. Jasuens. 42. Pipin. II, 2.

<sup>4</sup> Codex epistol, N. 378, p. 1. Amiani I, 159. Savioli II, 2. Urf. 298. Bonon, hist, misc.

1191. thums Trier babin vermittelte: daß bie beiden bisberigen Bewerber gurudtraten, und der Reichskangler Johann vom Ronige und Papste bestätigt wurde. Rach dem Tode Friebrichs I schickte bagegen Beinrich seinerseits Abgeordnete an Rlemens, und versprach die Rechte der Kirche zu schüben: worauf ihm jener bie Kaiferkronung bewilligte, zugleich aber auch (aus eigenem Untriebe ober von den Burgern ge= zwungen) verlangte, Beinrich moge bie Rechte ber Stadt Rom anerkennen'. — Nach fast funfzigjahrigen Unruhen hatte namlich Klemens am 31sten Mai 1188 mit ben Romern einen Bertrag folgendes Inhalts zu Stande gebracht: "Es wird fein Patricius mehr gewählt; ber Senat und ber Stadtprafekt aber vom Papfte anerkannt und belieben, sobald jene schworen diefem hold und gewärtig zu fenn. Der Papft ertheilt ben Senatoren, Richtern und Beamten bie gewöhnlichen Pfrunden, und entschädigt Alle welche in den letten Beiten burch feine Soldner, ober durch die Einwohner von Tuskulum Schaben erlitten. Die Ho= beiterechte fallen mit nur geringen Ausnahmen an ihn zu= rud; wogegen er jahrlich eine bestimmte Summe gur Be= festigung Roms hergiebt. Beide Theile versprechen sich Schutz und wechselfeitigen Beiftand im Kriege. Tusku= lum wird den Romern zur Schleifung übergeben, und fallt erst nachber an die Kirche zuruck?" - Als nun aber Kle= mens mit ber Auslieferung von Tusfulum zogerte, entweber weil er es retten wollte, ober weil er es nicht zwin= gen konnte; so wurden die Romer mit ihm unzufrieden, und hofften ihren Wunsch eher bei dem mit Beeresmacht nahenden Konige burchzuseten, welcher ihres Beiftandes bei ber Raiserkronung bedurfte und auf ben Papst megen ber Belehnung Tankreds fehr gurnte. Allein nicht minder vertrauten die Einwohner von Tuskulum, daß Beinrich ihre

<sup>1</sup> Roger Hoved, 680.

<sup>2</sup> Baronius c. 24, Pagi c. 11 zu 1188. Murat, antiq. Ital. III, 785.

Burg und Stadt, die fo oft ben Kaifern gegen die Romer 1191. und die Papste beigestanden hatte, von der Gefahr des Untergangs befreien werde, und nahmen deshalb willig eine beutsche Besatzung in ihre Mauern auf.

Unter diefen fehr bedenklichen Berhaltniffen farb Rle= mens III am 25sten Marg 11911, und drei Tage nachher ward ber hochbejahrte aus Rom geburtige Rardinal Spa= einth erwählt, welcher ben Namen Coleftin III annahm. Des Konigs Macht und Unmaagung furchtend, befchloß biefer die Raiferkronung fo lange auszuseten, bis er von ihm hinlangliche Sicherheit erhalten hatte. Um aber nicht fogleich ben Schein ber Abneigung auf fich zu laben und bem Konige einen Vorwand fur heftige Maagregeln gu geben, schob er mit Borfat feine eigene Beihung auf, und enticuldigte fich nun, bag er erft nach berfelben bie Rai= ferkronung vornehmen konne. Ronig Beinrich, welchem ber innere Bufammenhang ber Dinge feineswegs entging, fette jest ohne Bergug bie Romer gegen ben Papft in Bemegung, indem er ihnen die Uebergabe von Tuskulum ver= fprach und hoffnung machte, fein laftiges Beer gleich nach ber Kronung aus ihrer Landmark abzuführen. Much Bein= rich ber jungere, ber Gobn Beinrichs bes Lowen, verwandte fich großen Lohn erwartend, fehr lebhaft fur ben Ronig beim Papfte; und fo von allen Seiten bedrangt ließ fich biefer endlich am ersten Oftertage, am 14ten Upril 1191 weihen. Des folgenden Morgens jog Beinrich, begleitet von allen Fürsten, nicht burch bas noch immer von ben Burgern gesperrte Rom, sonbern auf bem rechten Ufer ber Tiber gur Peterskirche und empfing?, nachbem er eidlich

<sup>1</sup> Albert, Lub, IV, 4. Bullar, rom, I, 49, Cassin, chron, Alber, 395. — Rigord, 33 und Roger Hov, 689 haben fulfdje Tage.

<sup>2</sup> Chron. mont, ser, Chron. Udalr. August. Auct, incert. ap. Urstis. Erfurt, chr. S. Petrin. Stederb. chr. Alle zu biesem Jahre. Rog. Hov. Angaben, baß ber Papst bem Kaiser bie Krene wieder com Daupte geworsen u. s. w., sind ungegründet.

1191. angelobt die Kirche zu schühen und zu ehren, mit feiner Gemahlinn kniend die Kaiferkrone aus den Sanden des Papstes.

Bahrend ber fich hieran reihenden Freudenfeste gedachte man kaum des unermeßlichen Elends welches damit in naher Berbindung ftand. Raum hatte namlich ber Kai= fer Tuskulum bem Papfte, und ber Papft es ben Romern übergeben', ale biefe (im Ungebenken langer Fehben und ber zur Zeit Friedrichs I bier erlittenen großen Dieber= lage) die Mauern und Thurme niederriffen, alle Saufer niederbrannten, die Einwohner verstummelten, blendeten und umbrachten; fo daß nur wenige ihr Leben retteten und in schlechten Sutten von Zweigen wohnten, aus benen an ber Stelle bes verschwundenen Tuskulum, Fraskati2 ent= stand. Mit Recht ward ber Raifer getadelt, daß er folche Frevel veranlaßt, der Papst, daß er sie nicht verhindert hatte. Much dauerte die auf foldem Boden erwachsene Ginigkeit nicht lange: denn als Colestin und Tankred ben Kaifer burch Bitten, Drohungen und Unterhandlungen von Upulien abzuhalten fuchten3, gab er zur Untwort: "fein Erb= recht fen genugend und unbestreitbar, aber selbst bavon abgesehen, gebuhre ihm bas apulische Reich nach altem Raifer = und Lehn = Recht." Nur in einigen anderen, minder wichtigen Punkten gab Beinrich nach, und vermied badurch einen volligen Bruch mit Coleftin. Gin jungerer, fraftige= rer Papit hatte fich in fo entscheidenden Augenblicken wohl schwerlich auf biefe Beife mit halben Maagregeln begnügt, sondern die Vereinigung Neavels und der Raiferwurde um

<sup>1</sup> Tuskulum warb entweder vom Kaifer unmittelbar, ober burch ben Papst, ober von beiben den Römern übergeben. Ueber die Sache selbst waren sie wenigstens einig. Ursp. 317. Rich. S. Germ. Gervas. Tilber, 943. Godofr, mon. Sicardi chron. 615. Roger Hov. 689. Sigon. 349.

<sup>2.</sup> Bon frasche, 3weige.

<sup>3</sup> Ebulo 24. Aquic. auct. Meo annal.

jeben Preis, als Lehnsherr und Kirchenfurst zu hintertreiben 1191. gesucht. Bielleicht ward indessen Colestin auf eine perfonlich lobliche Beise von den außersten Maaßregeln badurch abgehalten, daß er die Unsprüche Heinrichs für rechtmäßig und wohlbegrundet hielt.

Mit bem Ende bes Monats Upril 1191 erreichte biefer, jur Freude feiner Unbanger, Die apulifche Grange; feine Feinde bagegen hofften, Rocca d'Urce werde fogleich feine Fortschritte hemmen'. Diefe Stadt, am Abhange eines Berges erbaut, ichien kaum einnehmbar; ganz unersteiglich aber ihre Burg, welche auf ber Spige schroffer fenkrecht abgeschnittener Felfen lag, und beren fteiler enger Bugang gegen die größte Uebermacht leicht vertheidigt werden konnte. Dennoch erfturmte bas beutsche Beer am 29ften Upril Stadt und Feste in fuhnem Unlaufe; worüber alle Barone, Stabte und Landschaften fo fehr erschrafen, daß fie jedes Bider= ftanbes vergagen und nur in einer eiligen Ergebung Schut gegen großere Kriegsubel faben. Montekaffino, G. Ger= mano, Utino, Theano, Sorella, Kapua, Averfa, bie Gra= fen von Kondi und Molifi und mehre andere, huldigten bem Raifer; bis Reapel wars fein Rrieg, fonbern ein leich= ter Siegeszug. Aber wenn auch Beinrich einzelnen, wie bem Klofter von Montekaffino?, alle Freiheitsbriefe bestätigte und erweiterte, fo litten boch bie meiften Ginwohner Un= bilben mancher Art, und die Abgeneigteren flohen nach Reapel, welches Graf Richard von Acerra und ber tapfere Ili= geraus zu vertheibigen beschloffen.

Im Monate Mai umlagerte ber Kaifer biefe Stadt; mit ihm waren bie Erzbischofe von Koln und Ravenna, ber Patriarch von Aquileja, mehre beutsche und italienische Bischofe, die herzoge Konrad von Bohmen, Bertold von Dalmatien, Konrad von Rothenburg, heinrich von Braunsschweig der Sohn heinrichs bes Lowen, der Markgraf von

<sup>1</sup> Chron, fossae novae 877. Grossi lettere II, 7, 8, 29.

<sup>2</sup> Gattula III, 274. Inn. epist. VII, 151.

1191. Iftrien, Beinrich ber Bruder bes Bergogs von Defferreich. Peter ber Prafekt von Rom und viele Undere'. Beibe Theile, Belagerer wie Belagerte, übertrafen fich in wech= felfeitigen Unstrengungen; boch schien sich fur biese bie Befahr zu verdoppeln, als die Pifaner das bisher offene Meer sperrten. Bald barauf fegelte aber die überlegene sicilische Flotte, unter Unführung des kuhnen Margaritone berbei. fo daß bie Pifaner es fur ein Glud halten mußten bes Nachts aus Castellamare, wo sie eingeschlossen waren, zu entkommen. Gine genuesische Flotte, beren Unkunft man jest verkundete, murbe freilich den kaiferlich Gefinnten von neuem zur See die Oberhand gegeben haben, wenn nicht bie Reapolitaner schneller eine noch bedeutendere Bulfs= macht an ber gewaltigen Sige bes Sommers gefunden hat= ten. In dem deutschen Seere brachen namlich fo bosar= tige und ansteckende Krankheiten aus, daß mehre Taufende, unter ihnen Herzog Konrad von Bohmen und Erzbischof Philipp von Koln2, ftarben, und der Kaifer felbst schwer baniederlag. Es blieb ihm keine Wahl: um nur etwas von feinem Beere zu retten, mußte er am 24ften August bie Belagerung Neapels aufheben3; allein ber Ruckzug ber Gedemuthigten war wo möglich noch verwuftenber, als ber Hinzug der Stolzen. Geißeln wurden überall zur Siche= rung ber Treue mitgenommen, Befatungen konnte man ba= gegen nur in den wichtigsten Orten gurudlaffen: in Rapua, Arce und Sora unter Konrad Lugelinhart, Diephold und Konrad von Marlen 4.

Die Genueser, welche dem in S. Germano franken Kaifer wiederholt melbeten: ihre Flotte werde binnen wenig

<sup>1</sup> Miraei op. dipl. V, 1, urf. 68. Reposati I, urf. 397. Ansbert. 108.

<sup>2</sup> Philipp st. ben 13. Aug. Belg. chr. magn. 210.

<sup>3</sup> Suessan, chr. Bavar. et Suev. chr. Anon. Saxo 115. Reichersb. chron. Herm. Altah. Arnold. Lub. IV, 6.

<sup>4</sup> Cassin, mon. Tuzii memor. 82,

Tagen von Civitavecchia vor Neapel eintreffen, mußte er 1191. selbst zur Heimkehr anweisen. Fast um dieselbe Zeit ent= floh Heinrich von Braunschweig hinterrücks nach Deutsch= land, und es ergab sich, daß andere Häuptlinge von den Neapolitanern bestochen waren?. In solchem Uebermaaße von Unglück aller Art (wo der von seiner Höhe herabgestürzte Kaiser nicht mehr der Macht vertrauen, sondern nur das Erbrecht seiner Gemahlinn hervorheben konnte) tras, um sogar jede Hoffnung für die Zukunst abzuschneiden, die Nachricht ein: Konstanze, die Kaiserinn, sey von Tankred gesangen!

Bahrend Beinrich VI Reapel belagerte, erschien nam= lich eine Gefandtichaft aus Galerno, versprach unbedingten Gehorfam und bat: Konstanze moge nicht im Rriegslager bleiben, fondern unter bem Schute ihrer treuen Untertha= nen in Salerno wohnen. Der Raifer bewilligte bies Befuch ohne Bedenken, und wußte wohl nicht bag fich in jener Stadt manche Freunde Tanfreds aufhielten, welche Die Unwesenheit ber Raiferinn benuten und fie wo moglich ihrem Gemahl abtrunnig machen, ober fur Tanfred um= stimmen wollten. Beibes miglang; als nun aber Nach: richten von den Unfallen der Deutschen und von Beinrichs Krankheit, ja auch wohl von seinem Tobe, eintrafen, fo blieben die Unbanger Tankreds nicht bei jenem milben Ber= fuche stehen, sondern erregten gewaltigen Aufruhr. Umfonst rebete Konftange von einem Baltone erft milbe, bann mit Ernft und Strenge ju bem Bolte; fie marb gefangen und auf sicilischen Schiffen nach Meffina geführt. 218 fie in faiferlichem Schmude vor Tantred erfcbien, fagte biefer: "warum genugte bir ber Glang einer halben Belt nicht? Barum tamft bu, auch meine ganber anzugreifen? Giebe, ber gerechte Gott hat die freventlichen Soffnungen beines Mannes an ibm felbst und an bir bestraft." Ronftange er:

<sup>. 1</sup> Stella 981. Ottobonus gu 1191.

<sup>2</sup> Ebulo 43.

1191. wiederte: "jego fank unfer Gestirn, bald sinkt bas beine. Nicht nach fremdem Gute habe ich getrachtet, sondern nach meinem Neiche, welches du mir freventlich entrissen hast!"

Der Kaiser, welchem alle Mittel sehlten seine Gemahlinn zu befreien, oder im Felde obzusiegen, verließ Apulien
im September 11912 und eilte nach Deutschland zurück.
Dhne Mühe eroberten nunmehr Tankred und sein Schwager
Richard von Acerra, die Städte Kapua, Theano, Aversa,
S. Germano, bezwangen den Grasen Rainald von Abruzzo,
und besestigten allmählich Tarent, Brundusium, Dria,
Nardo und Lecce. Fast das ganze Reich ward dem Könige
unterthan, und nur Gras Peter von Celano, die Abtei
Montekassino, Sora und Rocca d'Arce widerstanden ihm
noch beharrlich.

<sup>1</sup> Ebulo 68, bie Sauptquelle. Abweichende Rachrichten bei Ptol. Luc. XX, c. 44. Ursp. 317. — Aquic. auct. Sicardi chr. 605. Guil. Neubr. V, 7. Henrici Septimellensis elegia in Leyseri hist. Poet. 61. Sismondi II, 272.

<sup>2</sup> Nach Bened. Petroburg. 718—719 kam Philipp August im Oftober 1191 nach Apptien, nach Ansbert. 113 sprach er ben Kaiser aber erst in Mailand.

<sup>3</sup> Alex. Penn. 56. Neritin, chron, und Suess, chron, gu 1191. Ebulo 29.

## 3 meites hauptstud.

Sobald bie Nachricht von ben Unfallen bes Raifers und 1191. ber Flucht Beinrichs von Braunschweig in Deutschland ein= traf, bachten Manche an Abfall und eine neue Konigswahl '. Aber gerade um die Zeit als Raifer Beinrich über die Alpen gurudtam, ftarb fein Dheim Belf VI ben 15ten December 1191 im 76ften Sabre feines Alters, und jener behielt beffen an Gutern, Schubberrichaften und Dienft= mannen reichen Nachlaß fur fich felbst zu erblichem Befige?. Ferner ernannte er feinen Bruber Konrab, an bie Stelle bes verftorbenen Friedrich, zum Berzoge von Schmaben. Dach folder Berftarfung feiner Macht hielt ber Raifer am fechsten Januar 1192 feinen erften Reichstag in Worms, und 1192, benahm fich hiebei fo fest und bestimmt bag alle, auf etwa= nige Schwäche und Bankelmuth berechnete, Plane babinfielen. Dicht ohne Wirtung empfahl er einen feiner Rathe zum Bifchof von Borms, belieh ben neuen Erzbischof von Roln, Grafen Bruno von Daffel' mit bem Beltlichen, und entschied die ftreitige Bahl bes Bifchofs von Luttich schlechthin nach seinem Willen.

<sup>1</sup> Albert. Stad. unb Ursperg. 3u 1191 unb 1192.

<sup>2</sup> Weingart, chron. 798. Otto S. Blas, 37. Orig. guelf. II, 359. Sormanr Sobenichmangau 33.

<sup>3</sup> Bruno bantte Attere batber im nachften Jahre ab, und fein Bruber Abolf folgte ihm. Godofr. mon.

1192. Bischof Rudolf war namlich auf bem Kreuzzuge gestorben, und von einer Partei Albert, ber Bruder bes Berjogs Beinrich von Brabant, von der anderen Albert, ber Bruder bes Grafen von Retest gewählt worben; welcher lette, in Wiffenschaften minder bewandert, feinem jungeren und geiftreichen Gegner, im Fall eines boberen Befehles, gern den Borzug wurde eingeraumt haben. Der Raifer aber behauptete in Uebereinstimmung mit allen Pralaten: nach ben wormser Vertragen ftebe ihm bei zwiftigen Bah= len bas Recht ber Ernennung eines Dritten gu, und gab bas Bisthum gegen Zahlung von 3000 Mark bem Grafen Lothar von Berstall oder Sorstade', welcher bisher die Stelle eines Stiftsvorstehers in Bonn befleibet hatte. Mit biefer Entscheidung beruhigten fich die Burudgefetten feines= wegs, fondern Albert von Brabant ging, mit ber Befta= tigung bes Erzbischofs Bruno von Koln, feines Unverwandten versehen, nach Rom, um fein Recht vor bem Papfte geltend zu machen, mahrend Bergog Beinrich gegen Lothar Fehde erhob. Der Raifer fperrte hierauf ben ungeborfamen Kolnern ben Rhein und zog felbst bis Luttich hinab, wo er die Saufer der Geistlichen welche es mit Albert hielten, zerftoren ließ, ihre Guter einzog und ben Bergog von Brabant zu bem eidlichen Berfprechen gwang, er wolle seinen Bruder fernerhin nicht unterftuben. Diefer kehrte jedoch bald nachher aus Rom zuruck und brachte papstliche Schreiben mit, bes Inhalts: "die ohne vorschrifts= maßige Buziehung bes Erzbischofs und ber Bischofe gesche= bene und noch an anderen Mangeln leibende Ernennung Lothars fen ungultig; ber rechtmäßig erwählte Albert bingegen von bem Erzbifchofe Bruno, ober wenn biefer fich vor des Raifers Macht fürchte, von dem Erzbischofe von

<sup>1</sup> Albert von Retest war ber avunculus ber Kaiserinn Konstanze, und ber Kaiser wollte ihn wegen gemachter Auslagen entschäbigen, was er aber nicht annahm. Gisleb. 406, 410. Leo nieberl. Geschichten I, 73.

Rheims zu weihen." Bruno mar ober stellte fich frank, 1192. weshalb Albert nach Rheims ging und vom bafigen Erg= bischofe gunftig aufgenommen wurde. - Benige Tage nach= ber kamen auch einige Dienstmannen bes Raifers, unter ihnen Dtto von Barchiften', bafelbit an und klagten: baß jener ihre Guter eingezogen und fie bes Landes verwiesen habe. Diefe Uehnlichkeit ihres Schidfals erwedte Die Theil= nahme bes Bischofs; und bamit bas Butrauen noch großer, bie Berbindung noch enger werbe, leifteten ihm jene Dan: ner ben Lehnseid. Gemeinschaftlich überlegend, wie fie ihren Keinden Abbruch thun konnten, gingen fie eines Tages vor ben Thoren von Rheims spazieren, unmerklich immer weiter und weiter, bis zu einer abgelegenen und einfamen Stelle. Bier nun ergriffen jene Frevler ploplich ben Bi= fcof, ermordeten ihn und entflohen2. - Sobald die Berwandten besselben von biefer Unthat Nachricht bekamen, bielten fie fich burch fein fruberes Berfprechen mehr ge= bunden, sondern begannen, in Berbindung mit Bruno von Roln, einen fo lebhaften Rrieg gegen ben Bifchof Lothar von Luttich, bag er mit Berluft feiner Befigungen gum Raifer flichen mußte. Beibe murben ber Theilnahme ober Begunftigung bes Morbes beschulbigt: aber Lothar beschwur feine Unschuld und ber Raifer verwies, sobald er vom Bergange genauer unterrichtet worben, die Unfangs gunftig aufgenommenen Thater aus dem Reiche und fohnte fich mit den Bermandten des Ermordeten aus.

Siedurch entstand jedoch um fo weniger in biefen Begenden ein sicherer Friede, als Beinrichs Gegenwart in

<sup>1</sup> Northof 3u 1193. Guil. Neubr. IV, 33. Rigord. 33. Guil. Armor. 76. Inn. 111, epist. V, 155.

<sup>2</sup> Mord den 24sten Nov. 1192. Aquic. auct. Eunig Reichesarchiv. Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3, v. Con urt. 42, p. 79. Archives de Reims I, 419.

<sup>3</sup> Removit ab aula et finibus regni. Gisleb. 413. Aegid. Hist. Leod. episc. 648.

- 1192. anderen Theilen bes Reichs nicht minder nothig war!. So in Baiern zur Beilegung verwüstender Fehden, welche zwischen Herzog Ludwig und dem von den Bohmen untersstützen Grafen von Hohenbogen entstanden waren und mit der Aechtung des Letzten endigten. Wichtiger indeß als alle diese Berhältnisse in Suddeutschland, erschienen die neuen Kriege in Nordbeutschland.
- Beinrich der jungere von Braunschweig verließ, wie gefagt, ben Raifer heimlich bei G. Germano: weil feine Bemühungen für bessen Kronung nicht so belohnt wurden wie er wunschte; weil bie Rachricht eintraf, fein alterer Bruder Lothar fen in Augsburg gestorben, und weil end= lich die ansteckenden Krankheiten ihn felbst binguraffen brobten. Berkleidet und auf großen Umwegen, entging er allen Nachstellungen 2 und erreichte gludlich Braunschweig. Go febr man fich bier uber feine Unkunft freute, fo febr gurnte ber Kaifer und außerte: "er sen in bochster Roth gleich verratherisch von Seinrich bem jungeren verlaffen worden, wie beffen Bater einst feinen Bater Friedrich I in ber Lom= bardei verlassen habe." Und nicht minderen Grund zur Rlage gab ihm Beinrich ber Lowe felbst: benn er schleifte, ungeachtet seines Bersprechens, weber Lauenburg, noch gab er bem Grafen Abolf von Solftein bie Balfte Lubecke, noch hielt er Frieden gegen bessen gande; welches lette um fo ungerechter erschien, ba ber Graf noch nicht von feiner frommen Pilgerfahrt zurückgekehrt war. Auf ber anderen Seite brachen die Bischofe von Salberstadt und Silbesheim und der Abt von Korven, schon im Junius 11913 in die

<sup>1</sup> Reichersb. chr. Herm. Altah. 3 schoffe I, 430 hat das Nahere.

<sup>2</sup> Arnold. Lub. IV, 5. Alb. Stad. zu 1192 fagt: Heinrich sey burch Griechensand, Ungern und Bohmen als verkleibeter Einäugiger zurückgekehrt. Nach Stederb. ohron. und Gobelin 275 ware heinrich selbst über Neapel gestohen. Doch ist vielleicht ortliche Unkunde im Spiele.

<sup>3</sup> Benn anbers biefer Kriegszug nicht in bas Jahr 1192 gehort. Bottiger 432.

Besitzungen des Herzogs ein: entweder von ihm ebenfalls 1191. gereizt, oder bloß in Hoffnung des Gewinns und der Beute. Wenigstens hielten sie mit ihren Leuten durchaus feine Zucht und Ordnung, und wurden noch schneller verziggt worden seyn, wenn nicht der Bogt Ludolf selbst in Braunschweig eine Verschwörung gegen Heinrich den Lowen angezettelt hatte.

Mittlerweile war Graf Abolf von Solftein, ber in Ty= rus Radricht über jene Fehben befommen hatte, nach Gu= ropa gurudgekehrt und erhielt vom Raifer, ben er in Schwa= ben fprach, große Berfprechungen und anfehnliche Gefchenke gur fraftigeren Fuhrung bes Krieges. Beil aber Beinrich ber lowe alle Orte an der Elbe inne hatte, und feir Schwie: gerfohn Furft Borvin' die flavifchen gander bedte, fo fchien es unmöglich, daß Ubolf feine Befigungen erreichen tonne. Bie erstaunte also ber Bergog, als er horte: ber Graf fen 1192. unter bem Schute Markgraf Ottos II von Brandenburg und Bergog Bernhards von Cachfen, in ber Gegend von Lauenburg über bie Elbe gegangen, habe bier Beib, Mut= ter, Sohn und ein bedeutendes Beer ihm jugethaner Bol= fteiner und Stormarn gefunden, und belagere mit bem Beiftande bes jungeren Grafen von Rageburg bas ihm vorenthaltene Lubed. - Go lange indeg ben Burgern bie Fahrt auf ber Trave frei blieb, fummerten fie fich wenig um biefe Ginfchließung, und ebe bie Belagerer ben Strom burch ein Pfahlwert vollig gesperrt hatten, mußte Graf Molf jur Befeitigung anderer Streitpunkte nach Danemark eilen. Much vertheidigte fich ber Befehlshaber Beinrichs bes Lowen mit Nachbrud, bis ein Beer unter Unführung Bernhards von Rothe jum Entfage herbeifam und ben Grafen von Rageburg vertrieb, welcher die eine Balfte Lubed's eingeschloffen hatte. Siedurch ermuthigt, hofften

<sup>1</sup> Gener ducis, Arnold, Lubec, IV, 6. Corner 795. Matbilde, Boroins Gemahlinn war bes Bergogs naturliche Tochter. Orig. guelf, III, 176.

552 . Lewis ? stal Lübeck.

1192 die Belagerten am folgenden Tage auch die zweite Halfte ihrer Feinde zu besiegen, welche aber an einer Fuhrt der Swartow eine so vortheilhafte Stellung nahmen, daß sie ungeachtet ihrer geringeren Zahl die Oberhand behielten, und der Graf von Raßeburg sich mit seiner wiedergesammelten Mannschaft auß neue vor Lübeck lagern konnte. Dieses Unfalls wegen verließen die meisten Unhänger Heinrichs des Löwen die Stadt, wurden aber, ehe sie die Elbe erreichten, durch Bernhard von Raßeburg eingeholt, bei Boizgenburg geschlagen und viele von ihnen zu Gesangenen gemacht. Graf Abolf, dessen Thatigkeit nach seiner Rückkehr aus Dänemark eine schwere Krankheit gehemmt hatte, ließ diese Gesangenen, meist Einwohner von Stade, frei und ward dafür, als er sich dieser Stadt näherte, dankbar ausgenommen.

Bang anders bachten bie Lubeder: benn fie entwarfen wahrend biefer Beit mehre Plane, um nicht in die Bot= mäßigkeit des, wahrscheinlich wegen strenger Bollerhebung !. verhaßten Grafen zu fallen. Einige wollten bie Stadt bem Konige von Danemark übergeben, benn ber Sandel werbe unter biefem machtigsten aller Schubberren am fcnell= ften aufbluben; andere bagegen fürchteten Buchtigung, Schande und Sandelsverluft bei einer Trennung vom beut= fchen Reiche, und schlugen vor: bem Markgrafen Dtto, unter hoffentlicher Genehmigung bes Kaifers, Die Unterwerfung anzubieten. Allein keiner von Diesen Borschlagen ward ausgeführt, weil Graf Abolf die Stadt fo hart bedrangte, baß fie fich ihm ergeben mußte und nur die noch guruckgeblie= bene Mannschaft Bergog Beinrichs freien Abzug erhielt. Der Raifer, welchen biefe Demuthigung feines alten Gegners freute, überließ bem Grafen Ubolf alle Ginnahmen von Lubeck und ein Drittheil der Einnahmen von Stade 2.

<sup>1</sup> Nach Corner 776 war wenigstens fruher Streit zwischen Bubed und Abolf über ben am Ausflusse ber Trave zu erhebenden Boll.

<sup>2</sup> Arnold. Lub. IV, 12, 22. Auch ber Ergbischof Wichmann von Magbeburg erhielt vom Raiser mehre Besigungen heinrichs bes gowen. Gerken IV, 225, Urf. von 1193.

Undererseits ward herzog Bernhard im Februar 1193 bei 1193. Lauenburg von den Schaaren heinrichs des komen gange lich geschlagen, und ber Graf fand neue Beschäftigung in Danemark.

Balbemar namlich', ber Sohn bes von Sueno ermor= beten Konigs Ranut V, welcher Bifchof von Schleswig und herr ber Ditmarfen geworden mar, verband fich mit ben Konigen von Schweben und Norwegen und mit allen Reinden bes welfischen Saufes, gegen Konig Ranut VI, ben Schwiegersohn Beinrichs des Lowen. Ranut wurdigte bie Gefahr richtig, hielt aber bei unzureichenden Rriegs= mitteln hinterlift gegen ben ungerecht Unfallenden fur er= laubt: durch die Erinnerung an ihre Berwandtschaft und ebemalige Einigkeit, und burch neue Berfprechungen mannichfacher Urt, verleitete er Balbemar in eine perfonliche Busammenkunft zu willigen. Bei biefer Busammenkunft ließ ber Konig ben unbeforgt Butraulichen feffeln, und hielt ibn fast breizebn Jahre lang gefangen?. Graf Abolf, welder als beffen Bunbesgenoffe icon verwuftenbe Ginfalle bis Schleswig gewagt hatte, fah sich jest unerwartet und vereinzelt ber großeren Gewalt Kanuts fo preis gegeben, bag er ben Frieden mit 1400 Mark Gilber erkaufen mußte.

Ob nun gleich biese Ereignisse vortheilhaft auf heinrich ben Lowen zurudwirften, so überzeugte er sich bennoch daß er mit Gewalt nie vollständig siegen könne, und ohne Bersichnung mit dem Kaiser jeder Gewinn unsicher bleibe. Bald nach bessen Ruckehr aus Italien, hatte der herzog Geistliche zum Unterhandeln an ihn abgeschickt: allein der Jorn über die wiederholten Beleidigungen war damals noch so neu, und die Anreizungen der Feinde des welfischen hauses so lebhaft, daß man die Gesandten schnode zuruckswies. Seitdem werde der Kaiser, dies hoffte herzog heinz rich, durch den Ablauf der Zeit und manche ungunstige

<sup>1</sup> Dben &. 168.

<sup>2</sup> Auctor danicus No. VI bei Lubwig IX, 152. Corner 800.

1194. Erfahrung milder und nachgiebiger geworden fenn. Und wirklich fand der jüngere Heinrich, welcher ihn durch seine Flucht so erzürnt hatte, bei persönlichem Erscheinen im Hoflager einen weit freundlicheren Empfang, als man erwartet hatte: nur auf den Hauptantrag, daß der Kaiser Heinrich dem Löwen alle Länder nordwärts der Elbe lassen möge, antwortete jener niemals bestimmt; und so versloß, bet der inneren Schwierigkeit der Sache, den anderweit dringenden Reichsgeschäften und der, wenigstens insgeheim noch sortdauernden Abneigung des Kaisers, ein Tag nach dem anderen, ohne daß Heinrich der jüngere seinem Ziele irgend näher gekommen wäre. Da ging ihm unerwartet ein Glücksstern auf, dessen milden Glanz wieder zu schauen er nie erwartet hatte.

Dem Pfalzgrafen Konrad, einem Bruder Raifer Friebrichs I, blieb von feinen Rindern nur eine Tochter Ugnes am Leben, welche schon in fruhester Jugend, nach freund= lichem Uebereinkommen ber beiberfeitigen Weltern, jenem Beinrich, bem Sohne Beinrichs bes Lowen, jugebacht marb. Als nun aber ber Bergog bald barauf vom Raifer Friedrich abfiel und die grimmige Kehde zwischen Sobenstaufen und Welfen wieder ausbrach, fo zerriffen auch diefe garten Bande und Agnes murde nicht bloß als reiche Erbtochter. fondern noch mehr barum von Rittern geehrt und von Fürsten geminnt, weil sie reich an Tugend und berrlich in Schönheit emporblubte. Much Konig Philipp August von Frankreich bekam hievon Kunde, und hielt es in feiner da= maligen Stellung zu Richard Lowenherz fur gerathen, fich mit dem Raifer durch bie Vermablung mit feiner nachften Bermandtinn noch enger zu verbinden. Gern unterftutte Beinrich VI bes Konigs Untrag bei feinem Dheime Ronrab, und ba nun auch biefer beistimmte, so schien ber Che fein Sinderniß mehr im Wege zu stehen. Aber Konrads Gemahlinn Ermengard, eine geborene Grafinn von Senneberg, war bem Plane in ber Stille abgeneigt, eilte gu ihrer Tochter und fprach, diese erforschend: "ein ruhmvolles

Schicksal, liebe Tochter, ein tonigliches Chebett bietet fich 1194. bir bar, Philipp August von Frankreich verlangt bich ju feiner Gemahlinn." Da antwortete Ugnes befturgt: "Mut= ter, ich habe oft gehort, bag ber Ronig bie ichone Ingeburg von Danemark ohne Grund beschimpfte und verstieß; ich fürchte fold Beispiel!" - "Aber wen," fuhr bie Mutter fort, "mochtest bu lieber jum Gemable?" - "Bon bem," erwiederte Ugnes, "werde ich mich nie trennen, deffen Braut ich schon in fruhefter Jugend hieß und beffen Schonheit, Muth und Tugend jest alle Stimmen preifen. Er allein, benn was fummern mich bie wilben Fehben ber Manner -. er allein war im Stillen ber Freund und Geliebte meines Bergens, er allein wird mein Berr und Bemahl fenn."-2118 Irmengard biefen festen Willen ihrer Tochter fah, fprach fie erfreut: "beine Bunfche follen erfult werben;" und schickte sichere Boten in das Soflager bes Raifers, mit ge= beimen Briefen an Beinrich ben jungeren. Sogleich eilte Diefer nach Stalede bei Bacharach, bem Schloffe ber Pfalg= graffinn, und ward bier, ba bie geringste Bogerung mit ber größten Gefahr bes Diflingens verbunden ichien, noch an bemfelben Abende feiner treuen Agnes angetraut'. Auch war ber folgende Zag taum angebrochen, fo hieß es: Pfalz= graf Konrad fen vor ben Thoren. Irmengard ging ihm schnell entgegen und zeigte fich fo freundlich, fo bienftertig, und babei boch fo anastlich, bag ber Pfalggraf, es bemer= fend, fragte: was Reues geschehen fen? "Berr," antwor= tete Irmengarb, "geftern tam ein Falke ubers Feld geftogen mit braunem Saupte und weißer Rehle. Gut gefrummt find ihm Rlauen und Schnabel zu machtigem Fange, und bie Schwungfedern reichen fo weit, bag man wohl fieht, fein Bater habe ibn auf einem boben Afte erzogen. Diefen Fallen, nie faht ihr einen ichoneren, habe ich gefangen und behalten." - Che noch ber Pfalzgraf ben Ginn biefer Worte genauer faffen und erforschen konnte, führte Irmengard

<sup>1 3</sup>m Mary cour April 1194. Tolner 340. Orig. guelf. 111, 186.

## 556 Seinrich und Agnes. Heinrich der Lowe.

1194 ihn schon weiter in ein Bimmer, wo Beinrich und Manes Schach spielten. Sie standen, ihre Bande traulich in ein= ander legend, auf und Irmengard fagte: "Berr, bas ift ber Sohn des Fürsten von Braunschweig, bes edlen gowen; bem habe ich unfere Tochter jum Beibe gegeben; moge es euch lieb und genehm fenn." Da erschraf Konrad fehr und schwieg lange Beit; endlich aber hub er an: "es ift gesche= hen ohne mein Wiffen und Buthun, bas moge mich ent= schuldigen beim Raifer." Much gerieth biefer, über bas Berschmaben seines Untrages fur den Konig von Frankreich und über bie Erhebung feines Feindes, in ben beftigften Born und fagte zu Konrad: "Geh bin und lofe bas Band auf, bas ihr mit biefem Taugenichts gefchloffen habt!" Erft als ber Pfalzgraf feine Unschuld beschwur und bie Trennung ber Che feiner Tochter beschimpfend, ja in Sin= ficht auf die Kirche unmöglich nannte1, mußte fich ber Raifer beruhigen. Auch schien es ihm wohl, bei naherer Ueberlegung, gerathener biefe unerwartete Berschmagerung ber Welfen und Gibellinen fur einen allgemeinen Frieden zu benuten, und bie funftige Belehnung Beinrichs bes jungeren mit ber Pfalggraffchaft am Rheine von beffen Benehmen und feiner Mitwirkung fur die italienischen Plane abhangig zu machen.

Dem gemäß eilte ber jungere Heinrich nach Braunsschweig und überredete seinen Bater, nicht ohne einige Muhe, sich bem Ausspruche des Kaifers und der Fürsten auf einem Reichstage in Salfeld zu stellen. Unterwegs aber stürzte der bejahrte Herzog bei Bothfeld mit dem Pferde, beschädigte den Kuß und wurde krank nach Balken-

<sup>1</sup> Guil. Neubrig. IV, 32. Hemingf. II, 68. Stederburg. chr. Chron, rhythm. princip. Brunsvic. 78. Daß ber Bergang nicht in bem Style einer trockenen Klosterchronik erzählt ift, leibet keinen Zweisfel; das geschichtlich Wahre ist aber nicht auf diesen Standpunkt und biese Erzählungsweise beschränkt, und warum das Berichtete im Wieberspruche mit dem Charakter des Kaisers, und ben Sitten und der Weise der Zeit stehe, kann ich nicht begreifen.

ried gebracht. 218 man ben Raifer hievon benachrichtigte, 1194. hielt er Unfangs die Entschuldigung bes Mugenbleibens fur erfunden; fpater jedoch von der Bahrheit bes Unfalls über: zeugt, legte er die Tagfatung, dem Berzoge bequemer, nach Dullethe ober Tilleda bei Rifhausen!. — hier traten nun bie Saupter ber beiben machtigsten beutschen Saufer, nach langen blutigen Fehden, perfonlich einander gegenüber; aber Beinrich war nicht mehr ber grimme Lowe, fonbern durch Alter und Ungluck gezähmt und gemilbert. Ihm fbien es hinreichender Gewinn, bes Friedens mit allen Nachbaren ficher zu werben, nicht mehr als Gegner bes Raifers halb geachtet zu erscheinen und fur feinen Gobn, gegen bas Berfprechen ernfter Theilnahme am italienischen Buge, die Belehnung mit ber wichtigen Pfalzgraffchaft am Rheine zu erhalten. Muf ber anderen Seite riefen fo bringende Grunde ben Raifer nach Reapel, bag er um jeden Preis ben Frieden innerhalb Deutschlands begrunden und Unterstützung aus Deutschland gewinnen wollte. - Bu ben= felben 3meden benutte er bie Unfalle Ronig Richards von England, beren zusammenhangende Erzählung wir baber an Diefer Stelle einschalten.

Die im Oftober 1192 angetretene Seereise der Frau 1192. und Schwester Richards war glücklich?, ihn selbst aber wars sem Stürme sechs Wochen lang umber, und als er sich endlich auf die bevorstehende Landung freute, erkannte er die französischen Küsten und beschloß, bei der laut ausgessprochenen Feindschaft des Grafen von Toulouse und des Königs von Frankreich, lieber nach Italien zu segeln. Allein hier mußte Richard nicht minder die Nachstellungen der Verwandten des angeblich auf seine Veranstaltung

<sup>1 3</sup>m April ober Mai 1194. Tolner 341.

<sup>2</sup> Abfahrt Richards ben Oten Oktober. Rad. a Diceto imag. Bromton 1240. Dandolo 317. Die Erzählungen weichen in sehr vielen Kleinigkeiten von einander ab; ich habe gesucht bas Babrscheinslichste aufzusinden.

1192 ermorbeten Markgrafen Konrab von Montferrat fürchten; weshalb er fich, Stalien nochmals umschiffend, jum abriati= schen Meere wandte, um burch Deutschland heimzukehren. Beinahe ware er auf diefer Kahrt an die Ruften ber ihm gleichfalls abgeneigten Griechen geworfen worden; und in bem Augenblicke, wo man biefe Gefahr nur mit Mube vermieben hatte, griffen wieberum zwei Raubschiffe Richards Schiff an und zwangen ihn zu einem Rampfe, beffen Musgang zweifelhaft ichien, bis man boch erfreut in ber Befatung Englander erkannte, welche nun ihren Konig, um ihn beffer zu verbergen, aufnahmen und nach Bara in Dalmatien übersetzten. Dem Befehlshaber biefer Stadt fandte Richard einen kostbaren Ring und bat für sich und bie Seinen, unter bem Namen eines Kaufmanns Sugo um freien Durchzug. Aber jener antwortete: "nicht Sugo, ber Raufmann, sondern Richard ber Konig fandte mir bies Geschenk, und ich habe geschworen, jeden Kreuzfahrer an= auhalten. Gin Furft, ber freiwillig felbst einen Unbekann= ten fo ehrt, verdient jedoch feine unwurdige Behandlung; er moge feine Gabe gurudnehmen und frei feines Beges gieben." Die Freude uber biefen Ausgang bob bie Beforgnisse nicht auf, und Richard eilte noch in der Nacht weiter bis zu einer zweiten Stadt, deren Befehlshaber ein Bruber jenes ersten und burch ihn bereits von ben Borfallen unterrichtet war. Minder großmuthig, dachte dieser den Ronig zu fangen und ließ burch Roger von Argenton alle Baufer durchsuchen, wo Pilger verweilten; auch entdeckte Roger ben Ronig, ward aber mit Geschenken und Ber= sprechungen zu ber Ausfage bewogen, er fen nirgends' zu finden. Durch biefe wiederholte Gefahr noch angftlicher geworden, vertraute sich Richard wiederum bem Meere an, litt aber Schiffbruch in ber Gegend von Pola und rettete faum fein Leben.

Den Vortheil schien bies Unglud jeboch zu bringen, daß er nun weniger bemerkt seinen Weg fortsetzen konnte; allein Kaifer Heinrich VI, Herzog Leopold von Desterreich

und viele Deutsche waren von ihm zu schwer beleibigt 1192. worben, als baf fie ihm nicht hatten mit größter Aufmert= famkeit nachstellen follen '. Buerft erhielt Graf Meinhard von Gorg Nachricht von des Konigs Unkunft und ergriff acht feiner Begleiter; mit ben übrigen entkam Richard über Civitate nach Rarnthen, horte aber hier von ben gleich feindlichen Gefinnungen bes Bergogs Ulrich und wollte fich nach bem Salzburgischen wenden, in ber Soffnung, baß man hier von feiner Landung noch nichts wiffe. Aber vor ber Ausführung biefes Beschluffes überfiel ihn Friedrich von Botesow in ber Gegend von Friefach, und fing und gerftreute feine wenigen Begleiter; Richard felbst rettete fich nur burch eine Berkleibung. Mit Bilbelm von Stagno (l'Etang) und einem Anaben?, welcher beutsch sprach, irrte er mehre Tage und nachte in Balbern und Bergen fast ohne Nahrung umber, und fam julegt ungludlicherweife nach Erperg ober Erdberg vor Wien. Gein Diener ging jur Stadt, um Lebensmittel einzufaufen, erregte aber burch feine ungewöhnliche Musfprache, burch bie Bahl foft= barer Gegenstande und burch anmaagliches Betragen bie Aufmerksamkeit von Bielen, und nur bie Rothluge, fein herr fen ein reicher Raufmann, ber balb gur Stadt fom= men werbe, befreite ihn biesmal von weiterer Nachforschung. Gern ware Richard hierauf fogleich abgereifet, aber feine Rrafte maren von ber Seefahrt und ben Irrfalen bes Land= weges zu erschöpft; und mahrend biefer nothwendigen 36gerung erhielt Leopold von Defterreich burch ben Bergog von Rarnthen Rachricht über bes Ronigs Unfunft, und befahl alle Fremben mit erhohter Aufmerksamkeit zu beob= achten. Unvorsichtig trug Richard, bei fonst geringer Rleis bung, einen toftbaren Ring am Finger; eitel zeigte fein Diener ritterliche Sanbichuhe: ba murbe biefer verhaftet

<sup>1</sup> Ricard. Divis. 75.

<sup>2</sup> Conradi catal. imp. 410. Coggesh, chr. angl. 830, Chron. Nortan. 1005,

1192. unt jener von einem Desterreicher erkannt, der vor Affon mit gesochten hatte'. Sogleich ließ der hievon benachrichztigte Herzog das Haus umringen, trat in dem Augenblicke, als Richard noch an Widerstand dachte, selbst hinzu und sprach: "vergebens, König, verdirgst und verkleidest du dich, dein Gesicht macht dich kenntlich. Bersuche nicht unbesonnen der Uebermacht zu widerstehen und bedenke, daß wir weniger deine Feinde, als vielmehr deine Retter sind: denn sielest du in die Hande der Freunde des Markgrafen von Montserrat, welche dir überall nachstellen, wahrlich von tausend Leben würden sie dir nicht eines lassen." — Auf diese Weise wurde Richard am 21sten December 1192 gesfangen² und an Hadamar von Chunring zu anständiger Verwahrung in Dürrenstein bei Krems übergeben.

1193. Sobald König Philipp August und Kaiser Heinrich hievon hörten, waren beide sehr erfreut, der letzte aber behauptete: kein Herzog durfe einen König gefangen halten,
dies Recht stehe nur dem Kaiser zu; — und so mußte
Leopold von Desterreich nach einem in Regensburg gefaßten
Beschlusse (jedoch mit Vorbehalt seiner Ansprüche) Richarden an Heinrich ausliefern, der ihn nach Trifels bringen
und äußerlich ehren, sonst aber streng bewachen ließ. Der
König, eine baldige Besreiung hossend, verlor den Muth
nicht, sondern trieb Scherz mit seinen Wächtern, machte
sie trunken, oder erschreckte sie durch seine gewaltige Leibes-

<sup>1</sup> Admont. chr. zu 1193. Hemingf. II, 62. Rigord. 36. Richard sep schlafend in seinem Bette, durch Unvorsichtigkeit seines Dieners gesangen worden, sagt Abdas S. Petri in Burgo in Sparke script. 87. In vill hospitio per exploratores inventus et captus ab hominibus ducis Austriae. Ansbertus 114. Daß Richard freiwillig beschlossen habe, zum Herzoge Leopold zu reisen, um ihm reuige Genugthuung zu geben, widerspricht allen Berichten und ist vollig unglaubtich.

<sup>2</sup> Zwetlense chron. recent. 531. Alber. 395.

<sup>3</sup> Bromton 1250. Gemeiner Chronif 287. — Henricus tenens eum in libera custodia, honoravit plurimum. Oliv. Schol. hist. regum 1394.

fraft; fich felbst erheiterte er mit Dichten und Singen von 1193 Piebes = und Spott = Liebern. Gines Tages antwortete ihm eine bekannte Stimme: es war Blonbel' fein treuer Gan: ger, welchen bie Unfalle ber Reife von ihm getrennt, und ber nach langem Irren bes Konigs Aufenthalt gefunden batte. Blondel nahm Dienste bei dem Burgvogt und gewann fein Butrauen, er fprach Richarben und eilte bann nach England, um fur beffen Befreiung gu wirken. Gleo: nore, bes Konigs Mutter, war jedoch feit Empfang ber Ungludsbotschaft nicht unthatig gewesen, sondern hatte fich vor Allem mit Bitten an ben Papft gewandt. Als aber Coleftin III, bes Raifers Macht fürchtend, feinen entschei= benden Schritt wagte, schrieb ihm jene heftiger: "fonst wird wohl um geringer Rleinigkeiten willen ein Gefandter abge= schickt; biesmal aber geschieht nichts um bie ungeheuersten Frevel, um die Gefangennehmung eines freien Ronigs, eines Rreugfahrers, eines unter bem befonderen Schute ber Rirche stehenden beiligen Rampfers aufzuheben und zu bestrafen. Aber freilich bie Ehre ber Kirche und bie Rube ber Reiche kommt wenig in Betracht, wenn bei einer Ungelegenheit fonst nichts zu gewinnen ist?!"

Dierauf wandte sich endlich Collestin mit Ernst an Beinzich VI, und dieser (der nicht sowohl aus Haß, als um ein hoberes Lofegelb vom Könige zu erpressen, gezogert hatte) berief auf ben Rath seines Kanzlers und bes Abts von Clugny eine Versammlung der Fürsten nach Hagenau,

<sup>1</sup> Bei Michaud II, 324 ber Auszug aus ber französischen Chronik bes 13ten Jahrhunderts über Biondel. Daß und wo Richard gefangen saß, war kein Geheimniß: aber das in den Tert Aufgenommene möchte wohl die geschichtliche Grundlage der Erzählung senn. Hist liter. de France XV, 127, 320. Diez keben der Aroubadours 102.

<sup>2</sup> Rymer foed. I, 23 sq. Petrus Blesensis schrieb in berselben Angelegenheit an ben Ergbischof von Maing. Epist. 143, 144, 146.

<sup>3</sup> Coggesh. chr. angl. 833. Auch am 13ten Jufius 1193 fev in Worme auf einem Reichstage über Richard verhandelt worben. Rad. a Dierto imag. 670

1193. wo, ber Unficht von kaiferlicher, romischbeutscher Weltherrs schaft gemäß, jede Beschulbigung wiber Richard gepruft und ein Urtheil gesprochen werben sollte. Man warf ihm vor: er habe Tankred, den unrechtmäßigen Besitzer Sici= liens, unterftut und baburch ben Kaifer gezwungen fein Eigenthum mit großem Aufwande und durch Rrieg wieder zu erobern. Er habe Ifaat, den Ronig von Cypern, einen nahen Berwandten des Kaifers und bes Bergogs von Defterreich', widerrechtlich vertrieben und unwurdig behan= belt. Die beutschen Pilger seven von ihm in Palastina mit Worten und Thaten beleidigt, und insbesondere ber Herzog von Desterreich auf eine nicht zu buldende, über= muthige Beise beschimpft worden. Allen endlich habe er aus Eigennut ihren rechtmäßigen Untheil an ber Beute vorenthalten. Der Mord bes fur bie Sache ber Chriften= heit so raftlos wirkenden Markgrafen von Montferrat? falle ihm zur Laft, nicht minber bag er Gefchenke von Salabin genommen und Gaza, Nazareth und Askalon ohne Noth preis gegeben habe. Sierauf folgten bie Beschwerben bes Ronigs von Frankreich, welche man fur gleich gegrundet erklarte. "Richard wies, fo heißt es barin, beffen Schwe= fter, feine verlobte Braut zurud, beleidigte ihn auf mannich= fache Weise, und theilte das von Tankred und Isaak erhal= tene Gelb keineswegs nach ben Bestimmungen bes Bertra= ges. In Sprien suchte er, obgleich felbst ein Lebnsmann Philipp Augusts, beffen Ritter von ihm abwendig zu machen,

<sup>1</sup> Matertera Leopoldi ducis erat uxor Rectoris Cypri. Avent. ann. boic. VII, 2, 9. Richardus multorum odia in partibus transmarinis incurrit. Alber. 395. Guil. Neubr. IV, 25. Erga Teutonicos arrogans et in multis injuriosus. Holland. chr. 3u 1193. — Leopoldum pro abjecto reputavit, cujus fastus intemperantia ad cumulum sui damni cessit. — Richardus qui gloria omnes anteire voluit, omnium indignationem meruit. Ansbert. III, 113. Uchniides ©. 114.

<sup>2</sup> Daffelbe behauptet ber Konig von Fronkreich in einem Schreiben an Herkog Leopold. Hormanr Archiv 1825, 353.

wollte ihn den Saracenen ausliefern und fandte felbst Frevler 1193. nach Europa, deren Mordanschlägen der König von Frankreich nur durch die größte Borsicht entging."

Muf diefe Beschuldigungen antwortete Richard fo fuhn als bestimmt: "ich habe Tanfred befehdet, weil er meiner Schwester bas ihr Gebührende vorenthielt, und mich mit ihm verfohnt, als er ihr Benugthuung leiftete; beibes ohne Rudficht auf feine ober bes Raifers wechfelfeitige Unfpruche an Sicilien. Ich habe Ifaat befehdet, weil er Chriften beleidigte und mit Saladin im Bunde ftand. Ich habe bie Unspruche bes Markgrafen von Montferrat auf Jeru= falem nicht unterftugt, fo lange fie mir widerrechtlich erschienen: aber ich habe weber ihm, noch bem Konige von Frankreich nach bem Leben getrachtet. Richt als fen ich bagu verpflichtet, fonbern um meiner Ehre willen bin ich bereit, vor einer fo erlauchten Berfammlung jene nichts= wurdigen Lugen burch Rampf zu wiberlegen. Db ich, ober ber Konig von Frankreich bas beilige Land voreilig verlaf= fen ober verratherifch preis gegeben habe, mogen Unpar= teiische entscheiden; und wenn feine Mannen fich von ihm mandten, fo gefchab es, weil fie ihr Gelubbe hoher achteten, als irdifche Rudfichten '. Bon aller Beute hat er fein rich= tiges Theil empfangen, und mich von ber Beirath mit fei= ner Schwester fur große Summen entbunden. Go bleibt ihm alfo kein Grund gur Klage gegen mich, wohl aber mir ju harterer Beschwerbe gegen ihn: benn, ohne Rud: ficht auf feinen Gid und bas beilige Berbot ber Rirche, wirft er überall feindlich gegen mich und mein Reich. -Benn ich fonft Jemanden in ber Site beleidigte, fo habe ich bafur genug gebußt und es ift tein Grund vorhanden, mich, einen freien Ronig, einen Streiter Chrifti, langer in ungebührlicher, gottlofer Saft zu halten."

Richards Bertheibigung und Perfonlichkeit machten Ginbrud auf bie Fürsten und noch mehr auf ben Raifer, welcher

<sup>1</sup> Math. Paris 121. Rymer foed, I, 1, 32.

1193, ihn hier zum erften Male fah und flug genug mar, einen folden Mann zu wurdigen. Daber ftand er auf, umarmte ibn und bewies ihm feitdem große Achtung. Aber ein großmuthiges Berfahren lag nicht in Beinrichs Ratur: weshalb er die von Richard nicht vollständig widerlegten Beschuldigungen über feine Berhaltniffe zu Tankred, Die Behandlung bes Konigs von Cypern und des Herzogs von Desterreich heraushob, und fur sich und Leopold Schadlos= haltung und Erfat wegen ber nicht vertheilten Beute verlangte. Db nun gleich biefe Forberung, fo wie bas gange Berfahren gegen Richard, in England ben bochsten Ubscheu erregte, so war boch die Stimme bes Bolkes in Deutschland und Frankreich wider ihn: es fah, ohne Ruckficht auf bie einzelnen Unklagen, in feinem Unglud eine naturliche Folge ber Behandlung seiner Mitpilger, und noch mehr eine Strafe bes himmels fur ben unvollendeten Rreuzzug, fo wie dafur daß Richard fich gegen feinen alten und fran= fen Bater emport, ihn befriegt, belagert und baburch feinen Tob beforbert hatte.

Nach langem Verhandeln und dem Fehlschlagen aller Hoffnung auf eine freiwillige oder von dem Papste durchzgesette Lösung aus der Haft, schloß der König endlich am 29sten Junius einen Vertrag mit Heinrich VI, wonach er versprach 100,000 Mark vor, und 50,000 Mark nach seiner Freilassung zu zahlen und ihm sechzig, dem Herzoge von Desterreich aber sieben Geißeln zu stellen. Die letzerwähnten 50 000 Mark sollten jedoch für den Fall erlassen sein, daß Richard eine unbekannte geheime Bedingung in

<sup>1</sup> Godofr. mon. zu 1194. Dumont I, 118, urf. 213., Ebulo 111. Rymer foed. I, 1, 27. — Nach einem früheren, am 14ten Februar 1193 zwischen Heinrich VI und Leopold in Würzburg abgeschlossenen Bertrage, sollte ber Herzog von 100,000 Mark die Halte, oder 50,000 als Ausstatung einer mit seinem Sohne zu verheirathenden Nichte Richards erhalten, und dieser dem Kaifer Schiffe und Mannschaft zur Eroberung Siciliens stellen, auch den König von Eppern und seine Gemahlinn freilassen. Ansbert. 116. Leopold benugte das

Betreff heinrichs bes Comen erfulle. Herzog Leopold ers 1193. hielt 20,000 Mark, und mehre beutsche Fursten und Bischofe einen geringeren Untheil von der Losungssumme.

Sobald Richards Bruder Johann und Konig Philipp Mugust von diefem Vertrage borten, boten fie bem Raifer große Summen wenn er ben Ronig ausliefern, ober wenig= ftens noch ein Sahr gefangen halten wolle'; und vielleicht bereute Beinrich einen Augenblick lang ben Abschluß jenes Bertrages: boch hielt ibn fein einmal gegebenes Bort und Die bingugefügte Burgichaft mehrer Fürsten nicht bloß von tadelnewerthen Maagregeln zurud, fondern er ließ fich nunmehr auch in nabere Berhandlungen mit bem tapferen Richard ein, und wollte ihm Arles, Marfeille, Lyon, Provence und andere ganbichaften, welche bem Reiche nur un= gern ober gar nicht gehorchten, als Lehn übergeben und fo eine machtige Mark gegen Frankreich bilben, welche fich andererfeits wieder mit Sulfe Frankreichs im Baum halten ließe. Aber biefer große Plan fam nicht gur Musfuhrung, und eben fo wenig wurde die Lofungsfumme mit Schnelligkeit jufammengebracht, worüber Richard in fraftigen Liedern feine Mitstreiter und Mannen anklagt 2.

So erhielt dieser erst im Februar 1194, nach vorlau= 1194. sig hinreichender Erfullung ber Bertragsbedingungen, seine Freiheit wieder und eilte nach Swine; aber Sturme ver= zögerten seine Einschiffung, bis sich durch Argwöhnische oder Furchtsame das Gerücht verbreitete, der Kaiser wolle ihn noch einmal einfangen lassen. Da vertraute er sein Leben lieber dem Meere, und hielt sich erst für wahrhaft frei, als er am 20sten Marz 1194 in Sandwich den englischen Boden betrat; er hielt sich erst wiederum für einen König,

Get um meire Stabte befestigen ju taffen. horman: Archiv 1825, G. 167, und 1827, G. 431.

<sup>1</sup> Guil. Neubr. 1V, 41. Bromton 1257, Chron. 8, Steph. Cad. 1120.

<sup>2</sup> Ginguené I, 266.

1194, als er am beiligen Ofterfeste zum zweiten Male in Winton gekront wurde. Groß war die Freude und Theilnahme bes Bolkes, und bie zur Berbeischaffung bes Lofegeldes nothigen Abgaben erhöhten nur ben Saß gegen Raifer Beinrich und Bergog Leopold. Die Einwohner von Desterreich) fagt bes: halb ein englischer Geschichtschreiber) sind ungeschlacht in Reden, schmubig in der Kleidung und ihre Wohnungen follte man eber fur einen Aufenthaltsort von Thieren als von Menschen halten 1. - Als nun aber allmablich in England felbst Rirchen, und Garge besteuert und geplundert wurden, als man den Ciffertienfern, welche fein Gold oder Silber befagen, die einjahrige Wollschur nahm, erhoben fich laute Rlagen gegen ben Konig; und Geschichtschreiber bie ihn fonst außerst verehren?, bezeugen feinen unritter= lichen Beig und erzählen, bag er schon vor feinem Rreug= zuge einmal falfchlich vorgab, er habe fein Reichsfiegel ver= loren, um aus der fur nothwendig erflarten neuen Befie= gelung aller Urkunden doppelte Gebuhren zu ziehen. Mit= bin ftand er in diefer Sinnesweife bem Raifer naber, als man gewöhnlich glaubt.

Alle Bemühungen Richards, biefen, ober ben Herzog von Desterreich zum Berzichten auf ihre Forberungen ober zum Freilassen ber Geißeln zu bewegen, blieben fruchtlos, und selbst ber, jedoch erst spåter eintretende papstliche Bann that keine Wirkung. Uls indeß Herzog Leopold mit dem Pferde stürzte und das Bein brach, erklärten die Geistlichen

<sup>1</sup> Horrent verbis, habitu squalent, immunditiis feculescunt, ut intelligas eorum cohabitationem ferinam potius quam humanam. Rad, a Diceto imag. 668. Wenns nicht vielmehr heißt: im Umsgange erschienen sie mehr viehisch, als menschied.

<sup>2</sup> Vexationibus, sive juste, sive injuste, tota Anglia a mari usque ad mare reducta est ad inopiam. Rog. Hov. 684. Waverl. ann. zu 1193. Guil. Neubr. IV, 38. Margan. ann. Math. Paris 110. Robert. de Monte zu 1194. Coggesh. chr. ang. 854. Unsterfon I, 615. Es war fletus et stridor dentium. Bened. Petrob. 568.

bies Ereigniß fur eine Strafe bes himmels und bewogen 1194. ihn, fich auf dem Todtenbette mit ber Rirche auszufohnen '. Sein Sohn Friedrich erfullte aber bas hiebei geleistete vater= liche Versprechen nicht?, und noch mehre Sahre nachher be= brobte Innocenz III ihn und andere Fürsten und Bischofe mit ben barteften Rirchenstrafen, wenn fie bie Rudgablung bes fur Richards Befreiung empfangenen Gelbes langer vergögern wurden. - Um wenigsten nahm Seinrich VI auf folche Beisungen Rudficht, sonbern verwandte bas englische Gelb gur Erhobung feiner Streitfrafte gegen Zankreb.

Dbgleich dieser nach bes Raifers Ruckzug in Sicilien 1191 ruhig herrschte und fast überall in Apulien die Dberhand 1193 hatte, fo entstand doch feine volle Ruhe und Ginigfeit, weil feine Gegner fich ben, in festen Orten gurudgebliebenen Deutschen anschlossen und beren Streifzuge unterftuten. So gelang es Diepholben zweimal, bei Aquino und bei Rapua, Beeregabtheilungen Tankrede ju fchlagen; und noch bebenklicher murben bie Umftanbe, als ber bem Raifer burch= aus zugethane Abt Roffrid von Montekassino 3 aus Deutsch: land zurudfehrte, und Graf Bertold (welcher theils beutsche, theils florentinische Krieger berbeifuhrte) mit Bulfe ber Unzufriedenen bedeutende Fortschritte machte und bas Land verheerte'. Deshalb sammelte Tankred eine ansehnliche Macht, und beibe Beere trafen bei Montefostolo auf ein=

<sup>1</sup> Herm. Altah. gu 1195. Bernard. Noric. und Vatzo. Hemings. II, 77. Roger Hov. 748. Guil. Neubr. V, 8. Narrat. geneal. Poster. Leop. Austriae 575. Innoc, registr. imp. 70. epist 1, 243. Rymer foed, I, I, 28 u. 133, Math. Paris 125. Coggesh, chr. angl. 837. Alber, 406.

<sup>2</sup> Rady Ansbert. 123 hatte Friedrich Beißeln und Belb gurudgegeben.

<sup>3</sup> Ubt Roffrid mar gegen feine Unterthanen milbe, und murbe vom Raifer fur feine Treue reichtich betohnt. Gattula III, 370-390. Tauleri mem. 104. Spater ward er Karbinal. Cardella I, 2, 179.

<sup>4 -</sup> dissipans et consumens quaeque poterat, more gentis suae barbarae. Aber ber haupttheil bes heeres bestand aus Florentinern und Apuliern, Cassin, chr.

1194 ander; aber Bertold vermied weislich die Schlacht, weil er fich für schwächer hielt, und Tankred wollte entweder auch nicht bas Meußerste magen, ober ließ sich bereden: in dem Rampfe eines Konigs mit einem fo viel geringeren Beerführer fen wenig Ruhm zu erwerben. Doch burfte ihm diefer geringere Heerführer noch viel Sorge gemacht haben, wenn er nicht bei ber Belagerung bes Schlosses Rodone ware von einem Burffteine erschlagen worden. Sein Rachfolger Konrad Lutelinhart eroberte bies Schlof und ließ die meisten Gin= wohner auf mannichfache Weise ums Leben bringen; Tankred bingegen nahm S. Agatha, Aversa, Telesia, und befahl ben herrn bes Schlosses Sarolio aufzuknupfen, weil er laut gegen ihn gesprochen hatte'. Auf biefe Beife mar bie Ruhe in Upulien und Kampanien wieder hergestellt, und ber Konig ging feiner Siege froh nach Sicilien gurud. Gleich nach seiner Unkunft in Palermo ftarb aber sein erft= geborner hoffnungsvoller Sohn Roger, und biefer Berluft schmerzte ben gartlichen Bater fo febr, bag er kaum Rraft und Kaffung behielt die Kronung feines zweiten Sohnes Wilhelm anzuordnen; bann erkrankte er felbst, und starb am 20sten Februar 11942.

Sobald Kaiser Heinrich von diesen vortheilhaften Erzeignissen Kunde erhielt, beschleunigte er seinen Zug nach Italien so sehr, daß er vier Monate darauf, im Junius 1194, schon Genua erreicht hatte<sup>3</sup>. Diese Stadt wollte er um jeden Preis für sich gewinnen: denn ohne ihre Seezmacht durste er kaum hoffen Apulien, wie viel weniger Sicilien, zu erobern. — "Wenn ich mir (so sprach er zu den Genuesern) das sicilische Reich unterwerse, so habe ich davon freilich den Ruhm, ihr aber den Vortheil. Denn

<sup>1</sup> Qui de rege ipso multum fuerat oblocutus. Rich. S. Germ.

<sup>2</sup> Sicil. chr. c. 20. append. ad Malat. Lello tab. cronol. p. 27.

<sup>3</sup> Sm August 1193 verkaufte Heinrich, Garda für 1000 Mark an Berona. Benacus Streitschrift.

<sup>4</sup> Ottobonus zu 1194.

ich kann mit meinen Deutschen bort nicht verweilen, mah: 1194. rend ihr und eure Nachkommen bafelbst bleibet: mithin wird bas Reich nicht bas meine, es wird bas eure fenn."-Durch folche Soffnungen und Verfprechungen fette ber Raifer gang Genua fur fich in Bewegung, und eben fo ward Pifa, - welches jest ichon aus Eifersucht auf Genua nicht gurudgeblieben mare -, burch urfundliche Buficherun= gen gewonnen und begeiftert. Abgabenfreier Sandel in Subitalien, felbst Musschließung Underer auf Berlangen Pifas, ju Leben die Balfte von Palermo, Meffina, Reapel und Salerno, gang Gaeta, Magara und Trapani', Nieber= laffungen in allen übrigen Stadten, ein Drittheil ber Schabe Tankreds: - bies und noch Unberes hatte ber Raifer jest wohl versprochen: benn nach bem Giege, fo meinte er, ftebe ja bas Salten in feiner Macht, und bei ber alten Reindschaft zwischen Difa und Genua, tonne er außerften Falles, fich ber einen Stabt gegen bie andere bedienen?. -Bon ben Lombarben, mit benen nicht zu gerfallen ichon Gewinn war, erhielt ber Raifer mahrscheinlich feinen Bei= stand: mehr mochten die Aufforderungen wirken, welche an bie toskanischen Stabte, g. B. an Florenz ergingen 3.

Um ben Papst hatte sich Beinrich VI in der letten Zeit wenig bekummert, und weber fur dessen Forderungen Nachzgiebigkeit, noch fur dessen freundliche Dienste große Dankbarkeit bezeigt. Denn gleich nach Heinrichs Ruckzuge von Neapel hatte sich Colestin, auf dessen Bitte, fur die Befreiung der Kaiserinn Konstanze so ernstlich bei Tankred verwendet, daß sie nach ehrenvoller Behandlung mit Geschenken entlassen ward. Indeß hatte diese Unterhandlung

<sup>1</sup> Murat, antiq. Ital. IV, 474. Borgo dipl. p. 24. Urfunde vom 3ten Junius 1193 aus Geinhaufen. Fanucci II, 154.

<sup>2</sup> heinrich übertief Alexandria mit allen Einwohnern und Bubehor bem Markgrafen von Montferrat ju Leben, aber biefer konnte bie Stadt nicht in feine Gewalt bringen. Ghilini 16.

<sup>3</sup> Cartepecore di Firenze I, !.

1194 wohl weniger Schwierigkeit, als man glaubte, weil es Tankred nicht rathsam erschien, die nächste Thronerbinn langer in seiner zweiselhaft gesinnten Hauptstadt zu behalten. Auch hoffte er, Colestin werde sich theils durch diese Gefälligkeit und noch weit mehr dadurch gewinnen lassen, daß er ihm die Ruckgabe aller dem Kirchenstaate früher entrissenen Besitzungen andot. Der Papst wollte indeß auf keine Beise mit dem Kaiser brechen, und ergriff selbst in dem Augenblicke wo dieser, ungeachtet aller Ermahnungen, weder die englischen Gelder, noch die mathilbischen Besitzungen herausgab, keine ihn unmittelbar tressende heftigere Maaßregel2; er störte seinen zweiten italienischen Zug weder durch kirchliche noch durch kriegerische Mittel.

Im kaufe bes Augustes 1194 erreichte Heinrich mit seinem Heere ohne Unfall die Grenze Apuliens 3; anstatt aber hier auf Feinde zu stoßen, kamen ihm die angesehenssten Barone huldigend entgegen; viele Stadte, selbst Neapel, öffneten ihre Thore, und nur Salerno widerstand im Angedenken des gegen die Kaiserinn geübten Berrathes. Daher wurde die Stadt mit Gewalt erstürmt, geplündert und zum Theil verbrannt 3; die Einwohner wurden verjagt, gefangen oder getödtet. Ohne Hinderniß zog der Kaiser nunmehr durch Kalabrien vorwärts; während welcher Zeit seine Bundesgenossen, die Genueser und Pisaner, sich nicht minder thätig zeigten. Schon im August eroberten sie Gaeta und ließen sich (nach dem Inhalte jener Berträge) sogleich

<sup>1</sup> Nach Gisleb. 422 hatten die Burger von Palermo Konstanzen invito Tancredo freigegeben.

<sup>2</sup> Mittelbar war Heinrich, als Verfolger Richards, im Bann, aber perfonlich steigerte Eblestin biese ihm abgedrungene Maaßregel nicht. Baronius zu 1193, c. 18. Sismondi II, 302.

<sup>3</sup> Doch hatte heinrich (nach Otto S. Blas. edit. Blasiana) 1194, ben Markuald dapifer de Annewiler und Bertold von Königsberg nach Apulien vorausgesandt, welche mehre Schlösser eroberten.

<sup>4</sup> Salerno ben 27sten September erobert. Cavense chron. 926. Cassin. mon. Radulph. a Diceto imag. 678. Guil. Neubr. V, 7.

von bem Bischofe, ben Obrigkeiten und bem Bolke huldigen. 1194, Siebei entstand inden mahrscheinlich auch ichon ber erfte Streit über ben Umfang ber pifanischen und genuesischen Unrechte; ein Streit, ben man bei gleichen, fich jum Theil unter einander absichtlich aufhebenden Bewilligungen bes Raifers, mohl unmöglich nach dem Buchftaben der Bertrage schlichten konnte. Bis Messina, welches bie Flotten am erften September erreichten, hielten beibe Theile wenigstens außerlichen Frieden: hier aber fam es zu einer offenen gehbe, wo die Pifaner auf bem festen gande und die Genueser auf dem Meere siegten. Der faiferliche Kelbherr Markuald erfdrat, daß die Berbundeten gerfielen ehe ber Sauptzweck irgend mit Sicherheit erreicht mar, und brachte beibe Theile halb mit Gute, halb mit Gewalt, jedoch nicht ohne fehr große Mube zu bem eiblichen Berfprechen: fie wollten funf= tig Frieden halten und bas Erbeutete gurudgeben '. Sie= nach gabiten bie Genuefer 1000 Mark Gilber und über= antworteten bie Bracke ber genommenen Schiffe; wogegen bie Pifaner als gemachte Beute nur aushanbigten: einen Schild, einen Dechkeffel, gehn Flachsbrechen, einen Rorb mit etwas Bimmt und eine Galgantwurgel. Mus biefem Spotte und bem Vorenthalten ber Ruftungen, bes Gelbes und anderer toftbarer Sachen entstand neuer 3wift, wobei bie Pifaner einige Genuefer mighandelten und ihnen ein reiches nach Merandrien bestimmtes Schiff nahmen. Den= noch magten biefe, aus Kurcht vor bem Raifer, faum gu flagen, und ihr Pobesta Dbertus von Dlivano ftarb vor Gram und Berbrug. Die Pifaner wollten beffen Leichen= jug beschimpfen, aber Marfuald binderte bies um fo eber, ba ibm ein Berucht ju Dhren tam, bag bie Pifaner beim= lich Tankreds Familie begunftigten und fich Meffinas be= machtigen wollten. Much verliegen jene mit ihrer Flotte ben Safen nicht, mabrend bie Genuefer ben Marfchall Bein: rich von Ralinthin unterftutten, bas Beer ber Roniginn

<sup>1</sup> Ottobonus 369,

1194. Sibylle schlugen und Katanea und Syrakusa, jedoch nicht ohne manchen Frevel zu begehen, eroberten. Als nun der Kaiser um diese Zeit mit seiner Landmacht nach Messina kam und dieser Stadt große Freiheiten ertheilte, trat Otto von Karrelo, der neue genuesische Feldherr, zu ihm und sprach: "Herr, wir haben unserem Versprechen gemäß treu für dich gesochten, gied und nun auch deinem Versprechen gemäß Syrakusa und die Landschaft von Noto." Der Kaiser antwortete: "ihr habt tapser gesochten, nach eurer Gewohnheit und eurer Vorsahren würdig. Noch ist mir aber Palermo nicht unterthan, wartet dis wir dies genommen haben, dann will ich meine Versprechungen erfüllen."

Die Sicilianer, fruher fo eifernd gegen die fremde Berr= fchaft, jest aber tros aller Parteiwuth unentschlossen2, tha= ten nichts Erhebliches zur Unterftubung ber unglücklichen Koniginn Sibylle und ihres Sohnes Wilhelm. Der Kanzler Matthaus, welcher vielleicht allein im Stande gewesen ware Alle zu einigen, war gestorben; die Schnelligkeit ber Fortschritte bes Raifers verwirrte, feine Strafen erschreckten, und die Bischofe von Palermo und Salerno, welche treu bei bem Konige aushielten, konnten biefen gegen bie Rriegs= macht nicht schützen3. Deshalb rettete sich die Koniginn mit ihrer Familie in das feste Schloß Ralatabellota, und bie Burger von Palermo baten ben Raifer, als Berricher in seine Hauptstadt einzuziehen. Nach Stand und Alter in regelmäßige Schaaren abgetheilt , gingen ihm Alle am 30sten November 1194 festlich entgegen, die Straffen dampf= ten von Weihrauch, sie waren geschmuckt mit ausgehangenen Teppichen und anderen Prachtstoffen. Schon geordnet, zur ftrengsten Bucht ernstlich angewiesen nahte bas Beer; in beffen Mitte der Raifer, umgeben von den Fursten und

<sup>1</sup> Caraffa della città di Messina 150. Gallo ann. II, 70.

<sup>2</sup> Innoc. epist. I, 26. Bom Schickfale Rataneas, Ferrera 45.

<sup>3</sup> Mongitor bullac 60, 61.

<sup>4</sup> Otto S. Blas. 40. Inveg. ann. 483.

Eblen; — jego keine Spur von Strenge, keine Uhnung 1194. von Strafe.

Bei diefen Umftanden hielt Gibnlle eine vollige Berftellung ihrer Dacht fur unmöglich: bem Raifer bingegen war eine lange Belagerung bes febr festen Ralatabellota unangenehm; beshalb fam es zwischen beiben Theilen zu einem Bertrage, wonach Bilbelm bie angestammte Graf= schaft Lecce und bas Fürstenthum Tarent erhalten follte, Allen aber Sicherheit ber Guter und Personen versprochen wurde. Wilhelm legte hierauf felbst feine Krone zu ben Fugen Beinrichs nieber, und biefer ließ fie fich in ber Domfirche von Palermo aufs Saupt fegen'. - Er mar am Biele. - Sest traten die Genueser nochmals vor ihn und fprachen: "Berr, bas gange Reich ift bir mit unferer Sulfe unterthan worden, halte nun bein Berfprechen." Der Raifer antwortete, - nach ber Eingebung einiger unvaterlandisch gefinnten Genuefer -: "ich febe bier feinen unter euch, ber fur Genua zu sprechen ein Recht hatte. Guer Pobesta ift todt und erft wenn ein wahrer Bevollmachtigter ber Stadt erscheint, werde ich erfüllen, was ich gelobte." -Balb nachher wurden indes alle fruheren Freibriefe ber Genueser fur nichtig erklart, und Jeder mit dem Tode bebroht, welcher innerhalb bes apulischen Reiches als ihr Ronful auftrate.

Mittlerweile war Weihnachten herangekommen; allein bies frohliche Fest ber Geburt des Erlosers verwandelte sich in eine Zeit des Entsehens und der Gräuel. Der Kaiser namlich behauptete in einer großen Versammlung: durch einen Monch sen ihm eine neue Verschwörung entdeckt worden, und legte Briefe vor welche die Schuld vieler

<sup>1</sup> Innoc. gesta 5. ep. V, 38. Rad, a Diceto 678 fest Beinrichs Krönung irrig auf den 23sten Ottober. Sieil. ehron. c. 21 spricht vom Ende des Nevembers, wemit app. ad Malaterr. übereinstimmt. Nach dem Chron. sossae novae 880 würde man sie bis in den December binaussezen mussen. Giannett. I, 326 erzählt ohne Beweise, Peinrich habe, nach dem Bertrage, nur Sieitien behatten sollen.

1194 Bifchofe, Grafen und Edlen, ja auch der koniglichen Familie beweisen follten! Diese Briefe hielten Ginige fur acht, Undere fur falich und untergeschoben; ein Beweis, wie ihn Recht und Gefet verlangte, ward wenigstens nie geführt. Ungenommen aber, bag die Sicilianer fich nochmals gegen ben fremden Berricher verbunden hatten, fo mar bies, wenn nicht gerecht, doch naturlich; und der Raifer mußte politische Parteiungen von gemeinen Verbrechen unterscheiben, er mußte fich ber Milbe Tankreds gegen Konftanze erinnern und bessen, aller Theilnahme und eigener Schuld unfabige kleine Kinder nicht in feine Unklage, viel weniger in feine Bestrafung einschließen. Un bem Grafen Peter von Celano fand er einen Richter, wie er ihn wunschte. Deffen Spruche und feiner eigenen Weifung zufolge, wurden die Graber Tankreds und Rogers erbrochen und ihnen, als unrecht= maßigen Konigen, die Kronen vom Saupte geriffen; es wurden Erzbischofe, Bischofe, Grafen und Edle (unter ihnen brei Sohne bes Ranglers Matthaus, ber Erzbischof von Salerno und der große Seeheld Margaritone) als Berrather verhaftet und einige geblendet, andere aufgehenkt ober gespießt, oder in bie Erde vergraben, oder verbrannt2. Much die Koniginn Sibylle mit ihren brei kleinen Tochtern Albina, Konftanze und Mandonia ließ ber Kaifer gefangen nehmen, und den jungen Ronig Wilhelm vielleicht blenden 3. Bon weiteren Graufamkeiten hielt ihn weniger bie Milbe ab, als die Beforgniß uber bie Gefinnung und Theilnahme der Hauptstadt !.

<sup>1</sup> Ebulo 137. — litteris fictitiis et mendosis. Cassin. mon. Decepit Henricus regem et comites per sacramenta. Chron. fossae novae 880.

<sup>2</sup> Cassin. mon. Admont. chron. zu 1193. Capacelatro I, 201.

<sup>3</sup> Bilhelm warb im Schlosse Ems im Boralbergichen, seine Mutter und Schwestern im etsassischen Rlofter Hohenburg eingesperrt. Otto S. Blas.

<sup>4</sup> Villani 114. Malespini 87. Dandolo 317. Roger Hov. 746. Ebulo 137. Rur bie Entmannung und Btenbung Wilhelms bieibt

Un bem Tage biefer Grauel, am 26sten December 1194. 1194 — welch eine furchtbare Borbebeutung für sein eiges nes Geschlecht! — lag bes Kaisers Gemahlinn Konstanze zu Jest in Kindesnothen, und gebar einen Sohn, Friedrich Roger, ben nachmaligen Kaiser Friedrich II.

zweifelhaft: Meo laugnet sie, weil kein gleichzeitiger Schriftsteller sie erzähle. Doch berichtet Octo S. Blas. 41 die Blendung. — "Fast vergebe, wenigstens entschuldige ich nun einigermaaßen (fagt Joh. Mutter, Werke VI, 263) die harte heinrichs VI: sie war in der Bottesitte; nur durch dergleichen Schrecknisse war die verwilderte Nation, deren Fantasie so beweglich, zu Ruhe und Ordnung zu bringen." Dennoch ging heinrich gewiß über das richtige Maaß weit hinaus.

1 Rad, a Diceto 679. Rich. S. Germ. zu 1194. Ebulo 139. Albert, Stad. Murat. ann. Tiraboschi lett. IV, 4. Der geachtete Graf Albert von Begen brachte bem Kaiser bie erste Nachricht von Friedrichs Geburt und erhielt dafür seine Gunst wieder. Avent. ann. VII, 2, 11.

## Drittes Hauptstück.

1195. Auf folche Weise war also Kaiser Heinrich Herr des sicilischen Reiches geworden; allein seine neuen Unterthanen
haßten ihn und der Papst, durch die letzten Grausamkeiten
emport und der langen Ermahnungen über König Richards
Beschahung mude, sprach den Bann über ihn aus. Dies
kümmerte jedoch den Kaiser bei seiner Macht und Sinnesart
wenig: er hob alle Gemeinschaft mit Rom auf ', brachte,
um sich irdisch zu sichern, in Sicilien und Apulien so viel
Geld und Geldeswerth zusammen als irgend möglich war,
hob viele Geißeln aus und schickte, zu gerechtem Jammer
der Sicilier, Güter wie Personen nach Deutschland?. Doch
erfreuten sich seine treuen Anhänger auch manches Lohnes:
Diephold der Feldhauptmann und der Abt Rossrid von
Montekassino erhielten schöne Besitzungen; Markuald wurde

<sup>1</sup> Baronius zu 1195, c. 5. Pagi c. 7. Galv. Flamma c. 227. Inn. reg. imp. 29.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. c. 40. Corner 802. Sibylle lebte mit ihren Töchtern in bem elfassischen Jungfrauenkloster Hohenburg; von Wilhelm hat man nichts wieder gehört. Doch sindet sich die Legende, daß er aus dem Gefängniß über Frankreich nach Italien entkommen und im Thale S. Jakob, oberhalb Chiavenna, als Einsiedler gelebt habe. Das widerspräche der Blendung. Quadrio Valtell. III, 98. — Nach Ansbert. 124, 129 habe heinrich auch die Geißeln als Majestätsversbrecher verurtheilen und blenden lassen. — Rogers verborgene Schäße habe man zufällig entbeckt. Arn. Lub. IV, 20.

belehnt mit Romagna, Ravenna und Ankona; Philipp des 1195 Raifers Bruder mit den Gutern der Markgräfinn Mathilde und mit Tuscien. — Milber gesinnt als Heinrich, hatte Philipp sich durch die Schönheit und Hulflosigkeit, vielleicht auch durch die Herkunft und die Ansprüche Frenens, der byzantinischen Prinzessinn und Wittwe König Rogers, einsnehmen lassen und sie von dem allgemeinen Untergange ihrer Verwandten errettet, indem er sich mit ihr verlobte. Die anfängliche Dankbarkeit Frenens verwandelte sich bald in Liebe, denn Philipp war ein geistig ausgezeichneter Mann und dem Körper nach zwar nicht groß, aber zart gebaut, blond und schön; Frene heißt bei Walter von der Vogelzweide, eine Rose ohne Dorn, eine Taube sonder Gallen.

Der Raifer verließ Sicilien im Februar 1195, reifete in Apulien umber2 und war ums Enbe bes Monats Mai bereits in Pavia. Sier erwarteten ihn der Erzbischof von Genua und andere angesehene Manner biefer Stadt. Bei der erften Bufammentunft wollten fie dem Raifer ben mit ibm geschloffenen Bertrag, jum Beweife feiner Berfprechun= gen und gur Begrundung ihrer Unfpruche, vorlefen; er aber unterbrach sie und sprach: "laßt bas, ich habe auch eine Abschrift und weiß mas brinnen fteht. Wenn ihr bereit fend euch zu vergleichen, fo will ich euch gerecht werden: allein meine Genoffen in ber Beberrichung Siciliens fonnt ihr nie fenn, nie burfet ihr bas Land gemeinsam mit mir befigen. Wollt ihr aber ben Konig von Aragonien angreifen, fo will ich euch beifteben, und bas eroberte Reich foll euch allein verbleiben." - Es tam tein Bergleich ju Stande: benn ber ftolge und reiche Raifer wollte nur Gelb geben und fand es unanftanbig gand abzutreten; bie Genuefer im

<sup>1</sup> Burchardi vita 129. Uhlands Balter 31. Go ward bie beistige Jungfrau bezeichnet.

<sup>2</sup> Meo ann. Mongitor bullae 65. Urap. 317. Mecatti I, 50. — 1195, ben erften Julius belagert Philipp als Bergeg von Auseien, Perugia. Mittarelli IV, 199. Sicardi chr. 617. Camici gu 1195, p. 6.

1195. Gegentheil widersprachen gleich beharrlich einer Schmalerung und Beschrankung ihrer, schon für sicher gehaltenen, Landherrschaft.

Um diefelbe Zeit bestätigte Beinrich ber Stadt Cremona ben ihr schon fruber zugefagten Besitz von Crema, und wahrscheinlich auch bie Berrschaft von Guaftalla und Lu= cera; er wirkte fur die Befestigung bes schon 1191 bei fei= ner erften Unwefenheit gegen bie übrigen Lombarben ge= schlossenen Bundes zwischen Cremona, Lodi, Como, Pavia, Bergamo und bem Markgrafen von Montferrat !. Die un= unterbrochenen Bemühungen seines Statthalters Trusbard für die Schlichtung aller Streitigkeiten zwischen den lombar= bischen Stadten hatten keineswegs genügenden Erfolg ge= habt; vielmehr war es in Bologna bis zu blutigen Kehben und bis zu folcher Bugellofigkeit gekommen, bag bie Ungu= friedenen dem Podesta, welcher nicht nach ihrem Berlangen Recht sprach, Bahne ausriffen und ihn verjagten3. Bur Ab= ftellung all biefer Uebel, meinten aber bie Stabte, fen ein tyrannischer Raiser wie Seinrich VI feine mabre Sulfe: und wider ben, von ihm begunftigten, Bund jener Stabte er= neuten und beschwuren ben lombarbischen Bund auf breifig Jahre Berona, Mantua, Modena, Brescia, Kaenza, Mai= land, Bologna, Reggio, Grababona, Piacenza und Padua 4.

Auch in Deutschland hatte es während der Abwesenheit des Kaisers nicht an bosen Fehden gemangelt: des Erzbisschofs von Mainz gegen den Landgrafen von Thüringen, des Bischofs von Utrecht gegen die Friesen, des Grafen Balduin von Hennegau gegen den Herzog Heinrich von

<sup>1</sup> Cremon, chr. 636. Murat. antiq. Ital. IV, 231. Affo Guast. 166. Poggiali V, 22. Rovelli II, 362.

<sup>2</sup> Deffen Stillstandsvertrag vom 14ten Januar 1194 bei Moriondus I, Urf. 88. Bergleiche Affo Storia di Parma III, 302.

<sup>3</sup> Bonon, hist, misc. Griffo. Savioli ju biefen Sahren.

<sup>4</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 486.

<sup>5</sup> Godofr, mon. Aquic. auctar,

Brabant, bes Markgrafen Albert von Meißen gegen feinen 1195, Bruder Dietrich von Beißenfels. — Nach dem Tobe ihres Baters Dtto hatte Albert Die alten Streitigkeiten miber= rechtlich erneut und Dietrich gezwungen, beim Landgrafen Bermann von Thuringen Bulfe gu fuchen. Diefer gab ihm gur Untwort: "mir fehlt ein Bormand gum Kriege; willst bu aber meine Tochter Jutta beirathen, fo will ich bir beifteben." Ungeachtet Jutta fehr haflich war, willigte Die= trich ein, und nun ward Albert geschlagen und auch von ben Mannen bes Kaifers, welcher fein Benehmen laut miß= billigt hatte, fo bedrangt daß er nach Stalien eilte, um fich vor Allem erft mit biefem auszufohnen. Als ihn aber Bein= rich, wiber feine Erwartung, febr ftreng empfing, fo ent= floh er, größere Uebel furchtend, mit einem einzigen Diener und traf in ber Beimath bie ernstlichsten Unstalten gur Er= neming bes Rrieges. Balb nach feiner Rudfehr, am 25ften Junius 1195 ftarb er jeboch, wie es hieß an Gift', und ber Raifer, welcher um biefe Beit wieber in Deutschland anlangte, ließ bie Markgraffchaft Meigen fogleich von fei= nen Getreuen fur fich in Befit nehmen, unbekummert um bie von ibm nicht anerkannten Erbrechte Dietrichs.

Hartwich II von Bremen, welcher mittlerweile, bem Aussspruche bes Papstes vertrauend, in sein Erzbisthum zurucksgekehrt war, fand die Burger jener Stadt und den Grasen Abolf von Holstein, von dem er die Ruckgade Stades verslangte, fo abgeneigt, daß er den Bann über sie aussprach und sich aufs neue nach Nom wandte. Diese Mittel blieben jedoch ohne Erfolg, und erst als er dem Kaiser 600 Mark zahlte, ward er in seine Rechte wieder eingesest.

Bahrend Seinrich VI so in Italien und Deutschland auf jede Beise seine Macht zu mehren suchte, hatte Beine rich ber Lowe zwar auch mit Fleiß fur die Berwaltung feis

<sup>1</sup> Chron, mont, sereni, Ann. Vetero - Cell. Rohte 1692. Beißes Gefd. I, 104.

<sup>3</sup> Arnold, Lub. IV, 22. Corner 803.

1195. ner, jest im Frieden ichon aufblubenden Besitzungen geforgt. aber sich allmählich boch immer mehr vom Weltlichen abge= wandt. Ginfam und lange von feinen Gohnen getrennt, benn Beinrich war mit bem Kaifer nach Apulien gezogen, und Wilhelm und Otto lebten theils als Geißeln fur ihren Dheim Richard in Desterreich, theils in England -, beschäftigte fich ber bejahrte Bergog mit ber Geschichte von Deutschland. Er ließ bie alten Zeitbucher fammeln, abschreiben, ordnen, und ergotte fich fo fehr an deren Inhalt, baß er oft ohne Ermudung gange Rachte hindurch fich baraus vorlefen ließ. - Reiner bem es Ernft ift mit fei= nen Thaten, kann gleichgultig fenn gegen bie Bergangen= beit, und je mehr bas Alter biefem Leben ein Ende zu ma= chen broht, besto mehr sehnt sich ein Seld nach ber burch ben Geschichtschreiber vermittelten Unsterblichkeit. Doch baute Beinrich mit Recht feine Soffnung nicht ausschlieflich auf biefen irbischen Nachruhm; sondern bas Christenthum trat ihm troftend naber und erhielt feinen Muth auch in ber letten Krankheit. Er fuhlte, daß es die lette fenn wurde, und berief beshalb feinen aus Stalien guruckgefehr= ten Sohn und ben Bischof von Rabeburg, damit fie bei feinem Ende zugegen fenn mochten. Gin unerwarteter ichred: licher Donnerschlag zundete jest bas Gebaube an, in welchem er banieberlag: in ber allgemeinen Ungst blieb er jeboch allein gefaßt, bis bas Feuer burch bie Thatigkeit ber Seinen und ben starken Regen geloscht mar. Niemand borte in ber schmerzhaften Krankheit eine Klage von dem, sonst so Un= gebulbigen. "Berr, fen mir armen Gunber gnabig!" waren feine letten Worte. Er ftarb zu Braunschweig am fechsten Mugust 1195 im fechsundsechszigsten Sahre feines Alters',

<sup>1</sup> Nach Weingart, chr. zu 1135 und Lüneb. chron. rhythm. 49, ware Heinrich 1135 geboren: es sind aber überwiegende Gründe vorshanden (Orig. guelf. III, 9 und Böttiger 57), das Jahr 1129 anzunehmen. Auch lassen ihn das Chron. Stederb. und Riddagshus. Chr. 349, 66 Jahr alt werden. Einige haben den 25sten Jusius als Tobestag. Siehe Arnold. Ludec. IV, 19, 24. Alber. zu 1193

und liegt in ber von ihm erbauten Klosterkirche bes heiligen 1195. Blafius neben feiner Gemahlinn begraben 1. Des Lowen Feinde und manche nur auf Bechfel Begierige freuten fich über beffen Tod, bald nachher aber wunschten fie ben Tapfern, ben Belbenmuthigen gurud. - Gelten murbigt bas lebende Gefchlecht bie großen Manner ber eigenen Beit ohne Borliebe und Sag, und nicht immer gelingt es bie Geschichte von den entstellenden Bufagen parteiischer Berichtserstatter ju reinigen und ju lautern; ja in bem vor= liegenden Falle haben fich, bis auf bie neuesten Beiten, fast alle Geschichtsforscher nur bestrebt bem noch fortblubenben Geschlechte ber Belfen jeben Borwurf abzunehmen, bas untergegangene Gefchlecht ber Sobenstaufen bingegen jedes Schmuckes zu berauben und ihm jede Schuld aufzuburben. Dies Berfahren ift um fo tabelnswerther, ba beibe Befclechter zwar nicht von Fehlern und Irrthumern frei find, aber auch in beiben fich Manner von folder Geiftestraft und Charaftergroße finden, bag wir fie vor menfchlichen Richterftublen lossprechen und benen beigablen muffen, auf welche spatere Nachkommen zuruchbliden konnen, um fich felbst zu fraftigen und zu erheben.

Bon ben Sohnen des Herzogs sollte Heinrich Braunsschweig, Wilhelm Lauenburg und Luneburg, Otto Haldenseleben mit Zubehor erhalten; doch blieben die Verhältnisse bes ganzen Hauses noch lange schwankend. Für jetzt war es ein bedeutender Gewinn, daß Heinrich der jüngere nach dem Tode seines Schwiegervaters Konrad (welcher am achten Nowember 1195 starb) wirklich in den Besith der Pfalzgrafschaft am Rhein gesetzt wurde?

Chron. mont. sereni. Corner 805. Gerhard 432. Apogr. in Leibn, script. III, 148, und Böttiger 457.

<sup>1</sup> Die Kirche ward erbaut 1172-1194. Gorges ber St. Blas fius Dom ju Braunschweig.

<sup>2</sup> Falke cod. addit. urf. 41. Godofr. mon. ju 1195. Tolner 329. Orig. guelf III, 160.

1195. Auch suchte Kaiser Heinrich VI, als er siegreich und mit großen Schähen aus Italien zurückkam, keineswegs Handel und Unfrieden; sondern wünschte, durch alle Mittel seines Unsehens und seines Reichthums, einem Plane ungetheilte Beistimmung zu verschaffen, der das Staatsrecht, ja die Geschichte Deutschlands ganz würde umgestaltet haben. Er verlangte: man solle die Kaiserwürde in seiner Familie erblich machen; dafür wolle er Apulien und Sicilien unabtrennlich mit dem Reiche vereinen, die Erblichkeit aller Lehne einsühren und anerkennen, auch allen bisherigen Unrechten auf den Nachlaß der Bischöse und Geistlichen entsagen. — Jur Unterstühung dieses Vorschlags führte Heinrich VI Folgendes an:

"Mit dem Tobe jedes beutschen Konigs war bas Reich zeither ohne Saupt, und ber Zwischenraum bis zur nach= ften Wahl nothwendig eine Zeit ber inneren Auflosung; ja felbst eine neue Bahl beendete nur felten diefen Buftand. Denn widersprechende Forderungen wurden oft mit gleicher Beftigkeit aufgestellt und fuhrten zur Ernennung gweier Ronige, oder zum Aufruhr ber Migvergnügten gegen ben burch bie Mehrheit Erwählten. Nur alsbann wurde diesem Uebel einigermaagen vorgebeugt, wenn man beim Leben bes Ba= ters, bem Sohne ober nachsten Bermanbten bie Nachfolge zusicherte, mithin nach Weise bes Erbrechtes verfuhr. Je= ner heimliche Groll und Neid, jene offentlichen Befehdun= gen, jener Wechsel ber Unspruche und nach Maaggabe ber aus verschiedenen Saufern Erhobenen, auch ber Unfichten, Grundfage und Zwecke, haben Deutschland geschwächt, er= niedrigt und verwüftet. Herricht bagegen nach bestimmtem Gefet eine und biefelbe Familie, fo fallen alle verwirren= ben Unsprüche zu Boben, aller Ungehorsam spricht sich felbst fein, nicht mehr zweifelhaftes Verdammungsurtheil, und nach festeren Grundsagen wird im Inneren verwaltet, mit große= rer Macht wider außere Feinde gekriegt werden. — Uber, konnte man einwenden, wird nicht biefer gewaltige Bufam= menhang, diefe konigliche Uebermacht zur Sklaverei ber ubri= gen Fürsten und Stande führen? Reineswegs: Für ihren

Bortheil habe ich fast mehr geforgt, als fur ben meinen. 1195 Denn ber Ronig kann boch wohl noch eher hoffen, burch feinen Ginfluß die Erbfolge ohne Gefet zu bewirken, als ein Bergog ober Markgraf gegen bas Gefet. Much haben beren Cohne fein Recht, wider ben Willen bes Ronias und por einer neuen Belehnung, ihre Bater gu beerben. Bollte man aber auch, ohne Rudficht auf die fruhere Geschichte und die tagliche Erfahrung, eine folche Erblichkeit ber Lehne und Burben im Mannestamme behaupten: fo hat boch noch Niemand bezweifelt, bag beim Abgange mannlicher Rach= kommen bas Reichslehn eroffnet und baburch bem Ronige ein Mittel gegeben fen, feine Macht auf hochst bedenkliche und fur die übrigen Vermandten fehr harte Beife zu vermehren. Diefem Mittel, burch Gingiehungen ober willfurliche neue Bergabungen die Berhaltniffe im Reiche gewaltig umzuge= stalten, entsage ich freiwillig und verleihe mit bem Rechte unbeschrankter Bererbung, allen Furften eine Sicherheit und Gelbftandigkeit fur fich und alle ihre Nachkommen, welcher fie bei ber bisherigen Berfaffung gefetwidrig, und bennoch vergebens nachstrebten. - Nicht minder gewinnen bie Bi= fcofe und Geiftlichen burch bie Bernichtung ber foniglichen Unspruche auf ihre Befitthumer; es gewinnt bas gefammte Reich burch bie ruhmvolle Einverleibung von zwei herrlichen Landern; es gewinnen endlich alle Einzelnen: benn es wird funftig Friede und Ordnung herrschen, und nach Aufhebung unnaturlicher Beschränkungen, Jedem in feinem Rreife mehr Freiheit zu Theil werben, als bisher."

Zwei und funfzig Fursten willigten hierauf urfundlich in die Borschlage des Kaisers. Andere dagegen, besonders bie sachischen Fursten, widersprachen und behaupteten: "ihr Erbrecht im Mannsstamme sen nicht zu bestreiten, und ersöffnete Lehne habe der Kaiser, wie die Geschichte beweise, nicht eigenmächtig einziehen konnen, sondern gewöhnlich ben nächsten Verwandten ertheilen muffen. Gegen die etwanige Uebermacht eines Hauses habe die freie Wahl zeitz her am besten geschüht, und daraus entstehenden Migbraus

1195. chen lasse sich vorbeugen. Nur einem er wählten Herrsscher könne man Bedingungen vorlegen und ihn zu beren Erfüllung anhalten: aus dem Erbrechte hingegen solge die Unumschränktheit sast unvermeiblich. Eine Aussicht, den Thron wirklich zu besteigen, hätten freilich auch jeht nur wenige: daß aber jeder deutsche Fürst doch König und Kaisser werden könne, diese Möglichkeit stelle schon Königen gleich, und keiner wolle Stand, Gefühl und Gesinnung durch ein seiges Ausgeben solcher Anrechte herabwürdigen. Ueberhaupt komme es mehr darauf an, daß man daß freie Leben im Inneren Deutschlands ungestört erhalte, als daß man größere Macht zur Wirksamkeit nach außen erzeuge. Die Einverleibung fremder Länder bürde endlich dem Reiche nur die Last der Vertheidigung auf, während der Kaiser die Vortheile solcher Erwerbungen für sich allein behalte."

Die Bischöse und Geistlichen wurden größtentheils durch den in die Augen fallenden Bortheil sur Heinrichs Plan gewonnen; indessen machte Erzbischof Konrad von Mainz, welcher an der Spige der Widersprechenden stand, bemerklich: daß jener weltliche Anspruch auf ihre Erbschaften nicht im Rechte begründet, sondern ein Mißbrauch sen, der abzestellt werden solle ohne anderweitigen Verlust. Ein solcher Verlust sinde aber unläugdar statt, wenn man die Königswahlrechte der Erzbischöse vernichte und die gesammte Geistlichkeit, in ihrer schlechthin nothwendigen Veweglichkeit und Abwechselung, der künstig unveränderlichen, erblichen und dadurch nothwendig anwachsenden weltlichen Macht, gegenüberstelle.

Der Papft endlich, ob er gleich, einigen zweifelhaften Berichten zufolge, ben Plan Unfangs billigte ', außerte

<sup>1</sup> Nach dem Chron. Rainersbrunn, bei Hofmann 24, hatte der Kaifer die Erblichkeit nur denen versprochen, welche am Kreuzzuge Theit nahmen: aber so einseitig war der Plan keineswegs. Halberst. chron. 138. Anon. Saxo 116. Belg. chron. magn. 224. Ansbert. 128. Nach Gervas. Tilber. 943 sollte man glauben, erst Innocenz III habe

nachher besto bestimmter: "eine folche Grundveranderung in 1195. allen wichtigen Berhaltniffen ift ftets gefahrlich, benn beftebende Rechte werden offenbar gefrankt; ob und mas aber Jeder zulett gewinnt, kann Niemand vorher fagen. Die innige Wechfelwirkung, wonach bie Fürsten ihre Lehne von bem Ronige, ber Ronig feine Krone von den Furften erhalt, ift mehr werth als die Gelbstandigkeit, welche Jebem um fo reizender erscheint, je eigennütiger er nur an sich benkt und auf Roften ber Uebrigen und bes Bangen zu erwerben hofft. Eine Macht muß die andere unterstüßen und wieberum in Schranken halten, und ber Papft wird von feis nem hoheren Standpunkte aus regeln und entscheiben, wenn fich das bloß Beltliche etwa verwirrt. Ihm fteht die Beftatigung oder Berwerfung bes Ronigs, ihm fteht die Beihe bes Raifers ju, und er wird biefe Rechte ju behaupten wiffen, welche man ihm mittelbar auf ichlaue Beife ent= giehen mochte."

Uls Kaifer Heinrich diese, gegen seine Vorschläge erhosbenen Schwierigkeiten sah, entband er die Fürsten welche bereits darin gewilligt hatten, von ihrem Eide und hielt es für gerathener, mit den ihm zu Gedote stehenden Mitteln die Wahl seines Sohnes Friedrich zum Könige durchzusehen, aber keinem Unspruche zu entsagen und kein neues Recht zu bewilligen ! Gewiß wollte er die Größe und Hoheit des deutschen Reiches nicht minder, als die seines Hauses, denn beides war ja für jeden Hellsehenden unzertrennlich: aber ein so ungemein geistreicher, tiessinniger Plan, der so unsermeßliche Folgen haben mußte und das, was sich sonst in

bem Plane widersprochen: allein zu beffen Zeit war er langft aufgegeben und er spricht bioß geschichtlich wider benfelben. P fifter II, 264. Wir haben bie gerstreuten Grunde übersichtlich zusammengestellt.

<sup>1</sup> Benn Gervasius Tilb. 943 fagt: Henricus legem institutt apud Teutones ut militiae, more Gallorum et Anglorum successionis jure devolverentur ad proximiores cognationis gradus, so spricht er von dem eben entwickelten Plane, der aber nicht einmal in niederen Kreisen allgemein zur Anwendung fam.

1195. Jahrhunderten allmählich entwickelt, mit einem Male ers schaffen wollte, ein folder Plan bedurfte zu seiner Bollsühstung auch der persönlichen Stügen des Vertrauens und der Liebe. Diese hatte der Kaiser verscherzt durch seine Leidenschaften, und auch er bewies daß die größten Unlagen des Geistes und Festigkeit des Charakters, ohne Milde und Gemüthlichkeit nicht im Stande sind, die Welt auf heilsame Weise umzugestalten.

1196. Die Bahl Friedrichs zum Könige ward indes von den Brüdern des Kaisers, von allen Fürsten und, nach einigen. Widerspruch, auch von dem Erzbischofe Konrad von Mainz genehmigt, beschworen und urkundlich anerkannt.

Gleichzeitig mit biefem wichtigen Unternehmen betrieb

ber Raifer feit feiner Ruckfehr aus Italien einen neuen Rreuzzug, welcher, um ber Ereigniffe im Morgenlande millen, so nothwendig als zeitgemäß erschien. — Nach bem 1193 Tobe Saladins wurde beffen Reich nicht allein unter feine bis 1196. Sohne, fondern auch unter Neffen, Dheime, Bettern und machtige Emire vertheilt: Ufbal erhielt Damaskus, Jerufalem und bie Seekufte; Uzig, Megypten; Daber, Meppo; Abel ihr Dheim Kraf, Schaubek und die offlichen Gegen= ben; der kleineren Berrschaften endlich war eine noch größere Bahl. Bu ber hieraus nothwendig hervorgehenden Schmadung, gefellten fich innere Uneinigkeiten. Nach Salabins Bestimmung follte Ufbal, ber alteste unter ben Brubern, Die Oberleitung bes Gangen übernehmen; aber fein Ban= bel war ohne Festigkeit, zugellose Ausschweifungen wechsel= ten mit monchischen Uebungen, und als er mehre ber treue= sten Diener seines Vaters entließ, wandten sich biese nach Megupten und legten ben Grund gum Saffe zwischen ihm und Uziz. Für biefen Augenblick wurden zwar durch die Bermittelung Abels und ber übrigen Bruber Gewaltthatig= feiten verhutet2: aber bie feindlichen Gefinnungen bauerten

<sup>1</sup> Admont. chr. zu 1196. Godofr. mon. Ursp. chr. Innoc. gesta 5.

<sup>2</sup> Abulf, und Abulfar. gu 1193-1196. Fundgruben V, 145.

fort, und Abel umftrickte beimlich ichon feine Deffen, um 1196. julett auf ihren Untergang größere Berrichaft ju grunden.

Bon biefen Greigniffen konnten aber bie morgenlandi= ichen Chriften ohne abendlandische Gulfe keinen Bortheil gie= ben: benn bem Grafen Beinrich von Champagne, welcher ben Ueberreft bes Konigreichs Jerufalem verwaltete, schien feine Lage noch immer fo unangenehm und gefahrlich, baß er fich nicht fronen ließ, um nicht baburch eine Berpflich= tung lebenstånglicher Bertheidigung zu übernehmen und fich bie Ruckfehr nach Europa zu verschließen '.

Defto ernftlicher bachten ber Papft, feinem Berufe ge: maß, und ber Raifer, im Ginne feines Baters hanbelnb, an bas Sammeln neuer heere fur bas Morgenland. Gelbft Rarbinale predigten bas Rreug, und Beinrich VI versprach fcon im Upril 1195 auf einer Verfammlung in Bari: er 1135 wolle mit nachstem Darg 1500 Ritter und eben fo viel Dienstleute auf ein Sahr nach Palaftina fenden, fie unter= halten und jedem Ritter, sowie er bas Schiff besteige, breißig Ungen Golbes auszahlen. Dagegen schwuren bie Ritter: fie wurden ben vom Raifer gefetten Befehlshabern gehorchen, und im Fall biefe mahrend bes laufenden Sahres fturben, ben ihnen bestellten Rachfolgern Beld und Lebens= mittel nach Berhaltnig ber Beit überlaffen?,

Die gleiche Neigung, ben Christen in Sprien beizustes ben, zeigte fich auf ben Reichstagen in Gelnhaufen, Borms und Maing 3, und fo nahmen das Kreuz die Erzbischofe Ronrad von Maing und Sartwig von Bremen, bie Bifchofe von Salberftadt, Naumburg, Berden, Regensburg, Paffau, Burgburg und Prag, die Bergoge von Brabant, Rarnthen

<sup>1</sup> Hist. hierosol, 1123.

<sup>2</sup> Pertz monum, IV, 198,

<sup>3</sup> Erfurt, chron, S. Petrin, Godofr, mon, Ansbert, 126, Chron. Udalr, August, Admont, chr. Numburg, chron. Staindel 1201. Arnold, Lub. V, 2. Oliv. Schol, hist. reg. 1395. Der Reichstag in Borme, Nevember 1195. Guil Neubr. V. 26.

1195. und Desterreich, ber Pfalzgraf Beinrich, ber Lanbaraf Bermann von Thuringen, ber Markgraf Otto von Branbenburg, der Graf Adolf von Solftein, und viele andere Gra= fen, Eble und Geringere. Der Raifer felbst mochte eine Beit lang anstehen, ob er fich nicht an die Spise bes Bu= ges stellen folle: aber bei ber Erinnerung an frubere Un= falle und so viele ihm naber liegende Geschafte, war ihm bie Behauptung vorsichtiger Mannier mahrscheinlich fehr will= kommen: wenn er Geld, Lebensmittel und Mannschaft nach bem Morgenlande fende, fo genuge er vollkommen allen

1196. feinen Pflichten; wogegen es in ben jegigen Zeiten burchaus unrathsam erscheine, daß er selbst das Reich verlasse! -Nachbem man nun alle vereinzelte Pilgrimschaften unterfaat hatte, weil sie die Rrafte der Christen schwächten und die Saracenen bereicherten2, zog ein Theil ber Areuzfahrer durch Ungern gen Konstantinopel; ber andere über die Alven nach Stalien, und erreichte auf apulischen Schiffen am 22sten September 1196 den Hafen von Akkon3.

Dadurch wurden die Apulier zwar von der Furcht befreit, ber Kreuzzug fen eigentlich gegen sie gerichtet: aber auch ohne ein folches Sulfsheer verfuhr der Raifer hart und graufam. Nach seinem Befehle wurden, unter Aufsicht bes Bischofs von Worms, die Mauern von Kapua und Nea= pel niedergeriffen, und im December biefes Jahres kam ber Raifer felbst nach ber erften Stadt. Sier ließ er ben, auf feiner Flucht von einem Monche an Diephold verrathenen Grafen Richard von Acerra, ben Schwager Tanfreds, an ben Schweif eines Pferdes binden, burch die Straffen fcblei= fen und bei ben Beinen aufhangen. Als er nach zweien Tagen noch lebte, band ihm bes Raifers Rarr einen fcme=

<sup>1</sup> Hemingf. II, 85.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. 40,

<sup>3</sup> Noch andere segelten burch bie Meerenge bei Gibraltar nach Stalien.

<sup>4</sup> Db ber Rarr es aus Mitleiben that, ober um bem Raifer zu ge= fallen, ber einen schnelleren Tob wunschte, ober ob er ben Grafen ba-

ren Stein an ben Hals, daß er sich endlich erwurgte. Ris 1196. chard bußte nicht ohne Ursache, denn er hatte den Grafen von Andria verrätherisch gefangen und umgebracht': aber man soll Frevel nicht durch Frevel überbieten und sich das durch von allem Menschlichen lösen.

Diephold mard jest jum Grafen von Acerra ernannt 1197. und eine allgemeine Schatung in Upulien ausgeschrieben; bann begab fich ber Raifer nach Sicilien. Sier hatte Ron= stanze mahrend feiner Abwefenheit ber Regierung vorge= ftanden, und manches Geschaft ohne Ruckfrage abgemacht, manche Urkunde ausgestellt, ohne ihres Gemahls zu erwähnen2. Einerseits mochte Beinrich bies gern geschehen laffen, damit fich ber Sag und ber Wiberspruch nicht allein gegen ibn febre; auch fonnte er feinen naturlicheren Stell= vertreter finden, als die Erbinn des Reichs: aber auf ber anderen Seite war es gleich naturlich, bag bie hart Be= handelten in Konftangen eine milbere Gefinnung voraus= festen und fie von den ftrengen Gewaltschritten ihres Ge= mable abzuwenden suchten. Freilich wollte fie Raiferinn fenn und ihr Recht nicht aufgeben: aber fie blieb boch immer bie Bafe Tanfreds, beffen Kinder blieben ihre nachsten Berwandten, ein Rrieg gegen diefe war ein innerer Familien= frieg, und niemals konnte fie die Unficht bes beutschen Bein= rich über die Natur und die Behandlung ber Gingeborenen ihres Reiches gang theilen. Daber entftand gewiß Berbacht und Dighelligfeit zwifchen beiden Gatten: allein Beinrich VI war in ben letten Jahren viel zu übermachtig, als baß Ronftange eine offene Emporung batte magen tonnen. Mußer=

burch noch beschimpfen wollte, ist aus ben Worten bei Rich. S. Germ. so wenig gang beuttich, ats ob ber Narr ihn erwurgte, ober ber Graf es selbst that, um sein Leiden zu beendigen. Aerzte zweifeln, bas Jemand zwei Tage lang an ben Beinen aufgehangen sepn und forteteben konne.

<sup>1</sup> Dbm &. 538.

<sup>3</sup> Mongitor bullae 67.

1197. bem lagen noch viel andere Gegengründe so nahe, daß wir den unerwiesenen Behauptungen !: sie habe je zum Ausschaft fande oder zur Krönung eines Dritten, mit Zurücksetzung der Anrechte ihres Sohnes, die Hand geboten, ohne Bebenken widersprechen dursen. Wistlinge sagten freilich?: wenn man dem Könige Schach bietet, wird ihn die Königinn nicht vertheidigen; allein Heinrich VI, dem jetzt sogar die Afrikaner ångstlich Zins zahlten und große Geschenke sandten, war kein schwacher Spielkönig, und mußte neue Unruhen im Inneren um so mehr zu vermeiden suchen, als ihn Ereignisse und Plane mancherlei Art sehr lebhaft besschäftigten.

Buvorderst war in Deutschland eine große Kehde ausge= brochen. Bertold V von Zäringen, welcher, gleich ben mei= ften Gliedern feines Saufes, nicht nach Rriegsglanz und großer herrschaft trachtete, sondern durch die heiteren und preiswurdigen Runfte des Friedens feine Unterthanen beffern und beglucken wollte, hatte alle Unmahnungen zum Kreuz= zuge, alle bestimmte Aufforderungen zu italienischen Rriegen ruhig an fich vorübergeben laffen. Das fen nicht ungeftraft zu dulben, meinte Konrad, des Raifers Bruder, welcher nach Herzog Friedrichs Tode den großen und schonen Lanbern, Franken, Schwaben, Elfaß und bem welfischen Erbe vorstand. Konrad wird gerühmt als sehr tapfer, freigebig und großartig: aber im Gefühle feiner Ueberlegenheit, ließ er seiner Willfur freien Lauf und bing allen Luften nach, anstatt sie mittelft ber ihm von Gott gegebenen Rraft zu beherrschen. Das wurde die Urfache feines Berberbens. Siegreich mar er schon bis in den Mittelpunkt ber garingi=

<sup>1</sup> Siehe in Murat, ann. 1197 bie grundliche Prufung biefer Nachrichten. Roger Hov. 772. Ann. Lub. V, 2.

<sup>2</sup> Salimbeni 359.

<sup>3</sup> Godofr, mon. Aquic, auct, zu 1194. Die Sanbel mit Baringer können wir an biefer Stelle nicht umftanblicher ergablen.

<sup>4</sup> Otto S. Blas, cap. 37 gt 1191.

fchen ganber, bis Durlach gedrungen; ba ertappte ihn, laut 1196. eines Berichtes, ein Mann bei feiner Frau im Chebruche und fach ihn nieder. Nach einer anderen Erzählung wollte er einer Jungfrau Gewalt anthun, bie ihn aber, von boch= fter Angst bedrangt, fo heftig in bas linke Muge biff, baf fich baraus eine große schwarze Blafe entwickelte, an welcher er binnen brei Tagen ftarb 1. - Raifer Beinrich er= schrak fehr über ben Tob Konrads und verlieh fogleich bas herzogthum Schwaben, bamit es nicht in frembe Sanbe gerathe, feinem Bruder Philipp; welcher auch nach Deutsch= land eilte, auf bem Gungenlech bei Augsburg ein prachti= 1197. ges Beilager mit Irenen hielt2, die Großen bes Landes uber bie öffentlichen Ungelegenheiten befragte, und von vie= len Mannen begleitet wieder aufbrach um feinen Neffen, ben jungen Friedrich, nach Deutschland jur Salbung und Kronung abzuholen.

Mehr noch als biese beutschen und Kamilienangelegen= beiten, beschäftigte ben Raifer ber Plan gur Eroberung bes griechischen Reiches. Er wollte baburch fur immer festen Auf in Ulien faffen und ben Rreugzügen, welche bei allem Gifer zeither miglungen waren und miglingen mußten, erft bie mahre Grundlage und Saltung verschaffen; er wollte bas jammerlich abgestorbene, aufgelofete griechische Raifer=

<sup>1</sup> Die Radrichten von feinem Frevel find zu beftimmt, als bag wir einzelne Erwähnungen eines naturlichen Tobes vorziehen fonnten. Conradi cat. imp. 1190. Admont. chr. Ursperg. chron. Die Chrono: togie ift unficher. Bei Bergleichung aller in Bunau G. 348 gefammetten Stellen, ift es am mahrscheinlichsten bag Ronrad ichon 1195 ober 1196 ftarb: weil Raifer Beinrich bavon noch Nachricht erhielt, Phis lipp belehnte, und biefer bie Rachricht von bes Raifers Tobe erft auf ber Rudreife aus Deutschland, in Biterbo befam.

<sup>2</sup> Weing, chr. 799, Rach Otto S. Blas, c. 41, Imperator (1195) Irenam Philippo fratri suo desponsavit. c. 44: Anno 1196 in pentecoste nuptias magnifice celebravit. Man fann zweifeln, ob cas erfte eine bloge Berlobung war, ober eine vollgegene Beirath, wonach fich auch bas Alter ber Rinder bestimmt.

#### 592 Verhandlungen mit dem griechischen Kaiser.

1197 thum neu beleben und mit biefer neuen Beit einer fraftis geren Weltherrschaft, auch die Berftellung einer einigen recht= glaubigen Kirche verbinden. - Und warum foll biefer Plan. fo fragten beffen Begunftiger, unausfuhrbar beigen? Wenn Die Normannen mit geringeren Kraften, und in Zeiten wo Die Berrschaft der Romnenen noch in ihrer Bluthe stand, oft so nahe daran waren ihn zu verwirklichen: wie viel eber muß bies bemienigen moglich fenn, welcher bas romisch = beutsche Raiferthum mit ber sicilischen Krone verbindet und felbst von einer machtigen Partei in Griechenland bazu aufgefordert wird!

1194 Schon fruber verlangte namlich Seinrich VI, bag Rai= bis fer Sfaak Angelus ben Franken im Morgenlande unver= zuglich Gulfe leifte und ihm das Land von Epidamnus bis Theffalonich abtrete, weil die Normannen aus diefer ihrer alten Eroberung nur durch den Betrug der Griechen ver= trieben maren. Che jeboch Ifaak hieruber einen Befchluß faßte, ward er im Upril 1195 durch feinen Bruder Alexius III vom Throne gesturzt und geblendet. Thoricht meinte ber neue Raifer, wenn er fich mit Perlen und Chelfteinen be= beckt und umgeben von der glanzenden Pracht feines Sofes ben beutschen Abgeordneten zeigte, fo wurden biefe von Ehr= furcht ergriffen fogleich ihre Forderungen beschranten. Statt beffen erhohten fie biefe und außerten: "wenn bie Griechen nicht Alles und Jegliches bewilligen, so werden sie ohne Beraug mit Mannern kampfen muffen, die weibischen Schmuck zu erobern versteben, obgleich fie ihn fonft verachten." Sierauf gab Alexius nach und schrieb (zur Aufbringung ber großen Summen, welche Beinrich verlangte um fich in bem Maage zu ftarten, wie er bie Griechen fcmachte) eine fo= genannte deutsche Steuer aus, vermoge welcher Bornehme wie Geringe, Geiftliche wie Laien einen Theil ihres Ber= mogens einzahlen follten 1. Diefer Steuerplan fam indeß bei ber allgemein entstehenden Unzufriedenheit fo wenig zur

<sup>1</sup> Nicet. Alex. I, 306.

### Verhandlungen mit dem griechischen Kaiser. 593

Ausführung als ein zweiter Borschlag, die entbehrlichen 1197. Kirchengesäße wegzunehmen; worauf Alerius die Gräber und Denkmale der früheren Kaiser, welche keinen Fürssprecher und Vertheidiger fanden, ausplünderte und nur dem Grabe Konstantins kein Leid anthat, — weil ihm hier ein Dieb zuvorgekommen war! Durch Mittel so unanstänziger Art brachte er eine nicht unbedeutende Summe Gelzdes zusammen, welche aber Heinrich VI nie erhielt.

Diefer hatte feitbem wiederum Gingelne wegen angeb= licher Berichworungen geftraft, und vielleicht erft baburch ben Burgvogt von S. Giovanni in Sicilien 1 zu einer wirk= lichen Emporung veranlaßt. 2018 fich bie vom Raifer bier= auf unverzüglich angeordnete Belagerung biefes, von Natur festen Ortes in die Lange zog, so jagte er bisweilen zur Beitkurzung in ben Balbern von Augusta?. Nach einer folden am fechsten August in gewaltiger Site vorgenom= menen Jagt, trank Beinrich ichnell kaltes Quellwaffer und fette fich unvorsichtig ben Ginwirtungen ber folgenden fuh: len Nacht aus. Sievon erfrankte er fo schwer, daß man ihn nach Meffina bringen mußte, wo er am 28ften Gep= tember 11973 in Gegenwart feiner Gemahlinn im zweiund= breißigsten Jahre feines Alters ftarb. Bor bem Sinfcheiben bereute er feine Kehler und Gunden, und wurde, fobald ber Papft ben über ihn gesprochenen Bann aufgehoben hatte, in Palermo feierlichst beigesett. Rach fast 600 Sahren er= öffnete man fein Brabmal, und ber wohl erhaltene Leich= nam fah noch immer finfter und tropig aus'.

<sup>1</sup> Bielleicht ift biefer Burgvogt ber Johann, beffen Arnold von Cubed V, 2 ermahnt.

<sup>2</sup> Auct. inc. ap. Urstis.

<sup>3</sup> Reber ben Tedertag und das Tedesjahr heinricht VI finden sich untäblige Abweichungen; das Angegebene ist unstreitig das Richtige. Erfort. chr. S. Petrin. Baron. ann. 3u 1186, c. 17. Admont. chron. Sanese chr. 17. Murat. ann. Wir ersparen uns mande unsuche Citate. Ueber die Losung vom Banne, Roger Roy. 774.

Daniele 42. Bugleich ein Beweis, daß er nicht vergiftet wurde,

#### 594 Tod Heinrichs VI und Cölestins III.

1198. Viele Deutsche heklagten laut seinen Tod, benn er wurde bas beutsche Reich bei längerem Leben über alle Reiche ershoben haben; die Apulier und Sicilianer hingegen freuten sich von seiner Tyrannei erlöset zu seyn: Alle sahen einer ungewissen gefährlichen Zukunft entgegen. Db aber die weltliche oder die geistliche Macht in der nächsten Zeit das Uebergewicht bekommen werde, das hing von der neuen Kaiser= und Papst=Wahl ab: denn etwa drei Monate nach Heinrich VI, am achten Januar 1198, starb auch Papst Colestin III.

was auch schon Burchard (vita Frid. I, 108) nach glaubwurdigen Beugniffen laugnet. Die Denkmunge mit ben Bilbniffen heinrichs und Konftangens, ift neu und unacht. Daniele 50.

<sup>1</sup> Innoc. epist. I, I. Rigord. 41. Pagi & b. 3., cap. 1.

# Viertes Hauptstück.

Sogleich nach bem Tobe Papst Colestins versammelte sich 1198. ein Theil ber Karbinale im Klofter bes heiligen Gregorius' Berathung über die bevorftebende Bahl; die übrigen bielten gleichzeitig bes Berftorbenen Todtenfeier in ber Rirche Konftantins. Jene wollten, ber größeren Bahl nach?, ben Karbinal Johannes von Salerno ermablen; welcher es aber nicht allein aufs Bestimmtefte ablehnte, fonbern auch bie gehn ihm geneigten Bahler vermochte, ihre Stimmen bem Kardinale Lothar zu geben. Siedurch verloren alle anderen Vorschläge ihr Gewicht, und nachdem die vorher mit ber Tobtenfeier beschäftigten Rarbinale fich ebenfalls eingefunden hatten, wurde Lothar einstimmig jum Papft erwahlt! Drei Tauben, fo ergablt man, flogen mabrend ber Berathung in ber Rirche umber und gulett feste fich eine weiße, was fur gunftige Borbebeutung galt, ju feiner Rechten nieber.

<sup>1</sup> Dies Atofter hieß bamate clivi Scauri. Bitten V, 60; Burster I, 70.

<sup>2</sup> Donio 219.

<sup>3</sup> Innoc, epist. I, 11.

1198. Innocenz III1, so nannte sich ber neue Papst, war ein Sohn bes Grafen Trasimund von Signia, und einer eblen Romerinn Klaricia. Er erhielt feine Bildung junachft in Rom, bann in Paris, endlich in Bologna2. Gregor VIII ernannte ihn zum Unterhelfer, Klemens III im Sahre 1190 zum Kardinal der Kirche des heiligen Sergius und Bacchus in Rom, welche Kirche er auch aus eigenen Mitteln neu erbaute. Un den Streitigkeiten der Kardinale nahm er bisher keinen Theil, und schien nur mit wissenschaftlichen Urbeiten beschäftigt. Geine, vor der Erhebung gur papft= lichen Burbe3 entworfenen Schriften: von ben Gebeimniffen ber Meffe, von der vierfachen Urt der Che, Erlauterungen ber Bufpfalmen und des Petrus Combardus, über bas Elend des menschlichen Geschlechtes, Gespräche zwischen Gott und einem Gunder u. a. m. find Beweise, bag er mit Jedem wetteifern konnte in bamaliger Gelehrsamkeit und

<sup>1</sup> Gesta Innoc. 1. Contelori geneal. Notices VI, 142. Siehe vor allen neuern Werken: Hurters Geschichte Papst Innocens III, zunächst über Stammbaum und Herkunft I, 4. Das Bildniß des Papstes weiches Hr. Hurter für ächt hält, schien mir schon früher unbeglaubigt, und ich bin in dieser Meinung sehr bestärkt worden, seitzbem ich sah daß es mit dem des Kardinals Wimenez (siehe Prescot Geschichte Ferdinands des Katholischen) eine sprechende Achnlichkeit hat. Beim Mangel eines ächten Bildes hat man höchst wahrscheinlich das des hochberühmten Kardinals zum Grunde gelegt.

<sup>2</sup> Bon Uguccione, bem Lehrer Innocenz III in Bologna, f. Memor, d'illustri Pisani I, 151. Sarti I, 296. Ueber ihn felbst, ebendas. S. 312.

<sup>3</sup> Gewiß ist das meiste vor der Erhebung ausgearbeitet (Mart. Fuld. 1698. Biblioth. pontific. 118); doch sagt Innocenz in der Borrede zur Erklärung der Bußpsalmen: weit ihn die vielen Geschäfte von heiliger Betrachtung abführten und zu leicht in Fehler und Sünden verwickelten, habe er diese Beschäftigung erwählt. Er schrieb außerdem Predigten, Gebete, Hymnen. In jenen sind die biblischen Stellen sehr auf einander gehäuft, und an mystischen und sinnbildlichen Deutungen ist Ueberssuß. Opera I, 208, 420 u. s. w. Ueber seine Geschäfte als Kardinal, Hurter I, 9.

bamals geschättem Scharssinne. In bem zulett erwähnten 1198. Gespräche des Sünders mit Gott erklärt jener seine Besforgniß': der Geistliche möge ihm lange Pilgerungen, etwa nach Ferusalem auslegen, wodurch sein ganzes irdisches Gut und Hauswesen zu Grunde gehe; welche Ansicht Gott indessen gründlich prüft und berichtigt. Der Sünder sürchstet, Gott werde ihm die Menge seiner Fehler nicht verzeihen; worauf dieser antwortet: er wolle nie das Unmögzliche, noch den Tod des Sünders. Un ihm, der die Güte selbst sen, zu verzweiseln, müsse vielmehr als die höchste, unverzeihlichste Sünde betrachtet werden. — Ueberall sinden sich in diesem Gespräche Hinweisungen auf diezenigen Retztungsmittel, welche die Kirche darbietet, und als die höchste Behörde aus Erden erscheint der Papst, der Statthalter Gottes.

Noch eigenthumlicher und bezeichnender find die Betrachtungen, worin bas Elend bes menschlichen Geschlechtes auf eine Alles umfaffende Beife bargelegt wird. Unreine Erzeugung, efelhafte Ernahrung im Mutterleibe, Chlech: tigfeit bes Stoffes woraus ber Menfch fich entwickelt, Bulf= lofigfeit bes Rindes, Qualerei in mannlichen Jahren, Sin= fälligkeit bes Ulters, Rurge bes Lebens u. f. m. - Ift ber Menfch auch nur einem Baume vergleichbar? Diefer buftet in lieblichen Beruchen, jener verbreitet icheuflichen Geftant; biefer trägt herrliche Fruchte, jener Speichel, Urin und Roth. Scheints euch aber, bag ber menfchliche Korper (gleich bem Baume) Stamm, Burgel und Zweige habe, o fo ertennt vielmehr barin bie großte Uchnlichkeit, bag ber Wind ihn hinwegweht wie ein Blatt. Gern mochtet ihr euern Beift erheben: aber er wird niedergebruckt und beschränkt burch den Korper, und eure anmaagliche Beis: heit hat euch noch nicht einmal babin gebracht, eure Unwiffenheit einzusehen. Die Sterblichen eilen bin und wieber, auf Wegen und Stegen, über Berge und Abgrunde, bringen in die Tiefen ber Erde und bes Meeres, magen

<sup>1</sup> Innoc. 111. dialog. Mscr. 363.

1198. sich über die Fluthen, troßen Stürmen und Gewittern, graben und schmelzen die Metalle, bilden und glätten die Steine, fertigen sich Reider und bauen sich Häuser, pflanzen Gärten, pflegen Weinstöcke, besäen die Felder, sischen, jagen und vogelstellen, denken und grübeln, rathen und ordnen, binden und lösen, handeln und betrügen, klagen und streiten, rauben und werden beraubt, kriegen und werden bekriegt: Alles damit sie Schäße gewinnen, Ehren erlangen, Würden erjagen, Macht erhöhen; — und doch ist auch dieses nur eitele Mühe und töbtende Betrübniß!

Sehet die Leiden ber Urmuth: ben Bettelnden ergreift Scham und ben Schamhaften ber Sunger; beiben fteht bie Berführung zu Laftern an ber Seite. Die Reichen bagegen trifft Mube beim Erwerben, Furcht mahrend bes Befiges, und Schmerz im Berlufte. Ueberfluß entnervt fie, ober macht sie frech und hochmuthig. - Sehet ben Sklaven: er leibet nicht bloß, fondern tragt feine Schmerzen unbemit= leidet gang allein. Betrachtet ben Berrn: ift er ftreng, fo wird er gehaßt; ist er milbe, so wird er verachtet. - Der Chelofe leidet an steter Begier, die, befriedigt oder unbefriedigt, immer vom Uebel ift: ben Berehlichten bagegen bruden bie Sorgen bes Hauswesens. Denn bie Frau verlangt Rleider, Schmuck, Dienerinnen u. f. w. mehr, als bie Einnahmen bes Mannes erlauben; und wenn er biefes verweigert, fo feufzet, schmollet, brummt und weint sie Tag und Nacht!. Die Schone wird von Underen gefucht, bie Sägliche von Underen verachtet: bas aber, was Biele fuchen, ist schwer zu bewachen, und bas laftig zu behalten, was kein Dritter haben mochte. Den Ginen verführt die reizende Geftalt, ben 3weiten ber besonnene Geift, ben Drit= ten ber leichte Scherz, ben Bierten bas Gelb: Alle haben ihre leicht verwundliche Seite, und Allen werden die Fehler vor der Sochzeit leicht verborgen. Nachher aber kommen bie Leiden, und bann muß man zusammen bleiben, ober

<sup>1</sup> Plangit et suspirat, garrit et murmurat. Lib. I, c. 18.

bie, eine zweite Che nicht erlaubende, Trennung führt wies 1198. ber zu ben Plagen ber Chelofen.

Daß die Bofen leiden, scheint gerecht und natürlich: aber geht es den Guten und Seiligen bester? Hier ist ihr Gefängniß, nicht ihre Heimath und ihr Glück. Alles steht sich seindlich entgegen: der Geist und das Fleisch, der Teussel und die Reinen, die Menschen und die Thiere, die Elemente, die Reiche, die Bolker! Zeigt sich auch einmal Friede und Freude, so ist doch beides nur kurz, und durch innere Mängel, oder äußeren Reid und Gewalt getrübt. Desto häusiger, unerwarteter, dauernder tritt der Schmerz hervor, und der überall nahe Tod umgiebt das ganze Geschlecht. Denkst du im Schlase Ruhe zu sinden, so schreschen dich die sinsteren Träume, oder die heiteren täuschen dich schmerzhaft beim Erwachen.

Ware man aber auch sicher vor eigenem Leiben, wessen Brust ist so von Eisen, daß ihn fremder Schmerz nicht erzgriffe? wer so geschützt, daß fremde Ungerechtigkeit ihn nicht berührte? Wenn der, auf Erden allein Reine und Schuldzlose dadurch nicht von Leiden befreit blieb; welch Schicksallerwartet die Menschen? Durch alle Verhaltnisse, durch alle Richtungen menschlicher Thatigkeit, durch alle Begierden, Leidenschaften, Irrthumer und Laster hindurch, ist nichts als Elend bis zum Tode, ja brüber hinaus im Fegeseuer, der Hölle, die zum jüngsten Gerichte!

Dieser, bienach allem Irbischen völlig abgestorbene, es in seiner allseitigen Nichtigkeit tief erkennende Mann, ward in so schwierigen Zeiten der Nachfolger des bejahrten, gebuldigen Colostin. Und die Kardinale hatten sich nicht geitert; vielmehr war durch die uneigennüßige Erwählung des erst siedenunddreißigjährigen Innocenz, besser für die Kirchenherrschaft gesorgt worden?, als deren Feinde glaubten

<sup>1</sup> Diefer Auszug enthätt bas Wesentlichste aus der Schrift de miseria condit. humanae.

<sup>2</sup> Much Matter van ber Begeinreibe fagte: O we, der babst is ze jung, hilf herre diner Kristenheit. Manesse S. 102.

1198. und ihre Freunde zu hoffen wagten. — Eben weil alles blog Groifche, in feiner zerftreuten Saltungslofigkeit für ihn gar feine Bedeutung hatte, bedurfte Innocenz eines hoheren Bindungsmittels, eines barüber hinaus liegenden Mittelpunktes, einer anderweiten Unsicht; durch welche bas Bereinzelte in Bufammenhang fam, bas Thorichte Berftand erhielt, und das vorher Hinfallige und Sammerliche Festig= keit und Freudigkeit erwarb. Abgesehen aber von dem bemuthig stillen Vertrauen auf die Erlofung burch Jesus Chriffus, gab es auf ber gangen Erbe nur eine Stelle. nur einen Beruf, welcher all biefen Forberungen genügte. Der Papft, Diefer Statthalter Gottes auf Erben mar, nach ber katholischen Unsicht, um beswillen aus dem Rreise aller irdischen Abhängigkeit herausgehoben und über alles Irdische gefett, damit er und bie unwandelbare Rirche ben Gulfsbedurftigen ein sicherer Unker, ben Bofen ein Schrecken, ber irbischen Herrschaft ein Reiniger und ber irbischen Knechtschaft ein Trofter fen 1. Diefen himmlischen, Alles umfassenden Beruf, ben niederen Wirkungsfreisen weltlicher Ronige als etwas Gleichartiges gegenüberfegen und wegen bes Vorranges ftreiten, erscheint burchaus thoricht. Unftatt in übereilter Unmaagung zu wahnen, ihr weltliches Treiben und bes Papstes beilige Herrschaft ftanden auf gleichem Boben; follten die Ronige und Fursten vielmehr bem Sim= mel banken, baß er in feiner Barmberzigkeit eine Macht hoheren Ursprungs auf Erden begrundete, zu welcher sie, wie zu etwas Erhabenerem, Dauerndem und Tabellofem, ehr= furchtsvoll hinaufsehen konnen, und daß ihnen ein untrug= licher Leitstern bingestellt ift, um sie aus ihren Irrfalen zu erretten. - In dem Maage als der Mond und die Planeten ber Sonne naber steben, wird ihnen größeres Licht und größere Barme zu Theil: in dem Maake als sie sich

<sup>1</sup> Alle biefe Unsichten und Behauptungen sind aufs Bestimmtefte in ben Briefen bes Papstes ausgesprochen.

aus bem Kreise bieser Einwirkung entfernen, entweicht ihr 1198. Leben und ber Tod bricht herein. In bemselben Berhalt= niffe steht bie, alles eigenen Lichtes und einer unabhängigen Bahn ermangelnde weltliche Macht, zu der selbständigen, Leben in sich tragenden und Leben verbreitenden geistlichen Macht!

So betrachtete Innocenz das Papstthum, banach ergriff er seinen großen Beruf, und der anscheinend sonderbare Gegensat früherer spitzssindiger Untersuchungen mit den spatteren Borten und Thaten, ist hinreichend erklart. Zwar ließ er sich, in Erinnerung an ehemalige Forschungen, auch noch jetzt darauf ein kunstliche Fragen der Schule schulzmäßig zu erörtern, dann aber setzte er hinzu: "so viel aufscholastische Beise; als Papst dagegen und Statthalter Christi antworte ich u. s. w.2"

Was seiner Gestalt an Größe fehlte, ersetzen die bebeutenden Gesichtszüge und die außere Haltung<sup>3</sup>. Er war streng und fest gegen Widersetliche, im Umgange aber milbe und selbst ein Freund anständigen Scherzes, so wie ein heisterer Zuschauer bei Volkssesten<sup>3</sup>. Zwischen Geiz und Verschwendung geschickt die Mitte haltend, sparte er bei manchen Iweigen der Ausgaben, um desto mehr sur Almosen und sur die, von ihm sehr geschätze<sup>5</sup>, Baukunst übrig zu behalten. Kirchliche Uedungen versäumte er nie, und man rühmte ihn als einen guten Chorsänger. Sein Gedächtniß war sehr stark. In der Rechtswissenschaft hatte er ungemein

<sup>1</sup> Gesta c. 11.

<sup>2</sup> Innoc, coll. decret. 546. Mit Recht bemerkt hurter (III, 14) bag Innocen, immer ben Einfluß ber Lehren und kirchlichen Anordnungen auf bas Leben hervorhebt.

<sup>3</sup> Forma conspicuus. Guntheri hist. Const. IX, nach bem Bericht tines Zugenzeugen. Mariotti Memor. I, 3, 423.

<sup>1 1200</sup> bei ben Beitefesten in Biterbe. Busai 114. Salimbeni 215, 220.

<sup>5</sup> Ptol. Luc, ann. ku 1198. Vasari II, 173.

1198. große Kenntnisse, und sprach eben so gründlich und gewandt, als er schrieb.

Aber alle biefe Einzelheiten finden erft baburch ihren Mittelpunkt und ihre Bedeutung, bag in ihm ber Geift, Die Festigkeit, Die Besonnenheit, Die Charafterkraft war, welche den geborenen Herrscher bezeichnet, und daß dieser Berrschergeist (vermoge jener Unsicht bes Papstthums) Rechte und Pflichten, Bahn und Ziel auf die großartigste Beife vorgezeichnet fand'. Allein je hoher er fich, feinen Beruf und feine 3wede ftellte2, besto gefahr= licher und verwerflicher ward andererfeits jeder Brrthum und jeder Miggriff, besto ichneidender ber Gegensat zwischen ber ideellen Unsicht und ber wirklichen Musfuhrung. Daß es nicht gang an solchen Uebelständen fehlte, wird mancher Theil der folgenden Geschichte, insbesondere die der Albigenserkriege, zeigen 3.-Much darf nicht vergeffen werden, daß die Zeiten fehr gun= stig fur die Ausfuhrung der Plane des Papstes waren; obaleich gewiß nur Wenige verstanden haben wurden, sie so zu benuten und zu lenken.

Raum waren die feierlichen auf die Papstwahl sich beziehenden Aufzüge in Rom vorüber, so wurde das Wolf

<sup>1</sup> Monach. Patav, 669. Memor. Reg. 1078. Aquic. auct. zu 1197. Alber. 413. Cardella I, 2, 172. Innoc. Opera I, 321. Sermones I, 184. Innocenz III, ein wahrhaft hochwurdiger Mann, sagt Joh. Mutter, Werke VI, 272.

<sup>2</sup> Dieser Fingerzeig mag, zu Vermeibung von Misverständnissen, hier Plag finden; ganz unpassend aber ware es, wenn der Geschichtzschreiber hier versuchen wollte, obige Unsichten aus protestantisch em Standpunkte umständlich zu prufen. Indes werden Feinde des Papstthums schon in diesem Buche und noch weit mehr in der Geschichte Friedrichs II, die damaligen Gegengrunde entwickelt finden.

<sup>3</sup> Allerdings hat man versucht, mit blosem Lichte ohne Schatten zu malen; find benn aber berlei Versuche als gelungen zu betrachten, und ist die Geschichte nicht von der blosen Lobrede, dem Panegyrikus versschieden?

unruhig und verlangte dringend die von jedem Papste ge= 1198. wöhnlich bewilligten Geschenke. Innocenz verschonte sogar Kirchenschäße nicht, um die Begehrlichen völlig zufrieden zu stellen; stärkte aber hiedurch seine Partei so sehr, daß er den Senator, welcher nehst seinen Rechtsbeisissern dem Raiser gehuldigt hatte, aus eigener Macht neu ernennen konnte. Dieser schwur nunmehr, er wolle Innocenz und die Kardinale schüßen, erklärte sich in jeder Beziehung von ihnen abhängig und erkannte sogar das Recht des Papstes, ihn nach Belieben abzusehen. Hiemit war sur Innocenz doch ein sester Punkt gewonnen, man gehorchte ihm doch wenigstens in Rom; aber bis zu den Thoren dieser Stadt erstreckte sich seit Heinrich VI die Herrschaft des Kaisers und seiner Statthalter, und Niemand achtete das Eigen= thum, viel weniger die mittelbare Herrschaft der Kirche.

Seinem Rechte und ben 3wistigkeiten vertrauend, welche um tiefe Beit in Deutschland und Italien alle Gegner bes Papftthums fcwachten, fcicte Innocenz unverzüglich zwei Karbinale an Marfuald mit ber Beifung, er folle bie ber Rirche gehörigen ganbichaften guruckgeben. Markuald ober Martwart von Unweiler' (Geneschall bes Reiches, Bergog von Ravenna und Romaniola, Graf von Molifi, ein kluger und verschlagener Mann, ber als Gunftling Beinrichs VI nicht minder Gelb wie Macht gewonnen hatte) versprach in feiner Untwort: er wolle ber Kirche treu fenn und ihre Macht hoher heben, als fie feit Konstantin gewesen; nur moge Innocens die Ginwohner ber Mark Unkona nicht gur Bulbigung anhalten laffen, ebe er ihn gesprochen habe. Innoceng bewilligte, hierauf eingehend, bem Bergoge ficheres Beleit; aber in bem Gefprache, welches zwifchen biefem und ben neuen papftlichen Bevollmachtigten nunmehr ftatt=

<sup>1</sup> Gesta 2. Innoc. op. 1, 577. — Des Rog. Hov. 778 abweichende Nachrichten, daß Innocen; das Geschent verweigerte, die Römer hierauf plünderten und er sie bannte, sind minder glaubwürdig.

<sup>2</sup> Benigni I, urt. 13. Bergt. Rubeus Rav. 361.

1198 fand, laugnete er fein fruheres Unerbieten und behauptete: er fen burch bas, mas fein Schreiber niedergefchrieben haben mochte, um so weniger gebunden, ba er Geschriebenes nicht lesen konne. Für so listige Ausflüchte und andere Unbilden belegten ihn die Rardinale mit dem Banne und sprachen feine Untergebenen von dem ihm geleisteten Gide los'. Doch traten fie in Bezug auf die Stadte ber Mark Unkona mehr als Rathgeber, benn als Befehlshaber auf; ber von jenen verlangte Eid war mehr ein Bundes = als ein Unterwer= fungs=Eid2, und ihre Vorrechte wurden eher erhöht als vermindert. hiemit ward indessen Ruhe und Ordnung in ber Mark Unkona nicht sogleich begründet: benn die Un= forderungen bes Papstes, ob sie gleich milber blieben als bie ber weltlichen Berricher, erschienen bennoch vielen kaifer= lich = ober freigefinnten Burgern unleidlich; Parteien und Unbilden dauerten fort, ja die Einwohner von Forli waren bem Berzoge noch fo eifrig zugethan, daß fie einen Berwandten des Pavstes gefangen nahmen und freventlich auf= hangten. Innocenz mußte Rriegs = Gelb = und Ueberredungs= Mittel anwenden, um fein Ziel zu erreichen, und erst als auch Forli und Cefena mit Gulfe von Bologna und Ra= venna besiegt waren3, unterwarfen und beruhigten sich alle übrigen Stabte. - In der Eigenschaft eines Landesherrn belieh er nunmehr den Bischof von Firmo mit den welt= lichen Besitthumern 4.

Als Konrad von Lugelinhart', ber vom Kaifer eingesfette Herzog von Spoleto, so bedenklichen Vorgang fah, bot er dem Papste fur die Bestätigung seiner Besithumer

<sup>1</sup> Innoc. ep. I, 38.

<sup>2</sup> Ciatti 279, 295.

<sup>3</sup> Innoc. ep. III, 28, 29, 48, 50. Tonduzzi 231, Bonoli 60.

<sup>4</sup> Catalanus 153.

<sup>5</sup> Luzenhart, ein schwäbisch Dorf. Cles Gesch. v. Wirtenb. II, 161. Savioli zu 1198 steut ihn mit bem Sause ober Herzogthume Meran in Verbindung. Hormanr in ben Wiener Zahrb. XXXVIII, 52, vermuthet baß von zwei verschiebenen Personen die Rebe ist.

bie baare Zahlung von 10,000 Pfund Gilber, einen jahr= 1198. lichen Bins von 100 Pfund, die Stellung von 200 Rei= figen gur Bertheidigung bes Kirchenstaates, bie Uebergabe mehrer Festungen und bie Auslieferung feiner Gobne als Burgen ber abzuschliegenden Bertrage. Go vortheilhaft biefe Unerbietungen auch erschienen, fo meinte boch ber Papft: man tonne Ginem ber bies freiwillig biete, mit Bewalt leicht Alles nehmen; und bann hielt er es fur fchimpf= lich, daß er burch feine Mitwirkung ber in Italien verhaßten tyrannischen Berrschaft ber Deutschen, Kestigkeit und Dauer geben follte. Auch unterwarf sich Konrad, über= eilt oder im richtigen Gefühle seiner burchaus unsicheren Stellung, ohne weitere Bedingungen, entband feine Bafallen ihres Gibes und ging, einer papftlichen Beifung gehordend, nach Deutschland gurud. - Aber schwieriger als bie Verzichtleistung auf bas Ganze vom Berzoge zu erzwingen, mar es bie Unterwerfung ber einzelnen Stabte zu erlangen; boch half bes Papftes perfonliche Ginwirfung, welcher umberreisete und anordnete, flüglich belohnte und ftrafte, bis allmablich Spoleto, Reate, Uffifi, Foligno, Nocera, Perugia', ja felbst Radifofani, Uquapendente und Montefiaskone fich bie neue Abhangigkeit gefallen ließen. 1199.

Sierauf nahm Innocenz bas Erarchat von Ravenna und bie Grafschaft Bertinoro in Anspruch: aber bie Beigerung bes Erzbischofs von Ravenna, welche fich felbst auf alte papftliche Berleihungsbriefe grundete2, lautete fo be= stimmt, bag ber Papft, unter Borbehalt aller etwanigen Rechte bes romifchen Stubles, fur jest gurudtrat 3.

<sup>1</sup> Gesta l. c. ep. 1, 88. II, 4. Fatteschi 123. Bussi 113. Contelori memor, 21.

<sup>2 1102</sup> fchentte Braf Sugo von Bertinero ber Rirde von Ravenna jene Burg nibft Bubeber (Savioli I, 2. Urf. 86), und ale 1177 Braf Cavalcante bie romifche Rirche jum Erben einsette, beftatiate Mierander III bie ravennatifchen Unfpruche. Fantuzzi IV, Urf. 69, 90. Mittarelli III, 330.

<sup>3</sup> Gesta c. 12. Epist. I, 27.

Oleich unvollendet blieben seine Verhandlungen über die bis mathildischen Güter, in deren Besitz seit Innocenz II kein Papst gekommen war. Denn hier traten seinen Unsprüchen nicht bloß die in Italien minder geachteten kaiserlichen Rechte in den Weg; sondern auch die Forderungen der Lomebarden, die Unmaaßungen einzelner Städte und die Hartenäckiskeit derzenigen, welche sich schon seit langer Zeit im Besitze jener Güter behaupteten.

Immer war boch ber größte Theil beffen gewonnen, was die Papste als nachstes Eigenthum ber Kirche ofter verlangt als behauptet hatten, und Innocens konnte nun-

mehr besto thatiger nach allen Gegenden, ben oben ent= wickelten Unfichten von ber geistlichen Weltherrschaft gemäß, einwirken. Zuerst in Tuscien, welches jedoch nach feinen Meußerungen nicht bloß biesem allgemeinen firchlichen Berbande, fondern, laut alter Urkunden2, der befonderen Berr= schaft bes romischen Stubles unterworfen fen. Papftliche 1198. Abgeordnete stellten bier den Einwohnern vor: wenn ja ein porubergebendes Berhaltniß zum Raifer stattgefunden habe. fo fen dies durch beffen Tod aufgelofet, und bas ursprung= lichere zur Kirche trete um so mehr wieder hervor, als die Deutschen ihre Gewalt migbraucht und bruckende Abgaben beigetrieben hatten3. Diefer mit ihren eigenen Bunichen übereinstimmenden Aufforderung folgend, schloffen bie tus= cischen Stabte einen Bund und ernannten einen Borfteber zur Leitung aller gemeinfamen Ungelegenheiten, welcher gleich ben obrigkeitlichen Personen in ben einzelnen Stabten schwur: daß der Bund zur Ehre und zum Schute des romischen Stubles wirken und nur den als Raifer anerken=

nen folle, welchen der Papst bestätige. Gern crlaubte biefer den Städten des Herzogthums Spoleto, unter Borsbehalt aller kirchlichen Rechte, einem von ihm so abhan-

<sup>1</sup> Cenni II, 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist. I, 15, 155.

<sup>3</sup> Sismondi II, 312. Camici urf. VI. p. 61, zu 1197.

gigen Bereine beizutreten; Difa hingegen, welches bie Rai= 1198. fer ftets auf alle Beife beschütt und bevorrechtet hatten1, bielt bas Bundnig feiner Chre und feiner Macht nachtheilig, und ließ fich weber burch papstliche Begunftigungen, noch burch ben Bann zur Theilnahme bewegen.

Wichtiger, als bieje tuscischen Ungelegenheiten, maren 1197. Die bes unteren Italiens. Sogleich nach Beinrichs VI Tode batten fich Billfur ber einzelnen beutschen Befehlshaber und Sag ber Eingeborenen gegen alle Fremden, fo laut und lebhaft gezeigt, bag bie Raiferinn Konftange, in eine ubele Mitte gwifchen beide Parteien gestellt, es fur fo un= moglich hielt fie zu verfohnen, als gleichmäßig zu beherr= ichen. Gie ließ baber guvorberft ihren, erft breijahrigen 1193. Cohn Friedrich, welcher fich in Jefi bei ber Bergoginn von Spoleto befant, nach Sicilien bringen und im Frublinge bes Jahres 1198 feierlich in Palermo fronen?. Machstbem erklarte fie fich, ihres Stammes und Bolkes eingebenk, gegen bie Deutschen, und verwieß biefe und ihren Saupt= anführer Bergog Markuald aus bem Reiche 3. Allein, ob fich biefer gleich nach ber ihm bamals noch unterworfenen Markgraffchaft Untona begab, fo blieben boch andere Saupt: linge und Kriegsleute im Lande gurud, und ber Aufftanbe und Berwirrungen mar fein Ende. Sieraus entstand in ber Raiferinn bie Ueberzeugung: bag ohne eine gunftige Stellung jum Papfte, weber ihre Bormunbichaft, noch bie funftige herrschaft ihres Sohnes gegrundet und gefichert werben tonne.

Früher icon mar ber Papst burch Abgeordnete ersucht worben: Friedrichs Unrechte unter ben bisher gewohnlichen

<sup>1</sup> Pisana monumenta 977. Auch Botterra und Piftoja habe nicht Abeit genemmen, Camici zu 1198, p. 26.

<sup>2</sup> Guil. Tyr, cont. 651. Rach Inveg. ann, 508 fiele bie Rronung auf ben Ceptember ober Rovember 1198; aber Daniele 59 beweifet aus einer Urkunde, daß Friedrich fchen im Dai 1198 gefront war.

<sup>3</sup> Inveg. ann. 500. Rich. S. Germano.

1198, Lehnsbedingungen zu beftätigen. Innocenz gab zur Unt= wort: "der zuerst von Sadrian ertheilte, von Klemens erneuerte Lehnbrief fen nicht allein ber papftlichen Burbe, fondern auch der Rirchenfreiheit unangemessen. Die Rai= ferinn muffe ben barin bewilligten Vorrechten über die Bablen, die Gefandtichaften, die Berufungen und die Rirchenversammlungen entsagen." - Bergeblich suchte Kon= stanze den Papst durch Geschenke von diesen Forderungen abzubringen; er hielt es fur feine Pflicht, bei biefer gun= ftigen Gelegenheit die allgemeinen Unspruche bes romischen Stuhles auch hier geltend zu machen. Theils burch bie Umftande gezwungen, theils überredet, entfagte die Rai= ferinn jenen Vorrechten, und Innocenz überfandte ihr hier= auf den Lehnbrief, worin die Zahlung eines jahrlichen Bin= fes von 1000 Golbstuden und die perfonliche Leistung bes Lehnseides von ihr und Konig Friedrich ausbedungen mar 1.

Che aber diese Urkunden in Sicilien ankamen, ftarb Konstanze am 27sten November 1198, im 43sten Sabre ihres Alters 2, und hinterließ ein Teftament, bes Inhalts: "ber Papst ist als Oberlehnsberr Vormund Friedrichs und erhalt, ben Erfaß etwaniger Auslagen ungerechnet, bafur jahrlich 30,000 Tarener. Unter feiner hoberen Leitung wir: fen, als nachste Rathe und Erzieher Friedrichs, Die Erzbischofe von Palermo, Rapua und Monreale und der Bischof Balter von Troja." - Diese Bestimmungen genugten aber burchaus nicht zur Erhaltung der Ordnung und des Gehorsams: benn jeder von den einzelnen Baronen hoffte wahrend der Berwirrung fur fich zu gewinnen. Der Bifchof Balter, welcher als Reichskanzler allen Geschäften bisber vorgestanden, war migvergnugt über bie Beschrankung feines Wirkungskreises; und sobald Markuald von Konftangens Tode horte, eilte er aus der Mark Unkona, wo ihn ohnedies

<sup>1</sup> Gesta c. 21. Ep. I, 410, 412. Cardella I, 2, 146.

<sup>2</sup> Baron, zu 1186, c. 18. Lello tab. cronol. 27. Daniele 61. Rocch, chron, 43 hat ben 17ten Rovember.

ber Papft bedrängte, nach Apulien und behauptete: "durch 1198. bas Testament Beinrichs VI', welches fich in feinen Banben befinde, fen er zum Bormunde Friedrichs und zum Statthalter bes Reiches ernannt, und Ronig Philipp habe feine Buftimmung ertheilt." Dbgleich bies Teftament gewiß untergeschoben mar, so schlossen sich doch alle Deutsche bem Bergoge an, und feine Macht wuchs in Upulien von Tage ju Tage. Gleichzeitig hatte Innoceng, bem letten Willen Ronftangens zufolge, mehr jedoch auf fein eigenes Unrecht fußend2, die Vormundschaft übernommen und ben jungen Ronig bamit getroftet: bag, wo ber Statthalter Chrifti und Die romifche Rirche, Bater = und Mutter = Stelle vertrete3, ein irdifcher Berluft leicht zu verschmerzen fen. Rarbinale gingen in alle Theile bes Reiches: aber in Sicilien wurden ihnen große Schwierigkeiten von ben Rathen bes Ronigs', befonders von bem Rangler Balter in ben Beg gelegt, und der über Markuald und feine Unhanger gesprochene Bann tonnte Leute wenig fcreden, welche fich nicht fchamten heiligthumer und Kreuzbilder zu verunreinigen.

Auch eroberte der Herzog S. Germano, belagerte Montekafsino, und wurde durch die vom Papste aufgerusenen Barone wenig bedrängt, da sie, kurzsichtig nur auf ihre Bortheile bedacht, lieber des Ausganges harrten. Ja der Graf von Celano, dem Innocenz 1500 Unzen Goldes sandte, um jene Belagerten zu unterstügen, gab das Geld seinen Soldaten und schickte kaum einige mit Mehl beladene Lastthiere nach Montekassino. — Dennoch sand sich Markuald burch des Papstes Feindschaft vielsach in seinen größeren

<sup>1</sup> Godoft. mon, zu 1199. Das Testament ist gewiß nicht acht. Sethst die Papfte haben sich nicht auf ben ihnen so gunftigen Inhalt berufen. Genta 11 u. Balvz. u. Brequignyn Noten, 27. Plancks Richenverf, IV, 1, 451.

<sup>2</sup> Ep. IX, 249.

<sup>3</sup> Ep. I, 565.

<sup>4</sup> Gallo II, 76. Bonon, hist, misc, gu 1198.

1199. Planen geftort, und ließ ihm beshalb antragen: "er wolle fogleich 20,000 Ungen Goldes baar, und 20,000 nach ber Einnahme Palermos gahlen, er wolle ben Lehnseid fchworen und ben ehemaligen Lehnszins verdoppeln, wenn ber Papft ibm bas ficilische Reich überlasse. Um feines Munbels willen brauche ber Papft diese Borschläge nicht abzulehnen. benn er, Markuald, wolle burch Zeugen beweisen, daß Friedrich II untergeschoben und weder des Raisers noch der Raiferinn Sohn fen." Innocenz verwarf mit Recht Un= erbieten folder Art als verabscheuungswurdig !; worauf Markualb nur die Wiederaufnahme in ben Schoos ber Kirche verlangte. Allein auch hier ward ihm die ftrenge Untwort zu Theil: "er muffe erst schworen, ben Befehlen ber Kirche in Hinficht aller Gegenstände zu gehorchen, welche ben Bann begrundet hatten." Nachgiebiger verfprach nun= mehr ber Berzog: er wolle in geiftlichen Dingen unbedingt gehorchen und fur bie Erfullung aller übrigen gerechten Spruche eine eidliche Burgschaft leiften. Innocens aber beharrte barauf: er werbe um feinetwillen an ben gefeß= lichen Formen nicht bas Gerinaste andern; - und erhielt nun vom Berzoge bas Berfprechen unbedingten Gehorfams.

Die Kardinale, welche zur Losung des Bannes abgefandt wurden, empfing Markuald sehr zuvorkommend, und gab ihnen ein großes Gastmahl in einem offenen Orte, wo seine Unhänger bei weitem die Oberhand hatten. Während des Festes entstand unter diesen ein Gemurmel: daß man die Ueberbringer beschränkender Besehle eines anmaaßlichen Priesters gesangen sehen und dadurch größere Nachgiedigkeit erzwingen möge. Auch erschraken zwei von den Kardinalen so sehr daß sie meinten, es sen rathsamer den strengen Inhalt des papstlichen Schreibens in diesem Augenblicke nicht mitzutheilen; aber der dritte, Hugolinus, der nachmalige Papst Gregor IX, verlor den Muth nicht, sondern sprach kühn: "es ist der unabänderliche Wille unseres Herrn

<sup>1</sup> Execrabiles. Gesta c. 23,

Innoceng, daß ber Bergog allen Unspruchen auf die Bor: 1199. mundschaft entfage, bas ficilifche Reich und ben Rirchenftaat nie wieder angreife, bas Eroberte gurudgebe, Schabens: erfat nach feinem Bermogen leifte und feinem Geiftlichen an Leib und Gut zu nahe trete !." - 2118 jene Unhanger Markualds biefe Forderungen vernahmen, gurnten fie noch weit mehr und wurden fich Gewaltschritte erlaubt haben, wenn ber Bergog nicht mit Rachbruck bazwischengetreten mare?. Er führte bie Karbinale ficher bis Beroli und bat fie, ben Inhalt jenes Schreibens nicht weiter befannt ju machen, ba er bem Papfte vorher fehr wichtige Gebeimniffe entbeden muffe. Diefer Bormand, bas hofliche Benehmen Markualds und die noch immer nicht gang beseitigte Furcht por bem Seere, bestimmte bie Karbinale gur Nachgiebigkeit; faum aber hatten fie fich entfernt, fo ließ ber Bergog in allen Gegenden bes Reiches bekannt machen: "er fen aus= gefohnt mit ber Kirche, anerkannt als Statthalter und Jeber verbunden ihm zu gehorchen." - 216 Innocenz hieruber fogleich Rechenschaft verlangte, antwortete jener: "ba mit bem Papfte, wie er leider erfahren habe, auf feine billige und verständige Weise zu unterhandeln sen, so werde er ihm nicht gehorchen, fondern Gewalt mit Gewalt vertreiben."-Bu diefer entscheidenden Untwort vermochten ihn theils die Strenge ber papftlichen Bedingungen, theils bie Fortichritte feiner Berbundeten, welche in Upulien fo fehr bie Dber= band hatten, bag er gur Musfuhrung weiterer Plane nach Sicilien überfeten konnte, die bortigen Saracenen auf feine Seite brachte und bis in die Gegend von Palermo vordrang.

Nicht minder thatig war jedoch der Papst: er verfunbete fogleich, daß Markuald noch immer gebannt fen, und forberte Laien und Geistliche, Bornehme und Geringe auf,

<sup>1</sup> Epist. II, 107.

<sup>2</sup> Co ergabten die Gesta; nach Epist. II, 167, scheint Martuald in Bereit Alles angenommen und beschworen, nachber aber bas Gegen: theil bes Inbaltes bekannt gemacht zu haben.

1199 gegen einen Menschen zu wirken, ber nehst seinen Genossen alle nur benkbare Frevel übe, sich mit Ungläubigen verbinde und die Errettung des heiligen Landes durch innere Kriege unmöglich mache. Deshalb musse auch gegen ihn, wie gegen einen Ungläubigen, das Kreuz gepredigt und den wider ihn Fechtenden jedes Vorrecht eines Kreuzsahrers eingeräumt werden.

Tuscien stellte hierauf Mannschaft, von ben Unhangern Friedrichs II erhielt ber Papft Geldmittel', und mancher 1200. Eifrige ober ben Deutschen Abholbe fand fich bei bem Beere ein, welches ber Marschall Jakob bes Papstes Better, und ber Rarbinal Centius anführten. Sie schlugen einen beut= fchen Befehlshaber, Friedrich, in Kalabrien, fegelten nach Meffina hinuber und eilten, in Berbindung mit bem Rang-Ier Walter und ben übrigen Rathen bes Ronigs, gen Palermo, um biefe von Markualb hart bebrangte Stadt ju entseben. Sogleich schickte ihnen ber Bergog Bevollmach= tigte entgegen, um einen Frieden zu vermitteln; boch mar ihm mehr als an dem unwahrscheinlichen Abschluffe deffelben, baran gelegen baß er Beit gewinne gum Sammeln feiner eigenen Mannschaft, bag er bie Starte ber feind= lichen erkunde und durch langere Zogerungen Aufruhr unter ihr errege. Denn feine Gegner litten (bies wußte er) Mangel an Gelbe, und ber ruckstandige Gold marb beftig verlangt. Mus benfelben Grunden stimmten ber Rangler Walter und die Erzbischofe von Meffina, Cephaludia und Monreale bereits fur ben Abschluß des Friedens, als Bartholomaus, ber Schreiber bes Papftes, welchem bie Bebingungen fur Markuald zu vortheilhaft erschienen, papftliche Briefe vorzeigte, welche jede Einigung mit bem Berzoge unterfagten. Wahrscheinlich hatte man bergleichen verschie= benen Inhaltes und in Borrath gefertigt, um nach ben Umftanben burch fie ben Ausschlag zu geben. - Die Friebensunterhandlungen wurden hierauf abgebrochen, und es

<sup>1</sup> Ep. I, 557, 588.

## Markuald besiegt. Walter von Brienne. 613

kam im Julius des Jahres 1200 zwischen Palermo und 1200. Monreale zur Schlacht'. Zweimal wurden die papstlichen Schaaren geworfen, zweimal stellte der Marschall Jakob mit so vieler Alugheit als Muth die Ordnung wieder her, und siegte beim britten Angriffe so vollkommen, daß Marstuald entsliehen mußte und sein ganzes Lager erobert wurde.

Ehe der Papst von dieser glücklichen Wendung der Dinge Nachricht erhielt, mußte er in einer bedenklichen Angelegenheit entscheiden. Auf seine Verwendung und auf Frenens Fürbitten, hatte Philipp von Schwaben alle in Deutschland befindliche apulische Gefangene frei gelassen. Sie gingen jest, zum Theil geblendet, durch Italien nach ihrer Heimath und verbreiteten Haß gegen deutsche Tyran-nei?. Wilhelm, der Sohn König Tankreds, war bereits im Gesängnisse gestorben; seine Mutter sand hingegen mit ihren drei Töchtern eine günstige Aufnahme in Frankreich, und manchem Ritter mochte es als Pflicht erscheinen sie zu rächen, manchem vortheilhaft ihre Ansprüche auf ein Königreich zu vertreten. Daher heirathete Walter, Graf von Brennes oder Brienne, aus einem alten und berühmten Geschlechte<sup>3</sup>,

Walter.

Albina ober
Albiria.

Du Fresne hist.

Iohann
Adnig von Jerusalem.

I) Marie von Jerusalem.

Parengaria von Rastitien.

I Waria.

I Waria.

I Waria.

I Waria.

I Waria.

I Waria.

I Gons, Graf Balbuin II von Gu.

Ronstantinepel.

<sup>1</sup> Gesta c. 26. Epist. XV, 114.

<sup>2</sup> Ursperg, chr. 319. Epist. I, 24. Chron. msc. No. 911. Burchardi vita Frider, I, 111.

<sup>3</sup> Rocchi chron. 36. Sanuto vite 538. Nach Inveges ann. 506, war Mandoniens Gemahl ber Graf von Monte Scaglioso; nach bem Chr. mac. 911, blieb sie unvermählt. Ammirato sam, napol. I, 98 hat weitere Nachrichten über die Familie Brienne.

Erard von Brienne.

1200, bie alteste ber Schwestern, Albina; und die beiden jun: geren, Konftanze und Mandonia, wurden spåter an ben Dogen von Benedig, Peter Biani, und ben Grafen Sforza von S. Severino vermablt. - Balter', ein fo entschlof= fener als kluger Mann, eilte fogleich mit feiner Gemablinn nach Rom und verlangte, daß ihm ber Papft bie Grafschaft Lecce und das Fürstenthum Tarent anweise, welche Raifer Beinrich VI ben Erben Tankreds versprochen, aber widerrechtlich vorenthalten habe. Lange war Innocenz in Zweifel, mas er thun folle: einerseits schien es fehr gefahrlich, bem ernfthaft von ihm beschützten Friedrich einen De= benbuhler zu erwecken, beffen scheinbar bescheibene Unsprüche fich leicht erweitern konnten, und ber mit feiner Gemablinn den Bunfch begen mußte, die von den Sobenftaufen erlit= tene Gewalt zu rachen. Undererseits war die Billigkeit ber ausgesprochenen Forberungen unläugbar und vorherzuseben. baß fich Walter, im Fall einer ganglichen Buruckfegung, ben Feinden Friedrichs und bes Papftes zugefellen merbe. Deshalb bewilligte Innocenz bem Grafen Lecce und Tarent? verlangte aber bie Sulbigung fur Friedrich und einen feier= lichen Gid, daß er sich aller weiteren Unsprüche und Un= maagungen begebe. Der Graf schwur den Gid ohne Bei= gern, und ging nach Frankreich gurud, um Mannschaft fur die Eroberung ber ihm überwiesenen Landschaften zu fammeln.

Auch mußte man, ungeachtet ber Niederlage Markualds, von neuem auf Krieg bedacht fenn. Diephold nämlich, der Graf von Acerra, welcher, nach einer vorgeblichen Entsicheidung Heinrichs VI3, auf die Statthalterschaft Apuliens Anspruch machte, war durch den Grafen von Kaserta ges

<sup>1</sup> Mit Malter war ber gebtenbete Margaritone, ben aber ein Diener in Rom ermorbete. Rog. Hov. 894.

<sup>2</sup> Borgia istoria 186.

<sup>3</sup> Pipin II, 3. Guil. Tyr. cont. 650. Es verhielt sich bamit wohl wie mit bem von Markuald gum Borscheine gebrachten Testamente.

fangen worden, erhielt aber von bessen Sohne, nach bes 1200. Baters baldigem Tode, nicht allein die Freiheit wieder, sondern verheirathete auch seine Tochter an den jungen Grassen und gewann für seinen Bruder Siegfried die Hand der Gräsinn von Fondi. Mit Hülfe dieser neuen Berswandten und Berbündeten besiegte Diephold im Junius des Jahres 1200 den Grasen von Celano und erhielt in Apuslien wieder die Oberhand.

Gleichzeitig entstand in Sicilien ein unerwarteter Zwist. 1201. Innocenz machte die Berleihung von Lecce und Zarent an ben Grafen von Brennes bem Rangler Walter bekannt: allein fo geschickt auch bas papstliche Schreiben abgefaßt war, fo erklarte biefer bennoch, ber Papft burfe nicht ein= feitig über Landschaften bes Reiches verfügen, nicht bem Ronige burch Begunftigungen feiner angestammten Reinde neue Gefahren bereiten. Bu biefer Erklarung wurde ber Kangler nicht bloß aus allgemeinen Rucksichten, fondern auch baburch vermocht, daß er, ale ein alter Feind bee tantredischen Sauses, jede Urt ber Rudtehr beffelben furch: ten mußte und des papftlichen Ginfluffes langft überdruffig war. Innocenz hingegen warf dem Kangler und den übri= gen zur Bermaltung bes Reiches bestellten Bischofen vor, daß sie, - von ihm nicht zu viel, fondern zu wenig be= fchrankt -, die Kronguter vergeudeten und gur Berftellung aller Dinge in den vorigen Stand mußten angehalten werben'. - hieran reihten sich anderweite Unannehmlichkeiten uber bas Erzbisthum Palermo. Der Kangler Balter hatte fich nach Erledigung beffelben mablen laffen, und bie Beistimmung des gutmuthigen Karbinals Centius, - bes nach= maligen Papftes honorius III -, erhalten : Innocenz aber tabelte die Berbindung diefer Burde mit dem Bisthume

<sup>1</sup> Notamenti 2. Innocenz widersprach vergebens der Freitaffung Diepholbe. Epist. I, 575.

<sup>2</sup> Epiat. II, 187 vom September 1200.

<sup>2</sup> Inveges ann. 511, 538. Pirri Sicilia I, 122.

1201 von Troja und gebot, daß sich Walter vor Erhaltung bes Palliums nicht Erzbischof nenne und nur als einstweiliger Verwalter bes Hochstiftes auftrete. Hiedurch beleidigt, vers fuhr Walter noch eigenmächtiger als vorher, nahm seinen Bruder, den Grafen Gentilis von Monopello, in den Vormundschaftsrath auf und vereitelte die Einwirkung des papstelichen Gesandten so sehr, daß dieser vorzog das Land zu verlassen.

Markuald, welcher von dem Allem wohl unterrichtet und wieder machtig geworden war, weil das papstliche Heer Geldmangels und ausbrechender Krankheiten wegen Sicilien verlassen hatte, näherte sich dem Kanzler, und es kam ein Bundniß zwischen beiden zu Stande. Ihre Einigkeit dauerte jedoch nicht lange, indem jeder nach ungetheile ter Herrschaft trachtete und dazu verschiedenartiger Mittel bedurfte. Daher beschuldigte Walter den Herzog, er wolle den jungen König durch List oder Gewalt bei Seite schaffen, und Markuald behauptete wiederum, der Kanzler wolle seiznem Bruder Gentilis die Krone aussehen.

Bei diesen Umständen zögerte Innocenz nicht länger, sondern sprach den Bann über den Kanzler, welcher indeß seine, gleiches Schickfal besorgenden, Regierungsgenossen vermochte den Papst zu warnen: er möge nicht die Gestähren durch seine Strenge erhöhen. Dieser richtete seine Antwort an den jungen König!: "während der Kanzler die Krongüter und Schäße vergeude, habe er Geld und Schäße großmuthig aufgeopfert. Friedrich möge, durch Gottes Hüse, in früher Jugend Recht von Unrecht, Treue von Untreue unterscheiben lernen und sich vor falschen Freunden hüten. Wer sich dem Papste widersetze, sey auch des Kösnigs Feind, und von dem durch starke Side gebundenen Grafen von Brennes habe man nichts zu befürchten." — Der Kanzler, dessen Macht seit dem Banne des Papstes

<sup>1</sup> Gesta c. 33. Das Schreiben ift etwas fpater, vom britten Swiius 1201.

fehr abnahm, begab sich nach Apulien und verband sich mit 1202. Diephold, welcher jedoch an dem nebst tapferer Mannschaft aus Frankreich gurudgekehrten Grafen Walter von Brennes einen neuen tuchtigen Gegner fand und bei Rapua besiegt wurde. Diefer Unfall machte ben Rangler geneigt, fich mit Innocenz wieder auszusohnen, und die Berhandlung hatte guten Fortgang, bis man verlangte: er folle fich bem Gra= fen von Brennes nicht widerseben. Da rief er laut: "und wenn mir ber Apostel Petrus bies befohle und wenn ich beshalb in die Solle fahren mußte, bennoch wurde ich nicht gehorchen." - Er Derließ fich auf Diephold, welcher mit großer Geschicklichkeit eine neue ansehnliche Macht verfam= melt hatte und ben ichwacheren Grafen von Brennes bei Baroli einschloß!. Deffen treffliche Unordnungen und bie Segensfpruche und Berfluchungen bes angstlicheren Rar= binalgefandten wirften aber gleichmäßig fo fehr gur Befeuerung ber Mannschaft, bag Diephold gegen alle Erwar= tung bier noch harter als bas erfte Mal geschlagen, und fein Bruber mit vielen andern Eblen gefangen murbe.

Bahrend die papstliche Partei in Apulien auf solche Beise die Oberhand gewann, hatte Markuald, zum Theil mit Hulse der Pisaner, fast ganz Sicilien unterworsen, Palermo nach einem mit dem Grafen Gentilis geschlossenn Bertrage besetzt und den jungen König in seine Gewalt bekommen?. Schwerlich trachtete er diesem nach dem Leben, sondern bediente sich lieber seines Namens, um den eigenen Unmaaßungen dadurch den Schein des Gesetzlichen zu berschaffen. Um dieselbe Zeit erhielt Walter von Brennes, der eilig nach Sicilien übersehen sollte, vom Papste Vollsmacht, zur Bestreitung der nothigen Ausgaben die Staats-

<sup>1</sup> Die erfte Rieberlage fallt schon auf ben Januar 1201. Rich. 8. Germ. sest bie zweite Schlacht auf ben Gten Oktober 1202, aber sie mußte schon vor bem Mai 1202 gefochten seyn. Ep. V, 37, 84, 80. Sollte vom 6ten Oktober 1201 bie Rebe fepn?

<sup>2</sup> Ep. V, 4, 37, 80

1203. einnahmen zu verkaufen, ober gegen zinsbare Unleihen an Raufleute zu verpfanden '. - So bruckten beibe Parteien gleichmäßig das Land, und während Manche in diefen Ber= wirrungen über alles billige Maaß angestrengt murben, entzogen sich Undere auch den gewöhnlichen Verpflichtungen zu Steuer = und Pacht = Bahlung2. Wiffe man boch kaum, - fo entschuldigten fie fich -, wer herr fen und bleiben werde, stehe doch ein neuer Rrieg bevor. Dieser ward nun zwar glucklich abgewendet3, weil Markuald im September bes Jahres 1202 an ben Folgen eines Steinschnittes ftarb; allein das Land ward hiedurch noch immer nicht ganz be= ruhigt: benn Wilhelm Rapparone bemachtigte sich ber Berr= schaft in Palermo, und bie früheren Unhanger Markualds schlossen sich an den Rangler Walter an, welcher biefen Beitpunkt benutt und fur bas Berfprechen unbebingten Ge= borfams, die Lofung vom Banne erhalten hatte. Der papstliche Gefandte freute fich fehr, als es ihm gelang biefe beiden Parteien auszusohnen; bald bemerkte er inbessen, die Berfohnung fen nur aufrichtig, fofern beibe gemeinschaftlich gegen ihn wirkten. Wenigstens hintertrieb Rapparone, bei allem Scheine außerer Unterwurfigkeit, beffen Maagregeln; und der Rangler erhob laute Rlagen, daß die ihm früher gehörigen Bisthumer von Innocenz neu besetht waren und er beharrlich beren Ruckgabe verweigere. Bon beiben Sei= ten bergeftalt bedrangt, ging ber papstliche Gefandte nach Messina, und erwartete weitere Verhaltungsbefehle.

Diese mochten aber diesmal langer ausbleiben, weit Innocenz, unruhiger Bewegungen ber Romer halben nach Anagni gehen mußte und hier schwer erkrankte; ja in Apulien wurde das Gerücht verbreitet, er sen gestorben. Sogleich offenbarte sich, wessen Geist die zeither Gehorsamen

<sup>2</sup> Ep. V., 76. all .mm major on their hall mad son moth

<sup>3</sup> Borgia istoria 186. Lello vite 8-9. Epist. V, 89; VI, 71.

<sup>4</sup> Man ftritt über Gemeinde = und Rirchen = Gut. Ep. VII, 133.

gebanbigt, und welcher Groll sich über bie fast ausschließ= 1203, liche Unftellung von Bermandten bes Papftes allmählich erzeugt hatte. Matera, Brundusium, Sydrunt, Baroli u. f. w. vertrieben fogleich bie papftlichen Befagungen, und obaleich die Nachricht von der hergestellten Gefundheit bes Pavftes bald einging, furchteten fie boch nun die Strafe bes Abfalles und wiberftanden fo beharrlich, daß ber Graf von Brennes blog auf bem offenen Lande bie Dberhand bebielt. Erft im Jahre 1204 fiegte er nochmals bei Ga= 1204. lerno über ben unermublichen Diephold, und außerte: fein Deutscher mage mehr einen unbewaffneten Frangofen angugreifen '. Die Strafe fur biefe Prablerei blieb jedoch nicht lange aus, benn am 11ten Junius 1205, wo ber Graf 1205, teine Gefahr ahnete, ward er von Diephold in feinem Lager überfallen, geschlagen und bei ber Gefangennehmung fo schwer vermundet, daß er nach wenigen Tagen ftarb2.

Ein so entscheidender Unfall und die zweiselhafte Lage 1206. Siciliens vermochten den Papst, Diepholds lang zurückgez wiesenen Bitten Gehör zu geben. Dieser versprach: er wolle ibm überall gehorchen, für ihn sechten und keine Unssprüche Philipps von Schwaben anerkennen; und erhielt dasur nicht allein mit allen Deutschen die Lösung vom Banne, sondern ging nun auch in Gesellschaft eines papstelichen Gesandten nach Palermo, um an den Reichsgeschäfzten den vorzüglichsten Antheil zu nehmen. Durch diesen Bechsel überrascht, gab Kapparone den jungen König in seine Hande, nichts stand des Grasen Oberleitung mehr im Bege, und ein gemeinsames großes Fest sollte die völlige

<sup>1</sup> Cassin, mon, Ursp. 322, Guil, Tyr. 651, Alber. 422. Gesta c. 38.

<sup>2</sup> Die Deutschen thaten allerdings dem Lande viel Schaben, und die wichtigen Stadte stellten Bachen vor den Thoren aus, um nicht übersfallen zu werden. Acta Sanct. 16ten Febr. p. 882. Die Wittwe bes Grafen Walter beirathete den Grafen Jatob von Tricario. Crou. meer. No. 911.

1206. Einigung auf eine heitere Weise bekräftigen. Während dieses Festes entstand das Gerücht: Diephold wolle seine hiese bei gegenwärtigen Feinde gefangen nehmen. Laut widerssprach er, aber vergebens: denn jene hatten sehr wahrscheinslich das Gerücht selbst ersonnen, um einen Vorwand für 1207. Diepholds schon beschlossene Gesangennehmung zu bekommen. Bald darauf entstoh dieser jedoch aus der Haft, und erhob in Upulien neue Fehden. Friedrichs II Leitung übernahm der Kanzler Walter, Kapparone hielt das Schlos von Pastermo fernerhin beseht, Genueser und Pisaner kriegten über Syracusä, als seh sier Eigenthum, und die Saracenen drangen oft aus den sieilischen Gebirgen hervor, die Christen versolgend und beraubend. Dies Unwürdige und Drückende

verfolgend und beraubend. Dies Unwurdige und Druckende feiner Lage fehr wohl fuhlend, erließ ber junge Konig ein Rundschreiben folgendes Inhalts: "allen Konigen ber Welt und allen Fürsten des Erdfreifes, der minderjahrige unschul= bige Konig Siciliens, - nur Friedrich genannt -, Beil im Namen Gottes! Berfammelt euch ihr Bolfer, nahet ihr Ronige, eilt herbei ihr Fursten und fehet, ob ein Schmerz bem meinen gleich fen. Der Bater ftarb mir, ehe ich ihn fah und kannte, die Mutter wurde bem Rinde entriffen, und wie ein geduldiges Lamm fiel ich in fklavische Ubhan= gigkeit von Dienern aller Art und aus allen Bolkern, welche über Reich und Guter das Loos warfen und mir, der ich von einer Sand in die andere gerieth, felbst bas tagliche Brot barzureichen fur unbequem hielten. In mir wird bes Bolkes Freiheit verlett, überall ber Name ber Kirche ge= mißbraucht; ich werde mehr beherrscht als ich herrsche, und bitte vielmehr als daß ich geben konnte. Und bennoch wirkt bas Bolk in seiner Thorheit mehr jum Zwiespalt als jum Frieden. Guch felbft, o ihr Furften, fommt ihr zu Gulfe wenn ihr mir beiftebt, ben Sohn eures Raifers befreiet,

<sup>1</sup> Ogerius zu 1204—6. Pipin II, 22. Cassin, mon. zu 1206. Im Sahre 1207 zerstörten die Reapolitaner Cumd als Sie aller Rauber und Laster. Acta Sanct. 16ten Februar p. 882.

bie gefallene Krone aufrichtet und bas zerstreute Bolk wies 1207. ber versammelt 1."

Aber alle diese Rlagen und Bitten verhallten ohne Er= folg, und die einzige Urt von Bulfe fam durch ben Papft, welcher (obgleich die Beit seiner Bormunbschaft eigentlich fcon abgelaufen war) im Junius 1208 einen Reichstag 1208. nach S. Germano berief und Folgendes festfette: "die Gra= fen Peter von Celano und Richard von Fondi find Statt= halter bes Reiches dieffeit des Pharus und richten über jede Beschwerde nach den Gesetzen. Wer rechtswidrig einen Unbern befehdet ober fich felbst racht, wird als ein allge= meiner Feind von Allen befriegt. 3weihundert Ritter muffen, zur Unterftutung bes Ronigs in Sicilien, am erften Seprember verfammelt und auf ein Jahr mit allem Rothi= gen verforgt fenn; eine gleiche Bahl wird jenen Grafen gestellt, sobalb bie öffentlichen Ungelegenheiten friegerische Maagregeln erfordern. Wie viel ein jeder hiezu beitrage, bestimmen papstliche Bevollmachtigte nach ber bisherigen Berpflichtung und bem Bermogen ber Grafen, Barone und Stäbte 2.11

Benn es bebenklich erscheint, daß Innocenz sich noch jeso das Recht vorbehielt, diese und ähnliche Bestimmungen zu andern, zu erklaren und zu erlassen; so war doch sein Bersahren wohlgemeint und bezweckte die Gerstellung des inneren Friedens und der königlichen Macht. Allerdings wollte er die Rechte eines lehnsherrlichen Bormundes in vollem Maaße ausüben, und als Oberhaupt der Kirche am wenigsten ein papstliches Lehn vom papstlichen Einflusse frei lassen: aber eben so gewiß wollte er Friedrich II als König erhalten und meinte es besser mit ihm, als die deutschen Geersührer und die apulischen Großen, welche einer völligen

<sup>1</sup> Der Brief gehört offenbar in biese Zeit, und es ist tein genügenber Grund vorhanden, ihn für unacht zu halten. Martene coll. ampl.
11, 1150.

<sup>2</sup> Gesta esp. 40. Epist XI, 132 = 133.

1208. Unabhängigkeit von höherem Einflusse nachstrebten und hererenlose Unordnung sehr irrig für ihren größten Gewinn hielten. Friedrich beklagte sich oft bitter über sie beim Papste, und dieser schrieb ihnen, so ernst als wahr!: "wenn ihr euch auch nicht fürchtet den König zu beleidigen, wenn ihr den Vorwurf der Untreue, wenn ihr offenbare Schande, wenn ihr den Zorn Gottes nicht scheuet; so solltet ihr doch wenigstens einsehen, daß eure Güter bei solchem Benehmen zulest unsehlbar zu Grunde gehen, und eure Personen jeder Wilksur preis gegeben sind!" — Sie wollten es nicht einssehen, und die Beschlüsse von S. Germano endigten auf keine Weise die Leiden dieser schönen Länder. Deutschland aber, dessen Geschichte jest nachgeholt werden muß, war nicht glücklicher als Italien.

<sup>1</sup> Epist. X, 141; VI, 53, 54. Geschenke wirkten nicht auf Innocenz, quasi stercora curavimus recusare. Ep. II, 280. Dagegen berechnete er seine Vorschüsse und Austagen auf 12,800 Unzen Goldes, über welche Friedrich eine Schuldverschreibung ausstellen und gewisse Güter als Psand einraumen mußte. Martene collect. ampl. II, 1236.

## Fünftes Sauptstück!

In Viterbo erhielt Herzog Philipp von Schwaben und 1197. Tuscien, die Nachricht vom Tobe Kaifer Beinrichs VI. Che er noch Beit hatte zu überlegen, ob er jest, nach fei= nem ersten Plane, die Reife nach Apulien fortfeten und Friedrich II zur Kronung nach Deutschland abholen folle, ober nicht, erhob fich ringsum Emporung gegen ihn und feine Unbanger. Mit Mube und Gefahr entging er biefen Nachstellungen und erreichte Deutschland gegen bas Enbe bes Jahres 1197. — Schon früher mar hier ein unwahres Gerucht verbreitet worden, Raifer Beinrich fen gestorben, und fogleich erlaubten sich Biele (ber Furcht entbunden) Raub, Plunderung und Unbilben mancher Urt 1. Der Wiber= ruf jener Nachricht erzeugte Schrecken, Die endliche Befta: tigung aber neue Frevel; fo bag es boppelt wichtig erschien, fich über bie Regierung bes Reiches schnell und entschieden zu einigen.

Herzog Philipp trat zunächst als Bormund seines 1198. Ressen Friedrich auf, und gewann mehre süddeutsche und oberrheinische Fürsten und Bischöse für seine Unsichten. Dagegen behaupteten die Erzbischöse von Trier und Köln, ihnen siehe, — benn der Erzbischos von Mainz war noch im Morgenlande abwesend —, die Einleitung einer Königs:

<sup>1</sup> Godofr. mon. Ursp. 319.

624

1198 mahl von Rechtswegen zu, und kamen auf einer Berfamm= lung in Undernach mit mehren Fürsten und Bischofen über= ein, daß jene Wahl am erften Marg 1198 in Roln ftatt= finden und die Reichsstande, besonders aber Bertolb V von Baringen berufen werden folle, beffen Erhebung fie beim= lich schon beschlossen hatten. Ihnen wirkte Philipp mit besto größerem Erfolg entgegen, ba er im Besite ber Reichs= fleinode und Schätze war, da alle alten Freunde feines Haufes und alle Reichsbeamte und Reichsmannen feine Partei ergriffen , und viele von den Fursten und Bischofen welche burch den Fall Beinrichs des Lowen gewonnen hat= ten, nur in der fortbauernden Obermacht ber Sobenstaufen bie Burgichaft ihrer verbefferten Stellung erblickten. Diefe letten, die Berzoge Ludwig von Baiern und Bernhard von Sachsen, der Erzbischof von Magdeburg, die Bischofe von Bamberg, Worms und Beig, die Markgrafen ber oftli= den Marken und mehre andere Fursten und Pralaten, versammelten sich beshalb zu Urnstadt, im Schwarzburgischen. wo Berzog Philipp von Schwaben verlangte, daß er zum Reichsverweser bis zur Großjährigkeit seines Neffen ernannt werbe. Siegegen bemerkten aber Mehre: auf Friedrich burfe man keine Rucksicht nehmen, weil feine Bahl zum Theil erzwungen und weil er (nach dem unerwartet fruben Tobe Beinrichs VI) als ein breijahriges Rind Rechte und Pflich= ten folder Urt zu übernehmen nicht im Stande fen.

Bahrend nun Philipp mit seinen Freunden, besonders dem Bischose Diethelm von Konstanz, noch überlegte, ob er seines Neffen Unsprüche vertheidigen, oder ob er für sich selbst hervortreten sollte; eröffneten die Erzbischöse von Köln und Trier ihre Bahlversammlung. Sie erstaunten aber sehr, als so viele Reichsstände ausblieben, und von jenen thüringischen Jusammenkunsten Nachricht einlief. Deshalb

<sup>1</sup> Burchardi vita 119.

<sup>2</sup> Conrad a Fabaria 79. Diethelm war ein geborener herr von Krenkingen. Zapf. monum, I, 371.

wurde fogleich ber Bifchof hermann von Munfter nebft an= 1198. beren geehrten Mannern an jene Berfammelten geschickt, mit bem Ersuchen: nicht in Abwefenheit ber übrigen eine Bahl vorzunehmen, fonbern an einem bestimmten Orte gemeinfam barüber zu verhandeln. 2113 biefe Gefandten in Thuringen anlangten, war aber Philipp icon auf mehren Fürstentagen in Erfurt, Urnftabt und Ichtershaufen als Ronig bezeich= net, ja wie Ginige erzählen am fechsten Marg 1198 in Muhl= haufen zum Konig erwählt und an mehren Orten als fol= der anerkannt worden. Sieruber gurnten die in Roln Berfammelten um fo mehr, ba bie großere Bahl ber Bahler Philipps aus fachfifchen Furften beftand , und überhaupt noch nie ein Ronig innerhalb Sachsens gewählt worden fen. Sie erneuten baber fogleich ihre Unterhandlungen mit Bertolb von Baringen und versprachen ihn jum Ronig ju er= beben, wenn er fich an einem bestimmten Tage mit Beeres= macht in Undernach einfande. Bertold befchwur bies und stellte, um größerer Sicherheit willen, feine Neffen bie Grafen von Urach zu Beiffeln. Als er aber vernahm bag Phi= lipp bereits von vielen Reichsftanben anerkannt fen, als er, mehr haushalterifch benn ehrgeizig gefinnt', nachrechnete bag fich die Roften schon jest auf 6000 Mark beliefen; fo er= schien ihm ber Musgang bes fur ihn schon ungunftig begin=

<sup>1</sup> Die Nachrichten bei Godofr., Otto S. Blas., Erfurt. chron. S. Petrin., Corner 814 u. f. w. sird nicht ganz zu vereinigen, besonders in hinsicht ber Zeit und der Orte, wo die thuringischen Bersammlungen gehalten wurden. Die oberdeutschen Stände hatte Philipp wohl schon vorher in Worms gewonnen, wenigstens sagt Godofr. monach., et sen albis Paschalibus (das ware, nach hattaus, Westenrieder und hellwig, für jene Zeit des Mittelalters, der Sonntag Invokavit, der 15te Febr. 1198) baselbst gekrönt einhergegangen. Burchardi vita 113 nennt Muhthausen als den ersten Wahlort.

<sup>2</sup> Freiburger Chron. 21. Unebel war es, baß Bertolb seine Reffen nicht aus ber haft tofete. Sie mußten ihr eigenes Bermögen bazu berwenden, und gelobten im Falle ber Befreiung Monche zu werben. Konrab, ber eine, stieg empor bis zum Karbinal. Burchardi vita 115.

aber außer Zweifel, und gern trat er seine Unspruche gegen Empfang von 11,000 Mark an Philipp ab.

Unterdeß warteten die Fürsten in Andernach mit Sehnssucht auf Bertolds Unkunft und schalten, als jener Vertrag bekannt wurde, daß er aus Lässigkeit und Geiz eine Königskrone verscherze'; worauf er, die Habsucht in ihren Maaßregeln hervorhebend, antwortete: "er möge eine Krone nicht, wenn er sie erkausen solle." — Eben so wenig wollte Herzog Bernhard von Sachsen?, an den sich jene Fürsten jeht wandten, auf eine so unsichere und kostspielige Unternehmung eingehen.

Nach Beseitigung bieser Gegner, und nachdem ihn der Bischof von Sutri in Worms vom Banne gelöset hatte, hoffte Philipp leicht seine übrigen Widersacher zu gewinnen: aber sie wiesen alle Anerbietungen zurück, obgleich die Gründe dieses Zurückweisens nicht bei allen dieselben waren. Zorn über verlehtes Wahlrecht 3, Hoffnung größerer Unabhängigkeit oder Geldgewinnes, Furcht vor der hohenstaussischen Uebermacht u. s. w. wirkten abwechselnd; und wie es Manche sür rühmlich hielten die Erbsolge dieses Hauses zu unterstühen, so achteten es Andere für Pflicht dessen Ansprüche zu untergraben. Nach Bertolds und Bernahards Kücktritte konnte man aber nur unter den Welsen einen würdigen Gegner Philipps sinden; weshalb die Grafen von Tagsburg und Leiningen zu vorläusigen Unterhandzlungen an Otto, den jüngeren Sohn Heinrichs des Löwen\*,

<sup>1</sup> Schöpflin hist. Zar. Bad. I, 153.

<sup>2</sup> Registr. imper. 136.

<sup>3</sup> Conr. a Fabaria 79.

<sup>4</sup> Richard machte den Otto erst zum Grafen von York, dann aber, weit er sier wenig Gehorsam fand, zum Grasen von Poitou. Roger Hov. 685. Alber. 380. Tolner 344. Bonany éclaircissement sur Othon IV. Mémoires de l'académie des Inscriptions, Vol. 35. Otto war ein großer und starker Mann. Burchardi vita 115.

(ber altere, Pfalzgraf heinrich, mar noch in Palaftina) ge= 1198. fchickt murben, welcher fich als Stellvertreter feines Dheims Richard in Poitou aufhielt. Auch diefen Konig lub man ein, - mahrscheinlich in Bezug auf seine Berhandlungen mit Beinrich VI über bas arelatische Reich -, er moge am erften Dai gur Konigsmahl in Roln erfcheinen; aber aus Furcht daß die Fürsten, benen er die versprochenen Summen noch nicht gezahlt hatte, ihn vielleicht wiederum festhalten wurden, unterftutte er Otto nur aus ber Ferne mit vielem Gelbe und gewandten Fursprechern'.

In bem Maage als nun Richard und fein Berbunde= ter, Graf Balbuin von Flandern, fur die Belfen auftraten, fcbloß fich fein alter Gegner Philipp Muguft an die Bobenftaufen an, und fo kam am 29sten Junius 11982 in Worms ein wirksames Bundnig zwischen bem Ronige von Frankreich und Ronig Philipp zu Stande, gegen Richard, Otto und beren Freunde und Unhanger. Schon fammelten fich biefe am Nieberrhein und umlagerten Uchen, bamit bie Kronung Ottos nach altem ehrwurdigem Berkommen bier vollzogen werde: allein bie Burger, benen Konig Philipp Berftartung jugefchickt hatte, widerstanden feche Bochen lang mit ber bochften Tapferfeit. Erft nach Aufopferung vieler Menfchen und vielen Gelbes eroberte Otto bie Stabt den 10ten Julius, marb am 12ten bafelbft vom Erzbifchofe von Roln gefront's und verlobte fich, ju nicht geringer Ber= ftartung feiner Partei, mit ber Tochter Bergog Beinrichs I

<sup>1</sup> Arnold. Lub. VII, 17. Halberst. chron. 140. Registr. imper. 4, 5, 28. Coggesh, chron. angl. 851. Robert. de Monte. Roger Hov. 776. Laudun, chron. 710.

<sup>&#</sup>x27;2 Leibnitz cod. urf 5. Rymer foed. I, 1, 34. Dumont I, urf. 218.

<sup>3</sup> Aquic. auct. Auctor inc. ap. Urstis. Die Abweichungen über Ottos Rronungstag gablen auf: Pfeffinger I, 498, Meibom script. III, 117. Bir folgen im Texte ben Ungaben von Radulph. a Diceto 703. In Achen befehtigten fur Philipp: Balram, ber Cobn bee Berjogs Deinrich von Limburg, und Beinrich Truchfes von Balbburg. Hurch. vita 117.

1198. von Brabant. - Roch mehr als Otto gewann indes Phi= lipp, als fich ber zum Ronig erhobene Berzog Ottokar von Bohmen', und fpater fogar ber Erzbischof von Trier fur ihn erklarten. Nach Besiegung einiger Widersetlichen in Dberdeutschland zog er ben Rhein hinab, hielt am 15ten August einen Reichstag in Mainz und empfing, in Abwefenheit bes bafigen Erzbischofs, bie Rrone aus ben Sanden bes Erzbischofs Aimo von Tarantaife?. Hierauf kam er nach Roblenz, erzwang den Uebergang über die Mofel und gewann die Lander feiner Feinde bis in die Gegend von Roln. — Aber ichon in biefem erften Sabre zeigten fich bie bofen Kolgen eines folchen inneren Rrieges: Bonn, Under= nach und mehre andere Orte wurden größtentheils nieder= gebrannt, und die übermuthigen Golbner verschonten feinen Stand, fein Geschlecht. Go bestrichen fie g. B. eine nacht ausgezogene Ronne mit Honig, walzten fie bierauf in Rebern, festen fie verkehrt auf ein Pferd und führten fie bob= nend umber. Wie ernst übrigens Ronig Philipp Frevel fol= cher Urt zu verhuten strebte, geht baraus hervor, daß er 1199. jene Uebelthater in fochenbem Baffer erfaufen ließ3.

Die mannichfachen Fehden und Kriegszüge bes folgensten Jahres 1199 waren nicht minder verwüstend, keinesswegs aber entscheibend; obgleich im Ganzen Otto mehr verstor als Philipp.

<sup>1</sup> Er ward in Boppard gekront. Monatsschrift bes bohmischen Musfeums II, 3, 235.

<sup>2</sup> Tarantasiensis, nicht Tarenti, sagt Reg. imp. 21. Gallia christ. XII, 707. Die Rronung war nach Erf. chron. S. Petr. erst ben achten September; aber wahrscheinlich ift nativitas Mariae für ascensio geseht. Auct. inc. ap. Urst.

<sup>3</sup> Godofr. mon. Arnold. Lub. VI, 2-4.

<sup>4</sup> Siehe über bie Fehben: Godofr. mon., Aquic. auct., Auct. inc. ap. Urst., Gobelin 263, 276, Meibom. de orig. Hemlst. Leibn. mantissa XXXVII, 194, Albert. Stad., Admont. chr. Braunschweig wurde von Philipp vergeblich belagert; helmstabt und Koblenz versbrannten größtentheils u. s. w.

Defto wichtiger erfchien es beiben Theilen, ben mach= 1199. tigen Papft ju gewinnen. Otto fette bie Rechtmaßigkeit feiner Bahl, ben alten Saß ber Sobenstaufen und Philipps neue Unbilben gegen die Kirche auseinander, und bat um beffen nochmalige Bannung. Der Ronig von England, ber Graf Balbuin von Flanbern, die Mailander, ber Ergbifchof von Koln, die Bischofe von Paderborn, Minden und Berben, Bergog Beinrich von Brabant und mehre Aebte und Grafen Schrieben an Innocenz : "Ronig Otto habe ber Rirche Schut und Erfat bes Berlorenen versprochen, und bem Erbrechte an dem beweglichen Nachlaffe ber Bischofe und Mebte entfagt. Solche Milbe verdiene um fo eher die papftliche Freundschaft, ba alle Unterschriebene fich gleich bem Ronige verburgten, bag man ben Rechten ber romischen Rirche nirgends werbe ju nabe treten." - Des Papftes bofliche Untwort zeigte feine gunftigen Gefinnungen, fprach aber feineswegs bie Unerfennung Ottos aus.

Noch weniger konnte indessen Philipp auf die Gunst bes Papstes rechnen, obgleich dieser bald nach seiner Erhesbung dem Bischose von Sutri und dem Abte von S. Anasstasso auftrug, den Herzog (welcher von Colestin wegen seindlicher Behandlung des Kirchenstaates gebannt war) in die Gemeinschaft der Kirche wieder auszunehmen; im Fall er erstens, die von Heinrich VI gefangen gesetzen Apulier freilasse, und zweitens eidlich gelobe, den Besehlen des Papstes über alle Gegenstände des Bannes zu gehorchen. — Allein der Bischos lösete, übereilt oder auf andere Beisc gewonnen, den Bann, ehe Philipp die zweite wichtigere Bedingung ersüllte; welches Versahren Innocenz vernichtete und den Bischos zur Strase in ein Kloster steckte<sup>2</sup>. — Beit mehr Fürsten und Prälaten, als für Otto, schrieben jedoch für Philipp an den Papst: die Erzbischöse von Magdeburg.

<sup>1</sup> Innoc. reg. imp. 3, 8. Miraei op. dipl. I, 149. urf. 74.

<sup>2</sup> Epist, I, 25. Reg, imp, 12, 21, 29. Der Bifchof von Sutri war nach Ughelli Ital, sacra I, 1275 ein Deutscher.

1199 Trier und Befangon, die Bischofe von Regensburg, Freifingen, Mugsburg, Konftang, Gichftabt, Worms, Speier, Briren und Bilbesheim, viele Mebte, ber Ronig von Bobmen, bie Bergoge von Sachsen, Baiern, Defterreich, Meran und Lothringen, die Markgrafen von Meißen, Branden= burg und Mahren. Beigestimmt hatten ferner folgende Ub= wesende: ber Patriarch von Aquileja, der Erzbischof von Bremen, die Bifchofe von Salberftadt, Berben, Naumburg, Donabrud, Bamberg, Paffau, Chur, Tribent, Mes, Toul, Berdun, Luttich, ber Pfalzgraf Otto von Burgund (Phi= lipps Bruder), die Bergoge von Zaringen und Karnthen. bie Markgrafen von Landsberg, Rumesberg' und Bobburg, bie Pfalzgrafen von Thuringen, von Wittelsbach und viele andere Grafen und Edle. Gie schrieben: "mit Ausnahme weniger Unruheftifter hatten sich die berufenen Reichsstande, in Gegenwart ungabliger Eblen und Reichsmannen, ein= stimmig fur den Machtigsten und Burdigsten, fur Philipp erklart. Gleich biefent maren alle ber Meinung, bag man die Rechte der romischen Rirche auf keine Beise verkurgen burfte; wogegen fie auch ben Papft baten, bag er feine Sand nicht mit Unrecht nach ben Reichsrechten ausstrecken, vber Markuald ben Marschall des Reiches feindlich behan= beln mochte. Diesen Wunsch follte Innocenz um so mehr beruckfichtigen, ba fie binnen kurzer Frist ben Romerzug mit großer Macht antreten wurden?"

Der Papft antwortete ben Furften und Pralaten: "ibm fen leider Kunde von einer zwiespaltigen Wahl zugekom= men; doch wolle er, sobald biefer Uebelftand gehoben mare. ben rechtmäßig erwählten und gefronten Ronig gern zur Raiferfronung berufen. Nach weltlichen Rechten trachte er

<sup>1</sup> Ueber bie Markgrafen von Rumesberg in Schwaben an ber Gung, fiehe hormanr in ben Wien. Jahrb. XXXVIII, 56. Ber ift aber ber Herzog von Bites, welcher auch genannt wird?

<sup>2</sup> Reg. imp. 14, 15. Das Schreiben ber Fürften ift vom 28ften Mai, hochst mahrscheinlich 1198,

feineswegs und fen, - bie Bohlthaten ber Raifer mehr 1199. als ihre Uebelthaten im Unbenken behaltend -, auf bes Reiches Beste nicht minder bedacht, als auf bas Wohl ber Rirche. Diefes, und bag feine Schritte gegen Markualb burch beffen Thaten vollkommen gerechtfertigt maren, mur= ben fie felbst einfehen, fobalb fie fich von ben Umftanden grundlich unterrichteten und feinem Boshaften und Berleumder Gebor gaben." - Bestimmter trat Innoceng in der Fulle feiner Macht gegen Philipp felbst hervor, und antwortete beffen Gefandten in einer feierlichen Rarbinals: fibung': "im erften Buch Dofe lefen wir, bag Melchifebet Ronig war und Priefter; Ronig jedoch nur einer Stadt, Priefter bagegen ber Gottheit. Die Priefter nahmen ben Behnten, und gaben ihn nicht; sie weihten, wurden aber nicht geweiht; fie falbten, murben aber nicht gefalbt: barum fteben fie bober als bie, welche ben Behnten geben, welche geweiht und gefalbt werden. Ihre Lippen, fagt ber Prophet, bewahren die Wiffenschaft und aus ihrem Munde geht bas Gefet. Roch beutlicher erklart fich bas Evange= lium: auf Petrus, Diefen Felfen hat Chriftus feine Rirche gegrundet, ihm bas Recht gegeben auf Erben und im Simmel zu binden und zu lofen, ihm gefagt: furchte bich nicht, benn ich bin bei dir; ihm geweiffagt: Die Pforten ber Solle follen bich nicht übermaltigen. Mithin haben bie Furften nur Gewalt auf Erben, die Priefter auch im himmel; jene nur uber ben Beib, biefe auch uber bie Seele; jene uber einzelne ganbicaften und Reiche, ber Papft, als Stellver= treter Chrifti, uber ben Erbfreis. Much ift bas Priefterthum alter als die weltliche Berrichaft, und jenes fammt aus gottlicher Ginfegung, Diefe aus ber Unmaagung Nimrods bes großen Jagers. Das Konigthum wurde ben Juden auferlegt jur Bestrafung, bas Priefterthum ward ihnen gegeben gur Errettung. Bo bie weltliche Macht es gewagt hat ber Rirche ju widerstehen, ift fie gerschmettert worben,

<sup>1</sup> Reg. imp. 18.

## 632 Des Papstes Einwirkung auf die Königswahl.

1199. von der Rotte Korah bis auf unsere Tage. So siegte Innocenz II über Anaklet, so Lothar über Konrad, so Alexans
der III über Friedrich I; so ist jeht die Kirche durch Gots
tes Gnade einig und mächtig, im Reiche aber um eurer Süns
den willen Spaltung und Krieg. Doch vergilt die Kirche
dem Reiche nicht, wie dieses ihr; sondern theilt Klage und
Mitleid hauptsächlich darüber, daß die Fürsten seinen Ruhm
beslecken und seine Freiheit und Würde verlehen. Zur Abs
stellung so großer Uebel hätte man sich aber schon längst
an den apostolischen Stuhl wenden sollen, vor welchen
diese Angelegenheit bekanntlich zuerst und zuleht gehört:
zuerst, weil der Papst das Kaiserthum vom Morgens
lande auf das Abendland übertrug; zuleht, weil er durch
Bewilligung der Kaiserkrone allem erst Schluß und Halstung giebt."

Als biefe Weifungen unwirksam blieben, ermahnte Innocenz die Fürsten und Pralaten noch einmal: sie mochten ben 3wift beseitigen, welcher Reich und Kirche zerstore; fonst werde er, weil jede Bogerung die Gefahr vermehre, fich fur ben erklaren muffen, beffen Berbienfte und Gifer ihm am größten erfcbienen 1. Bu gleicher Beit verlangte er von dem aus Ufien eben zuruckgekehrten Erzbischofe Konrad von Maing, ein Gutachten über die Berhaltniffe in Deutsch= land: theils um biefen burch ein folches Bertrauen zu ge= winnen, theils um fich burch einen scheinbar noch Unpar= teilichen belehren zu laffen. Doch mar am Schluffe bes Schreibens fo hoflich als warnend gefagt: der Erzbischof werbe gewiß kunftig bie papftliche Entscheibung anneh= men und alle Bischofe und Pralaten feines Sprengels hiezu anweisen. Die Bemühungen Konrads und bes mit ihm verbundenen Markgrafen Bonifag von Montferrat, einen

<sup>1</sup> Admont. chron. 194. Epist. II, 293, 294. Der Auftrag an ben Erzbischof von Mainz ist vom britten Mai 1199, und ber vorher erzählte Schriftwechsel, welchen Raynald. auch zu 1199 anführt, ges hort vielleicht zum Theil noch ins Jahr 1198.

von ben beiben Konigen zur Entfagung, ober beibe Theile 1199. jur Abschließung eines funfjahrigen Baffenstillstandes ju vermogen, blieben aber ohne Erfolg; und nur fur die ober= beutschen, nicht einmal fur bie fachsischen gander, ging man endlich einen Waffenstillstand bis zum 11ten November 1199 ein'. Sievon erstattete Erzbischof Konrad, - vielleicht zu Philipp fich hinneigend -, bem Papfte feinen Bericht, fon= bern eilte nach Ungern, um die bort ftreitenden Bruber Bem= merad und Andreas auszufohnen; über welche Bernachlaf: figung Innocens um fo ungebulbiger wurde, ba Schreiben Ottos einliefen, bes Inhalts: "bag jener furge Waffenstill= ftand, und zum 31ften Julius 1200 eine große Bufammen= 1200. funft zwischen Koln und Undernach verabredet mare, wo für ihn ber Erzbischof von Roln und bie Bischofe von Mun= fter, Luttich, Utrecht und Paderborn, der Abt von Korven, ber Bergog von Brabant und ber Graf von Klanbern er= fceinen wurden; fur Philipp hingegen: Die Erzbischofe von Trier und Salzburg, die Bifcofe von Freifingen, Bafel und Strafburg, bie Bergoge von Meran und Baringen, und ber Markgraf von Landsberg. Die Bermittelung gwi= fchen beiben Theilen habe ber Ergbifchof von Maing über= nommen, und mas die Abgeordneten festfetten, follte fur Alle als unverletbares Gefet gelten. Go febr Otto nun auch ber Treue feiner Bertreter gewiß fen, und fo viel er von benen Philipps hoffen burfe; fo scheine es ihm boch bringend nothig bag ber Papft fich bestimmter fur ihn er= flare, baburch feine Unhanger befestige und feine Gegner umftimme und fcrede: benn einen Kranten tonne ber Urgt wohl heilen, aber feinen Gestorbenen von ben Tobten auferweden."

Nach Empfang biefer Borstellung schiedte ber Papst ben Akolythen Guido als Gesandten , und eine umständliche Mus-einandersehung feiner Ansicht, als mittelbaren Leitsaden ber

<sup>1</sup> Pappenh, gu 1199,

<sup>2</sup> Gallia christ, IV, 990. Cecconi 256. Alber, 419. Donio 216.

1200. Verhandlungen an die deutschen Stände. Nachdem Innocenz in dieser Darstellung das Recht des Papstes, bei den Wahlen zuerst und zuletzt mitzusprechen, nochmals auf obige Weise begründet hat, fährt er fort:

"Da zwiespaltig brei Konige erwahlt sind, Friedrich. Philipp und Otto, fo muß in Sinficht jedes einzelnen ge= pruft werden: was erlaubt, was schicklich und was nuslich fen. - Gegen die Wahl Friedrichs icheint auf ben erften Unblick jeder Einwand unerlaubt, weil sie durch Eide der Kursten befraftigt murde. Denn follte auch Unfangs biebei 3mang obgewaltet haben, fo erließ doch Beinrich VI biefe fruheren Gide, und die Fursten wahlten nachher in feiner Abwesenheit den Knaben freiwillig und einstimmig, und leis steten ihm fast alle die Sulbigung. Wenn man nun aber felbst erzwungene Gibe nicht brechen foll, wie viel weniger freiwillig geschworene. Ferner erscheint es unschicklich und rechtswidrig daß die romische Kirche, statt als Bormunde= rinn ihren Mundel zu fchuben, ihn feines Unrechtes follte berauben helfen; endlich muß man es fur schadlich halten, weil Friedrich sie dafur, sobald er zu Sahren kommt, als feine Feindinn betrachten, fie verfolgen und bas apulische Reich ihrem Ginfluß entziehen wird. — Aber ungeachtet aller diefer Grunde, ift es bennoch erlaubt, schicklich und nublich, sich gegen Friedrichs Wahl zu erklaren. Erlaubt, benn jene Eide waren unerlaubt und die Wahl war unangemessen. Sie traf ein zweijahriges, noch nicht einmal ge= tauftes Kind', bas keinem Geschäfte irgend einer Urt, viel weniger einem Reiche, vorzustehen vermag. Und konnte

Reg. imp. 21, 29, 51, 55. Hist. litt. de France XVI, 499. Surter I, 338 über die verschiedenen Guidos.

<sup>1</sup> Die frühe Kindertaufe war im Mittelatter weber allgemein vorzgeschrieben, noch überall in Gebrauch. Petri Vin. III, 21. Murat. antiq. Ital. IV, 849. Füestin I, 208. Friedrich ward in Afsisse tauft, und die Monum. riguard. S. Rusino 251 widerlegen den Baldassini 37. Auch spricht Friedrich (Petri Vin. II, 21) von seinem Jugendausenthalt in Foligno, in der Nähe von Assissi.

biefes Kind nicht thoricht fenn am Berftande? Konnte es 1200. fich nicht auf eine Beife entwickeln, die es auch bes gering: ften Umtes unwurdig zeigte? Wer hatte bier geborig ge= pruft, ja war eine folche Prufung auch nur moglich? Die Beiftimmung ber Stanbe erfolgte in ber Borausfegung, baß Beinrich VI wenigstens bis zur Großjährigkeit feines Sohnes leben werde; mit bem Begfallen biefer naturlichen und nothwendigen Borausfetung, fallt auch Bahl und Gid dabin. Webe bem Lande, fagt bie Schrift, beffen Konig ein Rind ift! Bollte man aber, gegen alle Gitte, fur bas Reich einen Stellvertreter bes Rindes ernennen, fo fann boch die Rirche eines Raifers nicht entbehren. Much hat fie fich nicht verpflichket, Friedrich gur Raiferkrone zu verhel= fen, fonbern nur ihm bas apulische Reich zu erhalten; ja eine folche Bereinigung bes Raiferthums mit biefem Reiche mare ungulaffig und fur bie Rirche grundverberblich. Denn, um unter vielen Gefahren nur einer zu erwähnen, fo mochte Friedrich als Raifer (gleich feinem Bater) ber Rirche bie Lebnspflicht wegen jenes Reiches verfagen. Singegen ift bie Beforgniß, er werbe ben Berluft bes Raiferthumes an ber Rirche rachen, unerheblich: weil ihn vielmehr fein Dheim Philipp ber Rrone und ber vaterlichen Erbschaft beraubt, und fich fogar beffen mutterliche Erbschaft zueignen murbe, wenn ihm nicht bie Rirche hier unter großen Aufopferun= gen entgegentrate.

Eben so scheint zuerst gegen Philipps Wahl kein Einwand zulässig: benn auf seiner Seite stehen offenbar die angesehensten und die meisten Fürsten. Es ware ferner unschiellich, wenn der Papst, seines Amtes und der Vorschrift Ehristi vergessend, das Unrecht der Vorsahren Philipps an ihm rächen und ewigen Haß gegen ihn zeigen wollte. Es erscheint endlich thöricht, sich dem an Land, Geld und Menschen Uebermächtigen zu widersetzen, gegen den Strom zu schwimmen und statt für die Kirche, durch Anerkennung seiner Wahl, einen leichten und vortheilhaften Frieden zu gewinnen, sie in neue und gefährliche Fehden zu stürzen. 1200. Siegegen aber fpricht: daß Philipp von Colestin megen mehrer Gewaltthaten im Rirchenstaate rechtmäßig gebannt. und wahrend biefes Bannes gewählt ward. Seine Los= sprechung burch ben Bischof von Sutri verbient feine Er= wahnung, ba biefer sie gegen alle kirchliche Borschriften bewilligte und Philipp feitbem, als offenbarer Beschüßer Markualds, aufs neue in ben Bann verfiel. Ueberdies ift er meineidig: benn ungeachtet er Unfangs felbst erklarte, ber feinem Reffen geleistete Gib muffe unverruckt gehalten mer= ben, ertheilte er fich nachber, um irdischer Berrschaft willen. felbst eine Lossprechung von diefer Pflicht; anstatt fie, wie es boch schlechthin nothwendig war, von der Kirche einzu= holen. Einen Gebannten, einen Meineidigen in Schut nehmen, ift fur ben Papft unerlaubt und unschicklich; mobil aber foll er benjenigen Maagregeln entgegenwirken, wodurch fich bas deutsche freie Wahlreich migbrauchlich in ein Erb= reich verwandeln wurde. — Zulest erscheint es auch nicht einmal gerathen, Philipps Freundschaft zu suchen: benn aller Bohlthaten uneingebent, wird er feiner und feines gangen Stammes Ratur gemäß, bennoch bie Rirche verfol= gen, und um fo harter und gefährlicher verfolgen, als er bazu größere Macht bekommt. Sat er boch gegen sie, bei geringen Rraften, Gewalt geubt und feine Berrichaft bis zu den Thoren Roms ausgedehnt; wenn bas am burren Holze geschieht, was foll am grunen werden !!

Betrachten wir brittens Ottos Ansprüche, so erscheint es unerlaubt ihn zu begünstigen, ba nur die Wenigeren ihn erwählt haben; unschieklich, weil man Gunst und Haß als Gründe der Entscheidung voraussest; unklug, weil er minder mächtig ist, als sein Gegner. — Auf der anderen Seite ist Otto, und nicht Philipp, am gehörigen Orte gewählt und gekrönt, und von den Fürsten welchen das Wahlrecht vorzugsweise zusteht<sup>2</sup>, haben sich eben so viel oder

<sup>1</sup> Reg. imper. 64.

<sup>2</sup> Reg. imper. 55.

noch mehr für jenen, als für biesen erklärt. Auch ist ja 1200. bas Abzählen ber Bähler minder wichtig, als die Prüfung der Tüchtigkeit des Gewählten. Hier hat Otto nun offensbar den Borzug vor Philipp, der die Sünden seiner Borfahren und seine eigenen, nach Gottes Gerechtigkeit noch abbüßen wird. Ob wir gleich serner nicht Böses mit Bösem vergelten wollen, so wäre es doch keineswegs geziesmend, diejenigen, welche an und freveln und in solcher Gessinnung verharren, mehr zu ehren als diejenigen, welche und lieben und und Gutes erzeigen. Daß endlich Otto weniger Macht besist, kann vor und, die wir über alle Menschensucht erhaben senn mussen, bei obigem Verhältsnisse gar nicht in Betracht kommen.

Dies sind die Gründe und Ansichten, um berentwillen wir glauben, es liege uns nicht ob darauf zu bestehen, daß Friedrich jest das Reich erhalte, und aus welchen wir den Herzog Philipp bestimmt verwersen. Die Stände mögen sich nun über eine Wahl vereinigen, oder uns die Entscheisdung übertragen. Wenn sie aber, troß unserer Ermahnungen, troß unserer schriftlichen und durch Gesandte gegebenen Rathschläge, keines von beiden thun, so werden wir, — damit es nicht scheine als begünstigten wir diese Zwistigskeiten, oder verläugneten lässig und in der Ferne nachgehend, wie Petrus die Wahrheit —, so werden wir Otto, den Grasen von Poitou (welcher selbst gottessürchtig ist und aus einer gottessfürchtigen und der Kirche gehorsamen Familie abstammt) als König anerkennen, auf alle Weise unterstützen und zur Kaiserkrönung berusen."

Diese unbefangene, offenherzige Darstellung ber papstelichen Unsicht wirkte in Deutschland nicht viel, ba beibe Parteien fast noch immer gleich mächtig, und die abwecheselnden Bortheile und Nachtheile keineswegs entscheidend waren. Ueberdies starb der Friedensvermittler Konrad von Mainz auf dem Ruckwege aus Ungern, und das zwischen Undernach und Koblenz abgehaltene Gespräch sührte zu keisnem Ziele. Deshalb drang Innocenz mit dem Ansange

1201. bes Jahres 1201 i nochmals auf eine gütliche Vereinigung, und schiefte nicht allein den Kardinalbischof Guido Porré von Präneste und seinen gewandten Schreiber Philipp nach Deutschland; sondern der Kardinalbischof von Ostia sollte auch, wenn es seine Geschäfte irgend erlaubten, Frankreich um dieser allerwichtigsten Ungelegenheit willen verlassen. Als nun auch deren Bemühungen vergeblich blieben und es über allen Zweisel gewiß war, daß die Häupter diesen Streit durch irdische Gewalt entscheiden wollten; so hielt der Papst, nach so langem besonnenem Zögern, nicht länger zurück, sondern verbot (wie es sein höheres Recht und seine höhere Pslicht ihm auslege) alle Gewalt; er befahl daß alle Stände, bei Strase des Bannes, Otto als König anerkennen sollten.

Um 29sten Junius 1201 verkundeten die papstlichen Gefandten diesen Spruch öffentlich in Roln, nachdem Otto vorher am achten Junius in Nuys folgenden, für den Papst bochst vortheilhaften Eid geschworen hatte:

"Ich Otto, von Gottes Gnaden, König der Römer u. s. w., bezeuge, versichere, verspreche und beschwöre meinem Herrn, dem Papste Innocenz und seinen Nachfolgern, daß ich alle Besigungen, Ehren und Rechte der römischen Kirche, nach meinen Kräften und in gutem Glauben, erhalten und beschügen werde. Die Besigungen zudörderst, welche die römische Kirche bereits wiedergewonnen hat, will ich ihr frei und ruhig lassen und ihr zu deren Erhaltung treulich beistehen; diesenigen aber, welche sie noch nicht wiedergewonnen hat, werde ich erwerben und nachmals beschützen helsen, oder ihr, sofern sie in meine Hände kommen sollten, ohne Schwierigkeiten überantworten. Dahin

<sup>1</sup> Reg. imp.: 30 Nonis Januarii anno quarto; boch hat Raynalb im Bergleich mit ber übrigen Zeitrechnung wohl vollkommen Recht, bies für ben Sanuar 1201 zu nehmen.

<sup>2</sup> Reg. imp. 51. Surter I, 338.

<sup>3</sup> Um erften Marg 1201. Reg. imp. 32-50.

gehort alles Land von Rabikofani bis Ceperano, bas Erar: 1201 chat Ravenna, Die Stabte ' Rimini, Pefaro, Fano, Dfimo und Unfona, die Mark Unkona, bas Bergogthum Spoleto, bie ganbichaften ber Markgrafinn Mathilbe, Die Graf= schaft Bertinoro und alle übrigen bazu geborigen ganbe, fo wie fie in vielen Kreibriefen ber Raifer feit ber Beit Ludwigs? verzeichnet find. Ich werde ferner bir, meinem Berrn Innocens und beinen Rachfolgern zu ber Erhaltung und Bertheibigung bes sicilischen Reiches Beiftand leiften, und allen Gehorfam und alle Ehre erzeigen, welche fromme und rechtglaubige Raifer bem romifchen Stuhle zu erweisen pflegten. 3ch will mich nach beinem Rathe und beiner Beifung richten in Sinficht ber lombarbifden und tuscischen Ungelegenheiten, und in Sinficht bes guten Berfommens, welches man bem romifchen Bolfe erhalten ober erweisen muß. Eben fo werde ich beinem Rathe und beiner Beifung gehorchen über ben mit bem Konige von Frankreich ju fchlie= Benben Frieden. Gerath bie romifche Rirche meiner Erhe= bung wegen in Krieg, fo komme ich ihr, wie es die Noth= durft erheischt, in Tragung ber Laften gu Gulfe. Alles Borftebende werbe ich nochmals eiblich und schriftlich erbarten, sobald ich bie Raiferkrone empfangen habe 3."

Wie freuten sich die papstlichen Abgeordneten, daß die Kirche durch ihr Werk so unendlich gewonne! Sie schrieben dem Papste: "von Philipp und seinen wenigen oder wantelmuthigen Anhangern, hore man kaum etwas mehr; es sen denn, daß ihm durch Gottes Ungnade Alles mißlinge und er kein heer zusammenbringen könne, während Otto nächstens mit 100,000 Bewassneten ind Feld ziehen werde", denen zu widerstehen Keiner sur möglich halte."

<sup>1</sup> Die funf Stabte, ober bie Pentapolis. Funt, Leben Friedichs II, p. 50.

<sup>2</sup> Beldes Bubwigs, ift nicht gefagt.

<sup>3</sup> Reg. imp. 77.

<sup>4</sup> Reg. jmp. 52.

## 640. Schreiben der Deutschen an Innocenz.

1201. Rach biefer Darftellung, welche nur mit wenig be= forglichen Seitenblicken begleitet war, mußte fich Innocens wundern, als noch fur Philipp an ihn schrieben: Die Erzbischofe von Magdeburg und Bremen, die Bischofe von Borms, Vaffau, Regensburg, Ronftanz, Mugsburg, Gich= ftabt, Savelberg, Brandenburg, Meigen, Naumburg und Bamberg, die Mebte von Kulba, Bersfeld und Rempten, ber Ronig von Bohmen, die Bergoge von Sachsen, Defters reich, Meran, Baringen, ber Statthalter von Burgund 1. ber Landgraf von Thuringen, bie Markarafen von Mah= ren, Meißen und Brandenburg, die Grafen von Orlamunde, Somerschenburg, Brenen2, Wettin u. f. w. Und manche andere Fürsten und Pralaten 3. B. ber Erzbischof von Salzburg, ber Bergog von Baiern, fanden auch auf Phi= lipps Seite, ob sie gleich nicht genannt sind in jenem Schreiben folgendes Inhalts:

"Die Vernunft kann nicht begreifen und die treuherzige Einfalt nicht glauben, daß Verwirrung irgend eines Rechtes von der Seite entstehen sollte, wo dasselbe bisher allein unerschütterlich begründet schien? Der wer wäre so harten und verkehrten Sinnes, zu meinen der Aberzglaube entspringe da, wo die Heiligkeit ihren Sit hat? Denn durch göttliche Unordnung und nicht nach menschlicher Entscheidung ist Rom, einst der Mittelpunkt des Aberglaubens, zum Mittelpunkte des Heils erhoben worden: aber Alle mögen indrünstig beten, daß das Ende sich nicht wieder in den Ansang verwandele, daß man nicht sagen müsse, das Omega sen zum Alpha zurückgeslogen. Die Heiligkeit und der Alles fromm pslegende Vatersinn des römischen Stuhles, erlaubt uns indes auf keine Weise anzunehmen,

<sup>1</sup> Registr. imperii 61. Der Statthalter Burgunds war Otto, Phi-

<sup>2</sup> Ueber ben Grafen von Brenen f. Erath cod. Quedlinb. 128, und Eccard geneal, princ. Saxon. S4.

<sup>3</sup> revolasse.

bas gar Unschickliche was der Bischof von Praneste, euer 1201. angeblicher Gefandter, in Sinficht der romifchen Konigs= wahl gethan hat, fey aus ben Befchluffen eurer bewun= bernsmurbigen Klugheit hervorgegangen, ober von ber ehr= wurdigen Versammlung ber Kardinale gebilligt worden. -Ber hatte je von einer Ruhnheit gehort gleich biefer? Beicher mahrhafte Beuge konnte fur eine Unmaagung angeführt werden, von welcher Geschichte, Urkunden, ja fogar Die Kabel zeither schwieg? Wo habt ihr gelesen, ihr Papfte, wo habt ihr gehort, ihr Rarbinale, baß eure Borganger, ober beren Gefandten fich bei ber Bahl eines romifchen Ronigs als Wähler, oder gar als abwagende und prufende Richter eingemischt hatten? Ihr konnt, wir wiffen es, fei= nen beweisenden Kall anführen. - Die Papstwahl binge= gen burfte ohne Buftimmung ber Kaifer nicht gehalten wer= ben; bis biefe, in großmuthiger Freigebigkeit und um bie Rirche zu erhoben, unter bem erften Beinrich jene Beschran= fung aufhoben. Benn nun bie weltliche Ginfalt ein But, welches ihr von Rechts wegen gehorte, ehrfurchtsvoll da= hingab; wie kann bie papstliche Beiligkeit ihre Sand nach einem Gute ausstrecken, bas ihr nie guftand? - Bollte ber Bischof von Praneste gegen Recht und Ordnung ein Mitmabler fenn; wie durfte er die gabireicheren und murbigeren Stanbe verachten, ftatt fich ihnen in gebuhrenbem Gehorfam anzuschließen? Wie durfte er eine Gelegenheit fuchen, um in beren Ubmefenheit besto leichter bie Bahrheit in Luge und die Tugend in ein Berbrechen umzuman= beln? Dber meint er einen wurdigen Richter gespielt gu haben, wenn er eine Partei ungehort verdammte? - Fur eine zwistige Konigswahl giebt es feinen hoberen Richter'; fie wird nie burch bie Entscheidung eines Dritten gultig, fondern nur burch bie freiwillige Ginigung ber Furften. Jefus Chriftus hat bas Beltliche vom Geiftlichen rein

<sup>1</sup> Daffeibe behaupteten bie Papfte von ber Papftwahl. Giebe oben S. 133.

1201. geschieden: wer Gott dient, soll sich nicht in weltliche Gezschäfte mischen, und wer diesen nachhängt, kann den himmelischen Dingen nicht vorstehen. Sede Ausdehnung dieser Ansprüche würde wechselseitig senn mussen und jedem Theile nur Schaden bringen. Deshalb, heiliger Vater, bestraft den Bischof von Präneste für sein Vergehen; erkennt Phielipp an, den wir einstimmig zum König erwählt haben und der, gleich uns, dem römischen Stuhle den gebührenden Gehorsam verspricht; bewilligt ihm endlich, wie diese eures Amtes ift, die kaiserliche Krönung."

Der Papft richtete seine Untwort auf dieses Schreiben 1. an ben Bergog von Baringen und fuhr, nach Aufgablung ber Unklagepunkte, also fort: "so wenig als wir wollen. daß ein Underer in unfer Recht eingreife, fo wenig wollen wir uns das Recht ber Fursten zueignen. Deshalb erten= nen wir an: daß ihnen die Wahl bes nachher zum Raifer zu erhebenden Konigs, altem Recht und Berkommen gemaß. austeht; und wir erkennen bies um so mehr an, ba ber romische Stuhl selbst dies Recht und biese Gewalt, bei Uebertragung der Raiferwurde auf das Abendland, ben Laien verlieben hat. Dagegen werben und muffen bie Fürsten einraumen, bag wir die Macht und bas Recht haben die Perfonlichkeit beffen zu prufen, ben wir weihen, falben und fronen follen. Dber wurden wir, diefem Prufungs= recht entsagend, Jeden fronen muffen ben bie gurften, zwiespaltig ober einig, wahlten? Auch einen Gebannten, einen Tyrannen, Reger, Beiden, ober einen Narren? Das fen ferne! Auf Die weiteren Bormurfe ber Fürsten antworten wir: der Bischof von Praneste hat den Konig weder felbst gewählt, noch wählen laffen; er hat bie Wahl weder als Richter befraftigt, noch verworfen. Er hat vielmehr, ohne Bezug auf die Wahler, nur die Perfon des gewählten Philipp angeklagt, wenn anders bei weltbekannten That= fachen eine Unklage zur Begrundung ber Berurtheilung

<sup>1</sup> Registr. imp. 62.

noch nothig ware. Beibe Theile sind vergeblich zur Eini= 1201. gung ermahnt worden; beibe Theile haben uns gebeten, ihr Recht anzuerkennen. Sest, da wir ihre Forderung nach altem Rechte und unläugbaren Beispielen entscheiden, — wie unsere Borgänger zwischen Lothar und Konrad entschies den —, so erhebt der mit Recht Zurückgesetze ungerechte Klage, und ihr stimmt ohne Grund dieser Klage bei. Wenn ihr euch nicht einigen, wenn ihr keinen Dritten erwählen wolltet, blieb uns da eine andere Wahl, als, um eures eigenen Friedens willen, von unserer Macht und unserem Rechte, so wie geschehen, Gebrauch zu machen?"

Diefe Rechtfertigung und bie barauf folgenbe, wieber: holte Auseinandersehung aller Entscheidungsgrunde, erfcbien in Deutschland preiswurdig ober verwerflich, wichtig ober unbedeutend, je nachdem man Partei genommen hatte, ober Partei nehmen wollte. Bas ftreng Rechtens fen, ftand nicht fest, billiges Nachgeben erschien bem Starkeren als thoricht, bem Schwacheren als ungeziemend; und fo brangte bann Mues gur Fortfetung eines Burgerfrieges bin, welcher in feinen Grundfaben verwerflich war, bas Baterland furcht= bar verwuftete', bie alte unwandelbare Treue vieler beut: fchen Fürsten burch eigennutige Rudfichten untergrub und bie nothwendige Macht des Konigs auf eine febr schadliche Beife verringerte. - Golche Zeiten ber mannichfachsten Noth und Verwirrung in allen Ginzelnheiten umftanblich ju beschreiben, wurde mehr ermuden und langweilen, als angieben und belehren; beshalb wird bier nur von ben Sauptereigniffen ber nachften Jahre bie Rebe fenn.

Innocenz, über bie Lage ber Dinge allmablich beffer unterrichtet, wies seine Gesandten an, heimlich und vorsichtig zu verfahren? und nicht übereilt gegen hohe Geiftliche

<sup>1</sup> Eine Rirche, bie es mit Otto hielt, aber Besitoungen unter Phitipp hatte, berechnete ihren Schaben auf 3000 Mart. Und so erging es vielen. Gerlaci ohron, in Dobner 128.

<sup>2</sup> Occulte et caute. Reg. imp. 56,

1201, ben Bann zu fprechen: benn manchen gewinne vielleicht Bureben, andere schrecke Drohung, und nur gegen ben beharrlich Widerstrebenden moge man die außersten Mittel versuchen. Un alle Fürsten, auch an die Konige von Frankreich und England, ergingen bie nothigen Bekanntmachun= gen über die papstliche Entscheidung', und Ronig Johanns im Frieden mit Frankreich geleistetes Berfprechen, feinen Better Otto weder mit Gelb noch mit Gut, noch mit Rath ju unterftugen, wurde für ungultig erklart2. Sieruber gurnte Philipp August, der ohnedies in manchen andern Streit mit ber Rirche gerathen mar, nicht wenig und fcbrieb bem Papfte: "wir wundern uns daß ihr aller Wohlthaten vergefit, welche Frankreich euren Vorfahren erzeigte; wir wundern und daß ihr den widerrechtlich erwählten Otto. ben Keind unseres Reiches, eifrigst unterstut und babei boch wiederholt versichert stets auf unser Wohl bedacht zu fenn. Diese unüberlegte Erhebung Ottos gereicht nicht bloß uns, sondern allen katholischen Ronigen zur Schande; und so gleichaultig wir auch zeither alle von euch berruhrenden Beschwerden ertrugen, so werden wir boch nie etwas bul= ben, mas offenbar unfere und unferes Reiches Ehre untergrabt. Auf eure so oft wiederholte Einwendung, Philipp fen ein Keind ber Kirche, kommt nicht wieder zurück, ba wir euch schon oft fagen und schreiben ließen, baff wir bereit waren in biefer Sinficht fur ihn genugende Burgschaft zu leisten."

In seiner höslich abgefaßten Antwort entwickelte Innocenz die bereits mitgetheilten Bestimmungsgrunde seines Verfahrens, und fügte hinzu3: "Otto sey mit Philipp August nahe verwandt und habe um so leichter versprochen, wider ihn nie seindlich zu versahren, da er von Konig

<sup>1</sup> Reg. imp. 35-49.

<sup>2</sup> Reg. imp. 12, 13, 59, 60, 63, 64. Duchesne scr. rer. Normann, 1056.

<sup>3</sup> Innoc. ep. V, 160.

Johann keineswegs unterstütt werbe. Gegen Philipp und 1201. seines ganzen Hauses Kirchenhaß könne die Bürgschaft bes Königs von Frankreich nicht sichern; vielmehr solle dieser bedenken, ob eine Verbindung der Kaiserkrone mit dem apuslischen Reiche, nicht auch für ihn gefährlich werden könne? Er solle sich erinnern daß Kaiser Heinrich VI, altrömischer Weltherrschaft eingedenk, schon davon gesprochen habe Frankreich dem deutschen Reiche lehnbar zu machen!"—Philipp Augusts Beschwerden waren indeß keineswegs ganz ungegründet: denn König Johann forderte im Herbste 1202 1202. die Geistlichen seines Reiches öffentlich zu Beiträgen sur Otto auf, und dieser erklärte sich im nächsten Jahre bereit mit Philipp einen Wassenstillstand einzugehen, um den Köznig von Frankreich zu bekriegen.

Wahrend dieser Zeit hielten die papstlichen Gesandten mehre Tagsatungen in Deutschland, befestigten die alten Unhänger Ottos in ihrer Treue und suchten neue zu werben, indem sie Schreiben umhersandten wodurch Innocenz den an Philipp geleisteten Eid für nichtig erklärte? Bisweilen wurden ihre Boten gunstig aufgenommen, disweilen ungehört zurückgewiesen, oder angehalten, oder gar mischandelt. Zuletzt kam weniger darauf an, diesen oder jenen unbedeutenden Mann zu gewinnen, als den erledigten Stuhl von Mainz angemessen zu beseihen und den Erzbischof von Magdeburg umzustimmen. Die mainzer Baht siel aber, — eine natürliche Folge der obersten Spaltung —, auch zwiesspaltig auß: alle Stimmen bis auf drei erklärten sich, vielleicht nicht ohne Geldeinsluß, sur Leopold Grasen von Schönseld und bisherigen Bischof von Worms, welchen

<sup>1</sup> Rymer I, 1, 42, 49. Orig. guelf. III, 765.

<sup>2</sup> Reg. imp. 19, 51, 52, 59.

<sup>3</sup> Rog. Hov. 804. Arnold. Iaib. VI, 3. Innoc. ep. V, 14. Cardella I, 2, 137. Godofr mon. Chron. Udalr. Aug. gu 1200. Chr. mont. ser. gu 1109. Conradi chr. mogunt. 770. Ursperg. 322. Würdtw. nova subsid. II, 86 sq.

1202 König Philipp auch fogleich mit dem Weltlichen belehnte: die Ueberstimmten dagegen erhoben, unter Billigung Ottos, den bisherigen Vorsteher des mainzischen Stiftes, Siegfried Freiherrn von Eppenstein, welchen der papstliche Gesandte weihte und Innocenz bestätigte. Beide Erzbischöfe bannten, beschbeten und verjagten sich wechselsweise, bis die Ereignisse des Krieges für Siegfried entscheidend ungunstig einwirkten.

Der Erzbischof Lubolf von Magdeburg war dem Könige Philipp höchst eifrig zugethan, theils aus innerer Neigung, theils weil er seiner Kirche alle bisher an königliche Kassen gezahlten Ubgaben erließ! Deshalb lud ihn der papstliche Gesandte zweimal vor, und zweimal entschuldigte er sein Außenbleiben mit Krankheit. Zener berief ihn hierauf zum dritten Male nach Korven, und Ludolf entgegnete: er könne an einem Orte nicht erscheinen, der in Feindes Händen sen. Der Gesandte sprach endlich den Bann, aber der Erzbischof berief sich auf den Papst; und obgleich dieser mit ungewöhnlicher Milde versuhr, wollte doch jener Philipps Partei nie verlassen?, und erst sein Nachsolger Albert trat im Jahre 1205 auf Ottos Seite.

Minder treu als Erzbischof Ludolf zeigten sich Ottokar I von Böhmen und Landgraf Hermann von Thüringen, obsgleich jener aus Philipps Händen die Krone empfangen hatte und dieser ein Enkel König Konrads III war 3. Beide ließen sich durch papstliche Ermahnungen, und der letzte wohl noch mehr durch die großen weltlichen Bortheile bewegen, welche ihm Otto zusicherte, und das baare Geld das er ihm auszahlte 4. — Der Bischof von Halberstadt, von beiden Königen bedrängt und auf keiner Seite entschiesenen Vortheil sehend, nahm lieber das Kreuz und pilgerte

<sup>1</sup> Marienth. chr. 258. Halberst. chr. 141. Innoc. ep. V, 8.

<sup>2</sup> Alb. Lub. VI, 4. Chron. mont. ser. Innoc. ep. IX, 22. Reg. imp. 109.

<sup>3</sup> Von bessen Tochter Jubith.

<sup>4</sup> Ursp. 321. Erfurt. chr. S. Petr. Reg. imp. 44.

nach bem Morgenlande. Solch ein Ausweg schützte indeß 1202. weber sein kand noch seine Untergebenen vor den Uebeln bes Krieges!

Bestimmterer Bortheil zeigte fich fur Otto auf einer anderen Seite. Nach mehrjahrigem nicht entscheibenbem Rriege batte namlich fein Schwager, Konig Ranut VI von Danemart, ben Markgrafen Dtto von Branbenburg befiegt, ben Grafen Adolf von Solftein und Schaumburg fogar gefangen genommen, und Solftein, Rageburg, Gabebufch, hamburg und im November 12002 bas machtige Lubed erobert. Um 12ten November bes Jahres 1202 ftarb Ra= nut', und beffen Bruder Balbemar II nahm alles Erbe in Befit und ließ fich (gleichwie es fcon fein Borganger ge= than) in Lubeck als Ronig ber Danen und Claven, Bergog von Jutland und herrn ber beutschen gander im Rorden ber Elbe begrußen . Geine Schwester wurde bem Bergoge Bilhelm von Braunschweig, Ottos IV Tochter ihm felbst verlobt'. Go maren bie Belfen im Ruden burch Freunde und Bermandte gesichert; und an ben Berluft von Ruhm und Macht, welchen bas beutsche Reich burch bas Eindrin: gen ber aller Dberhoheit ungebulbigen Danen erleibe, bachte man in biefem Beitraume ber Parteiung wenig ober gar nicht.

Unterdes war Philipp nicht mußig: er suchte zuvörderst ben Landgrafen hermann und den König Ottokar im Wege der Gute wieder zu gewinnen"; und da dies mißlang, fand er willige Verbündete an dem herzoge Bernhard von Sachefen und dem Markgrafen Dietrich von Meißen, dessen

<sup>1</sup> Halberst, chr. 141.

<sup>2</sup> Deede C. 18. Das Chroniton in Lappenberge Annalen S. 39 fest die Ginnahme auf bas Sahr 1200.

<sup>3</sup> Sorani annales in Langebek script. V, 456. Dahlmann I, 342, 346. Baben I, 261.

<sup>4</sup> Westphal, monum. II, 2054. Urf. 24, von 1205.

<sup>6</sup> Daniae chron, bei Lubwig IX, 27. Albert, Stad. Annal. Saxo 117,

<sup>6</sup> Eamb, addit. gu 1201. Innoc. ep. 11, 188.

1202. Schwester ber Bohme verstoßen hatte, um die Tochter bes Ronigs Bela III von Ungern zu heirathen. Diefe faben es gern, daß Philipp Ottokars Krone beffen Better Theobald verlieh, ber fich in Magbeburg aufhielt, und kamen bem 1203 Sobenstaufen zu Sulfe, als er mit dem Erzbischofe Leopold von Mainz in Thuringen einbrach und es zum großen Theil unterwarf. - Unerwartet zogen aber jest bie Boh= men mit folder Uebermacht herbei, daß Philipp in Erfurt eingeschlossen ward und bann, um wenigstens ber Gefan= gennehmung zu entgehen, heimlich burch Dberfachsen nach Schwaben entfliehen mußte. Ungehindert verwufteten bie Bohmen nunmehr bie öftlichen Marken und bie Gegenden von Salle und Merfeburg neun Wochen lang?; ja felbst aus Magdeburg brachten viele ihre Guter auf bas rechte Ufer der Elbe. Auch war nichts vor dem Uebermuthe dieser roben Keinde sicher: an sechzehn Klöster und 350 Dorfer wurden angeblich von ihnen ausgeraubt, und was fich nicht nehmen ließ, gerftort. Gie migbrauchten Beiber, Mabchen und Nonnen, oder führten sie an Pferde gebunden rait Gewalt binweg; und mit bem beilig Geachteten ihren Spott treibend, zogen fie Deffleiber ftatt ber Semben an und machten Pferdedecken aus Altartuchern. Endlich ermannten fich jedoch die Bewohner, überfielen unter Unführung bes Grafen Otto von Brenen bei Landsberg bie Bohmen, erschlugen 400 und zwangen bie übrigen, bas Land zu rau= men. Vor biefem Siege war Ottokar am 24sten August 1203 in Merseburg von Otto gefront', und mit bes Papftes

<sup>1 —</sup> Nicht erlitten
Bei dem jungst gesochtnen Streit
Erfurts Weingarten harteres Leib
Die jego noch auf ihren Fluren
Aufzeigen der Berwüstung Spuren.
Parcival S. 263.

<sup>2</sup> Arnold, Lub. VI, 4. Ursp. 322. Anon. Saxo 117. Reg. imp. 92. Burch de casib. monast. S. Galli 76. Pulkava 205. Corner 876.

<sup>3</sup> Lünig cod. dipl. I, 957.

Beistimmung vom Karbinal Guido gefalbet worben. Land: 1203. graf hermann schwur jenem hier nochmals Treue.

Dag nun Philipp nicht schneller mit heeresmacht wieber auftreten konnte, baran war vielleicht ber Tob feines Bruders Dtto von Burgund', hauptfachlich aber wohl eine bochst verwustende Rebde schuld, die unter seinen eigenen Unhangern, dem Berzoge Ludwig I von Baiern und ben Bifchofen von Salzburg und Regensburg 2, ausgebrochen war. In fo ungunftigen Berhaltniffen fchrieb Philipp, neue Unterhandlungen anknupfend, bem Papfte: "ich will, fobald es die Umftande irgend erlauben, einen neuen Rreug= jug antreten, alle ber Rirche irgendwo unrechtmäßig ent= zogene ganber gurudgeben, ben geiftlichen Erbichaften ent= fagen, die freie Bahl ber Bischofe verstatten, die Bedrus dung ber Rirchen burch weltliche Bogte abstellen, über jeden Gebannten auch die Acht sprechen, bas griechische Reich, fofern es mir ober meinem Schwager gufallt, ber romischen Kirche unterwerfen, meine Tochter bem Neffen bes Papftes vermablen und ihm wegen aller Bergeben Benugthuung leiften." - Diefe Untrage maren in ber That fo vortheilhaft daß Philipp nicht bloß ihre Unnahme er= wartete, sondern auch im Boraus fo sprach, als ware fie erfolgt: allein ber Papft konnte Dtto, - beffen Lage uberbies jeto gunftiger war als je, - unmoglich verlaffen ohne sich ben größten Bormurfen auszuseten, und widerfprach baber nach allen Seiten bem Geruchte, er habe fich mit Philipp ausgesohnt. Inbessen hatte bies Gerucht bem letten genütt, und nicht minder ein zweites, gleich irriges, bag ber Papft gestorben fen 3.

<sup>1</sup> Auct, inc, ap. Urstis. und Erufius fcmabifche Chronit, verglichen mit jenem Schreiben ber Furften an ben Papft, laffen vermuthen, bas Otto 1201 ftarb.

<sup>2</sup> Herm. Altah. Neuburg. chron. gu 1203, Chr. Udalr. Aug.

<sup>3</sup> Raynald zu 1203, c. 27-28. Harzheim III, 467. Reg. imp. 30-92, 96. Pertz IV, 208, glaubt biefe Antrage erst auf bas Jahr

Entscheiden mußte aber ber Krieg; zu beffen gubrung Konig Philipp sich, nach glucklicher Ausgleichung ber baier= schen Kehden, mit Ernst ruftete. Otto, welcher ichon bem Papfte geschrieben hatte: er werde nachstens in Schmaben einbrechen und die oberdeutschen Fürsten und Pralaten auf feine Seite bringen, erfuhr einen schnellen Wechfel bes Gludes: benn zunachst rudte Philipp in Thuringen ein und schlug, mit Gulfe ber Grafen von Gleichen und Schwarzburg', ben Landgrafen Hermann und die ihm beistehenden Bohmen bergeftalt, daß jener, aller weiteren Sulfsmittel beraubt, durch den Markgrafen Konrad von Landsberg um eine neue Ausfohnung mit Konig Philipp bitten ließ? Erst nachdem biefer bem Landgrafen ben treulofen Wechfel feiner Gefinnung und die Thorheit feines Berfahrens ernft= haft und mit Recht vorgeruckt und feinen Sohn als Beifel empfangen hatte, gab er ihm den Rug bes Friedens. -In Bergleich mit dem Berlufte Diefes Berbundeten 3, ichien für Otto die Einnahme von Stade und die Ueberrumpelung Goslars fein hinreichender Erfat; wie viel weniger fur neue unerwartete Unglucksfälle. Ronig Philipp namlich, welcher die Pfalzgrafschaft am Rheine beseth hielt, drohte fie dem Pfalzgrafen gang zu nehmen, wenn er sich noch långer feindlich gegen ihn bezeige. Da bat Pfalzgraf Beinrich seinen Bruder Otto: er moge ihm Braunschweig und einige andere Stabte überlaffen, bamit er ben Berluft aller feiner fonstigen Besitzungen ruhig ertragen und freu=

<sup>1205</sup> segen zu muffen. Um diese Zeit hatte jedoch Philipp bereits große Fortschritte gemacht, und war wohl minder geneigt so viel zu bewilligen.

<sup>1</sup> Lamb, addit. gu 1204. Erfurt, chron, S. Petrin. Hist. Landgr, Thur. Eccard. 402.

<sup>2</sup> Beiße Gesch. von Sachsen I, 251, rechnet ein fünfmaliges Bechselln Hermanns heraus, und sein Beweis läßt sich aus den dichterischen Lobreden (Manesse II, 2) nicht widerlegen.

<sup>3</sup> Wolter 55.

<sup>4</sup> Beinrich hatte fcon viel verfest und verkauft. Tolner 93. Ueber

biger und kräftiger ihm beistehen könne. Otto aber erwies 1204. berte: ihnen sen Alles gemeinsam und jedes Theilen wurde nur als Wirkung der Furcht erscheinen, oder eine Ueberseilung in sich schließen. Erst wenn er einst ruhig das Reich beherrsche, lasse sich darüber etwas Sicheres festsehen. Auf diese Erklärung trat Pfalzgraf Heinrich, seinem Bruder zurnend und Philipps ', seines nahen Verwandten Uebersmacht fürchtend, zu diesem über.

Wie durste Otto nach dem Abfalle seines eigenen Bruzders den übrigen Fürsten noch vertrauen! Zwar verbanden sich der Herzog Heinrich von Brabant und der Erzbischof Adolf von Köln im Jahre 1203 noch enger, als vorher?; keineswegs aber unbedingt für Otto, wie daraus hervorzgeht daß dieser sich beim Papste über den geringen Beisstand des Herzogs, und dessen Weigerung beschwerte ihm seine Zochter wirklich zu vermählen. Für die treue Untersstügung des Erzbischofs Adolf entsagte Otto mit seinen Brüdern allen Ansprüchen, welche ihnen etwa wegen der an das Erzstift Köln gekommenen Besitzungen Heinrichs des Löwen zuständen is dann aber geriethen sie schon im Jahre 1202 in einen heftigen Streit über Münz und

eine vorläusige Theilung ber Erbschaft Heinrichs bes Edwen, siehe Dumont I, urt. 242. Auch geben die Orig. guelf. III, 626 und 852 eine Urtunde von 1203 über eine Theilung der Bestigungen Heinrichs bes Lowen, mit welcher jedoch Heinrich spater wohl nicht zufrieden war; so ist z. B. Braunschweig Otto zugesprochen. Um 25sten August 1204 war Heinrich schon im Lager Philipps vor Weissense. Ib. 632.

<sup>1</sup> Arnold, Lub. IV, 6-9. Albert. Stad. Godofr. mon. Chron. mont. ser. Histor. Landgr. Thur. 1320. Rohte 1693. Neuburg. chron.

<sup>2</sup> Eunig Reichearchiv. Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3. von Roln. Urt. 43, p. 79. Dumont I, Urt. 241. Kindlinger II, Urt. 43.

<sup>3</sup> Reg. imp. 99, 111, 128.

<sup>4</sup> Pfalzgraf heinrich trat auch bem Erzbischofe von Trier alle Einnahmen und Rechte ab, die ihm in bessen Sprengel zustanden. Eunig Reichsarch. Ib. XIX, Abth. 3, p. 252. Dumont I, p. 123. Orig. guelf. III, 755, 762.

1204 Befteuerungs = Recht, beffen Beilegung bem papftlichen Ge= fandten viele Muhe machte. Seht übernahm es ber Graf Wilhelm von Julich nebst einigen Geiftlichen, gegen große Berfprechungen Philipps 1, den Erzbifchof auf feine Seite zu bringen; und diese Unterhandlungen, welche sich balb auch auf den Berzog von Brabant und alle niederrheinische Fürsten ausbehnten, nahmen eine fo bedenkliche Wendung daß Otto ben, ohnedies fur ihn ununterbrochen thatigen Papft, zu neuen ftrengeren Weisungen und Maagregeln auf= forderte. - Schon fruher hatte Innocenz, mit ausbrucklicher Beistimmung der Kardinale, die Reinheit feiner Ub= fichten und die Festigkeit seiner Beschluffe ben Fürsten noch= mals bargelegt, er hatte ben Erzbischof von Trier gebannt, welcher fur 2000 Mark zu Philipp übergetreten mar2 und ben ihm verpfandeten kolner Kirchenschatz nicht herausgab; er ermahnte ben Konig Johann zu fraftiger Unterftubung Ottos, und befestigte die laffigen und schwankenden Lom= barben in ihrer Abneigung gegen Philipp3. Wie erstaunte baber Innoceng, als er, nach fo gunftigen Aussichten, von jenen Ereignissen und Beforgnissen borte. "Der Landgraf von Thuringen," so schrieb er, "solle dem Zwange nicht langer weichen als schlechthin nothig fen, ber Bergog von Brabant und Pfalzgraf Seinrich aber bedenken, bag ihr unnaturlicher Wankelmuth fie auf ewige Beit mit Schande bedecken werde . Db der Erzbischof von Koln fein eigenes Werk zerstören wolle? Db er ben erlittenen Schaben, Die angethane Schmach vergeffe? Db er wahne, Philipp, gegen ben er so feindselig gewirkt, konne ihm je verzeihen? Ober ob er glaube, ber Papft (welcher Griechen, Balachen, Bulgaren und Armenier gebandigt habe) werde ben Unge= horfam eines Erzbischofes bulben?"

<sup>1</sup> Godofr. mon. zu 1202. Reg imp. 123.

<sup>2</sup> Bann im Febr. 1203. Reg. imp. 26, 83. Ursp. 320.

<sup>3</sup> Reg. imp. 79, 86, 89, 95, 129, 131. Ep. V, 160.

<sup>4</sup> Reg. imp. 80, 113, 120-122.

Um biefe Zeit war aber Philipp mit Heeresmacht von 1204. Thuringen in bas Erzstift Roln binabgezogen und hatte, unter Bermittelung bes Erzbischofes von Trier und ber Bifchofe von Speier und Konftang, im November 12041 feine Aussohnung mit Abolf von Roln und Bergog Beinrich von Brabant vollig ju Stande gebracht. Sie erhielten zusammen 9000 Mark, und jener außerdem einen Erfaß fur mehre bem Erzstifte abgenommene ganbichaften; biefer aber Utrecht, nimmegen und andere bem Reiche gehörige, jest für Beiberlehn erklarte Befigungen. Ferner verfprach Philipp: er wolle mit den Feinden bes Bergogs feinen befondern Frieden ichließen, ihn mit dem Ronige von Frankreich aussohnen, und ihm jahrlich, - was wohl nicht wenig jum endlichen Abschluffe beitrug? -, breifig Fuber bop= parber und breißig Fuber elfaffer Bein fchicken. - Gegen Ende des November 1204 schwuren der Erzbischof und der Bergog bem Konige Philipp in Robleng, und ihrem Beifpiele folgten ber Bifchof von Paderborn', der Graf von Baldeck, ber Abt von Korven und viele andere Edle und Beiftliche. - Um fechsten Januar 1205 legte Philipp auf 1205. einem Reichstage in Uchen die Krone nieber, um ben Schein jeder Beeintrachtigung ber Bahlfreiheit zu befeitigen, und wurde bann von allen Gegenwartigen neu gewählt und vom Erzbischofe Abolf von Koln gefront. Um biefe Beit lag Ronig Dtto frank und von Ullen verlaffen, in Roin barnieber.

<sup>1</sup> Orig. guelf. III, 777.

<sup>2</sup> Miraei op. dipl. III, 75. urf. 86. Dumont I, p. 131. urf. 245.

<sup>3</sup> Waldec. chr. 812. Godofr. mon. Reg. imp. 125, 135. Der Erzbischof von Trier fürchtete sich, auf Philipps Einladung nach Achen zu kommen, siet deshalb unterwegs mit Borsas und that, als spucke er Biut. Der Papst, die Absicht merkend, sagte: selix ille casus. Geata Trovir. Mart. 226. Dem Erzbischofe von Koln bestätigte Philipp das Großberzogthum Engern und Westfalen, nebst allen Freiverlefen. Orig. guelf. 111, 633.

1205. Sobald der Papst hievon Nachricht erhielt, forderte er ihn auf, den Muth nicht zu verlieren, denn Großes werde nie in kurzer Zeit gegründet. Ueber den Erzbischof Adolf ließ er hingegen durch den Erzbischof von Mainz und den Bischof von Cambray seierlich zu Köln, in Gegenwart König Ottos, den Bann aussprechen; und ihn (da die zur Reue gesehte Frist troß vielseitiger Aussorderungen und Ermahnungen wirkungslos verslossen war') am 19ten Junius absehen und den Grasen Brund von Sann, den zeitherigen Borsteher des bonner Stiftes, zum Erzbischof wählen. Die Stiftsherren und die Bürgerschaft von Köln hingen diesem an, aber das ganze offene Land die Nuns hinab, gewann der von Philipp mächtig unterstützte Abolf.

1206. Noch entscheibender war bas nachste Jahr 1206: benn Konia Ottokar von Bohmen hatte fich, auf Betrieb feines neuen Schwagers Berzogs Ludwig von Baiern2, wieber für Philipp erklart und feinen Sohn Wenzel mit beffen Tochter Kunigunde verlobt. Bon diesen und von den mei= ften oberdeutschen, rheinischen und fachfischen Standen un= terstüßt, zog Philipp nochmals gen Koln, welches Konig Otto und Erzbischof Bruno vertheidigten. Im Bertrauen auf ihre Krieger, ben guten Willen ber Burger und bie aus England angekommene Bulfsmacht, beschloffen fie ein Treffen zu magen, und trieben ben Bergog Beinrich von Brabant ohne Muhe in die Flucht. Diese Flucht war aber nur verstellt, und immer eifriger und eifriger verfolgend, famen jene bis in bie moraftigen Gegenden bei Baffenberg. faben sich ploplich von ben übermächtigen Feinden umringt und wurden ganglich geschlagen. Otto und Bruno retteten fich zunachst in eine Burg, aber biefe Burg wurde fogleich von den Siegern rings eingeschlossen. Doch entkam ber

<sup>1</sup> Reg. imp. 82, 116, 118, 130, 133, 135. Belg. chron. magn. 227. Admont. chr. at 1205.

<sup>2</sup> Chron. Udalr. Aug. Cosmae contin. 368. Herm. Aitah. Avent. ann. VII, 2, 23. Crufius fdw. Chronif I, 700.

König glucklich mit brei Begleitern; Bruno hingegen wurde 1296. gefangen und die Kölner mußten, aller Hoffnungen beraubt, um Frieden bitten. Philipp bewilligte ihn nach seiner Weise auf milbe Bedingungen und seierte, von den hierzüber hoch erfreuten Bürgern eingeladen, das Ostersest des Jahres 1207 in dieser Stadt. Während ihm hier gehuldigt 1207. und jede ersinnliche Ehre erzeigt wurde ', während er seine Tochter Maria dem Sohne des Herzogs von Brabant verzlobte und selbst italienische Fürsten, z. B. Graf Thomas von Savoyen und Markgraf Adzo von Este?, ihre Länder von ihm zu Lehen nahmen, reisete Otto hülfsbedürstig nach England, um den König Johann zu neuen Unterstützungen zu bewegen.

Ungeachtet dieser Fortschritte hatte Philipp keineswegs 1206. vergessen, daß er ohne Beistimmung des Papstes immer nicht vollständig obsiegen werde, und ihm daher folgendes Schreiben überschickt': "ich habe Anfangs für die Erhebung meines Neffen ernstlich und aufrichtig, sür mich aber erst dann gewirkt, als alle diese Bemühungen ohne Erfolg bliezben und man mir (dem mächtigsten Fürsten Deutschlands) den alten Feind meines Hauses zum Herrn vorsehen wollte. So gewiß ich hoffe durch Jesum Christum erlöset zu werzden, so gewiß hat nicht Ehrsucht, Geiz und irdisches Gut mich getrieben; vielmehr äußerten meine Freunde tadelnd, es sehle mir an Muth eine Königskrone anzunehmen. Zehn Wochen lang trat mir Niemand entgegen , und erst als ich den Versprechungen meiner Gegner traute und mein Heer entließ, schritten jene wortbrüchig und durch englisches Geld

<sup>1</sup> Lünig cod. Germ. diplom II, 1081. Dumont I, p. 137. Urf. 256.

<sup>2</sup> Dumont I, p. 138. urt. 257. Murat. antiq. Estens. I, 381.

<sup>3</sup> Raynald. 3u 1206. Pertz IV, 210.

<sup>4</sup> Dann munte Philipp feine Babt wohl von bem Tage an rechnen, mo ibn ber Bifchef von Sutri in Worms vom Banne loefprach. Die Wahl fallt nach biefem Schreiben (reg. imp. 136) nexta feria, qua capitur: fac mecum, domine, nignum in bonum.

1206 gewonnen zu einer anderen Bahl. - Bas ferner bie Er: nennung bes Erzbischofes Leopold von Mainz betrifft, fo geschah sie einstimmig, und beshalb belieh ich ihn mit bem Beltlichen; Siegfried hingegen ward heimlich und wiber= rechtlich von drei oder vier Personen in Bingen erhoben. Doch moge Leopold zu euren Ehren die Burbe niederlegen. wenn ihr auch Siegfrieden vermoget, bag er zu Ehren bes Reiches entsage und sich mit einer anderweiten Abfindung begnüge. — Nicht minder bin ich bereit um euretwillen einen Waffenstillstand mit Otto zu schließen, wiewohl mir dies weber nutlich noch ehrenvoll ift. Ueber alle Punkte, wo ich die Kirche beleidigt haben mag, und wo fie glaubt Genugthuung verlangen zu konnen, mogen eure Kardinale und unfere Fürsten, - wurdige, rechtglaubige, unverbach= tige Manner -, entscheiben und ben Frieden berftellen: über diejenigen Punkte aber, wo ihr und und bas Reich beleidigt zu haben scheint, wollen wir zu Ehren Jesu Chriffi, ben ihr auf Erden vertretet, und aus Ehrfurcht gegen ben Fursten ber Apostel Petrus, beffen Statthalter ihr fend, und endlich um unseres eigenen Beiles willen, - bie Ent= scheidung eurem Gewissen überlassen. Da wir namlich fromm glauben, daß Jefus Chriftus bem beiligen Petrus bie Schluffel bes himmels und bas Recht gegeben zu bin= ben und zu lofen, ihr aber jenem in ber Fulle aller Macht gefolgt fend: fo erkennen wir, daß kein menschliches Gericht in biefer Beziehung über euch ein Urtheil fprechen burfe, und wir wollen uns feines Rechtes anmaagen, welches Gotte allein zusteht. Ueberhaupt find wir bereit, in Allem euren Befehlen zu gehorchen, und hoffen euch zu überzeu= gen daß wir, obgleich vielfaltig bei euch verleumbet, boch niemals die heilige romische Rirche mit ungebührlichen Wor= ten ober Thaten beleidigt haben, ober beleidigen werben."

1207. So angenehm dem Papste biese nachgiebigen Erklaruns gen auch seyn mußten, beharrte er doch auf der Vertheis digung Ottos und richtete die durch den Patriarchen Fulcher von Aquileja mit Philipp eingeleiteten Unterhandlungen nur babin: daß Leopold von Mainz unbedingt entfagen, beibe 1207. Ronige aber einen Baffenftillftand abschließen mochten, um mabrend beffen ben Frieden vermitteln zu konnen'. Mls nun aber eine neue Gefandtichaft Philipps und mahrscheinlich auch Rachrichten über bie Rieberlagen Ottos in Rom ankamen, schickte Innocenz ben Kardinal Leo Brankaleo und ben Kardinal Sugolinus Grafen von Segni ober Signia nach Deutschland und gab ihnen Briefe an bie Fürsten mit, worin die Nothwendigkeit ber Ginigung zwischen Rirche und Staat und bie beklagenswurdige Lage Deutschlands nachbrudlich auseinanbergefest, und Alle aufgefordert mur= ben fur Berftellung bes Friedens mitzuwirken. 3weimal brachten auch die Gefandten beibe Ronige zu mundlichen Gesprachen, wobei Philipp feinem Gegner eine Tochter gur Gemahlinn und bas Bergogthum Schwaben nebft vielen anberen Gutern, als Entschabigung fur bas Entsagen ber Konigemurbe anbot: allein Otto, obgleich außer Stanbe irgend etwas ber Urt ju erfullen, machte feinem Gegner noch größere Unerbietungen2, und fügte tropig bingu: "erft mit bem Tobe werbe er bie Krone niederlegen." Bei fol= der Stimmung mußten die Gefandten es noch fur ein Glud halten, bag ber nachgiebigere Philipp fein Beer entließ und einen Baffenftillstand auf ein Sahr annahm, um mahrend biefer Beit fur ben Frieden wirken zu konnen. Much ruckten bie Unterhandlungen Philipps mit bem Papfte, jum großen Berbruffe Dttos, ichnell vorwarts: benn jener befreite, ben an ihn ergangenen Forberungen gufolge, Bruno von Roln aus ber Saft, nahm bem Erzbischofe Leopold von Maing bas Beltliche, verftattete bag Siegfried bas Beiftliche burch einen Bevollmachtigten beforge, und fcwur endlich, baff er bem Papfte in Binficht aller Gegenstande bes über ibn gefprocenen Bannes gehorchen werbe 3. - Die Ergbischofe

<sup>1</sup> Reg. imp. 136 - 139.

<sup>2</sup> Otto 8, Blas, 48.

<sup>3</sup> Reg. imp. 142-148.

1207. Abolf von Koln und Leopold von Mainz unterwarfen sich auf gleiche Beise und versprachen, ben weiteren Spruch bes Papstes personlich in Rom zu erwarten. Hierauf lose-ten die Kardinale den Herzog Philipp und die Erzbischofe, am 30sten November 1207 in Augsburg, öffentlich vom Banne.

Freilich blieben noch viele Punkte, besonders die Fragen über bas ficilische und beutsche Konigthum unerledigt: aber ber machtigere Philipp weigerte sich nicht feine Unsprüche por bem Papfte burch Gefandte entwickeln zu laffen, und Niemand zweifelte daß fich ber bis jest von Innocent fo begunstigte Otto noch lieber bazu verstehen, und alsbann burch eine lette Ausfohnung und Entscheidung bem Glenve Deutschlands ein Ende gemacht werbe. Leider schilderte ber Papft bies Elend febr mahr, indem er fagte !: "welche Uebelftanbe und Gefahren, welche Ungft und welcher Sam= mer aus jener Spaltung fur bie gange Chriftenheit entsteht, fann bie Bunge faum aussprechen, ber Geift faum ausbenken. Daburch wird die Errettung bes heiligen Landes verhindert, und wahrend fich bie Chriften unter einander erwurgen, siegen bie Unglaubigen; baber entspringt bie Ungerechtigkeit und ftirbt die Gerechtigkeit, Die Frommigkeit wird verwiesen, die Religion verschwindet, die Treue geht gu Grunde, die Rebereien machfen, die Saaten werden verwustet, der Hunger nimmt überhand, die Armuth mehrt fich, Raub und Brand und Mord und Nothzucht wird un= gescheut begangen, feine Strafe, fein Saus bleibt ficher, und weil der Frevel Allen frei fteht, wird die Welt ringsum erfüllt von Frevlern." - Benn ber Bruber bes Bifchofs von Burgburg, ben Borfteber bes magbeburger Sochftifts aus ungegrundetem Berbachte auf öffentlicher gandftrage binden und blenden ließ; wenn abliche Reichsmannen ben Bischof Konrad von Burgburg auf bem Wege gur Kirche

<sup>1</sup> Reg. imp. 141. Aehnliche Beschreibungen in Burchardi vita Frider. I, 113. Gallia christ. V, 10. p. 491.

anfallen, umbringen und ben Leichnam graufam verftum= 1208, meln burften, hauptfachlich weil er in biefen argen Beiten ichlechterbings nicht Raub und Willfur bulben wollte; wenn fast allein ber Papft aus ber Ferne auf gebuhrenbe Bestra= fung folder Grauel brang!: - mas mochten ba bie Be= ringeren leiben, benen in ber Rabe feine geordnete Gulfe gur Seite fant, und beren Klagen nicht bis nach Rom brangen! Nahm man boch jede Einmischung bes Papstes ubel, und je mehr er g. B. fur bie Schonung ber Rirchen und Geiftlichen fprach und that, besto habsuchtiger und willfürlicher verfuhr man in ber Regel mit ihnen. 2118 werbe bie beutsche Unabhangigkeit von Rom vorzugsweise burch Wiberspruch gegen Befehle erhalten, welche jeber ehrenwerthe Mann fich felbst hatte geben muffen! Aber= glaube fdreckte bisweilen noch eber von Freveln gurudt? als Furcht vor dem Unrechte 3.

Ei wie fo driftlich mag ber Papft in Rom nun lachen,

Wenn er gu feinen Balfchen fpricht: Geht Goldes tann ich machen!

(Bas er ba fpricht, bas hatt er beffer nie gedacht)

Bwei Allemannen hab ich unter einen but gebracht,

Run muffen fie bas Reich zerftoren und belaften:

Unterbeffen fullen wir bie Raften:

Binepflichtig find fie meinem Stod und all ihr Gut ift mein;

Ihr beutsches Silber fahrt in meinen walschen Schrein:

3hr Pfaffen, effet Bubner, trintet Bein:

Und laft bie Deutschen - faften.

Und Freigebant, @. 46:

Ewie vil man triume brichet,

Day bi nu nieman richet,

<sup>1</sup> Usserm. episc. Wirzb. 77. Innoc. V, 155; VI, 51, 113, 114.

<sup>2</sup> Bei ber Belagerung von S. Goar traf man vorsäslich ein zum Schuee hingestelltes Kreuzbitb; es blutete und man hob furchtsam bie Belagerung auf. Alber. 422. Godofr. zu 1205.

<sup>3</sup> Die beutschen Dichter betrachteten biese Berhaltnisse aus einem ahnlichen, und boch in sofern auch verschiebenem Standpunkte, als sie bie Mitschuld bes Papstes an ben Uebeln hervorhoben. So sagt Balther von ber Bogelweibe in bem Gebichte ber walsche Schrein II. 29:

1208. Die sehnsuchtige Hoffnung nach einer ganglichen Um= gestaltung biefer Berhaltniffe murde zwar in etwas getrubt. als man vernahm, daß Otto bie Karbinale parteiifch und bestochen gescholten habe und, im Fall einer ungunftigen Entscheidung bes Papstes, schwerlich gehorchen werbe: aber Rardinal Sugolinus, ber nachmalige Papft Gregor IX. war kein Mann banach fur Geld fich und ber Rirche etwas zu vergeben', und daß Innocenz felbst jest noch fur Bruno gegen Ubolf von Roln entschied, hatte bem Ronige Philipp, ber von ihm immer nur als Bergog von Schwa= ben behandelt wurde, noch eher Grund zu Verdacht geben konnen. Db diefer endlich bem Meffen bes Papftes feine Tochter wiederholt zur Gattinn und die mathilbischen Guter als Heirathsqut angeboten habe, und ob Innocenz barauf eingegangen fen?, ift ungewiß; doch fanden neben den öffent= lichen mahrscheinlich geheime Unterhandlungen ftatt. Dem Reiche hatte Otto fruber burch feinen vor ber Rronung geleisteten Gib wohl noch mehr vergeben, und bem Papfte konnte man es zulett nicht verdenken, wenn er eine Ber= sichtung auf jene Guter auch von ber Seite zu erhalten

Roup unt brant sint ungeriht,
Man vurchtet könic noch kaiser niht:
Uechte und ban sind foren spot
Man lat durch sie niht noch durch got:
Sit römisch ere siget
Und ungeloube stiget
So sult ir wizzen ane strit
Und kumet schiere des sluoches zit.
Kerner S. 72:

In funeges rate nieman zimt, Der auot vurs riches ere nimt.

<sup>1</sup> Godofr. zu 1208. Erf. chr. S. Petrin. sagt zwar, baß bie papst= lichen Gesanbten aus ben Ribstern Gelb steuern ließen, was aber mit einer Bestechung nicht zu verwechseln ist.

<sup>2</sup> Ursp. 323. Burchardi vita 125. Cardella 1, 2, 192, unb Raynaths Prufung bes Berichtes von Arnoth von gubed VII, 6.

wunschte, die allein Macht fur ihre Behauptung zu haben 1208.

Wolkte aber Otto ober Philipp auch die Waffen wieder ergreifen, ohne den Erfolg der römischen Unterhandlungen abzuwarten, so sah man doch bei der jestigen Uebermacht des lesten keinem allgemeinen Kriege entgegen'; sur den größten Theil Deutschlands mußte der Friede fortdauern Dennoch rüstete Otto, nachdem er englische Hülfsgelder bekommen und König Waldemar II von Dänemark Beistand zugesagt hatte'; während Philipps Mannen aus Franken gen Thüringen zogen, um jenen immer enger zu beschränken. Es sehlten nur noch wenige Tage dis zum Ablaufe des Wassenstillstandes, welche Philipp zu Festlichkeiten und Erholungen bestimmte, und der Bischof Egbert hatte ihn, zu diesem Zwecke, freundlich nach Bamberg eingeladen.

Heatrix, die einzige Tochter seines verstorbenen Bruders Otto von Burgund, mit dem Herzoge Otto I von Meran. Nachdem er die Braut in höchster Pracht zum Altare geführt und die Festlichkeit verherrlicht hatte, begab er sich nach der Altenburg: denn er hatte zur Aber gelassen und bedurfte der Erholung. — Abendlich von Bamberg zieht sich eine Reihe von Hügeln hin, auf deren vordersten die Altenburg steht, das Stammschloß der babenbergischen Herzoge von Desterreich. Frei ist die Aussicht nach dreien Seiten, und nur nach der vierten schließen sich noch höhere Berge der Altenburg an. Der Vordergrund stellt in reizzender Mannichsaltigkeit Erhöhungen dar und Senkungen, Felder und Gärten, Obester und einzelne Häuser, Rebens

<sup>1</sup> Die Nachricht im Chron. ex libr. Pantal. 33, wonach Otto und Philipp fich tabin verglichen, bag jener ben Konigetitel mit bem arestatischen Reiche und einige Schloffer erhalte und Philipps Tochter bei rathe, fteht einzeln und unerwiesen.

<sup>2</sup> Robert, de Monte und Trivet ju 1207. Auct, danic, N. VI, bei Eudmig IX, 153.

1208. gelande, Teiche und Baumgruppen. Druber hinaus fieht man gegen Mittag bis Forchheim, gegen Abend bie Strafe nach Burzburg, gegen Mitternacht große Balber, und morgenwarts endlich liegt in ber Tiefe Bamberg mit ben Rirchen bes beiligen Jafob, bes beiligen Michael und bem großen, durch vier Thurme geschmuckten Dom. Jenfeit ber Stadt ichlangelt fich von ber rechten Seite bie Rednit beran, links tritt ber Main binter Sugeln anmuthig ber= por und ber fernste Gesichtstreis, bis über Bang und Sallstadt binaus, ift icon begranzt mit den bunkeln Linien ber entfernteren Gebirge. — Nur ber Bischof von Speier und ber Truchfeß Beinrich von Waldburg hatten ben Ronig bis in fein Zimmer begleitet, welches biefe wunderschonen Aussichten barbot. Da klopfte es unerwartet, und Otto Pfalzgraf von Wittelsbach, bes Berzogs von Baiern Bet= ter', trat ohne weitere Unmelbung ein, fo wie es ihm der, ftrengen Formlichkeiten abholbe, Ronig bisher gestattet hatte. Doch fiel biefem ber scheue Blick bes Pfalzgrafen und bas bloke Schwert auf, und er fagte: "ftecke bein Schwert in bie Scheibe, hier ift nicht ber Ort, es zu gebrauchen." Der Pfalzgraf aber sprang wuthend vor2, rief: "bier ift ber Drt, beinen Berrath zu beftrafen!" und hieb ben Ronig in ben Sals. Bergebens eilte ber Truchfeg Beinrich feinem herrn zu Bulfe, auch er ward verwundet; Otto entfloh und ber Konig, nachbem er nur wenige Schritte vorwarts gethan hatte, fank in feinem Blute entfeelt zu Boben. Go wurde Philipp, der milbefte unter allen Sohenstaufen, meuch=

1 Stammtafel: Otto V.

Otto VI Otto VII

Herzog Lubwig I von Baiern. | Pfalzgraf Otto von Wittelsbach.

2 Otto S. Blas. 48. Herm, Altah, zu 1197. Erf, chr. S. Petr.
Mutterstatt 181. Ursp. 324. Burch, vita 127. Pappenheim Chronif der Truchsessen zu Walbburg 26. Aus manchen Abweichungen haben wir das Mittlere herauszusinden gesucht. Ueber den Tag der Ermordung sind Godofr. und reg. imp. 152 bestimmt.

lings ermorbet von einem Manne, bessen Stamm Kaiser 1208. Friedrich erst erhoben hatte; er ward ermordet in der Bluthe seiner Jahre, am Hochzeittage seiner Nichte, im Genusse der überreichen Natur, im Augenblicke der Bessegung oder Bersöhnung seiner meisten Gegner. Als Irene, sein hochsschwangeres Weib diese Trauerbotschaft vernahm, sloh sie nach Hohenstausen, kam vorzeitig nieder und starb mit dem Kinde vor Schmerz und Gram 1. Die verlassenen Töchter Philipps, rettete der Bischof von Speier aus größerer Gessahr 2. Won dem ganzen, vor kurzer Zeit noch so blühens den Geschlechte der Hohenstausen war nur noch ein einziger mannlicher Sprosse übrig, der vierzehnjährige König Friedrich von Sicilien!

Sobalb sich die Kunde von Philipps Ermordung in Deutschland verbreitete, erschraken und klagten die Gutzgesinnten; die Böswilligen hingegen benutzen habsüchtig oder rachgierig diesen Augenblick, um sogleich Willkur und Unbilden aller Art zu üben. Noch größere und allgemeinere Uebel würden hervorgegangen senn, wenn nicht Papst Innocenz und König Otto mächtig dazwischengetreten wären. Iener erklärte sich sogleich auss Bestimmteste gegen eine neue zwistige Königswahl, und dieser, unverzhosst siegreichen Gegners entledigt, vereinte nun alle früheren, ermuthigten Anhänger und bewog auch die überzraschten, verwirrten, kriegsmüden Freunde des Ermordeten, weder einer neuen Wahl noch des entsernten Friedrich zu gedenken, sondern auf seine Seite zu treten. Die sächsischen und thüringischen Stände hatten sich schon in Halberstadt

<sup>1</sup> Den Wiften August lebte sie noch, trat Philipps Erbschaft an, und starb (taut Alber. 416) vielleicht erst im December 1208. Hoff: mann vermischte Beobachtungen aus bem beutschen Rechte I, 86; III, 50. Das Necrol. Weingart, in Henn monum. 147 sest hingegen ihren Tob auf ben 28sten August. Hurter II, 111.

<sup>2 9</sup> fifter II, 279.

<sup>2</sup> Oger. Pan. gu 1208.

<sup>4</sup> Reg. imp. 152, 154, 155.

1208. für ihn erklart, die Erzbischöse Siegfried und Bruno wurzben unweigerlich in Mainz und Köln aufgenommen, und ein Reichstag, gehalten in Frankfurt am 11ten November 1208, war zahlreicher und glänzender als seit vielen Iahren. Einstimmig und aufs neue ward Otto hier zum König erwählt, der Friede und die Reichsgesetze beschworen, alle ungerechten Steuern, Zölle und sonstigen Unmaaßungen aber vernichtet.

In diesem Augenblicke, wo Alle nur mit ber Bukunft beschäftigt zu fenn schienen, trat Beinrich von Scharfenberg. Bischof von Speier, in die Versammlung, an feiner Sand Beatrix führend', die etwa zehnjährige Tochter Ronig Phis Mit bewegter Stimme erzählte ber Bischof ben Frevel des Pfalzgrafen, forderte Gerechtigkeit und Strafe. und in seine Rede mischten sich die Klagen des lautweinen= ben Magbleins über ben fo jammerlich hingemordeten Bater! Sie suchte Sulfe bei dem Feinde ihres Baters und ihres Stammes! Da entstand eine allgemeine Theilnahme in ber Berfammlung; wehmuthig gedachten bie Ginen ber Sinfalligkeit und Unsicherheit alles Menschlichen, zornig riefen bie Underen: fur wen noch Sicherheit auf Erden bleibe, wenn so an Konigen gefrevelt werden durfe? Alle brangten sich. zu Otto bem Ronige, und verlangten daß geschehe mas bas Gefet, mas die Ehre forbere. Und einstimmig murben Otto von Wittelsbach und alle feine Genoffen und Belfershelfer geächtet2, ihre Burben an Undere verlieben, ihre Guter eingezogen, ihr Saupt fur vogelfrei erklart.

Ein Fleden in ber deutschen Geschichte bleibt bes Bit= telsbachers That, aber zum Trofte gereicht es, baß fie nur

<sup>1</sup> Wenn Philipp 1195 ober 1196 heirathete und Beatrir die britte Tochter war, so konnte sie nicht alter senn. Doch bleibt die Reihe-folge der Tochter zweiselhaft. hurter II, 95, 111. Pfifter Gesschichte von Schwaben. L'art de verifier les Dates VII, 337; VI, 556.

<sup>2</sup> Admont, chr. Godofr. Die Ucht warb auf anberen Reichstagen wieberholt und Graf Rapoto von Ortenburg zum Nachfolger Pfalzgraf Ottos ernannt. Ifchoffe I, 429. Mannert I, 217.

von Ginem ausging und nur von febr Benigen gefor: 1208. bert murbe; mahrend bas beutsche Bolf und bie beutschen Kurften, der Ronig Otto und ber Papft, ohne Unfehung ber Partei und bes Standes und ohne alle Ruckficht auf empfindfame Milberungsgrunde, fie allgemein als verrucht anerkannten und ftraften. Dies ift geschichtlich, wogegen nicht alle 3meifel über die Beranlaffung und die Theilneh= mer zu beseitigen sind. Konig Philipp, so wird erzählt, verfprach bem Pfalzgrafen feine Tochter gur Che, nahm aber fpater fein Bort, unter bem Bormande naber Bermandtichaft, jurud. Sierauf bat Otto: ber Ronig moge ihn bem Bergoge Beinrich I von Schlesien empfehlen, beffen Tochter Gertrud er nunmehr zu ehelichen wunsche, und erhielt von Philipp auch Briefe welche er aber, neugierig ober argwohnisch, offnete und ihren Inhalt vielmehr ab= mahnend und warnend fand. Darüber flieg fein Born bis gur Mordluft. Es war aber Otto als ein jahzorniger wil= ber Mensch bekannt', bem man nachsagte, er trage in fei= nem Gurtel ftets einen Strick, um jeden Uebertreter auch minder bedeutender Gefete fogleich auffnupfen zu laffen; ber einen Eblen, Namens Wolf, beimtudifch erschlagen batte. Deshalb nahm Philipp fein Bort gurud: er mochte feinen Morder jum Schwiegersohne, seine Tochter feinen jum Manne haben. Beffer, wenn ber Konig noch ftrenger gewesen ware, und nicht, burch eigene Milbe und außere Berhaltniffe bewogen, bie Beftrafung jenes Morbes ausgefest hatte. Salt man benfelben aber fur unerwiesen, fo fällt die Erzählung über ben Inhalt ber Briefe jugleich mit babin: benn biefe beruht auf ben namlichen, nur nicht

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. VII, 14. Chron. Ursperg. Pipin. 639. Godofredi ann. — Auct. incert. ap. Urst. sagt gar: Otto lubricus erat, et multorum nobilium homicida. Nach Suntheim 563 sost Philipp bem Otto vergewersen baben, er sen leprosus. — Tanti causa mali sur or Ottonis Palatini, aus einem Gebichte über ben Mord, das aber keine weiteren Ausschäftige giebt. Aussie Nageiger 1833 S. 187.

1208. fo gablreichen und einstimmigen Zeugniffen. Im Kall ihrer Berwerfung gerathen wir jedoch über die Grunde ber That Ottos gang ins Dunkele, indem bas Ablehnen Philipps ihm feine Tochter zu geben, nach fo langer Zeit schwerlich - folden Sabzorn erzeugen konnte, und um fo weniger erzeugen konnte, wenn Otto wirklich schon auf eine andere Che bedacht war 1. Undererseits erklart die Unnahme jener Erzählung wiederum bochftens feine eigenen Beweggrunde. feineswegs die feiner Genoffen, bes Bischofs Cabert von Bamberg und bes Markgrafen Beinrich von Undechs und Iftrien. Denn von bem Berbachte, bag er fich zu Philipps Keinden hinneige, hatte fich der Bischof gereinigt, und Markgraf Seinrich (Egberts Bruder) wird nirgends als beffen Gegner bezeichnet. Deffungeachtet floh der Bischof fogleich nach ber Ermordung Philipps zu feinem Schwager. dem Könige von Ungern, und wirkte, als er sich lebhaft über Verletzung bes Rechtsganges beschwerte, vom Papfte zwar ben Befehl anderweiter Untersuchung und Beweis: führung aus, konnte aber Raifer Otto nicht bewegen, ihm bas Bisthum gurudgugeben2. Erft mehre Sahre nachber.

<sup>1</sup> Alber. 747. Pappenh. Halberst, chr. 147. Otto S. Blas. 50. Chron. mont. ser. zu 1208. Hist. Landgr. Thur. Eccard 403.

<sup>2</sup> Ware auch Egbert schulbig gewesen, so mußte boch ber Papst, nach bamaliger Unsicht, jeden Spruch misbilligen, ber ohne seine Zustimmung erging. Eine feierliche, durch eine neue gebührende Untersuchung wahrhaft begründete, Lossprechung Egberts durch den Papst sinde ich nirgends; sosen sich aber kein Kläger stellte und keine gehörige Untersuchung eingeleitet wurde, wie Innocenz verlangte, erschien ihm der Bektagte allerdings gerechtsertigt, und Ottos IV weitere Feindsschaft entstand vielleicht aus dem politisch zweideutigen Betragen desselben. In der Zeit wo Friedrich II gegen Otto auftrat, stellte der Erzbischof von Mainz, welcher zugleich papstilicher Legat war, mit Justimmung mehrer Fürsten den Bischof wieder her. Godose, mon. zu 1211. Das Rähere siehe in d. Hormanrs Werfen III, 313. Reg imp. 183. Innoc. ep. XI, 220; XII, 118; XV, 225. Bamberg, annal, bei Ludwig 149, 154. Hurter II, 117. Egbert lebte in Ungern ausschweisend, unruhig, anmaaßend. Seine Schwester

sur Beit Friedrichs II erhielt er Begnabigung 1. Gein Brus 1208. ber Markgraf Beinrich wurde feierlich geachtet, verweilte lange in fremden ganbern, befonders in Palafting, und be= fam nicht eher als nach fiebzehn Sahren von jenem Raifer Die Erlaubniß, ben Ueberreft feines Lebens in Deutschland -Bugubringen. Seitdem nannte er fich in Urkunden auch wieder Markgraf von Istrien?. Diese Thatsachen begrunden bie Unnahme: bag beibe zwar feineswegs Morber, aber ichwerlich gang unschuldig bei ber Ermordung gewefen find, und nun fragt fich: was fonnte biefe Manner biegu ver= mogen, ba Dtto von Meran, beffen Sochzeit mit feiner Nichte, Philipp so ehrenvoll an seinem Todestage feierte, ihr Bruder mar'? Woher biefe Spaltung unter ben Brubern, ba ber Brautigam nirgenbs ber Theilnahme befchulbigt wird? Woher biefe Tude an bem Tage fo ehrenvoller Muszeichnung ihres Saufes, fo erfreulicher Gewigheit von Philipps unbefangenem und gunftigem Sinne? Es liegt

Gertrub wurde vom Ban Benedikt ermorbet, wie König Philipp. Katona Historia Hung. I, 734. Engel Gesch. v. ung. I, 293. — Eurch vita 127 sagt: Otto habe Soldaten des Bischoss und Markgrafen mit in den Palast geführt, und sen nachher zu diesen gestohen, unde et illi rei habiti sunt, tali de mordo; wogegen Raiser Otto in einer Urkunde ganz einsach sagt: intersectores regis Philippi Marchio Histriae und Otto von Wittelsbach. Er giebt ihre Gedne an den Herzog von Baiern (Cori Eechrain Urk. VII. Orig. guels. III. praes. 33), welcher sie aber bald nachher dem Patriarchen Fulcher von Aguiseig überties. Rubeis 664.

<sup>1 3</sup>m Jahre 1214 ober 1215. Iad allgemeine Gefchichte Bamberge 26.

<sup>3</sup> Bufdberg, Bittelsbacher 401.

<sup>2</sup> Roch ein Umftand verdient Erwähnung, ber ben Bergang, man weiß nicht ob auftlart, ober verdunkelt. Gertrub namtich, welche Otto ven Wittelsbach Unfangs heirathen wellte, war die Richte des Bifdhofs Egbert und bes Martgrafen, von ihrer Schwefter ber beitigen Bedweite. Gertrub ging spater in ein Rtofter. Alber. zu 1196. Thebefius V, 27; VII, 35.

1208. noch ein Schleier iber dieser Frevelthat, und es mögen noch andere finstere Beweggrunde obgewaltet haben, welche wir in den uns zu Gebote stehenden Quellen nicht entbecken können. König Otto, dessen Untergang sich im Fall des nach dreien Tagen wieder ausbrechenden Krieges vorhersehen ließ, ist von keinem als Urheber oder Theilnehmer des Mordes bezeichnet worden, und wie durste man jeht argwöhnischer senn, als in jenen Tagen seinhseliger Parteiung!

Der Morber Otto von Wittelsbach irrte mittlerweile umher, von Gewissensbissen gepeinigt, von Allen geflohen, von den treuen Unhängern Philipps verfolgt, und fand keine Stadt, keine Burg, kein Haus mehr als sicheren Bussluchtsort. Schon waren seine Guter verwüstet, sein Stammschloß Wittelsbach niedergerissen und an der wüsten

<sup>1</sup> Diefen Schleier gehoben zu haben, glaubt ber Geschichtschreiber. welcher erzählt und erklart wie folgt (Buben XII, 219, 638): "Der Pfalgaraf' Dtto wußte, daß feine Scherze ben Ronig Philipp zu cr= beitern pflegten, namentlich feine Fechterkunfte. Für eine folche Erbeiterung burfte er ihn wohl heute fur besonders empfanglich halten. Miso begab er fich bin, und fing an Poffen zu treiben, mit Beziehung auf ben Abertag bes Ronigs, neckend, fcherzend, (er mochte fagen, bie kleinen Ginschnitte bes Urztes hulfen nichts, er verftebe bie Sache beffer; ber Ronig moge nur ftill halten u. f. w.) bas Schwert funft= maßia schwingend, als fuhre er, ein Bunbargt, die Langette. Als aber Philipp bas Spiel unterfagte, entweber weil Otto ben Muth= willen wirklich zu weit trieb, ober weil ber Bischof von Speier aus Unaft vor dem blogen Schwerte bavonlief: ba erhob fich ber Truchfes Beinrich von Walbburg und versuchte ben Pfalzgrafen an der Fort= fesung feines Spicles zu verhindern. Er mag ihm ben Urm gehalten haben. Durch biefe Ginmifchung blieb Otto nicht mehr feines Schwer= tes Meister, und ber Ronig, ber wohl auch nicht unbeweglich ba faß, erhielt bie todtliche Bunde." - Wir wurden bergleichen überfluffige, unbegrundete, schlechthin unwahrscheinliche Erfindungen felbst bei einem Dichter mißbilligen.

<sup>2</sup> Erf. chr. S. Petr. Parfuess zu 1208.

<sup>3</sup> Auch die Stammburg Andechs wurde vom herzoge Ludwig zerftort. v. hormanr III, 327.

Stelle zur Suhne eine Kirche gebaut. Dazu hatte sein 1208. eigener Better, Herzog Ludwig von Baiern, im richtigen Gefühle best ungeheuren Frevels, zuerst die Hand geboten. Endlich fanden der treue Marschall Philipps, Heinrich von Kalentin, oder Kalden, und Welf, der Sohn des von Otto früher ermordeten Edeln, den Königsmörder in einer Scheune der Mönche von Oberndorf unsern Regensburg, stachen ihn nieder und warfen sein abgeschnittenes geächtetes Haupt in die vorbeistließende Donau'; der Rumpf blied Tedem zum Abscheu liegen, dis die Mönche erst nach Jahren die Erlaubeniss erhielten ihn zu beerdigen.

Unterbeffen leitete Ronig Otto nach bem Tobe bes Erg= 1209. bischofes Bruno die Wahl Dietrichs von Koln2, ordnete mancherlei in Sachsen, gab bem Erzbischofe Albert von Magdeburg mehre Borrechte, entfagte zu Gunften Bergog Ludwigs allen Unfpruchen auf Baiern und verfammelte die Stande gegen Ausgang bes Mai 1209 in febr großer Bahl zu Burzburg. Aber ungeachtet biefer bereitwilligen Erscheinung und manches ungetheilten Beschluffes, war boch die alte Spaltung zwischen Welfen und Sobenstaufen . mehr burch eine unerwartete Rugung bes Schickfals verbedt, als mahrhaft geheilt und vermachfen. Damit nun aber biefe Beilung eintrate, geschah ber Borfcblag: Konia Otto folle Beatrix, Die Tochter Philipps, heirathen. - Db= gleich biefer febr viel veraußert und vergabt hatte, obgleich Beatrir mit ihren Schwestern bas eigene Gut theilen mußte, blieb fie bennoch die reichste Erbtochter in Deutschland; und

<sup>1</sup> Martin, minor, Ratispon, ann. Arnold, Lub, VII, 16. Conr. a Fabaria 79. Conradi catal, imper. Pappenh. — Chron, Udalr, Aug. Gemeiner Chronit 297. Sprenger Gesch, v. Bang 220. Putlawa 260 ergahtt: Otto habe cum ariete gespielt, als ihn ber Marschall fand und tobtete.

<sup>2</sup> Eunig Reichsarchiv, Cont. II, Abth. 4, Abschn 12 von Magbeb. Url. 35. Northof 386. Grembach zu 1208. Innoc. ep. XI, 82, 88. Orig guelf. III, praef. 33. Aettenthofer 157.

1209, auch die Lehne, auch bas Berzogthum Schwaben hoffte wohl Otto, trot bem etwanigen fraftlofen Biderfpruche Friedrichs II, ju gewinnen. - Dagegen entstand in bem Ronige ber ernsthafte 3weifel: ob er ohne Gefahr fur feine Seele die nahe Bermandte ehelichen durfe', und ob nicht bie Stande, barin unreine Absichten erblickend, wiber= sprechen wurden? Daber legte er ihnen auf bem Reichs= tage in Burzburg jene Frage zu unparteiischer Prufung und Entscheidung vor, und erhielt durch ben jum Borfpreder erwählten, der Rede kundigen Bergog Leopold VII von Defterreich (im Namen aller Fürsten, Pralaten und ber beiden anwesenden Karbinale) die Untwort: "damit Friede und Gintracht in Deutschland bauernd gegrundet werbe, moge er Beatrix beirathen; jur Beruhigung feiner Seele aber (ungeachtet ber ergangenen Buftimmung bes Papftes) zwei Kloster bauen? und es an Wohlthaten fur die Urmen und Geiftlichen nicht fehlen laffen." Sierauf fagte ber Ronig: "einem fo verftandigen und gewichtigen Rathe wollen wir nicht widersprechen, man rufe bas Magblein." Bon Fürsten und Bischofen geführt, nahte sie bem Throne. Otto fand auf, gab ihr ben Berlobungering und füßte fie öffentlich als feine Braut. "Sehet bier, fort er fort, eure Koniginn, ehret sie, wie es sich gebührt." - Da freuten fich die Meisten über die verfohnende Beendigung bes alten furchtbaren 3wistes: aber Beatricens Jugend hinderte die Wollziehung ber Beirath 3 und als fie mit ihrer jungeren Schwester aus bem befreundeten Schwaben abgeführt wurde, um in Braunschweig erzogen zu werben, fah wohl mancher Getreue barin mit gebrochenem Bergen nur ein Opfer auße= rer Noth, und Biele gurnten insgeheim, bag man ber Hohenstaufen reiches Erbe unter Fremde ober Feinde ger=

<sup>1</sup> Jubith ihre Aeltermutter war bie Tochter heinrichs bes Stolzen

<sup>2</sup> Reg. imp. 169.

<sup>3-</sup>Arnold. Lub. VII, 19. Ginige Abweichungen bei Otto S. Blas. 51. Pfifter II, 281.

splittere, daß von dem Sohne Kaiser Heinrichs VI, von 1209. dem Enkel des großen Friedrich, von Friedrich II und feis nen nachsten und unläugbaren Rechten, auch nicht einmal gesprochen werde!

Otto aber meinte: er sen ben Bauleuten bie ihn verswarfen zum Ecksteine geworden, und hoffte, nach Deutschstands Einigung, auch Italien zu bezwingen. Alls er mit den Ständen und den Kardinalen in Speier und Augsburg über ben Römerzug alles Nothige verabredet hatte, stand nichts dem Ausbruche mehr entgegen.

<sup>1</sup> Godofr. mon. Arnold, Lub. VII, 20. Wer nicht perfonlich mitziehen wollte, mußte ansehnliche Gelbbeitrage gablen.



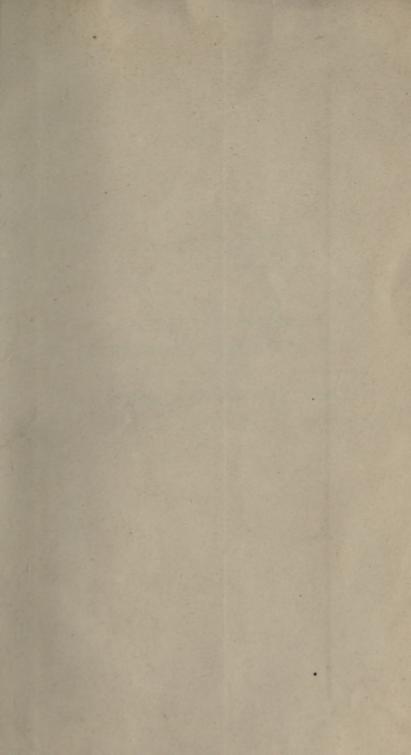



4/5

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

